





VITA

DELLA SERAFICA VERGINE, E GLORIOSA MADRE SANTA-TERESA

DIGIESU

FONDATRICE

DE PADRI, E MONACHE SCALZE
DELL'ANTICA RELIGIONE

DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA
DEL MONTE CARMELO.

Scritta dall Illustrissimo Monsignor

DIEGOYEPES

VESCOVO DI TARRACONA:

Consessore della medesima Santa Madre, e di Filippo Secondo Rè delle Spagne.





IN VENEZIA, MDCCXXX.

Per Andrea Poletti, all' Italia.

Con Licenza de Superiori, e Privilegio.

# ALLA SERAFICA VERGINE, E MADRE SANTA TERESA DI GIESU'

### ANDREA POLETTI.



Voi Serafica Santa Madre confacro l'Istoria della vostra Vita scritta dal non meno erudito, che divoto Monsignor Diego Yepes Vescovo di Tarracona, che su per tanti anni vostro Consessore, e Direttore.

Pareva in vero, che per una parte la vostra Vita non dovesse essere feritta da altri, che da 2 2 Voi.

Voi, mercecchè le sublimi vostre operazioni. e le ineffabili maniere della vostra orazione, con quelle grazie straordinarie di cui piacque à N. S. di ricolmarvi, come non potevano essere meglio intese da altri, che da Voi, che le fperimentavate in Voi stessa senza inganno, e con chiarezza, così à Voi sola toccava il palefarle, ed insegnare la più persetta via dello spirito coi documenti del vostro. Dall'altro canto però non si può negare, che la vostra modestia, e la vostra umiltà non ci avesse lasciato desiderare molte cose rare di Voi, come in fatti in quello, che di Voi ci lasciaste. benchè forse vi sia il più alto, e il più misterioso, non però vi è tutto, e non vi è che una parte fola della vostra ammirabile, e fanta Vita. Questa però comparisce adesso alla luce. fe non con tutto quello splendore, che èdovuto alla vostra gloria, almeno con tutta quella copia d'operazioni, e di dottrine, che hà potuto di Voi ricavare chi vi hà conosciuto, vi hà trattato, vi hà confessato. Si vedrà in essa il modello delle Virtù Religiose, l'idea della Perfezione, l'esemplar della Santità; ciò che faceste, ciò che insegnaste; ciò che per Voi fece, ed à Voi insegnò il vostro amore, il nostro Maestro Gesù. Per tanto ad oggetto, che gl'innumerabili vostri divoti (trà quali io vorrei potermi annoverar per il minimo ) non resti

restino destraudati di un' Opera di tanto considerabile profitto spirituale, hò stimato mio proprio vantaggio, almeno per quel che riguarda l'intereste più importante dell'altra vita, rinovarne l'impressione, a sine che col coadjuvare all'anime altrui, ne risulti bene alla propria. Si aggiungono a ciò le obligazioni infinite, che professo al vostro potentissimo Patrocinio per più savori, e grazie ottenute; e per quelle molte, che tuttavia spero dalla validissima vostra intercessione; mentre in tanto, perche la mia speranza sia più sicura, e le mie suppliche più accette, mi umilio col più prosondo, e divoto ossequio alla venerazione del vostro Nome, e della vostra Santità.

## NOIREFORMATORI Dello Studio di Padova.

Avendo veduto per la Fede di revisione, & approbazione del P. F. Vincenzo Maria Mazzoleni Inquisitore nel Libro intitolato: Vita della Serafica Vergine Santa Teresa, Fondatrice de' Padri, e Monache Scalze, scritta da Monsignor Diego Tepes, dell'Ordine di S. Girolamo, non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica; & parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Prencipi, e buoni costumi, concedemo Licenza ad Andrea Poletti Stampatore, che possi effer stampato, offervando gl'ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, & di Padova.

Dat. 7. Luglio 1708.

{ Ferigo Marcel' { { Marin Zorzi Ref.

Ref.

Agostino Gadaldini Segr.

10.4.233

Tressure Congle

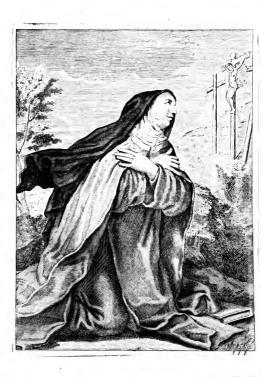

# CANONIZATIONIS

SANCTÆ TERESIÆ VIRGINIS.

TAM FRATRUM, QUAM MONIALIUM Carmelitarum Discalceatorum Fundatricis,

QUAM GREGORIUS XV.

BEATIS ISIDORO AGRICOLA
Patrono Matriti,

IGNATIO LOYOLA

Fundatore Societatis Jesu,

FRANCISCO XAVERIO Ex eadem Societate,

A C PHILIPPO NERIO
Fundatore Congregationis Oratorii, in Sanctorum
numerum retulit.

#### SUMMARIUM.

S

Ticut olim ad propagandam, sic postea ad visitandam Ecclessam, mon mundo sapientes; & basonabiles, e.sed parvuli, & contemptibiles à Domino seliguntur, de illustrantur, man. 1.

Novissmè fecit salutem maximam in Virgine Terefia , qua quasi nova Debora sexus fragilitatem supergressa, instruxit exercitus sortium, qui pro Domo

Dei Sabaoth firenue decertarent num. 2. Spirits Japentie , & intellectus implevit ean Dominus , & adeò illufiravit , ut splendor ejus secut stella in strmamento , fulgeat in dono Dei in perpetusa esternitates . num. 3.

Que à Christo Domino corona aurea decoratur in Cælis, digna est, ut univer-

Comments Georgie

#### Bulla Canonizationis

universa Ecclesia veneranda proponatur in terris, ut ejus novo prasi-

dio, in novis bujus temporis afflictionibus utamur. num. 4.

Ut omnes fideles agnoscant, quam abunde effuderit Deus de spiritu suo in Divam Teresiam, & in ejus devotionem excitentur, aliqua de suis miraculis, & virtutibus Pontifex referre promittit. num. 5.

Ortum refert, & egressum ad martyrium, Religionis ingressum, & profes-

sionem in Conventu B. Mariæ de Monte Carmeli . num. 6.

Per decem, & octo annos immensis laboribus corporis, & animi vexata, supernisque consolationibus destituta, invicta tamen permanens sidei præstantissime perbibuit testimonium. num. 7.

Hujus fidei fundamentum adeò stabile in suo virtutum ædificio collocavit, ut, juxtà Verbum Domini, comparanda sit Viro sapienti, qui adisica-

vit Domum suam supra petram. num. 8.

Tanta fide illuminata Corpus Domini Nostri Jesu Christi in Eucharistia sacra intuebatur, ut affereret nibil effe, quod invideret eis, qui corporis oculis Dominum conspexissent . num. 9.

Spem tantam in Domino collocaverat, ut jugiter deploraret incolatum sua vita prolongari, qua impedimento erat, quominus semper cum

Domino esfet . num. 10.

Non rard mentis excessus patiebatur, dum Cœlestia gaudia cogitabat, & ad illorum fruitionem in carne rapiebatur. num. 11.

Amorem ejus in Deum non bominis, sed Cherubim esse dicebant Confesfarii, ille tamen visionibus, & revelationibus, quarum alique referuntur, augebatur. num. 12.

Ingens desiderium, quo animarum salutem exoptabat, testatur ejus perpetuam dilectionem proximorum, quo singulis diebus aliquo charitatis opere adjuvare proposuit, nec unquam defuit occasio. num. 13.

Amor inimicorum, & persequentium ex ipsis persequutionibus, & offensis maxime oriebatur, in cujus rei testimonium illustrium virorum proloquium refertur. num. 14.

Vota suæ professionis mirificè reddidit, præsertim obedientiæ, cujus egregia reliquit exempla, duoque dumtaxat referuntur. num. 15.

Paupertatem ferventissimè coluit, exultabatque gratabunda Deo, quoties vitæ necessaria desiciebant. num. 16.

Cateris suis virtutibus praferenda est castitas; Angelicam enim corporis, & cordis servavit puritatem, omnis maculæ expertem. num. 17.

Humi-

#### S. M. N. Terefiæ.

Humilitas, & patientia Sancta Matris suis dictis, & exemplis comprobantur. num. 18. & 19.

Aliis etiam gratiis, & donis fuit locupletata, ut non folum bonorum operum exempla reliqueret in Ecclesia, sed eam Calestis sapientia imbribus irrigaret editis de myflica Theologia libris, ex quibus fidelium mentes percipiunt ubertatem. num. 10.

Hujusmodi virtutum, & Cœlestium donorum apparatu aggreditur Resormationem Carmeli, & opus difficillimum, Domino adjuvante, perfe-

cit . num. 21.

Teresiam adbuc superstitem multis Miraculis Deus illustravit, ut in augmento farinæ in Monasterio de Villanova de la Xara. num. 22.

Monialis Conventus Medinæ del Campo manibus ejus attrectata erisipelate liberatur. num. 23.

Priorissa ejusdem Conventus sebre non absque vitæ periculo ægrotabat, sed jussu Sancta Matri perfecte sanata surgit . num. 24.

Albæ tandem infirmatur , Deoque gratias agens , quòd fe Catbolicæ ag-gregaffet Ecclefiæ , & mira de divino amore ad forores alloquens ad Cœlestem Patriam evolavit . num. 25.

Aliqua magnalia memorantur, quibus transitus ejus decoratus suit.

num. 26. & 27.

In terra profunde sepelitur, calceque, & lapidibus oppletur, sed propter divinum, quem spirabat, odorem exbumatur corpus, integrumque, incorruptum, & flexibile reperitur, quomodò corpore iterum, & ibidem sepulto contigit etiam post triennium. num. 28.

Frequentia beneficia contulit Deus per sue ancille intercessionem bis , qui se ejus precibus commendarunt. Puer quadriennis à nativitate contra-

Etus fanatur. num. 29.

Monialis tribus cancris per biennium cruciata, cum particulam reliquiarum Sancte Matris pectori adaptaret, momentaneam salutem consequitur. num. 30.

Clericus apostemate pectoris, & brachii contractione laborans ad sanita-

tem restituitur. num. 31.

Joannes Deleyva, quem gutturis morbus ad ultimum vitæ penè perduxit, sudario Sancta Teresia apposito, ejus meritis repente se sanatum exclamabat . num. 32.

Hæc, & alia per Hispaniam ad legitimos processus redacta ad Sedem Apostolicam transmittuntur, que novos processus auctoritate Apo-Stolica

#### **Bulla Canonizationis**

flolica faciendos Toletano Archiepiscopo , Salamantino , & Abulensi Episcopis commist . num. 33.

Quibus perfunctis, transmissi, & accurate perspectis Paulus V. indussis, ut in toto Ordine Carmelitano Ossicium B. Virginis Teresue celebraretur, sed ad Canonizationem simulatus, processus de novo inspiciendos

ad sacram Rituum Congregationem remisit . num. 34.

Ciun decessisset Paulus V. Gregorius XV. successist, qui Cardinalium sacræ Congregationis Rituum responsa petens, eos pro Virginis canonizatione, & cateros Cardinales in negotio procedi unanimiter censuisse

refert. num. 35.

In consistorio publico nomine Regis Catbolici pro canonizatione peroratur; congregantur omnes Cardinales; Patriarche, Archiepiscopi; & Episcopi in Romana Curia existentes. Imperatoris, & plurimorum Principum instante referentur. num. 36.

Intimo cordis affectu exultabat in Domino Pontifex audito omnium pradi-Etorum fuffragio, qui Terefiam canonizandam, & inter fanctas Virgines adferibendam acclamabant, ideòque promulgari facit canoniza-

tionis diem . num. 37.

Quo adveniente, G Romana Curia in Bafilica Principii Apoflolorum congregata, idem Gregorius XV. de unanimi omnium conflito. G confentu, de Preifie fantitate ș fidei (inceritate, G miraculorum excellentia conflare, G fantiam esfe, fantiarumque Virginum Catbalogo adscribendam defini, G decreni, G adscribit, G ut talem ab ommisso bonorari, G venerari pracipir. num 38.

Statuit etiam, & concedit ut ab universa Ecclesia illi ædiscentur , & consecrentur Altaria, & singulis annis die V. Octobris ejus Ossicium , ut de sancta Virgine celebretur, indulgentiasque sepulcbrum suum visitan-

tibus concedit . num 39.

Exbortatur ut pro tam infigni beneficio Deo gratias agamus, possulantes, ut per intercessionem electæ suæ misereatur nostri, & infideles illuminet, ut constreansur, quia non est alius Deus, nisi Deus noster. num. 40.



# GREGORIUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.



MNIPOTENS Sermo Dei, cùm de finu Patris ad hæc inferiora deficendiffer, ut errever nos de potentar tenebrarum, completo dispendationis sum tempore, transfutusu de hoc Mundo ad Patrem, ad propagandam per totum terrarum Orbem electorum tourum Ecclefam, quam fanguise sou acquisiverar, eamque Verbo Vitta erudiendam, ad confundendam, fapientalma figientium, 2 destruendam ommem altitudinem, quæ adversits Deum extollebatur non multon nobilest elestir, ner multon fabilente, fod con-

nulus nobles elegi, en ce multa fepientes, fed contemptibiles Mundi; qui non in fublimitate fermonis, nec în humanz Sapientie verbo; de în împlicitate, că veriatea îmiliterium (uum, ad quod à diebus Æternitatis predefitiant terant; adimpleren; i în fequentibus verb generationibus, câm justa prazordinaa tempora peleem (uum per Sevros (uos fedes viifiare dignatus eff., pierumque parvuies; à humiles affumpfir, per quos Catholice Eccleire ingentia preliater beneficia ; quibus pfe justa verbom fuom abicondita à fapientibus; à prodentibus Regni Caelellis mylteria revelate; ecoque foper-ormun chatificature donis dedo liturates; u connium virtutum, ac bonorum operam exemple Eccleiam foverent, ac fignoarmun fermiers; (ufcitavit enim in Erclefa (ux, velutinovam Desenau. Ter
resun fermiers; (ufcitavit enim in Erclefa (ux, velutinovam Desenau. Termiers; (ufcitavit enim in Erclefa (ux, velutinovam Desenau. Termiers)

a rum giora clarinciarent. In dieux vero "nontra ciert autem magnam in muni feminiare, 'fucificate iomi in Ecclida fina, veluti novam Drbemm, Tc. mini magnam in municiare, 'mandum admirabili humilitate, & cuedas adinvenciones diaboli mulita, mastimifique vitrotibus fuperafiet, excelliora mollena, & virturem fexus animi magnitudine fupergrefia acciasti fortitudine humbos fuor, & troboravit brachium fuum, & infirmati executius fortium; qui pro domo Del Sabaoth, & pro lege ejus, & pro mandatis ejus armis [pirirabilibas decerta-struct. Quan Dominus" à da tantum copa paragendum absundanter implerit

3 rent. Quam Dominus \* ad tantum opus peragendum abundanter implevit Spiritu fapientiee, & intellectus; & thefauris gratiæ (uæ adeò illustravit, ut fplendor ejus, tanquam stella in Firmamento, suigeat in Domo Dei in perpetuas geternitates.

Dignum

#### Bulla Canonizationis

Diesum igitu, & coognum exilimavinus, ut quam Deus, & unigenitus Filus ein Dominus noter [eius Chritis, qual Spondam ornatam corona, & decoistaga monilibus fuis in gloria miratulorum plebi fue manifeltare dipasus Phi-Nigo quoque por Patroali fullicitudine nofira in universaiti Eccleiia: cui , liect meritis minimé fuffragantibus, presidemus; tanquam fancham, & chektim Det, colendam, & venerandam Apottolica auditoritate decreverimus, ut omnes populi confiteature Domino in omnibus mirabilibus eius, & cognoficar omnic caro, quoniam non defectrunt in diebus nofitis miterationes eius, qui quantis peccatis nofitis estjernibus vifiquatis qui maniferationes eius, qui quantis peccatis nofitis estjernibus vifiquatis qui maniferationes eius, qui quantis peccatis nofitis estjernibus vifiquatis qui Eccleiiam fuum meritorum, & inceredinoum diefersitatis quantitatis qui Eccleiiam fuum meritorum, & inceredinoum diefersitatis quantitatis qui Eccleiiam fuum meritorum, & inceredinoum diefersitatis qui Eccleiiam fuum meritorum, & inceredinoum diefersitatis quantitatis qui Eccleiiam fuum meritorum, & inceredinoum diefersitatis qui Eccleiiam fuum meritorum pum die proprietation die proprietation die proprietation de p

\$ fragiis protegant, ac defendant. Atque ut universi \* Christisideles intelll-gant, quam abundè in ancillam suam estuderit Deus de Spiritu suo, ac propterea erga ipsam devotio in dies augeatur, insigniores quassame ejus virtutes, & aliqua ex magnalibus, quæ in manu ejus operatus est Domiticales.

virtutes, & aliqua ex magnatibus, nus, his litteris duximus inferenda.

Nata est Teresia Abulæ in Regno Casteliæ Anno salutis humanæ millesimo quingentesimo quinto decimo, parentihus, ut genere præciaris, ita etiam vitae integritate conspicuis, à quibus in timore Domini educata admirandum futuræ fai ditaris in tenerrima adhuc ætare specimen dedit : namcum fanctorum Martyrum acta perlegeret, aded Sancti Spiritus igne cor ejus intra eam concaluit, ut cum tratre germano etiam puero domo aufugerit, ut in Africam trajiceret, ubi fanguinem, ac vitam pro testimonio Jesu-Christi profunderet . Sed occursu patrui revocata cum optimam fortem sibi ereptam effe jugibus lacrymis deploraret, ardens mariyrii deliderium elee-7 mofynis, aliifque operibus compenfavit. Sed cum \* ad vigefimum ætatis annum pervenisser. Christo se totam despondit, & vocationem, qua ab eo vocata erat, aggreffa ad Moniales Sanctse Mariae de Monte Carmelo Ordinis Mitigati le contulit, ut plantata in domo Domini in atriis domus-Dei nostri floreret : professione itaque in eo Monasterio emissa , cum per duo de viginti annos graviflimis morbis , ac variis prætereà tentationibus vexata effet , nullisque supernis consolationibus reficeretur , adeò invicté . adjuvante Domino, omnia pertulit, ut probatio fidei tilius omni pretiofior auro, quod per ignem probatur, inventa fuerit, in laudem, & gloriam, & honorem, in revelationem Jelu Christi.

8 Et aponiam ad erigendom fublime Chriftianarum virtrurum zelifeium fibei fundamenum ponendum fuie; illuia dacel tabile, as inconcenfum Terefüs collecavie; un ipara verbum Domini; comparanda fit viro fapienti; qui adficavit domum funm fupre pertam. En eteninis frimitate facrofactà Ecclefiæ Sacramena; cestenque Catholicæ Religionis dogmate credebar; & venerostrur, ut mis/arepis refinire battor; de qualites te expensiva establication de la compara de la compa

30 nì , qui corporis oculis Dominum conspexissent. Tantum autem \* rivæ spet in Domino collocaverat , ut jugiter deploratet , quò di tamdià in préfenti mortali vita detiurettur , que sibi impedimentum afferret , quò mian ni semper cum Domino esset. Nec rivò dum in cosde suo Coalettis Partiza gaudia, recogistala ; mente accedetat , & ad ectum futrisonem in care.

rapiebatur ..

#### S. M. N. Terefiæ.

Sed inter cateras Terefia virtutes pracipue emicult dilectio Dei , qua aded in corde ejus exarsit , ut Confessarii ipsius Teresiz charitatem, tanquam non hominis, sed Cherubim propriam admirarentur, & celebrarent . Quam etiam Dominus noster Jesus Christus multis visionibus, ac revelationibus mirabiliter auxit : quandoque enim data dextera, clavoque oftenfo illam in Sponfam fuam adoptavit, atque his verbls alloqui dignatus est : deinceps, ut vera Sponlam meum zelabis honorem, jam ipfe fum totus tuus, & tu tota mea . Aliquando etiam Angelum vidit ignito jaculo sibi præcordia transverberantem, ex quibus coelestibus donis divini amoris flamma in ejus corde adeò exzeftuabat, ut maxime arduum votum à Deo edo-Ca emiserit efficiendi semper quidquid persectius esse, & ad majorem Dei gloriam pertinere intelligeret. Quin etiam post mortem cuidam Moniali per vifum manifestavit, se non vi morbi, sed ex intollerabili divini amoris in-

12 cendio vita excelliffe. Sed quam perpetua \* charitate proximum dilexerit multis argumentis manifeltum fuit , fed præfertim ex ardenti defiderio, quo animarum falutem defiderabat . Infidelium enim , & hæreticorum tenebras perpetuis fachrymis deflebat, ac pro eorum illuminatione non folum juges ad Deum preces fundebat, sed & jejunia, flagellationes, ac alias carpis macerationes offerebat. Propoluit etiam Sancta Virgo in corde suo nullum diem fine charitatis officio transigere, in quo etiam Deus ipsi auxilium præstitit : nunquam enim ei defuit iplo largiente exercendæ cha-z4 ritatis occasio. Mirabiliter autem \* imitata est Dominum nostrum Jesum

Christum in dilectione inimicorum : nam com ingentes pateretur perfecutiones , & advertitates , diligebat tamen perfequentes , & orabat pro his , qui oderant le : quinimo detrimenta, & offentiones, quas perpetiebatur, amoris . & charitatis ipli escam ministrabant , aded ut viri graves dicere folerent : qui amari à Terefia vellet, damno, aut injuria, ut eam afficeret, oportere.

Vota verò, que in professione Religionis Deo voverat, maxima cura, ac diligentia reddidit : nec enim tantummodo omnes exteriores actus Superiorum arbitrio maxima cum humilitate spiritus perficiebat ; sed firmiter etlam in corde suo constituit corum voluntati omnes etiam cogitationes suas subilcere; cujus etiam rei egregia exempla reliquit : nam Dominum Jesum Christum sibi sæpiùs apparentem aliquando à Confessariis justa, qui delusam ab Angelo tenebrarum fuspicabantur, humiliter irrifit, sprevitque, sed non fine magno tam profunde obedientise præmio . Quin etiam volumen . quod in Cantica Canticorum infigni pietate refertum scripserat, ut Confessario obtemperaret, flammis injecit. Dicere autem solebat se in discernendis vifionibus, ac revelationibus decipi puffe; in obedientia verò Superioribus a6 præftanda falli non poffe. Panpertatem \* adeò dilexit, ut non folùm la-

bore manuum fuarum victum fibi compararet ; fed fi quam Monialem vilioribus indatam yestimentis conspexisset, illicò sua cum illius commutaret . ac fi quando fibi necessaria deficerent, mirifice lætaretur, & exultaret, gratiafque Deo ageret, tanquam infigne aliquod confequuta beneficium. Sed in-

17 ter cæteras \* ejus virtutes, quibus quafi Sponfa à Deo ornata mirifice excellult , integerrima effulfit caftitas : quam aded eximie coluit, ut non folum propositum virginiratis servande à pueritia conceptum usque ad mortem perduxerit, fed omnis experiem maculæ Angelicam in corpore, & corde fervaverit purifatem.

Quas adeo intignes virtures mirifica humilitate cordis ornabat : cum etenim in dies divinis chari imatibus anima ejus impinguaretur, izpiùs excla-

#### Bulla Canonizationis

mabat ad Dominum, ut beneficiis in eam fuis terminum statueret, nec tam cito ingentium (celerum oblivisceretur; contumelias verò, & irrisiones ar-dentissime sitlebat, ac non solum humanos honores, sed nosci quoque ab 19 hominibus abhorrebat. Invictam \* autem hujus Sanctæ Virginls parientiam

illa vox atteftatur, qua sepius ad Dominum exclamabat : Domine, aut

pati, aut mori.

Præter hac omnia divinæ beneficentiæ monera, quibus hanc dilectam fuam, quasi pretiosis monilibus decoratam esse voluit omnipotens, aliis etiam gratiis, & donis abunde ipfam locupletavit : adimplevit enim eam Spiritu intelligentiæ, ut non folum bonorum operum in Ecclesia Dei exempla relinqueret, sed & illam Coelestis sapientize imbribus irrigaret, editis de mystica Theologia, aliisque etiam multa pietate resertis libellis : ex quibus fidelium mentes aberrimos fructus percipiunt , & ad supernæ patriæ desiderium

maxime excitantur.

Quibus coelectibus instructa a c illustrata muneribus opus aggressa est mazimum quidem, & cuicumque difficillimum, fed Ecclefiæ Christi per quam ntile, ac proficuum : reformationem enim exorfa est Ordinis Carmelitani : illudque non folum in mulieribus, fed & in viris egregie præftitit, ædificatis, non modo per universas Hispanias, sed & per alias etiam Christiani Orbis partes tam virorum, quam mulierum Monasteriis, fine pecunia, fine ptoventibus de fola Dei misericordia præsumens : nec modo omnibus humanis destituta auxiliis, sed adversantibus plerumque, ac contradicentibus Principibus , & Potestatibus sæculi : quæ tamen , Domino opus suum confirmante, radices miserunt, incrementum susceperunt, & demum in domo Dei uberes proventus fractificaront.

Tantas virtutes Terefiæ plurimis, dum adhuc in humanis ageret, miraculis Deus illustravit, quorum nonnulla præsentibus literis duximus inserenda. Cum in Conchensi Diœcesi maxima esset frumenti penuria, atque in Monasterio de Villanova de Xara vix tantum farinæ reperiretur, ut per integrum mensem ad victum decem , & octo Monialium satis esset, hujus Sanctæ Virginis meritis, & interceffione Deus omnipotens, qui sperantes in se enutrit, eam adeò abundare secie; ut quamvis per sex menses ex ea affatim panes ad resectionem ancillarum Dei sierent, nunquam tamen usque

at ad novas fruges diminueretur. Gravi \* eryfipelate in vultu, ac febri afflictabatur Anna à Trinitate Monialis Conventus Medinæ de Campo, cui Terefia primum blandita, deinde læfa membra leviter attrectans bono animo, inquit : sis filia, Deus, ut spero, te hoc morbo liberabit, slatimque 24 febris , omnisque morbus ab ea abscessit . Alberta \* ejusdem Monasteriis

Prioriffa plenritide, ac febre, non abique vitæ periculo laborabat; at Sancta Virgo Terefia, tacto latere, quod morbo urgebatur, eam fanam effe pronunciavit, ac furgere juffit, illa perfecte fanata, statim è lecto exiliit

laudans Deum.

Adveniente demum tempore, quo pro tot laboribus pro divino honore exauftis, ac tor bonis operibus in Ecclesia utilitatem perpetratis coronam decoris de manu Del effet receptura, gravi morbo Albæ decumbens, cum toto infirmitatis tempore frequentes, ac plene admirabiles de Divina charitate cum fororibus fermones habuiffet ; fæpiùs gratias Deo agens , quòd se Carbolicæ Ecclesiæ aggregasser; commendans, tanquam præcipua bona , paupertatem , ac debitam præpolitis obedientiam ; accepto humillime, ac cum cœlesti prorsus charitate sacro peregrinationis suæ viatico, ac extreme unctionis Sacramento. Christi Crucifixi effigiem manutenens ad

#### S. M. N. Terefiæ.

a6 exieldem patriam evolavit. Pluribus veto 8 fignis manifethavit. Deux, on but fublemen glorise gradum Tercific elargitus to. Cedita fefet: multir esteini Monialets, religiolie, ac timentet Deum, viderunt decorem glorise quix. Alia etenim confecti figura feutum Ecclefia, & in Choro, & figure decumbentis cubiculum multitudinem cueledium luminarium. Alia Chriftum Dominum mugno coruficatem fighendore, & ingenti Angelorum frequentis circumdarum, eius ledo affitientem. Alia plurimos ablis amétos velibus ipfius cellam ingerientenes, ac cobili circumsiolo. Quedam citam in piot randerum, alia filendorem cryftalli inflar i frenfira egreficam Gestum coluntem a sia filendorem cryftalli inflar i frenfira egreficam addita quedum arbor calec, ac maescria odsfirotta, ac jum dudum arida, que cuo biculo proxima erat, prater omnem temporis de natura rationem, repend florubus coulds, in jufa transfrus hora apparuit, ac una cum verbious a se ilinectili, quolus agra ultarest, complus a adminatibus, mirifar sultaresticum, ac miro decoratum candore apparuit, ac una cum verbious a se ilinectili, quolus agra ultarest, commisus a adminatibus, mirifar montantibus, mirifar commisus a diminatibus, mirifar sultaresticam per contractum and contractum candore apparuit, ac una cum verbious a se ilinectilia, quolus agra ultarest, commisus a adminatibus a mirifar.

27 cé figirans odorem. Muíta \* citam magnalia, que merits Ancilla fue operatus efl Deus, pifus la Paradiúne transima exultabilem redéforant. Quedam etenim Monialis dudom capitis, é coulorum infirmiatem laborans, apprehenfa moruse Virginia manu, ac capis), occliques admost alarim convaluit. Altera item ejus exofculatis pedibus feníum odoratus amisfum recuperavit, é corporaliter odorem auguentorum, quo facrofactum ejus corpus à Domino pertendir de la compania de la contra de la compania de la contra de la compania de la contra magnatura de la compania de la contra de la compania de la contra de la compania de la compania de la contra de la compania de la contra de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania del compania del compania de la compania del compania de la compania del compan

fufum erat , percepit.

23 Corpus cyai shique allo profias medicamine ligneo loculo incluíum, airè effofia al fepulturam humo, a ci negnitus ingidius, it cai co ppeta, fronte fepultum ett, fed é fepulchro cjus odor adec ingens, ac mirificus emanshat; int decreum fuerir factum corpus exhumare, atque illud fami inergum, ac incorruprom, ac flexibite, ac fi nuper tumulatum fuifier, repertum fuit r, odorato liquoce cricumfuíum, quo perentire rique in przeinorem diem, Deo anodlise fue fanctitatem jogi miraculo attefante, é debidat. Quare alitis velticondium fuit. Laploque interfactum, quare alitis velticondium fuit. Laploque interfactum, quare alitis velticondium fuit. Laploque fuerir quare despressiones de formation de la consideration de la

præstitis per intercessionem ancillæ suæ frequentibus beneficlis his, qui se fideliter ejus precibus commendaffent : puer etenim quidam quadriennis adeò contractus, ac detortus erat, ut nec pedibus infiftere , nec cum jaceret , corpus movere poffet; eaque infirmitas, cum illi à nativitate fuiffet , nullumque afferret doloris fenfum, incurabilis prorfus videbatur, cumque per novem dies ad cubiculum , quod vivens Sancta Virgo inhabitaverat , allatus fuiffet , fenfit in se virtutem venientem , ac repente sanus , ac validus, ac suis pedibus ambulans, stupentibus cunctis, coepit diffamare fe à Matre Terelia de Jesu perfe-30 ctam fanitatem fuiffe confequetum. Sæviffimis \* doloribus per blennium cruciabatur Anna à Sancto Michaele Monialis, tribus cancris pectus ejus adeò affligentibus , ut non folum formi expers effet , fed nec collum flectere , nec brachia poffet attollere, cumque particulam reliquiarum Sanctæ Terefiæ fuper pectus appoluifiet, & toto cordis affectu fe ejus patrocinio commendaffet, non folum omnisevanuit piaga à corporcejus; sed, & alia etiam, quam in corde diu habuerat , infirmitate libera momento temporis affecta eft. Aded vexaba-31 tur \* Franciscus Perez Parochialis Ecclesiæ Rector , apostemate , quod in os

31 tur \* Franciscus Perez Parochialis Ecclefiæ Rector, apostemate, quod in o

#### Bulla Canonizazionis

pedioris Infederat, ut brachio etiam contrado à celebratione faccofandi Miffafeorificii ser quinque mente impedieture, humanisque remediis deficientibus ad divina confugit. & ad montes Dei clevans oculos future confequeuts et l. Epistolam enim Virginis Teretig manu exaratam pedori admorens, confequeuts et le jus partis fanisteme, cumque deinde fepulchrum Virginis vitinisfie, ejudque brachium, quod Albæ aftervatur, proprio brachio quod admuc contradum etat, admovilfet, in oco teimd brisam virtueme expertus ett, reflitutation et al. (1998).

32 ra fobi perfecta valerudine. Joannes de Leyva "magno gutturis morbo adeò affligebatur, ut omnis refpirationis via fere intercilo effer, jamque morti prosimus animam agebat, câm fudarium, quod Sancta Terefise fuerat, ad morbi l'œum magnacum fiducia appolici, fomnoque capus, a e paulo poft experrectus fe meritis Sanclæ Terefise curatum effe repenté fanus exclamavit.

13 Cum lgitur per univerfasi im gentes, & nationes fanclitas Terefiz celebarereur, & comen ipfus ad Chrifti fideles magno in honore effet operante Domino per interectifionem ejus tor mirabilia, quæ etiam in dies una cum ipfus reneratione augusbraure, fuerun auchtratere ordinaria in multis Hiffanie partibus formati procefius, a ca da fancham hanc Sedem transfinifi, & inflanter agente clara menorie Philippo III. Hifpanie Repe Catholico, negoto tam in farar Rituum Congregatione, quahm in Rora diligenter difcutfo fel. record. Paulus V. praedeceffor noteri rudulfic, uri ne just honoren tampuam de B. Virgine divinum Officium in toto Fratrum Carmeliranorum Ordine poffet celebari. Cumque idem Philippus Rex Iterum apud pareddum Paulum fimilter praedecefform notitum pro canonizatione B. Virginis Terefiz (upplicaffet, idem Paulus Iterum negotium committi Cardinalibus Sacr. Rituum Congregationis; qui novos proceffus audoritate Aprilolica conficiendos decreverum, a que ad id munus praegndum bom mem. Bernardom Grad. de Renja Archiepilcopum Toletanum, & Venerabiles Fratres Epichopos Abulen. & Salmant. esdem au-Contate deputantum; qui com diligenter de mandato negotio. Periodit efforti.

34 omnia ada cidem Paulo V. pradeceffori noftro transmiferunt. Qui tribus \* Apothelic Palatti cuafarm Audioribus Francico Archiepifopo Damafenon Locumtenett, nunc S. R. E. Cardinali, Joanni Baprilig Coccino Decano, & Alphonfo Manzanedo dedit in mandatis, ur fumm cum diligenti adica adac examinarent, & que corum fententia effet ad ipfum referrent, qui omnibus accurate, proru tei magnitudo pottulabat, perpensis, cidem Paulo V. pradeceffori retulerum plene juttificari vitra fancitatem, ac miracula B. Virginis Terefire, omnique abundé confiare, que procanonizatione cipidem à Sac. Canonibus requirumuri, poficque ad ulteriora procedi. Utque ca maturitate, que rematante deceba e, negotium transfereturi, idem Paulus dicless fillis notifis S. R. E. Cardinalibus facris Ritibus pracéctis ordinavis, ut praed dos proceffus, quam diligentifime rurfus inforerent, ac de toca causa accurate cognoficerent.

37 Cam verò idem Paulus humane peregrinationis viam compleviffet. Nofque (nullis liede nofiris metris) fola divine gratie dipatatone at Ecclefie guberna cula vocati effemus, ad augmentum divini honoris, d. Sandæ Ecclefie utilitatem perinere arbitrati fumus, ut hujufmoli negodum promoveretur i pulramum etiam ad prafentium temporum calamitatem levandam intereffe exitilimavimus fichniti fialelum derotic orga Sandov, de cidedo Del, qui pro nocidita Cardinalibus, ut quod illità praedeceffore noftro prasidión fuera tinjundum quamprimum exequerentur. Quad cum illi es diligentia, qui ocebat, perfecifient; ac pro S. Virginis canoniziatione omnes unanimier centuiffent, venerabilis Fr. nofter Francificas Maria Epfic. Portuen. Cardinalis à Monte tottus.

Dro.

#### S. M. N. Terefia.

proceffus summam, ac suam, collegarumque sententiam coram nobis in Constitution nostro exposuit. Quibus auditis reliqui Cardinales, qui aderant ad ul-

teriora fore procedendum communi suffragio pronunciarunt.

Igitur \* cum in publico Confiftorio dilectus filius Julius Zambeccarius Confistorialis aulz nostra Advocatus pro ejus canonizatione peroraster, ac nomine chariffimi in Christo filii nostri Philippi Hupaniarum Regis Catholici , ut ad eam procedere dignaremur humiliter supplicatiet, Nos de re tanta Venerabiles Fr. noftros S. R. E. Cardinales, & Episcopos in Curia præsenies consulturos effe respondimus, arque interim Cardinales, arque Episcopos præsentes vehementer in visceribus Christi horrati sumus, ut orationibus instantes in jejuniis, & eleemofynis animas suas coram Deo nobiscum humiliantes preces à Deo Patre luminum exposcerent, ut ex aito super nos lucem suam, & veritatem fuam emitteret, quæ nos ad voluntatem, & beneplacitum ejus cognoscendum, & perficiendum deduceret; itaque cum semipublico Consistorio, quod consequenter celebratum est, vocatis non modo Cardinalibus, sed Patriarchis, Archiepiscopis, & Episcopis in Curia nostra existentibus, przefentibus etiam nostris, ac Sedis Apost. Notariis, ac facri Palatii Apost. causarum Auditoribus. cum plura à nobis de eximia fanctitate ancillæ Dei, ac miraculorum frequentia, & celebritate, populorumque erga eam per universas Christianas nationes devotione, commemorata fuissent, expositisetiam instantiis, quæ coram no-bis non modò nomine maximorum Regum, sed etiam charissent in Christo silii nostri Ferdinandi Romanorum Regis in Imperatorem electi , allorumque complurium Christianorum Principum fiebant, omnes concorditer, ac uno ore benedicentes Deum amicos suos honorificantem Beatam Teresiam canonizandam effe , atque inter Sanctas Virgines adscribendam censuerunt . Quorum 37 omnium \* audito confensu intimo cordis affectu exuitavimus in Domino. &

37 omnium \* audiro confenía incimo cordu affectu exuitarimus in Domino, & judialvimus in futural eius, gratiasagenes Doo, & Filio ejus Domino nofltro Jefu Chrifto, quod Ecclefiam fiuam mifericorditer respexistes, ac tanta glora iliultarae decrevistes. Canonizationis istaque poblicavimus diem , sedemque Fratera, ac ilios nostros moniumus, uti no rationibus, & elemnofynis perfeverarent, ut in ranto opere exequendo fifendor Domini Dei nostri effet super nos, qui opus manoum nostratum ad perficientam ejus volunarem dirigeres.

Demum peractis omnibus, quæ ex Sac. Constitutionibus, ac Romanæ Ecclesiæ consuetudine peragenda erant, hodie in Sacrosancta Principis Apostolorum Basilica cum venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, nec non Partiarchis, Archiepiscopis, & Episcopis, Romanzque Curiz Przeiatis, Officialibus, & Familiaribus nostris, Clero (zeculari, & regulari, ac maxima populi frequentia convenimus, ubi repetitis pro Canonizationis Decreto petitionibus nomine eiusdem chariffimi in Christo Filii postri Philippi Regis Catholici à dilecto filio nostro Ludecico tit. Sancæ Mariæ Transpontinæ Cardinali Ludovisio nuncuparo, nostro secundum carnem nepore, per Julium Advocatum prædictum, decantatis sacris Precibus, & Litaniis, ac Spiritus san-Cti gratia humiliter implorata. Ad honorem Sanctz, & individuz Trinitatis. & Fidei Catholicz exaltationem auctoritate omnipotentis Dei Patris . & Filii, & Spiritus sancti, Beatorum Apostolorum, ac nostra, de venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum, & Episcoporum in Romana Curia præsentium consilio, ac unanimi confensu bon. mem. Teresiam Virginem de Abuia, de cujus vitæ sanctitate , fidei finceritate, & miraculorum excellentia plene constabat , & constat , ac fan-Stamesse diffinivimus, ac San Carum Virginum Cathalogo adscribendam decrevimus, prout presentium tenore diffinimus, decernimus, & adscribimus. illamque universos Christi fideles tamquam vere fanctam honorare, & venera-

#### **Bulla Canonizationis**

39 i mandavinus, & mandamus flatsentes, \*u ub ugirerf.il Ecclefa in çiu omnerm Ecclefa. A draria, a ingubus facrifica De ouferanur, adicari & conferari, & fingulis annis die decimaquine Oflobris, qua ad Cecleftem gloriam translata eft, eits officium, or de S. Virgine ad praciripum Romani Brevini celebrar polifit, eademque autoritate omnibus Chrifti fidelibus, verè pomitentibus , & confeifis, qui annis fingulis e odem fefto die ad fepolactura, in quo corpusejus requiecite, viitandum accefferint, mom anoum, & unam quadragenam: iis verè, qui in ejidem fifti odava quadragina die de injundicate, is feu quomodolibet debitis pemitentili mifericorditer in Domino relaxavimus, ac relaxamus. Poltremog granis Doe adis, quad Ecclefam fixam infigni hoc, avoroque luminari illustrare dipantus efter, decentrata in Sandar Terefie honocem folemni net illustrare dipantus efter, decentrata in Sandar Terefie honocem folemni lebavimus, cum ejudem Sandae Vignica comencoratione, o nomibofique Chrifti fidelibus runc prafentibus, plenatiam omnium peccatorum (uorum Indulgentiam concefficinus).

Decet Igitur, ut pro tam infigni beneficio omnes cum omni humilitate benedicamus, & glorificemus eum, quem decet omnis benedictio, & honor, & gloria, & potestas in facula faculorum, affiduis precibus ab eo postulantes, ut per intercessionem electa sua à peccatis nostris faciem suam avertens mifereatur noftri, & respiciat nos, & oftendat nobis lucem misericordiarum fuarum, & immittat timorem suum super gentes, ques non cognoverunt eum, ut co-gnoscant, quis non est alius Deus, niss Deus noster. Cærerum, quis difficile forret præsentes nostras literas ad singula loca ubi opus esset deserri, volumus, ut earum exempliseriam impressis, manu publici Notarii subscriptis, & sigillo alicujus personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem ubique ades habeatur, quæ ipfis præfentibus adhiberetur fi effent exhibitæ, vel oftenfæ. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum diffinitionis. decreti, adfesiptionis, mandati, flatuti, relaxationis, & voluntatis infringese, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præfumpferit. indignationem omnipotentis Dei , ac Bestorum Petri , & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominica millelimo fexcentelimo vigelimo primo, quarto Idus Martii, Pontificatus nostri anno secundo,

Ego Gregorius Catholica Ecclesia Episcopus.

#### S. M. N. Terefiæ.

Ego Antonius Cardinalis Saulius Decanus.

Ego Franciscus Maria Cardinalis à Monte Episcopus Portuenfis.

Ego Franciscus Sfortia Cardinalis Episcopus Tusculanus.

Ego Alexand. Card. Montaltus Episcopus Albanen. S. R. E. Vicecancellarius.

Ego Octavius Episcopus Prænestinus Cardinalis Bandinus.

Ego A. tit. S. Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis Perettus.

# Ego Jo: Baptista S. Petri, & Marcellini Presbyter Cardinalis Detus.

Ego Dominicus Cardinalis SS. Apostolorum Gymnasius.

Ego Carolus tit. S. Cæfarei Cardinalis Madrucius.

Ego S. tit. S. Chrysogoni Presbyter Cardinalis Burghesius.

<del>ተ</del> ተ ተ ተ ተ Ego M. tit. S. Onuphrii Presbyter Cardinalis Barberinus.

Ego I. G. tit. SS. quatuor Coronatorum Presbyter Cardina. lis Millinus.

Ego M. SS. Quirici, & Julitæ Presbyter Cardinalis Lantes.

Ego Fabritius tit. S. Augustini Presbyter Cardinalis Verallus.

\*\*\* Ego Jo: B. tit. S. Cæciliæ Præsbyter Cardinalis Lenius. Ego Dominicus tit. S. Martini in Montibus Presbyter Cardi-

nalis Rivarola.

Ego G. Cardinalis Borgia tit. S. Crucis in Jerusalem. Ego R. tit. S. Alexii Presbyter Cardinalis Ubaldinus.

Ego Tib. tit. S. Priscæ Presbyter Cardinalis Mutus.

Ego Gabriel tit. S. Bartholomæi in Infula Presbyter Cardinalis de Trejo.

Ego S. Presbyter Cardinalis S. Susannæ S. R. E. Bibliothe-\*

#‡+ Ego Guido tit. S. Mariæ de Populo Presbyter Cardinalis Bentivolius.

Ego P. tit. S. Salvatoris in Lauro Presbyter Cardinalis Vale-\*

Ego Itel. Fridericus tit. S. Laurentii in Panisperna Cardinalis \* de Zolleren.

Ego Julius S. Mariæ fupra Minervam Cardinalis Roma.

Ego Fr. Desiderius tit. S. Clementis Card. de Cremona.

# Ego 3

#### Bulla Canonizationis S. M. N. Terefix.

- # Ego Stephanus tit. Sanctæ Mariæ in Via Cardinalis Pignatellus.
- Ego Fr. tit. S. Matthæi in Merulana Presbyter Cardinalis Sacratus.
- Ego M. Ant. tit. S. Eusebii Presbyter Cardinalis Gozadinus.
- Ego Alexander tit. S. Mariæ in Via lata Cardinalis Estensis.
- Ego Carolus Emanuel S. Nicolai in carcere Tulliano Cardinalis Pius.
- Ego Mauritius S. Eustachii Diaconus Cardinalis de Sabaudia.
- # Ego Carolus S. Mariæ in Dominica Cardinalis Medices.
- Ego Ludovicus tit. S. Adriani Cardinalis de la Vallette.
- Ego Fr. S. Angeli in foro piscium Diaconus Cardinalis Boncompagnus.
- # Ego Hippolytus \$. Mariæ Novæ Cardinalis Aldobrandinus.

Registrata in Secretaria Brevium.

Augustinus The. Rom. Cur. Cav. Cam. Apostolicæ Notarius.



BUL-

## BULLA GREGORII XV.

Conceditur per singulos annos in perpetuum Jubilæum in Festo S. M. N. Teresiæ à Jesu.

# GREGORIUS PAPA XV. Ad perpetuam rei memoriam.



Plendor paternæ gloriæ, qui fua mundum illuminat ineffabili claritate, pia vota fidelium de clementifima ejus Majeffate sperantium, tunc pracipuè benigno favore profequitur, cum devota ipforum humilitas fanchorum precibus, & meritis adjuvatur. Volentes igitur omnes, & fingulas Ecclefias tàm Domorum Fratrum Ordinis Carmelitarum

Discalceatorum nuncupatorum, quam Monasteriorum Monialium eiusdem Ordinis ubicumque existentium aliquo spirituali munere illustrare; de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus auctoritate confii, omnibus utriusque fexus Christifidelibus verè pænitentibus, & confessis, ac facra communione refectis, qui aliquam ex supradictis Ecclesiis die Festo Sanctæ Teresiæ, à primis Vesperis usque ad Occasum Solis Festi hujusmodi singulis annis devote visitaverint, & ibi pro Christianorum Principum concordia, hærefum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concedimus, præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, quod præsentium transumptis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus persona in dignitate Ecclesiastica constituta munitis, eadem prorfus fides adhibeatur, que presentibus adhiberetur, fi forent exhibitz, vel oftenfz.

Datum Romz apud Sanctam Mariam Majorem, sub Annulo Piscatoris, die 19. Septembris 1622. Pontificatus Nostri anno secundo.

Scipio Card. S. Sufanna. Cinthius Vicomanus Not.

b 4 SAN-

## SANCTA TERESIA A JESU

### Quinquies obliquè relectum fonans

#### CARMEN.

| S | Soliferum | Sidus | Summo | Splendore | Serenans, |
|---|-----------|-------|-------|-----------|-----------|
|   |           |       |       |           |           |

- Aufibus Angelicis Arx Altitonantis Abundans,
- Z Notitiæ Numen Nufquam non Nomine Notum,
- Condecorans Culmen Carmeli Celfa Columna,
- 11 Tetra Triumphatrix Turcarum Toxica Tollens,
- Accede Adjutrix, Adversos Aufer Abusus.
- Tartara Turbentur Telis Transfossa Teresæ.
- 🛌 Ecclesiæ Exultent, Edant Encænia Eremi;
- Regalis Radix, Rutilat Rosa Religionis,
- Excitat Elapsos, Exemplis Elevat Ægros.

  Splendescens Sophiæ Scelerata Sophismata Solvit;
- Instruit Ingenue Justissima Jura Jehovæ.
- ➤ Æthereos Axes Ascenderat Angeli Adinstar
- Altivola, Aureolam Acceptans, Aufcultat Amantem.
- Inspicit Injustos Infernis Ignibus Illino
- 🗗 Effligi Effrænos, Elongè Externere Echidnas;
- Selectos Similes Soli Splendere Sereno:
- C Virgineo Vernans Vultu, Virtute Virescens.

# TAVOLA DECAPITOLI DELLA VITA DISANTA TERESA.

#### 李器件 李器件

P Rologo.
Della filma, che s'ebbe fempre della perfezione di
Santa Terefa. S. 1.
Delle perfone, che approvarono il fuo spirito. S. 2.
Delle perfone, che approvarono la vita, e libri fuoi.
S. 3.
Testimoni dopo la morte. S. 4.

#### LIBRO PRIMO.

Cap. I.  $D^E$  gl alti, ed ammirabili fini, che ebbe Iddio in concedere in questi tempi così gran Santa.

Cap. II. Del nascimento, educazione, e buona inclinazione di Santa Terela.

Cap. III. Come si deteriorarono le virtù, e buoni principi di questa S. Vergine, ed il Signore la liberò da pericoli, ne quali si ritrovava.

Cap. IV. Della strada, che tenne il Signore per trarla da questi pericoli, e come si fece Monaca della Madonna del Carmine.

Cap. V. Comincia con gran spirito gli esercizi della Religione, ed ammalata esce dal Monastero per curarsi. 39

Cap. VI. Con la cura crebbe l'infermità: e per mezzo di lei çavò Iddio un Sacerdote dal peccato. Tornata al fuo Monastero ebbe vissone di quanto poi le dovea succedere. 43

Cap. VII. Sanolla il Signore per intercessione di San Giosessio, e tornossi

| Cap. VIII.  | mortale. S2                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cap. IX.    | Torna all'orazione, e per vent' anni perfevera in essa con<br>grand' aridità, e dopo questo tempo è visitata dal Si-                                                                                         |
| Cap. X.     | gnore con nuova luce, e comincia nuova vita. 56<br>Communicolle il Signore un altissima orazione, la quale                                                                                                   |
|             | fu occasione di patir gran travagli, ed il mezzo, per<br>cui la pose in sì alta orazione. 62                                                                                                                 |
| Cap. XI.    | Tratta con Padri della Compagnia di Gesù, e da essi è conosciuto, ed approvato il suo spirito. Le parla il Signore, muta vita, e comincia di nuovo a sar gran penitenza.                                     |
| Cap. XII.   | Crescono in lei le grazie di Dio, e de gran timori, e tra-<br>vagli, che in quesso tempo patì.                                                                                                               |
| Cap. XIII.  | In mezzo di questi travagli le parla il Signore, l'asficura,<br>e la quieta. Mostrafele Cristo Nostro Signore con con-<br>tinue viòpini; e delle moste assizioni, che per questa<br>causa patì.              |
| Cap. XIV.   | Refife con modo firancilmario alle grazie di Dio per ob-<br>bedne affioi Confessori: e come il Signare gile ne sece<br>dell'altre di nuovo, e le apparve un Scrassno, che con<br>un dardo le serva il cuore. |
| Cap.XV.     | Ha granratti, ne quali è molte volte levata in aria. 87                                                                                                                                                      |
| Cap. XVI.   | De grandi effetti, che cagionavano nell'anima di lei di<br>libertà di spirito, ed animo contro i Demoni quest<br>estasi.                                                                                     |
| Cap XVII.   | Ha gran pene interne dopo questi ratti. 95                                                                                                                                                                   |
| Cap. XVIII. | Delle visioni, e ragionamenti particolari; e di altre gra-<br>zie, che il Signore le communicò. 99                                                                                                           |
| Cap. XIX.   | Di uno sponsalizio spirituale fra Cristo, e l'anima della<br>Santa; e de gran favori, che le ha fatto il Signo-<br>re.                                                                                       |
| Cap. XX.    | Le rivela Cristo il conoscimento di altissime verità di am-                                                                                                                                                  |
|             | mirabile dottrina.                                                                                                                                                                                           |
|             | Cap.                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                              |

ad intiepidire negl'eferciz) d'orazione. Nostro Signore gl'apparee legato alla colonna per istaccarla da una vana conversazione.

Cap. XXI. Communica il suo spirito, e le grazie, che il Signore le fa col P. M. Avila, e col B. F. Pietro d' Alcantara, e con altre gravi Persone, e tutti l'approvano. Lettera di Santa Terefa al P. F. Garzia di Toledo. 121 Lettera del Maestro Avila a Santa Teresa. Relazione dello spirito, e modo di orazione della Santa, fatta da un Confessore di lei.

#### LIBRO SECONDO.

| Cap. I. | Nípira Nostro Signore alla Santa, che faccia la<br>Riforma, e le cause, che a ciò la mossero.<br>Lettera del B. Luivi Beltrando a Santa Teresa | nuova |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| •       | Riforma, e le cause, che a ciò la mossero.                                                                                                     | 127   |
|         | Lettera del B. Luivi Reltrando a Canta Terela                                                                                                  | 122   |

Delle contradizioni, che pati nella fondazione del primo Cap. II. Monastero. 132

Lascia la sudetta fondazione, e Nostro Signore le comanda, Cap. III. che la profegua; e de travagli, che in ciò patì.

135 Cap. IV. Compra una casa: appariscele la Madonna, e S. Gioseffo, e le fanno una grazia molto singolare.

Mentre s'edificava la casa, cadde un muro, ed uccise un Cap. V. Nipote della Santa, ed ella lo risuscitò. 142

Cap. VI. Le comanda il Signore, che esca d'Avila, e per mezzo di lei fa grazie grandi ad un Frate di S. Domenico. 145

S'abbocca in Toledo con una serva di Dio, la quale voleva Cap. VII. fondare un Monastero di Monache della nuova Riforma del Carmine, ed ella tratta di fondare il suo senz'en-Lettera del P. F. Pietro d'Alcantara alla Santa Madre Tereja. 151

Cap. VIII. Parla Nostro Signore alla Santa, e le comanda, che sondi il Monastero in povertà. Torna da Toledo ad Avila, e dà l'Abito a quattro Religiose.

Cap. IX. Del tumulto, e persecuzioni, che si levarono contro la Santa dopo fondato il Monastero.

Quietate le contradizioni, tornò al suo nuovo Monastero, Cap. X. dove Nostro Signore le pose una corona in testa. Si pone la Regola Primitiva dell' Ordine della Madonna Cap. XI.

del

|                      | del Carmine, la quale volle, che si osservasse; e del-                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | la perfezione, che in sè contiene. pag. 165                                                                                                 |
| Cap. XII.            | Stà per qualche tempo nel Monastero di San Giuseppe                                                                                         |
| C. VIII              | d'Avila, e de gran fervori, che quivi erano. 171                                                                                            |
| Cap. XIII.<br>& XIV. | Tratta di fondar Monasteri di Frati, e Monache; e<br>de motivi, che ebbe per fondar questa nuova Rifor-                                     |
|                      | ma. 174                                                                                                                                     |
| Cap. XV.             | Và a fondare un Monastero in Medina del Campo, ed<br>ottiene licenza dal P. Generale suo, di poter fondare<br>Conventi di Frati Scalzi. 180 |
| Cap. XVI.            | Tratta di nuovo di poter fondare Conventi di Frati                                                                                          |
| Cap. 22 v 1.         | Scalzi: perfuade al P. F. Antonio d'Eredia, ed al P. Giovanni della Croce, che diano principio a questa riforma.                            |
| Cap. XVII.           | Fonda un Monastero in Malagone. 191                                                                                                         |
| Cap. XVIII.          | Tratta di nuovo di far il primo Monastero degli Scalzi:                                                                                     |
| Cap. X v III.        | fonda un Monastero di Monache in Vagliadolid; ed<br>un caso particolare, che quivi succedette. 194                                          |
| Can VIV              |                                                                                                                                             |
| Cap. XIX.            | Ordina, che si fondi il primo Convento di Frati Scalzi,<br>con cui dà principio alla nuova Riforma, anche d'Uo-<br>mini.                    |
| C VV                 |                                                                                                                                             |
| Cap. XX.             | Và a fondare il Monastero di S. Giuseppe di Toledo. 201                                                                                     |
| Cap. XXI.            | Della fondazione del Monastero della Concezione di Pa-<br>strana, e della vocazione del P.F. Mariano. 207                                   |
| Cap. XXII.           | Fonda il Monastero di Salamanca. Narrasi un' appari-<br>zione, ch' ella sece ad una Religiosa di detto Mona-                                |
|                      | flero. 210                                                                                                                                  |
| Cap. XXIII.          | Della fondazione del Monastero di Alva di Tormes, do-<br>ve si pone una visione particolare, che ebbe la Fonda-                             |
|                      | trice di ello. 215                                                                                                                          |
| Cap. XXIV.           | Fu eletta Priora del Monastero dell' Incarnazione d'Avi-<br>la. 219                                                                         |
| Cap. XXV.            | Essendo Priora dell'Incarnazione, per ordine di Nostro                                                                                      |
| ,                    | Signore fonda il Monastero di San Giuseppe di Sego-                                                                                         |
|                      | via; e di due visioni, che quivi ebbe. 226                                                                                                  |
| Cap. XXVI.           | Della fondazione di San Giuseppe in Veas: Soccorre<br>questo Santo la Santa Madre per via in un gran pe-                                    |
|                      | rico.                                                                                                                                       |

|              | ricolo. Narrasi il principio, che ebbe questa son-                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | dazione, ch'è maravigliofo. pag. 230                                                                 |
| Cap. XXVII.  | Della fondazione di San Giuseppe di Siviglia; e de travagli, che patì.                               |
| C WWITH      | Stando in Siviglia manda a fondare il Monastero di                                                   |
| Cap. XXVIII. | Caravaca. Il Generale le comanda, che si ritiri<br>in un Convento, onde cessano le fondazioni, e     |
| - 1777777    |                                                                                                      |
| Cap. XXIX.   | Fonda per ordine di Nostro Signore il Monastero di                                                   |
| ,            | Villanuova della Xara, e per via le appare la                                                        |
|              | Beata Caterina di Cardona. 246                                                                       |
| Cap. XXX.    | Seguita la fondazione fudetta, e si pongono alcuni<br>miracoli occorsi in quella casa. 251           |
| a vvvi       | Fonda per comandamento di Dio il Monastero di                                                        |
| Cap. XXXI.   |                                                                                                      |
| - 17373777   | San Giuseppe di Palentia. 254                                                                        |
| Cap. XXXII.  | Và a fondare nella Città di Soria; e diquanto qui-                                                   |
|              | vi occorfe.                                                                                          |
| Cap. XXXIII. | E' eletta Priora in Avila, e di li manda a fonda-<br>re il Monastero di San Giuseppe di Granata. 258 |
| C VVVIV      | To some and a Waller Cianana also fandi um Manalla                                                   |
| Cap. XXXIV.  | Le comanda Nostro Signore, che fondi un Monaste-<br>ro in Burgos. 262                                |
|              |                                                                                                      |
| Cap. XXXV.   | Delle gran contradizioni, che ebbe in quella fonda-                                                  |
|              | zione. 265                                                                                           |
| Cap. XXXVI.  | Del modo, come caminava la Santa, quando an-                                                         |
|              | dava per viaggio. 268                                                                                |
| Cap. XXXVII. | Constituzioni principali fatte dalla Santa per le sue<br>Monache. 271                                |
|              | Del modo di ricever le Novizie. S. 1. 272                                                            |
|              |                                                                                                      |
|              |                                                                                                      |
|              | Della povertà, ed opere manuali. S.3. 275                                                            |
|              | Delle Communioni. S.4. 278                                                                           |
|              | De Confessori. S. S. ibid.                                                                           |
|              | Dell' Orazion mentale, ed ore Canoniche. S. 6. 280                                                   |
|              | Della Clausura, e Parlatorio. S. 7. 281                                                              |
|              | Di altre cose, che ordino nelle sue Constituzioni.                                                   |
|              | f. 8. 182                                                                                            |
| Cap. XXXVII  | I. Muore nel Monastero d'Alva; e di alcuni segni,                                                    |
|              |                                                                                                      |

| -           | ebe precedettero, ed accompagnarono il fuo glorioj<br>transito. pag. 28.                   |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Can YYYIY   | Della sepoltura, e miracoli, che operò il Signore nell                                     | t.   |
| Cap. MAMA   | fue morte e come à consule molte quelte e dissert                                          | G    |
|             | fua morte, e come è apparsa molte volte a diver<br>persone.                                |      |
| Cap. XL.    | Della incorruzione del suo corpo, e come su portato.                                       |      |
| Cap. A.L.   | San Giuseppe di Avila. 29                                                                  |      |
| Cap. XLL    | Pubblicasi il miracolo del santo corpo, il quale per or                                    |      |
| Cap. ALL    | dine del Papa è riportato ad Alva. 30                                                      |      |
|             | aint uti I apa t riportato au 200a.                                                        | s    |
| L           | IBRO TERZO.                                                                                |      |
| Cap. I.     | Della perfezione, con cui offervò la legge de Dio.                                         | li i |
| Con II      | Della grand offervanza, ch' ebbe a consigli Evangelici                                     | ,    |
| Cap. II.    |                                                                                            |      |
| Cap. III.   | e del Voto dell'obbedienza. 31:<br>Della dottrina, che infegnò intorno all'obbedienza. 31: |      |
| Cap. IV.    | Della virtù della castità, nella quale su persettissi                                      |      |
| Cap. IV.    | ma. 319                                                                                    |      |
| Cap. V.     | Dell' estrema povertà, che osservò.                                                        |      |
| Cap. VI.    | Della penitenza, ed aspezza di vita. 32                                                    |      |
| Cap. VII.   | Dell'umiltà, in cui maravigliofamente rifplendette. 331                                    |      |
| Cap. VIII.  | Seguita della virtù dell' umiltà.                                                          |      |
| Cap. IX.    | Della dottrina, che insegna intorno all' similtà. 34                                       |      |
| Cap. X.     | Della gratitudine verso Dio, e verso gl'Uomini. 350                                        |      |
|             | Della fortezza, e grandezza d'animo, ch' ebbe. 352                                         |      |
| Cap. XII.   | Della pazienza, e del gusto di patire per amor d                                           |      |
|             | Dio. 356                                                                                   | 5    |
| Cap. XIII.  | Narransi i travagli, che patì. 363                                                         |      |
| Cap. XIV.   | De' travagli interni. 369                                                                  |      |
| Cap. XV.    | Della prudeza, e sincerità sua. 373                                                        |      |
| •           | Alcuni ricordi della S. Madre per la vita spirituale . 38 1                                |      |
| Cap. XVI.   | Dell'orazione, che il Signore le communicò. 384                                            |      |
| Cap. XVII.  | Del dono di Profezia, ch' ebbe. 389                                                        |      |
| Cap. XVIII. | Della scienza infusa, e de' Libri, che scrisse. 396                                        |      |
| Cap. XIX.   | Della stima, che s'è fatta di detti Libri, e del frut-                                     |      |
| -           | en che de elle le è tratte                                                                 |      |

| Cap. XX,     | Della divozione, che ebbe al Santissimo S                                                 | agramen-   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | to.                                                                                       | pag. 410   |
| Cap. XXI.    | Della dottrina, che insegnò intorno a questo .<br>Sagramento, e della divozione, che avec | Santissimo |
|              | Sagramento, e uetta urvozione, che avec                                                   |            |
|              | ti.                                                                                       | 414        |
| Cap. XXII.   | Della fede, ch' ebbe in Dio.                                                              | 417        |
| -            | Della speranza, capo sudetto.                                                             | 422        |
| Cap. XXIII.  | Dell'amor grande, ch'ebbe.                                                                | 423        |
| Cap. XXIV.   | Delle dimostrazioni, che diede di tale amore                                              |            |
| Cap. XXV.    | Della carità verso i Prossimi.                                                            | 433        |
| Cap. XXVI.   | Del frutto, che fece in molte anime.                                                      | 436        |
| Cap. XXVII.` | Delle virtù eroiche, ch' ebbe; e della mortifica                                          | zione del- |
|              | le passioni.                                                                              | 442        |
| Cap. XXVIII. | Delle grazie naturali, e sopranaturali, e dei                                             | le grazie  |
| -            | gratis date, communicategli dal Signore.                                                  | 448        |
|              | Delle grazie naturali, ch' ebbe. S. I.                                                    | ibid.      |
|              | Ebbe grazia di sapienza, scienza, fede, prof.                                             | ezia, fa-  |
|              | nità, e d'interpretare la Scrittura. S.2.                                                 | 451        |
|              | Della grazia di discrezione di spirito. S.3.                                              | 4.53       |
|              | Relazione scritta dalla Santa Madre ad a                                                  |            |
|              | Confessori.                                                                               | 458        |
|              | Relazione seconda.                                                                        | 464        |
|              | Relazione terza.                                                                          | 466        |
|              |                                                                                           |            |

# LIBRO QUARTO.

|           | E' Miracoli, e delle meraviglie, che Iddio op                                                                 | erò |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | per intercessione della Santa Madre Teresa                                                                    | di  |
|           |                                                                                                               | 69  |
| Cap. I.   | De' Miracoli, che operò la Santa in vita.                                                                     | 70  |
| Cap. II.  | De Miracoli, che si sono fatti dopo la morte di lei                                                           | , e |
| •         | particolarmente dell'incorruzione del corpo, olio, fragranza, che da quello escono.                           | . e |
|           | fragranza, che da quello escono. 4                                                                            | 75  |
| Cap. III. | Di altri Miracoli fatti con la reliquia della mano,                                                           | сd  |
| -         |                                                                                                               | 80  |
| Cap. IV.  | De' Miracoli fatti per mezzo de' panni bagnati nel sa                                                         | an- |
| -         | De Miracoli fatti per mezzo de panni bagnati nel fi<br>gue di lei , e con l'olio , che esce dal suo corpo . 4 | 88  |
|           | Cap.                                                                                                          |     |

Limited Lines

Cap. V. De Miracoli fatti per mezzo de vestiti, lettere, ed altre reliquie della Santa. Pag. 493 Cap. VI. Di altri Miracoli fatti con lettere, parole, e ritratti della

Santa. 499

Cap. VII. De Miracoli fatti da Nofiro Signore con Perfone, che fi fo.
no raccomandate alla Santa.

SOI
Lettera del P. Fra Francifo del SS. Sagramento, Difinitore Generale de' Padri Carmelitani Scalzi d'Italia, ficit-

tore Generale de Padri Carmelitani Scalzi di Italia, ferita a dun Religioso del medesimo Ordine: donde si vede stutile, che egli sentiva dalla divozione della Santa Madre.

Breve relazione della grazia miracolofa fatta dalla S. Madre Terefa ad un Inferma nella Città di Modona l'Anno 1698.



## PROLOGO,

DOVE SI PONGONO VARJ TESTIMONII di perfone gravi, dotte, e fante, le quali approvarono lo firitto della Santa Madre TERESA di GESU.



N neffun luogo diede Iddio fegni maggiori dell' amor grande, che porta all'Uono, che nella Croce : quivi manifetto le fue amorote vifecre, alla grandezza del quale amore non vin bil fingua, ne cigrandezza del quale amore non vin bil fingua, ne cidelicaro amore, che l'affezione, e tenerezza deldelicaro amore, che l'affezione, e tenerezza delfuo i communica, posfono folo effere cettlmonii fuoi fi communica, posfono folo effere cettlmonii

l'anime, le quali con l'esperienza lo gustano: che sono quelle, che per la purità della vita, per l'altezza della contemplazione, e per la finezza dell'amore, sono arrivate ad essere tenute, & ad essere spose favorite sue. Perche non vi è madre tanto sollecita, nè sposa tant'amorevole, nè cuore d'amore così tenero, e vinto, che arrivi, nè s'agguagli alla dolcezza della converfazione, e familiarità, & alla piacevo-lezza di questo dolcissimo amore di Dio. Ma chi potrà dire, se non è chi lo prova, e sente le favorite mostre, e le soavità d'amore, con che Iddio tratta con quest'anime? E'certo, che nessuno mai nè il seppe, nè potè dirle, come sono: qualche cosa possiamo raccogliere da quello, ch' elleno dicono, e la Scrittura insegna. E' Cristo con queste sue spose, come un vivo fonte, che non secca mai; e che del continuo manda fuori luce, contento, dolcezza, carezza; e quanto da essa ficaturisce, sono fiumi d'amore, e di fuoco. Di questa tenerezza, e dolcezza d'amore sono molti, e chiari testimonii nella Scrittura, ne' quali si ci propone una quasi immagine di quest'amore favorito, perche alle volte lo chiama lo Spirito Santo Cantina di vino, altre l'ifteffo vino, & altre liquore affai migliore del vino : altre ce lo figura con nome di mammelle : perche nè fono le mammelle così dolci, e saporite al bambino, nè la madre si spassa tanto con lui, come gl'amori di Dio fono dilertevoli, e saporiti à quelli, che con lui trattano: alle vol-te li significa con nome d'imbriachezza, svenimento, e pace, che su-pera ogni senso, sossio d'aria soave, e se vi sossero mille altri nomi; non bastarebbono per dichiarare questo dolce amore, con cui Iddio carezza i fuol amici. Che come Iddio è amor'infinito, e bene, che fupera tutti i beni; l'anima, che da dovero lo possiede, senza dubio avrà una moltitudine di beni, e favori, nati da quest'infinito amore.

E se ben'è vero, che tutt'i giusti, li quali stanno, e vivono in grazia, & amicizia di Dio, godono eziandio della fua familiarità, e della sua amorevole, e dolce conversazione, e sono uniti con Dio con mille altri titoli di buon'amicizia : fupera però grandemente in firertezza d'amore, é conversazione questo tenero amore, con cui Iddio accarezza l'anime, le quali dolcemente ama, e tiene per spose: Imperochè i primi hanno come per fede, quel che gl'altri gustano con l'esperienza : e vi è appunto la differenza, ch'è frà quel, che gusta il mele, e quello, che solo sà la sua dolcezza, per averla sentira dire. Quelli al più odorano qualche parte di questa soavità, perche stando Iddio tanto vicino all'anima, si sente per mille fessure, e si comprende la fragranza de fuoi odori : ma gl'ultimi arrivano à gustare la dolcezza de gl'abbracciamenti del fuo celefte sposo : per mezzo di cui li communica Iddio il fuo fangue convertito in latte, cioè per una dolce. e saporita maniera. E come nelle case reali alcuni vi sono a'quali è la porta aperta, per parlare, e trattare co'l Rè, & altri che entrano più dentro, a'quali egli manifesta i suoi secreti, e stan sempre appresso à lui, e fono amici, e favoriti fuoi, e co quali egli conversa, e tratta amichevolmente . E così avviene dell'anime, che trattano con Dio: frà le quali quelle, che fono unite, & abbracciate con stretto laccio d'amore, fono quelle, che godono della fua foavissima conversazione, ed alle quali egli rivela i suoi più nascosti secreti. Queste sono quelle, che sperimentano questo favorito amore di Dio : del quale nessuna cosa può dirsi più a proposito di quello, che disse S. Gio; nel cap, 2, dell'Apocalisse, chiamandola Mama nascosta: Manna, perche è diletto più d'ogn'altro dolce, foave, e faporito, non d'un folo fapore. ma farro al gusto, e sapore, al desiderio, & alla natura di chi lo mangia: è manna nascosta, perche da chi lo mangia, e gusta in poi, nessuno intende di che sà : perche la medesima esperienza ammutolisce la lingua, e la grandezza, che passa per l'anima, la sà tarda, per dire la minor parte di quello, che hà gustato. E di qui vengono ad essere queste grazie, e favori, che Iddio fa all'anime tanto smisurate, che gl' Uomini non lo credono, e molti non l'intendono: Perche come ben diffe S. Bernardo nel ferm. 29. Jopra la Canica, questo linguaggio d'amore è Arabico, per chi non ama, e peggio, che Greco per chi non l'hà studiato: e rende di ciò la cagione S. Agostino nel serm. 147. de temp. con queste parole: Quia in bomine carnali tota regula intelligenda est consuesudo cernendi: quod solent videre credunt, quod non solent videre, non credunt. L'Uomo, dice, carnale, e lo spirito di cui non s'inalza sopra la terra per intendere queste cose sopranaturali, e divine, ha per regola l'ufo di quello, che fi vede: onde quello, che veder fuole, crede, e non hà credito veruno a quello, che co'fensi non hà sperimentato: ch'è quello, che disse l'Apostolo S. Paolo, che l'Uomo animale non è capace ad intendere l'opere, e maraviglie di Dio : e per questo rispetto S. Dionisio Areopagita nel cap. 1. de myst. Theol. trattando con un discepolo di questo misterioso linguaggio, co'l quale Iddio tratta con

con l'anime, lo configlia à non dar parte di questa nascosta sapienza à favi, ignoranti dell'esperienza delle cose divine, e celesti. E S. Agostino, parlando di quelta finezza d'amore, e di quelta carezza nel tratta-1026. Sopra S. Giovanni dice: Da amantem, & sentit, quod dico: da ferventem , da fitientem, & fontem eterne patrie suspirantem , da talem , & scit qu' d dicam: si autem frigido loquor, nescit quid loquor. Onde per questo fecreto linguaggio d'amore, richiede orecchie innamorate, e licenzia come incapace quello, che per la freddezza, e tepidezza sua non hà meritato gustare della sua soavità, e dolcezza. Ma avvenga ch'alla rozezza del fenfo di molti si faccia incredibile quell'amoroso trattare di Dio: quelli, che hanno luce, e verità della fede, non possono lasciare di contessare, e credere i favori, e le carezze, con le quali la Scrittura Sacra racconta, ch'Iddio parlava, e convertava con li fuoi amici: perche di Moisè dice, che parlava con Dio, come un'amico con l'altro, e l'istesso tappiamo d'altri profeti; ed anticamente disse Iddio, che tutte le sue delizie erano tratiare c l'figliuoli de gl'Uomini: e nel nuovo Testamento, dove più manifesto l'amor suo, furono anche maggior'i favori, ele carezze, come potraffi agevolmente vedere discorrendo dal tempo de gl'Apostoli in fin'à questo, nel quale oggi viviamo. E lasciando molti Uomini Santi, a' quali apparve il Signore, e fece altri singolari favori, sappiamo, che ne'tempi passati fece l'istesso à molte Sante: delle quali, se volessimo sar qui memoria, mancherebbeci più tofto il tempo, che la materia. Ne sono piene l'Istorie de'Santi, & à pena veruna se ne trova, dove non leggiamo grandi, e particolari savori di Dio. Volendo adunque mostrare il Signore, che la gran liberalità, con cui fenza mifura fi communica à quelli, che l'amano, è la medesima in quetti rempi, che ne'passari, e che per il bene la grazia. e per il male la natura sono l'istesse (perche il medesimo Iddio abbiamo adesso, il quale hà la medesima bontà, e potenza di prima, le medesime influenze manda alla Chiefa, e li medefimi favori è apparecchiato per farle) volle in quest'ultima età darci così gran Santa, come fu la Madre Terefa di Gesù: nella quale raccolfe molte delle grazie, e doni, che suol compartire fra gran Santi, accioche fosse singolare trà molti. Conciosia cosa che li favori, ele carezze, ch' il Signore le fece, l'affabilità, e tenerezza d'amore, con cui trattò con lei, è delle maggiori, ch'io udissi mai : oltre a'doni così ammirabili, ed a'le virtù così colmate, e perfette, & ad altri eccellenti privilegi di fantità, de' quali la dotò, con che la fece molto fegnalata fra li fegnaci della perfezione, e frà li molti illustrati de'favori divini: imperocche se di molti di loro leggiamo, che fiorirono in gran virtudi; d'altri, ch'ebbero grandi rivelazioni; d'altri, che fecero gran miracoli, pare, ch'alla nostra Vergine si debba luogo frà quelli tanto favoriti da Dio, ch' ebbero tutte queste cose insieme, perche oltre tanta persezione di virtudi, e fantità di vita; oltre à tanti, e così straordinari favori di Dio, à tanta tamiliarità, e communicazione con quella fovrana Maestà, come se offe thato uno de'più accesi Serafini nell'amor suo, e più propinguo

alla fua familiarità, a tanta notizia delle cofe del Cielo, a tanta converfazione, e pratica con gl'abitatori d'esso, come se sosse stata uno di loro, a cost aki concerti, e fentimenti delle cose divine, ed a tanta luce per dichiarare gl'ascosti secreti, e gl'occulti misteri, cotanto superiore alla notizia ordinaria dell'esilio, a così alta, edeminente dottrina, che lasciò scritta ne' suoi libri, ( ne'quali nella sottigliezza delle cose . che tratta, nell'inteligenza grande, con che le penetra, nell'acutezza, e chiarezza, con che le scrive, nella soavita, e nell'artifizio divino dello stile, con che sa bere quel, che dice, e sentire nel cuore di quelli che li leggono, il fuoco dello Spirito Santo, che ttà rinchiuso in quella scrittura, e la manifesta luce, e calore, che da esti esce, mostra essere dottrina ispirata da Dio, imparata dal Cielo, e scritta con particolar assistenza dello Spirito Santo) oltre l'esfere sondatrice, e madre d'una Religione, riducendo una donna fola à tanta perfezione, e strettezza di vita un'Ordine di donne, e d'uomini così fanto, che pare un ritratto di quella prima fantità, & innocenza, che nel tempo della primitiva Chiesa fiorì frà que Santi Romiti d'Egitto. e di Palestina, e tutto questo, mediante il divino savore, e la sua propria fatica, industria, e prudenza: Oltre à questo dico, l'incorruzione del fuo corpo, e molti altri miracoli, e maraviglie, che per mezzo di lei in vita . & in morte hà fatto Iddio, e giornalmente fa . tutte quethe cole tanto straordinarie, tanto nuove, tanto grandi, etanto fuori di quello, che fecondo l'ordine, e corfo ordinario avviene, poste insieme, sono una massa di miracoli, prerogative, e grazie singolari, con le quali Iddio onorò questa Santa, nè io così tutte insieme l'hò mai lette di Santa alcuna. Non pretendo comparare i gradi, ed i caratti della fantità e perfezione, riferbando a Dio, che misura gli spiriti, il giudizio di quelto, ma tratto folo delle cose, ch'esteriormente sappiamo de'Santi, che se bene in molte di queste non consiste sustanzialmente la fantità, con tutto ciò ordinariamente fa il Signore a maggiori Santi, maggior favori, e dà loro maggior luce, e li prende per instrumento d'opere maggiori di fuo fervizio, e gloria, come fece con la Santa Madre Terefa di Gesù, come io più a lungo dirò col divino favore nel corfo della fua vita, la quale ora pretendo scrivere, avendo per fine della mia fatica, che il Signore sia più glorisicato ne' suoi Santi. e che l'anime considerando il soave trattare di Dio, e la facilità, con la quale si communica a chi da dovero il cerca, più s'inanimino a fervirlo.

Procurerò in quanto dirò avere per mira la verità, e la fedeltà dell'Ilforia, perche con la bugia, ne Iddio può effere glorificato, nè i Santi onorati. Della maggior parte di quanto qui ferivo della Santa Madre fono io reftimonio di vifla, come quello, che trattai con lei, e la confessi, e communicai molt'anni. Et il resto farà ò cavato del le informazioni della fua canonizazione, ò da relazioni molto degne di fede. Trattarò prima il corso della sua vita, chè maraviglioso, insini attempo, nel quale si diede principio alla nuova Risogna degli Scalzi;

5

Nel fecondo luogo diremo, come diede principio a quefla Riforma, de Monafteri, che fondò, de grandi travagli, che patì, e del fuo gloriolo transito, e delle cose, che in esso occorsero. Nel terzo libro scrivermo le sue virtà: e nel quarto i suoi miracoli.

Ma prima d'entrare in qued' Itloria, m'è parso necessario preporre la commune approvazione, e la grande sima, che s'ebbe sempre in Spagna così in vita, come in morte dell'ammirabile, e singolar fanti-

tà di questa Santa Madre.

Della stima, che s'ebbe sempre della santità, e persezione di vita di S. Teresa. S. 1.

S Ogliono quelli, che scrivono le vite di que Santi, o Sante, a quali ha fatto N. S. particolari, e straordinarii favori, per entrare con buon principio nella loro Istoria, desiderando, che si li dia il credito, che sì alte cose richiedono, prevenire il lettore, provando prima che le visioni, rivelazioni, & altre grazie simili, che i Santi hanno ricevuto. furono certe, e vere. Avrei bene io potuto schifare questo fastidio, poiche la generale, e commune approvazione, che in tutta la Chiefa vi è della fantità, e dottrina della S. Madre Terefa di Gesù. confermata con tanti testimoni, non permettono ormai più, che nesfuno, se non volesse negare la luce del sole, possa lassare di confessare l'istesso. Ma per consolazione mia, e per la divozione, che hò alla Santa, e per quella, che ne potranno ricevere coloro, che averanno la medelima divozione, & acciocche il lettore entri in quest' istoria con la stima, & opinione che deve, m'è parso notare brevemente in questo prologo i testimoni che vi sono della sua vita, libri, fantità, e spirito, procurando per questa via sodisfare a dotti, e far credibili li favori. che Iddio dà fino a gl'ignoranti, e rozzi, che come animali bruti, e terreni, non giudicano più di quel, che veggono, ne la lor fede tra-fcende la vista, rimettendosi in tutto alla porta de fensi. Con questo farò scusato dal prendere nuova fatica in mettere insieme regole di discernere spiriti, e dal trattare di visioni, rivelazioni, e ratti, come hanno fatto altri :- Perche in questo mi sarei potuto ingannare, ò nel dar buone regole, ò nell'applicarle a casi particolari : il che non si deve prefumere di tanti Dottori, e così favi, che qui referiro, li quali toliero questa fatica d'esaminare lo spirito di lei : Poiche come vedremo adesfo, tutti gl'Uomini più gravi così in lettere, come in spirito, li quali fiorirono a tempo di quella Santa, si presero questa cura, e con la pietra del paragone in una mano, e con le regole della Scrittura Sacra, e con la dottrina de' Santi nell'altra, andavano efaminando, e regolando la vita, rivelazioni, e spirito di lei : & in tutto la trovarono tanto aggiustata come ora si vedrà da loro detti : Quelli che qui porrò, li sò io non per relazioni incerte, ma per informazioni autentiche, le quali si van facendo per la canonizazione della S. Madre, e quasi tutti quelli, che quì referirò confermano con giuramento il loro detto.

Primo testimonio delle persone gravi, ch' approvarono lo spirito di S. Teresa. S.2.

P Er dire adunque qualche cosa della venerazione, estima, la qua-le insieme con la devozione s'è avuto così in morte, come in vita di questa Santa, cominciarò dalle persone, che la conobbero, etrattarono con lei in vita, ed approvarono, e giudicarono il suo spirito per quello, che hora, ch'è morta, tutti confessano. Perche essendo la S. Madre per una parte tanto humile, che si reputava indegna, ch'il Signore si ricordasse di lei, e dall'altra ricevendo tante, e così grandi misericordie da Dio, come turti sanno, ed in questo libro andarò referendo, temendo per li peccari suoi (li quali come veramente humile di continuo piangeva non altrimenti che se fossero stati molto gravi) di non effere ingannata dal Demonio; non si quietava, nèsi afficurava con le grazie, ch'il Signore le faceva; ma le trattava co' fuoi Confessori cercando per ciò li più dotti, e gravi, e per ordine, e comandamento loro le communicava con altre simili persone, le più qualificate, e più dotte, che all'ora si trovassero in Spagna, dandole occasione, e campo di ciò fare con molta commodità, avendola ella scorsa quasi tutta, per fondare Monasteri di Monache, e governare i fondati. È fu providenza divina; acciòche effendo il suo spirito, e la sua fantità approvata da tanti in vita, fosse in morte venerata da tutti : E perche quelle cose, che per effere tanto ammirabili, e rare, averebbono potuto rener fofpeso alcuno, accreditate, ed approvate da tanti si tirassero dietro la commune opinione di tutti : cominciando dalle persone letterate, che sono quelle, le quali ordinariamente con molto maggior rigore, (e come si dice) a punta di lancia, esaminano le cose per le regole della Scrirtura Sacra, e per la dottrina de Santi Padri, e quelli, che fogliono effere prudentemente più tardi in credere, ed approvare queste cofe, che quelli, li quali le mirano con la fola divozione ; quelli, co' quali la Santa Madre Teresa di Gesù tratto, e consultò nel tempo della vita fua, fono li feguenti.

Primieramente il P. F. comenico Bagnes Catedrante giubilato della prima di Teologia nell'univerità di Salamanca, che tanto bafta, per dire il fuo gran [apere; oltre l'efeprienza grande, ch'aveva di molt'anni in cofe di fpirito, confesso molto tempo la Sonta Madre Terefa di Gestà, e quasi di al principio della fua convertione infin al fine della fua vita, che fu per [pazio di 24. anni, rratto, e communico fempre con lei, e col parer di lui, benche affente, fii reggeva, e governava in tutte le fue difficoltà, ed egli fece tanta fitima di lei, en aveva così grand'opinione, che predicando in onore fuo nel Monaftero delle Scalze della medefina Città diffe, che la teneva per così anta, come Santa Caterina da Siena, e chene fuoli biri, e nella fua dottina la fuperava. Ed a fin che meglio s'intenda ciò, che perfona così grave, così dotta fentiva, porrò qui il teffimonio, che ne diede nell'informazione per la canonizazione con le fue fteste parole; Mejenet.

funo (dice) può sapere meglio di me i favori , e le grazie particolari , che fece Iddio alla Madre Teresa di Gesù , perebe la consessa molt'anni , o l'esaminai in consessione , e suori di consessione , e ne seci sperunze grandi , mostrandomi molto aspro, e rigoroso con lei : e quanto più l'bumiliavo, e disprezzavo, santo più si affezionava a domandarmi confeglio, parendole di flar più sicura. E più abbasso, trattando de tavori, e delle grazie particolari, che N. S. le fece, dice: In questa parte sonovi tame particolari-tà, che se non se ne facesse un nuovo libro, non si potrebbono dire per viu d'ordinaria testimonianza. E potrebbe effere, ch'effendo necessario, io facessi qualche trattato, donde si possa intendere, per quanto certa via caminò la Madre Teresa di Gesù, diversamente dalli spiriti salsi, che a di nostri si sono scoperti. E più innanzi aggiunge : Tutto il tempo, che con lei trattai, che furono molt' anni , non viddi mai in lei cofa contraria a virtù , ma la maggiore schierrezza, ed umilià, che vedessi mai in persona veruna: Ed in ogn'esercizio di virtu, così naturale, come sopranaturale, era singolarissimo esempio a sutti quelli, che con lei trattavano. E la sua orazione, e mortificazione fu cosa rara, come possono dire tutte quante le persone, le quali trattarono con lei particolarmente. E della fincerità, ed umiltà di lei afferma, che fu la maggiore, che già mai vedesse : e quasi l'istesso dice dell'altre virtù. Dice anche molte altre cose di lei, e de i suoi libri, li quali esaminò, e approvò avanti che uscissero in luce, per ordine della Santa Inquifizione. In queste brevi parole dice più, che non pare : poiche confessa esser necessario, che si facesse un libro, per scrivere i grandi, e particolari favori, ch'il Signor Iddio fece a questa Santa Madre Terefa: il qual libro defiderò molto di fare, fe le fue grandi occupazioni glie l'avessero permesso.

Er avanti, che usciamo dell' Ordine del glorioso S. Domenico. porrò qui altre persone, la cui testimonianza è degna d'ogni credenza: frà esse è il P. M. F. Bartolomeo di Medina Catedrante già della prima nell'università di Salamanca : il quale avendo udito della Santa Madre tante, e tanto firaordinarie cofe, non ne faceva conto, nè le credeva, anzi gl'aveva aversione per quello, che di queste cose aveva inteso. Ma essendo la Santa venuta a Salamanca a sondare il suo Monastero procurò assai d'abboccarsi con lui, perche sempre cercava la persona, la quale più dubii, e difficoltà poteva porre nel suo spirito, credendo, che questo l'esaminarebbe meglio, che quelli, li quali agevolmente s'inchinavano a crederla. S'abboccò con lui, e dopo efferfi generalmente confessata seco, gli diede conto della fua orazione, e della strada, che teneva, e gli mostrò tutto quello , che aveva fcritto della fua vita ; con che rimafe tanto confuso , quanto certificato, che quello era spirito di Dio, il quale viveva in quella sant'anima, e visitava con sì ordinarii favori. E su uno diquelli, che più afficurarono la S. Madre, e da lì avanti divenne suo grand'

amico, ediceva, che non era così gran Santa in terra.

Il P. M. F. Giovanni della Cneva, che su Provinciale dell'Ordine di S. Domenico, e poi Vescovo d'Avila, conobbe assa in particolare la A 4 S. Ma-

S. Madre, ed ella co'l medesimo tenore, e facilità, che soleva trattò con lui il suo spirito, e modo d'orazione, e diedegli conto della sua vita: onde egli ben conobbe i tefori, che Iddio aveva posti in quell'anima, e fu grand'amico, e divoto fuo: e nell'informazione per la canonizazione dice, che la tiene per gran Santa, e perdonna d'eminenti virtu.

L'istesso dice il P. M. F. Diego de Chaves Consessore del Rè D. Filippo II. il quale essendo Priore in S. Tomaso d'Avila, trattò, e com-

municò con lei.

Il P. F. Giovanni Gutierres, Predicatore della medesima Maestà, e Frà Ferdinando del Castello, le cui opere, & Istoria, che scrisse del suo Ordine, publicano la sua erudizione, dottrina, espirito, eziandio l'esaminarono, e l'approvarono.

E più in particolare il P. Maestro Frà Garzia di Toledo Commissarlo Generale dell' Indie, fu quello, che affai minutamente trattò, e communicò con lei per molto tempo, e le fece scrivere la vita, & al quale ella in-dirizza una lettera, ch'è nel fine d'essa vita.

11 P. M. Frà Pietro Fernandez altresì Provinciale del medefimo Ordine : al quale il Rè Don Filippo diede cura di visitare, e proreggere la nuova Riforma de gli Scalzi, acciocche li difendesse, e proteggesse ne' fuoi principi, come avanti diremo, Uomo di molte lettere, ipirito, e penirenza, conobbe la S. Madre, e tratto con lei alcuni anni, perch era in luogo di Prelato, e confessor suo: & avendo cominciato a maneggiarla con molto timore, e sospetto, al fine s'arrese, come tutti gl'altri, e l'ajutò grandemente nelle sue fondazioni : e diceva. che Terefa di Gesti, e le fue Monache avevano dato ad intendere al mondo, effere poffibile che donne poffano feguire la perfezione Evangelica. Come se detto avesse, che col suo grande spirito, e talento aveva fatto agevole, facile, ed ufitato quello, che ad uomini pareva tanto difficile.

Nè meno dubitò della fantità, e spirito della S. Madre un'altro Provinciale dell'istessa Religione, chiamato Frà Gio: Salinas: il quale avvisava il P. M. Bagnes, che non si fidasse tanto di virtù di donne . e gli dispiaceva che sentisse, e parlasse così altamente delle cose della S. Madre Terefa, come riferisce nel suo detto : ed egli rispose, che le parlasse, e la trattasse prima che li dicesse nulla. Accadè, che andando a predicare a Toledo, dove era la S. Madre, in tutta una Quaresima l'andò esaminando, e facendo grand'esperienze di lei, e rimase tanto affezionato, e fincerato della fua fantità, che con effere uomo cotanto'occupato, andava ogni di a confessarla. Domandandogli poi il P. M. Bagnes, che gli era parso di Teresa di Gesù? Rispole: M'avevate ingannato a dirmi, ch'era donna, a sè ch'è Uomo maschio, e de' ben barbuti, fignificando inciò la virtù, la fantità, e'l valor di lei.

Il P. M. Fra Diego de Janguas, fu confessore della S. Madre per lo spazio d'otto anni, Uomo de maggiori letterati, che abbia oggi la medefima Religione, e confessava, ch'era una donna di grande spirito,

e dota-

e dotata di grandi virtà, e riferisce alcune rivelazioni particolari, che ella ebbe da N. S. e dice nella sua esamina molt'altre lodi, ed eccellenze

degne della Santità della Madre.

L'istesso, che questi Padri così gravi, e dotti, sentirono molti altri Maestri, Presentati, Reggenti, e Lettori del medesimo Ordine, e particolarmente il P. F. Pietro Yvagnez, che poi fu Reggente, e Rettore del Collegio di San Gregorio di Vagliadolid, la confesso ne fuoi principi fei anni : e fece un trattato particolare diviso in undeci capitoli mettendo insieme molte regole, e documenti raccolti dalla Sacra Scrittura, e da' Santi per saper discernere spiriti; e trovandole tut-te adempiute in quel della Santa, si certificò esser di Dio. Averei caro di poter riferire qui tutto quel, che questo si dotto Padre scrive, ma vi porrò alcune di quelle cose, che diceva in quelto trattato, per quanto permette la brevità del prologo. Tutti i suoi ragionamenti (dice) tutte le sue lettere, e le sue cose vedevo piene d'umilià, desiderando grandemente, che tutto il mondo vedesse, e parlasse di tutti i suoi muncamenti, e miserie passate : dispiacendole assat, che la tenessero per buona. Quando cominciarono a crescere le mercedi di Dio, si struggeva, perebe nessuo intendesse co-sa di lei, acciocebe non si sospettasse che sosse buona. E dopo aver natrato alcune cose particolari di lei, dice În fine la sua umilià è cosa meredi-bile, come testificano quelli, che più la trattano. E più abbasso aggiunge: Dico, che notoriamente s'è conosciuto, ch' Iddio favorisce questa Santa, e che quanto dir possiamo in certificare la sua santità, è vero, Fece la casa di San Gioseffo per espressa rivelezione di Dio, di che da buona testimonianza la santità grande, che in quella casa si ritrova. La purità della conscienza di questa Religiosa è tanto grande, che noi, i quali la consessiamo. e pratichiamo, e le sue compagne, ne restiamo ammirati : perche si può dire, che quanto ella pensa, e tratta, tutto è Iddio, tutto è indirizzato all'onore di Dio, ed all'utile spirituale dell'anime. È così ha fatto quella casetta di San Gioseffo, ponendola in tutta la persezione, che possa in terra porsi in donne, e Uomini: ora se vogliamo parlare del gran frutto spirituale, che ne cavano quelli, li quali praticano con questa Serva di Dio, sarà un non sinir mai, perche è gran maraviglia di Dio quel, ch'occorre. Non voglio di me dire cola veruna ; perche non l'hò per li miei demeriti , se heve bò sant' esperienza in me stesso, che da poi che io seco converso, il Signore mi bà favorito in moltissime cose, dove chiaramente vedevo io essere particolare ajuto di Dio : si che non posso lasciare di tenerla dentro di me per Santa, come non posso interamente dire, che non la conosco. M'bà detto multe cose, che solo Iddio le poteva sapere, per essere cose suture, e che toccano al cuore, & al profitto, e le quali mi parevano impossibili, & in tutte bò tro-vato grandissima verità. E più a basso dice: Quanto a questa Santa è stato rivelato, è stato per grand essetti spirituali, per gran consolazione de gl'as-slitti, e tutto per gran prositto nell'amor di Dio. Ha avuto grandissima cura d'informarsi da quanti buoni letterati stavano, e passavano per Avila. Frà gli altri da quali s'informò, fu un Samo Frate Francescano conosciuto da me, chiamato Frà Pietro d'Alcantara, di grand'orazione, e penitenza,

e di gran zelo della sua professione. Questo Santo senza aver molto bisogno di venire ad Avila, vi fu guidato da S. D. M. per consolare questa sua serva. quardo più l'erano fatte contradizioni in queste cose , e l'assicurò , che lo spirito era di Dio, e che non vi era verun'inganno, E nel modo, nel quale vedeva Iddio, e nelle rivelazioni, e ragionamenti, che divinamente le fi facevano, le diede gran luce, e sicurezza. Et avendole questo sans Uomo dasotanto credito, e mostrato gran particolarità d'amicizia con lei , tutti si arresero , e da quell'ora in quà ba avulo gran quiete. Di maniera che quanti prima la contradicevano. che eraro molti, & a quanti s'è domandato parere in questo caso, danno ferma tesimonianza, che senza sallo veruno questo spirito è di Dio, senza che vissa veruno ingamo. E con essere molti quelli, che sollecitamente li contradicevano, e li mettevano paura ne principii, tutti la tengono per gran serva si Dio, e l'onorano in quanto possono. Queste ed altre molte cose diceva questo Padre in quel trattato, e confessava, che per essere tante le cose, le quali aveva da dire, aveva bisogno di fare un gran libro. Questa relazione fu fatta sei anni dopo, che la Santa Madre si diede da dovero a Dio, e si conserva oggidì di mano del medesimo Padre nel Monastero di San Gioleffo d'Avila de Carmelitani Scalzi : e fece la Madre grand' utile a questo Padre, perche se bene prima era servo di Dio, dopo aver trattato con lei, mutò stile, e vita in modo tale, che su molto Santo. Per mezzo di questo Padre communicò eziandio la Santa Madre la fua orazione, e vita col P. Maestro Manzio Catedrante della prima nell'università di Salamanca, e sentì l'istesso, che gl'altri, che la conobbero, e trattarono.

La confeisó anche, ed approvó il Padre Frà Vincenzo Varrone Confultore del Sant' Officio, e gran letterato, il quale la trattò, econfeisò per ípatio d'un'anno, e mezzo flando in Toledo, ed ella affai bene gli pagó quell'ufficio, che con lel usó; perche per mezzo delle fue orazioni, come più a lungo feriveremo nel terzo libro, venne a gran perfe-

zione di vita.

Il P. Prefentato F. Filippo de Menefes Lettore del Collegio di S. Gregorio di Vagliadoldi udendo tante cofe della Santa, i fen 'andò da Vagliadoldi da Avila, volendo vedere s'era ingannata per darie luce, ò Der pigliarla per lei, quando ne fentifle mormorare, e rimafe molto fodistato. SI confetsò, e communicò anche coa un'altro Prefentato chiamato Lunar, ch'era Priore di S. Tomafo d'Avila, e tutti efaminarono, approvarono, e magnificatono lo spirito, e le virtudi elle: perche era tanto grande lo splendore, e'l fuoco, che da lei usciva, che con aver cose tanto ingolari, e draordinarie, che ogni altro averebono fatto temere, nessuno poteva dubitare in parlandone, e trattando con lei, della sua gran santità, e che tutti quei favori, e carezze fossero da Dio.

Co'Padri della Compagnia di Gesù non menotrattò la Santa Madre, checon quell'i dell'Ordine del gioriofo San Domenico. Perche veggendo in quelle due Religioni fiorire tante lettere, e tant' ufo d'orazione, e virtù, parevale che andando appoggiara alla dottrina, e d'ammaetitamento

loro, non farebbe stata ingannata.

Publica

#### Ch'approvarono lo spirito di S. Teresa. 11

Publica principalmente la fantità della Madre Teresa di Gestì il dottissimo Padre, e Dottore Francesco Riviera: il quale dopo avere scritto con tant'accertazione sopra i dodeci Profeti minori, sopra l'Epistola di S. Paolo ad Hebraos, sopra l'Apocalisse, ed essendo occupato in altre fatiche d'importanza; ebbe tanta divozione, e stima della fantità, e virtù di questa Santa Madre, che non essendo mosso da altro fine, che della gloria di Dio, perche così gran Santa fosse conosciuta nella sua Chiesa, e per gratitudine d'alcune grazie particolari, le quali per mezzo, & intercessione di lei aveva ricevute dal Signore, come egli confessa, impiegò la sua vecchiezza in scrivere un libro del la vita, e miracoli di lei : dove dicendo cose così alte, ed eroiche di quelta Santa, pargli fempre d'effere scarso, come parrà altrest a me, dopo averne aggiunte molte altre a quelle, che egli dice. Et a fin-che si desse maggior credito al suo libro, se bene bastava la sua molta autorità, per effere un uomo di molta Religione, e virtiì, nella testimonianza, che fa nell'informazione per la canonizazione, conferma con giuramento ciò, che scrisse nel suo libro. Certificò anche assai. e scrisse con gran fedeltà, tutto quello, che nel suo libro disse : e solo questo testimonio era bastante per accreditare tanta, e sì ammira-

bile virtù.

Della medefima Compagnia di Gesù conobbe, e praticò molto tempo la Santa Madre il Padre Dottore Enrico Enriquez uomo molto dotto, e che feriffe alcuni libri di Teologia morale, pieni di molta erudizione, e dottrina. Ebbe questo Padre particolare curiosità in esaminare la vita, e le rivelazioni di questa Santa, come egli steffo confessa nella testimonianza, che dà nell' informazione per la canonizazione fatta in Salamanca. Imperocche ftando in Siviglia, ed effendo quivi Confessore della Santa Madre in tempo, ch'ella stette in quella fondazione, che su per spazio d'un anno, dove parì travagli grandi, come avanti diremo, l'efamino molto adagio, com'egli itefforac-conta, in compagnia del P. Roderigo Alvarez della medefima Compagnia, uomo di più di feffant'anni, e di molto spirito, ed esperienza, il quale all'ora era effai incredulo delle molte virtudi, edoni, che il Signore aveva posto nella Madre: al che l'ajutava prima la grandezza delle grazie, fecondo l'esperienza, ch'aveva già di molt' inganni, & illusioni del Demonio trovate in molte, e molto segnalate persone. tenute per molto spirituali : onde aveva scritto un libro, raccogliendo molti casi particolari, e regole, per sapere discernere spiriti : e l'intento suo era provare, che per lo più vi sono grand'inganni, e fraudi del Demonio, particolarmente in donne. Questi due Padri insiememente fecero ferivere alla Santa (comandandolo anche all'ora il fuo Prelato) molto in particolare tutte le cose, che per lei erano passate, facendole ratificare, esaminandola, ridomandandola, e glossandole, e contraprefando i fuoi libri, parole,/e scritti : e dopo averla tante volte etaminata, e tanto di propolito, rimafero con gran fodisfazione, ed esperienza della sua umilià, carità, ammirabil'orazione, e

San Ser Lings

della gran discrezione, ed esperienza, ch'aveva in cose spirituali, e così perfero il foverchio fospetto, e timore, che avuto avevano Tutte queste sono parole espresse del medesimo Padre Enriquez, il quale feguitando nella fua deposizione, dice così : Ebbe la Madre Teresa di Gesù dono ammirabile ne gradi d'orazione, che li Santi insegnano. Et i Padri Francesco Borgia Generale della Compagnia di Gesti, ed Antonio d'Araoz Commissario del medesimo Ordine, avendo trattato con lei, ed esaminato le sue cose, l'approvarono con ammirabili amplificazioni, e dicevano, che se bene in assai altre persone avevano trovato molte illusioni del Demonio, nelle cose della Madre Teresa di Gesù s'assicuravano, come di cose date dalla mano liberale di Nostro Signore. E che questo è quello, che sa, e molte altre cose della sua perfezione, e buona vita, e grande orazione : le quali (dice) seppi , & udii molte volte dire dal P. Gasparo Salazar, e dal Padre Baldas-(are Alvarez della Compagnia di Gesù, li quali avevano conferito con lei molt' anni . E referirò , se occorrerà molte rivelazioni approvate , ch'ebbe la Santa Madre Teresa di Gesù con gran profitto suo, e d'altri : le quali non sono feritte nel libro, che il Padre Dottore Francesco Ribera scriffe della sua vi-ta con molta diligenza, e giudizio. E seguitando più a basso, dice di questa maniera: Sperimentai in lei una gran prudenza, accompagnata con una Cristiana semplicità, & un valoroso cuore, congionto con una segnalata umiltà, ed una pura obedienza a' suoi superiori in cose difficili; Risplendeva negl'atti di carità, e dell'altre virtà, & infiammava, e moveva quelli, con i quali trattava, a simili atti. Ebbe gran mortificazione, e penitenza, e gustava che i suoi Prelati, e Confessori li comandassero cose difficili, e dispiacevoli. Et in molte persecuzioni, che pati, come fu quella di Siviglia, aveva un animo invincibile, e constante con grande, ed ammirabile pazienza, e considanza in Dio. Conservava una conscienza purissima con una gran pace, e tranquillità, ch' Iddio le dava, E seppi così da lei, come dal Padre Martino Guzierez Rettere della Compagnia già di Salamanca, che le communicava Iddio dono di Profezia.

Il Padre Egidio Gonzalez Provinciale della Provincia di Caffiglia, e Vifinatore della Compagnia di Gest), e Unom fegnalato in effa pel fino gran talento, e buone parti, confeso la S. Madre Terefa, e la maneggió per fipazio dipi hi diodecianni, e della communicò con lui le cofe del tito fipirito, e le rivetazioni, e vilioni, che fertifie nel fuo libro, e dando settimonianza della fua fantira, dice così : Fula Madre Trerfa di Gesti dama di grande fipirito, e convertazione con N. S. vididi inlei in eminentiffuna ovazione, una comitana preferazi di N. S. con un diffierazi grande à ciò, elevera unitità, cuti furono molte le rivetazioni, e le vilioni, di vebe da Noftro Signere. E più abbaffo dice : Cossibi, o be era datasi di grandi viriti, in particolare sella fiperaziza, perche sono la vidati mai dubitare incofa, che intraprendefig. ma econfidava fempre in Dio per il merzi, che sono finerboom mai proprie in lo per il merzi, che sono finerboom mai proprie in confidava fempre in Dio per il merzi, che sono finerboom mai proprie il con peri merzi, che sono finerboom mai proprie il con peri merzi, che sono finerboom mai proprie il con peri merzi, che sono finerboom mai proprie il con peri merzi, che sono finerboom mai proprie il con peri merzi che sono finerboom mai proprie il con peri merzi, che sono finerboom mai proprie il con peri merzi, che sono finerboom mai proprie il con peri merzi de sono finerboom mai proprie il con periode mai con periode sono della periode mai periode della periode mai periode della periode della

grandi difficoltà, fi faceva quanto presendeva.

A quello aggiungerò altri testimoni simili: uno è d'un'altro Padre Provinciale della medesima Religione non meno prudente, e dotto, che il passato, chiamato Bartolomeo Perez, il quale communicò, e

#### Ch'approvarono lo spirito di S. Teresa.

trattò per spazio di più di dieci anni con la Santa Madre, e dice cosl : La Madre Teresa di Gesù fu donna di gran spirito , & orazione , perche sempre che trattai con lei , udii cose spirituali con gran spirito , e zelo della Religione e ben dell'anime, nel che particolarmente m'accorgevo, che teneva molto presente Nostro Signore nella sua memoria. E parlava di lui con tanto fervore, e sentimento, ebe mostrava di stare da dovero accesa in un grand'amor di Dio, e del prossimo, tanto che tutte le volte, che trattavo con lei, e l'udivo favellare, rimanevo tam'edificato, & inanimato a servire a Dio N. S. cle con ragione mi pareva all'ora, e mi pare adesso, che la veneravo, come Santa. E quest'istesso, che bò detto, bollo inteso da tutte le persone, che con lei conversavano: perche in tutte lasciava odore di santità. Approvarono lo spirito di lei molte persone di gran lettere, spirito, e santità. E ne negozii, che viddi trattare dalla S. Madre, avvertii, che li trattava con tanta luce, e conoscimeno, che giudicai, quella gran notizia e facilità, essere effetto della conti-nua communicazione, & orazione, che aveva con N.S. Ilebe bò veduto così ponderarsi da altri, che con lei trattarono, con la pratica, e communicazione sh'ebbi con lei. Più a basso dice: Conobbi nella maniera, che conoscere si può. che fu dotata di fede, speranza, e carità in grado eroico, e specialmente d'un grand' amor di Dio, e della sua gloria, e del ben dell' anime, e d'una gran costanza virile, per proseguire l'opere del servizio di N.S. le quali cominciava, senza che l'impedissero le persecuzioni, e le contradizioni. Udii in particolare alcuni ragionamenti con Religiosi, che la visitavano, di molto zelo della fede, che fu l'Instituto de' suoi Monasterj . E similmente conobbi , che la detta Ma. dre era dotata di tutte le virtu, e ciò con molta perfezione. Fiu qui fono parole di lui.

Il P. Maestro Girolamo di Ripalta dell' istessa Compagnia essendo Rettore di Salamanca, e prima stando in Avila, confesso, e tratto per spazio di quattro anni la S. Madre Teresa di Gesù: e domandato della fantità di lei, dice in questa guisa: La Madre Teresa di Gesù su donna di grande spirito, e di grand'orazione, e per quel mezzo le communicò N.S. cose di suo servizio, le quali conferi meco in diversi tempi, e per esse concepii grand' opinione della molia orazione, cb' aveva, e della luce, cb' Iddio le communicava; oltre che io sperimentai questo, che dico; trattò con le più gravi persone, che fossero in quel tempo in questa Provincia della Compagnia di Gesti, come furono il Dottore Araez, che fu Commissario del Generale, & il P. Licenziato Martino Gutierez Rettore del Collegio di Salamanca, & il P. Masstro Baldassare Alvarez, che morì, essendo Provinciale di questa Provincia di Toledo. Uomo che nella stima commune de Religiosi di detta Compagnia era il più qualificato in ministerio di trattare cose di spirito, e conoscerle, e come tale ebbe ufficio di Prefetto delle cose spirituali, il quale fu Confessore di detta Madre per tempo di sei anni, e conferì le cose di lei co'l P. Francesco Borgia : e tutti questi Padri , che hò detto , approvarono molto le cose della Madre Teresa di Gesù. E più a hasso dice: La Madre Teresa di Gesù fù dotata eminentissimamente di Fede, Speranza, e Carità, e particolarnente comobbi in lei una puntuale, e straordinaria obbedienza a' suoi Confessori in tutto quello, che le comandavano, & una molto singolar considanza in

za in N.S. contro ogni sorte di dissicoltà, ebe si osferivano, & un gran timore di Dio, e di 12 stessa, con ebe andava sempre considerata, e timida melle cose sue, & una grandissima umilità, con la quale communicava le sue cose con granletterati, e persone di spirito, & una pazienza e semplare, con cui sossivua l'inginere.

che l'erano fatte. Tutto quelto dice il P. Maestro Ripalta.

Un'altro Padre grave della medefima Compagnia di Gest), chiamato Giovanni dell'Aquija, i quale confeisò, e tratto con la S. Madre, dice
qua fi l'ifieflo, & aggiunge, che oltre d'aver conofciuto in lei con molto aumento le tre Virtù Teologali, con la luce che N. S. le communitava nell'ora zione, aveva altifiimo conofcimento de mifterii della noftra
Pede, & intendimento delle divine loriture; perche effendo donna fenza lerrere, intendeva molti luoghi d'effa in fenti cattolici, e buoni, conforme allo fipirito de Santi Dottori, e parlava, e trattava tanto altamente di Dio, che ben fi (corgeva in lei la communicazione, che aveva con
lui: d'unde intefe, che li veniva il giudizio, e la prudenza, la quale
aveva in tutte l'fu operazioni.

Sarebbe un non finir mai: fe doveffi raccontare i Padri della Compania, che la conobbero e confessiono, e con gran prudenza, & accortezza approvarono lo spirito di lei: frà quall uno su il P. Martino Guttierez, che su Rettore del Collegio di Salamanca, gran letterato, e Predicatore, e Uomo di molto spirito, & orazione: il P. Salaza Rettore di Cuenca: il quale, come riferiscie il P. Enriquez nel suo

210, diceva molte, e gran cofe della fantità della Madre, ed effendo Rettore d'Avila, l'ajutò, e favori molto. Il Padre Santander Retrore di Segovia; il Dottor Paolo Ernandez Confultore dell'Inquifizione in Toledo, il qual foleva dire: Grande è la Madre Treffa di Gesi dal peto in già ", ma molto maggiere è dal peto in sià. Con tutti quefti Padri Religioli, gravi, e dotti, con occasione delle fondazioni communicò la S. Madre, e tutti fentirono d'una stessa della sua santità, virtù, e siprito:

Con altre persone parimente si consessò, delle quali porrò qui quel, che

alcune tentirono della sua perfezione, e fantità.

Il Licenziato Gatpar di Villanuova Uomo dotto, e Vicario della Ferra di Malagon, fiando la S. Madre Terefa in quel luogo la confesso per alcuni meti, e dice così: La Madre Terefa di Getti fii domo di grandifimo sprito, e di fingdar couverfazione cos Doi, e che dimenticata di ciè, e dele lu commoduta, cercava in tutto l'omor' e sonta di Dio, e su dottata di fede, separane, a caraità in grado erico, e molto enimente. Era minissisma, e molt obedente, e di gran casitutà e nell'altre virtiti, delle quali mon parla l'interrogatorio, eleminentifima, percete intuto il tumpo, che la trattati, e confessio, promis, che sossi mi circotto mai d'aver veduto in set col adegna di riprossione de la partità, che mon mi ricordo mai d'aver veduto in set col adegna di riprossione si ne proche si delle partità, che mo par, che solo molta calificazione, e desempo, in guid a tole, che mu par, che sossi ma delle rare cose, che Iddio avusse in terra, proche so signification missione.

Il Maettro Christoforo Colon Visitatore Generale dell'Arcivescovato di Valenza, consessò molte volte, communicò, e trattò familiarmente

mente con la Santa Madre Teresa di Gesù, e parlando di lei nell'informazione di Valenza, dice queste parole : Io tengo la Madre Teresa di Gesù per una delle donne di più singolare spirito, ch'io abbia mai veduto in terra, benebe abbia trattato con molte altre persone in diversi paesi, e provin-cie. Perebe mediante l'orazione ottenne cose segnalatissime. Ebbe particolarmente un vivo conoscimento, e discernimento di spirito, con ebe con trattare con molte persone di differenti stati, à ciasebeduna indovinava quello, che conveniva al suo spirito, e quello, che le stava bene, e doveva succedere nel corso dello flato (uo. E più à basso dice : fu dotata d'eccelleme Fede, Speranza, e Carità, inquisa tale, che non temeva di cosa alcuna, nè si ritirava per molto, che li mancasse ogni rimedio umano, e così soleva dire: Osserviamo legge à chi non può mancare alla sua . Dal solo mirarla , par che rispondesse interiormente à quanto desiderava un cuore : di maniera che se aveva alcun dubio , non gli restava, che domandare, Et aggiunge avanti : L'Umiltà di lei, con facilità non la vidi in altre creature ch'ebbi à trattare nel corso di mia vita, e così fuegiva ogni favore, & applauso umano, e ciò che à ciò s'assimigliasse. La prudenza, & onestà sua era tale, che pareva, che avesse ottemuto da Dio questo dono, & à quanti la miravano, si appiccava un non sò che d'onestà . onde pareva impossibile il poterla amare con amore disordinato.

Tutti questi, che fin qui hò referiti, surono Consessori della Santa

Madre.

Teslimonj di persone sante, ch' approvarono la vita, & i libri della Santa Madre. S.3.

A Venga che tutti quelli che detto abbiamo, fiano perfone di modata virti, e fanità, nondimeno qui vò porre quelle, le quali hanno fiorito con ammirabile, e conofciuta fanità, e dir quello, che fenirono della Santa Madre: imperoche coloro, li quali da dovero hanno guffato, ed efperimentato le cofe divine, giudicano, mediante il dono della faplenza, con gran certezza de fentimenti, ed efferti nati dallo Spirito di Dio. Come colui, il quale avendo buon gufto, è avendo affuefatto il palato à un vino molto delicato, in dandogli aceto, ò altro, che fia acconcio, ò fatturato, conofce fubito con l'esperienza del guito la differenza del vino affia più chiarmente, che quello, il quale per la fola vista, ò colore, avendo il gusto corrotto, il voleffe discente. Dunque molti Ilomini fiprituali, il quali dovevano avere molte cole di N. S. fimili à quelle che operava nella Santa Madre, approvarono il fuo siprito il fuo fiprito il fuo fiprito o il fuo fiprito o il fuo fiprito di fuo fiprito il fuo fiprito di fuo fiprito il fu

Furono frà quelli primieramente il Santo Padre Frà Luigi Beltrando, la cui fantità e ben conofciuta in Spagna, e fuori d'effa, & affai bene la teflifica, oltre i fuoi molti miracoli, l'effere così avanti la fua canonizazione: quelli adunque ebbe, non fenza divina rivelazione, flimna particolare della vita, e dell' ammirabili vittì di quella Santa, e de gl'intenti, che aveva di far nuova Riforma del fuo Ordine, co

me piit

me più à lungo diremo nel libro fecondo al cap. r. le ferisse inanimandola da parte di N. S. à dar principio a quest'impresa tanto di

fua gloria.

Il P. M. Avila ben noto ne' nostri tempi, per Uomo Evangelico, e ministro de' più fedeli, e zelanti, che abbia avuto la Chiesa in molte età: la cui vita e virtù fon tali, che il Padre F. Luigi di Granata ne scrisse un libro. Hora, perche questo santo Uomo esaminasse lo spi-rito, e rivelazioni della S. Madre, scrisse ella per ordine de'suoi Confessori, la sua vita : Il che egli fece molto accuratamente, e scrisse una lettera, approvando con alcune ragioni le rivelazioni, e lo spirito della Santa, come più a lungo diremo nel corso dell'Istoria. Et il molto Religioso Padre Frà Luigi di Granata, scrivendo la vita di questo Sant' Uomo, uno de' testimonii più gravi, con cui prova, ch'ebbe dono di discernere spiriti, e mostrando il gran giudizio, ch' ebbe in esaminare, & approvare quel della S. Madre, dice queste parole: Avvenne eziandio, che una gran religiosa, chiamata Teresa di Gesù, molto conosciuta in questa nostra età per gran serva di Dio (benche perseguitata da principio da molti, che non conoscevano lo spirito di lei ) veggendosi scacciata da alcuni, ricorse, per ordine d'uno de Signori Inquisitori, al Padre Avila, Uomo di grand' esperienza nelle cose spirituali, e diedegli como di tutta la sua vita, e dopo effere stato bene informato del caso, rispose in una lettera, che si quietaffe , & intendeffe , che non vi era nelle sue cose ingamo di sorte alcuna, perche tutte erano di Dio, Con che conferma parimente il Padre Granara la fantità della Santa Madre Terefa, & approva il suo fpirito.

Il P. Frà Pietro d'Alcantara, che fu un' Uomo dotato di grande spirito, & orazione, e che con la sua industria, e fatica riformò, e pose in grand' offervanza la Riforma de' Padri Francescani Scalzi, fu uno di quelli, che segnalaramente più communicò con la S. Madre, & in cui ella conobbe un grande spirito, e santità di vita. Questi su quello, che più afficurò la S. Madre, come ella scrive nella sua vita, e quegli, che la diede a conoscere a D. Alvaro di Mendoza Vescovo d'Avila, e quello, che con l'autorità, e buon nome suo potè tanto co'l Vescovo, che lo mosse à darle licenza di fondare il primo Monastero. E quello, che più importa, tanta era l'opinione, che s'aveva in Avila del P. Frà Pierro d'Alcantara, che con effervi da principio, quando il Signore cominciò à far tante grazie alla S. Madre, molti de fuoi Contessori dotti, e gravi, li quali giudicavano, che non era spirito di Dio: bastò solo questo Padre per dar loro ad intendere la verità, e farli mutar parere. E soleva dire, che una dell'anime di maggior fantità, che toffe nella terra, era la Madre Terefa di Gesù, e che dopo la fede, non vi era per lui cosa più certa di quel, che fosse l'essere lo spirito di lei tutto di Dio, e così l'ajutò molto ne' suoi travagli, e fondazioni. Questi due Uomini, che hò detto, sono perfone di così alto spirito, & ammirabile santità, che hanno virtu, e vita da potere effere canonizati. Dell'uno scrisse la vita il P. Frà Luigi di Gradi Granata, dell'altro, ch'è il P. Frà Pietro d'Alcantara, la S. Madre,

dove in brevi parole scrive virtù eroiche.

In questo numero d'Uomini spirituali , e molto servi del Signore. potremo mettere il B. Francesco Borgia Generale della Compagnia di Gesu, & Uomo d'ammirabile fantità, & il P. Baldaffare Alvarez. de quali abbiamo fatto menzione di fopra: li quali tutti conobbero beniffimo le doti di fantità, che Iddio aveva potto nella S. Madre Terefa di Gesù. Particolarmente il B. Francesco Borgia rimase tanto astezionato alla Santa Madre, e tanto foddisfatto del fuo spirito, che sempre parlava di lei con grand'esagerazione, e da che tratto con lei la prima volta, non lasciò mai di scriverle, per non perdere la familiarità di st gran Santa . Il P. Alvarez Uomo di fingolare spirito, e dono d'orazione, che fu Provinciale della Provincia di Toledo, la confessò molt'anni, e l'esercitò in molte mortificazioni, & in altre prove, con le quali andava ogni di scoprendo più la finezza del suo spirito, e con molto frutto, & ammirazione sua riconoscendo li gran doni, che aveva ella ricevuti da Dio.

Frà quelle persone farò menzione del Padre Rodrigo Alvarez. Religioso di grande, ed eroica virtù, il quale esaminò, & approvò lo fpirito della Santa Madre, come di sopra dice il P. Dottore Enrico Enriquez. E particolarmente dà testimonio di ciò il licenziato Fernando de Mata Predicatore della Città di Siviglia, & Uomo molto spirituale; il quale nel suo detto, dopo aver testificato dello spirito di lei quello che gl'altri, dice : Udii il Padre Rodrigo Alvarez della Compagnia di Gest, che fu Confessore della Madre Teresa, il tempo che stette in Siviglia, qualificare, & approvare lo spirito di lei per molio cerso: il quale giudizio eb-be il detto Padre dopo aver considerato, e supplicato il Signore a dargli luce, e notizia di quanto era in ciò, nell'orazione, Et il Padre Rodrigo Alva. rez era tenuto per Uomo, a cui Iddio aveva dato dono di discernere gli spiriti. & in simili negozii communicava con lui il Santo Officio, e fu sempre tenu. to per esempio di virtù e religione, e grande spirito, dal quale udii dire che Nostro Signore aveva communicato alla Sama Madre per l'orazione molte cose di suo servizio, le quali io bò visto ne'libri, che vanno attorno della sua vita. d'in altri foeli (critti a mano, Ed bò eziandio udito dire dal Padre Rodrigo Alvarez, il quale l'aveva confessata generalmente, che aveva avuto particolar dono di Castità, e che era tanto Vergine come Santa Caterina da Siena. E cavando fuori una cassa da occinali, disse: Nella maniera che questa cassa è impo-tente ad avere pensamensi, e sentimento di carne, così era ella per dono particolare di Castità, e purità, di cui da Dio era stata in tutto il corso della Sua Vita, dotata.

Quest'approvazione sece questo Padre tanto esperimentato, e servo di Dio, dopo effere preceduti molti digiuni, orazioni. & altre diligenze. E stando un giorno in orazione nel coro della sua casa, gli dichiarò il Signore con luoghi della Scrittura Sacra, effere spirito buono. e dato dalla fua mano quello, che aveva la Santa Madre, ed all'ora cominciò a publicare, che quello era spirito del Cielo, e diede conto

al suo Provinciale, che all'ora era il Padre Diego d'Acosta, di quanto gl'era occorso nell'orazione: il quale stava parimente nel medesimo dubio, e con l'informazione di questo Santo Padre tanto esperimentato, e spirituale, n'usci subbito, e rimase con la medesima sicu-

rezza, & approvazione della S Madre, che gl'altri.

In quello numero porrò qui il Padre Giuliano d'Avila, che fa antico Cappellano delle Monache Scalze d'Avila. Ummo di raro efempio, e virrù, e teauro, e conofciuto per tale nella Cirtà d'Avila, come ti sperimentò nella diu morre, venreando tutti il suo corpo, e reliquie, come di Santo, che veramente era: su dunque querlo Santo Ummo persetuo compasso della S. Madre, il quale tratto con lei, & andò seco nelle sue fondazioni per spazio di venti anni, & avendo conofciuto l'ammirabili virtà della Santa, lafciò ferito un libro di quel che vide, esperimentò, & interè della sua fantità. Ma della rellimonianza, che da intorno alla canonaziono di lei, chè affai lunga, e molinaza.

to grande, hò cavato io quette brevi fentenze.

Io (dice) trattai, conversai, confessai, e communicai la Senta Madre da ven' anni , poco più , ò meno , & in tutte le fondazioni . che le le offerirorono, infinche Iddio la guidò, fui io quello, che l'accompagnava, e serviva. Ebbe la fede molto viva, e la speranza tanto chiara, come s'è potuto vedere in altri Santi: e la carità tanto fervente, che ne i travagli, ne le contradizioni, ne gl'impedimenti, e poco favore, che la gente le mostrava; nè altre cose, che saria lungo à narrarle, la ruffreddavano nella carità, ne nell'amor di Dio. ebe in tutto mostrava : che con molta ragione poteva dire le parole di San Paolo: Chi sarà bastame per separares dalla carità, & amore di Gesil Cristo? Io come testimonio di vista, dico, che niuna cosa avversa, nè profpera, nè che appartenesse a robba, nè ad onore, nè alla vita, nè ad alcun' altra cosa bastava, perche lasciasse d'andare avanti nelle sue fondazioni, come persona, ch' era sicura, che addio non l'era per mai mancare. E più a bas-10: Nelle cose sopranaturali, che Iddio faceva con lei, & in quello, che l'ajutava nelle fondazioni, supera le grazie, che Iddio ha fatto a molti Santi antichi, poiche Iddio faceva per lei cose tanto slupende, e maravigliose. Et in altra parte : Nessimo potrà negare , nè ardir di dire , che Iddio Nostro Signore non fosse segnulato nelle cose della Santa Madre Teresa di Gesu, come s'è segnalato ne molto eminenti, e savoriti Santi della Chiesa sua : lo come testimonio di vista, sò dire, che ebbe cose tanto sopranaturali, come l'han. no avute i Santi più carezzati da Dio, perche io le davo ordinariamente il Saniffimo Sucramento ogni dì, e per lo più rimaneva in estasi : nel qual tempo le stava Iddio facendo tante mercedi, e tanto segnalate, che se bene ella non lasciò di dir molto, il meno però su quel, che disse, a comparazione di quello , che Iddio le dava ad imendere di cose sopranaturali . E così frà quefle cose tamo alte, che Iddio le dava à semire, le me dava altre, che si poteffero dire, le quali sono quelle, sb'ella stessa scrisse con tanta verità, che se io, il quale in tutto il tempo, che con lei trattai, che saramo vent'anni, non conobbi moi, che facesse pensatamente un peccato veniale : E sò da lei, ebe non l'aurebbe fatto, quando bene avelle dovuto guadagnare quant' è nel Mondo.

Mondo. E iò eziondio, cò rea tanto grande, e tanto coninua l'orazioni, e professa di Dio, cò avava, che per postela softirire, le biognava diffionderfi, co ecceparfi in alcani segozii efterai fipettanti al governo più retto, ch annemo delle fue Caf di Religione. E finilimente, che il communicare con Dio i fuo megozii era già per ordinario; ed il parlante Iddio, e dirite molte co-fe toccanii alle foo fondezioni, era con pui familiarità a quella, che fi te toccanii alle foo fondezioni, era con pui familiarità a quella, che fi ce genti molti altri Santi; e queflo per lo più fueccedeva dopo efferfi communicata.

Vò eziandio por quì i Vefcovi, & altri Prelati gravi, e dotti, che no fari, e fono oggi in Spagna, li quali avendo trattato con la S. Madre, fentirono di lei in vita quello, che la Chiefa giudica dopo

ch'è morra.

Primieramente D. Teotonio di Verganza Arcivefcovo d'Evora èbbe gran familiarità, e conolcimento con la Santa Madre, e diceva molet volte, che fi teneva per felice d'averla conofciuta in quefta vita; ed effendo ella viva, fenz'ordine di lei, flampò in Portogallo il Camino di perfezione, che la Santa Madre aveva fertito per le fue Mo-

nache

Il Dottor Velasquez, che su Canonico di Toledo, e dopo desser fato Vescoo d'Olina. Arcivescovo dis. S. Giacomo, estendo Canonico di Toledo, sin dalla Santa per espressione anna manento di N. S. electo per suo Constessore: a capiti dopo aver trattato con lei, e consissionale, rimaste con si gran divozione, e stima delle sue erociche vistà, ch'essendo in Ossa Vescovo la mando a chiamate per fate la sonazione di Soria, Citta di quel Vescovato, e la tenne prima in casa sua, e quando la ricevette, se le inginocchiò davanti; tanta era la venerazione, che le porava: ci che ella rimaste tanto consula, quanto

fusie mai stata in vita sua.

Don Alvaro di Mendoza Vescovo di Palenzia osservava la B. Madre come fanta; & cin tal predicamento teneva le cose di lei: e quantunque da principio procurassi impecirie le sondazioni, restò dopo tanto confermato nello spirito di Dio, il quale nella S. Madre viveva, che foleva dire, che non dubitava mai di cosa, benche paressi imposibile, dicendosi della Madre. E come da principio erano tanti à vocierare, ch'era pazzia, che una donna volessi intraprendere un'impresa si grande, qual'era quella della nuova ris. na, e veggendo eglivisibilmente, col successo delle cose il dissignanto, soleva dire (Certo noi siamo i pazzi, ed ella è la savia, e la santa.) E così su grand'amico della S. Madre, & ajuto molto a lei, & alla sua Religione ne 'principii, & in cutto il tempo, che visse.

L'Arcivescovo di Siviglia D. Cristosoro de Roxas su devotissimo suo,

e per questo capo gran padre, e protettore della sua Religione.

L'Arcivefcovo di Burgos D. Criftoforo Bela, il quale prima aveva contradetto alla fondazione del Monaffero delle Scalze di Burgos, che quivi fondo la Santa Mader, rimafe con tanto gran concetto di lei, che publicamente in una predica, la qual fece nel Monafero delleme-

desime Monache con grantenerezza, e quasi con le lagrime lodò molto la Santa Madre, riprendendo sè per la tardanza, che aveva ufata in

darle la licenza.

Il Vescovo di Segovia Don Diego Covarruvias Presidente di Castiglia, e de' miglioti letterati, che vi fosseio, onorò molto la Santa Madre, & ebbe grand'opinione della fua fantità : la quale attaccò à suo Nipote Don Gio: Orosco Covarruvias Vescovo di Gaudix, che oggi vive, come dimostra il libro, che sece della vera, e falsa

Profezia.

Oggi vivono quattro Vescovi, li quali furono Confessori della S. Madre Terefa, che fono il Signor Dottor Manso Vescovo di Calaorra: il Signor Dottor Sierra Vescovo di Palenzia: il Signor Dottor Castro Vescovo di Segovia: li quali esaggerano, come è dovere, l'eccellenza, e fantità delle virtà, che sperimentarono, e toccarono con mano nella Santa Madre: il quarto fono io, il quale nè potrò esaggerare, nè ridire, nè in questo libro, nè in altri molti, quello che di lei sento: ma per mia quiete, e per soddisfare a ciò, che devo à questa Santa, ferivo questi scarabocchi, e dove non può arrivare la penna, per essere stanca, supplisce la lingua, perche hà molti anni ( e lo sanno bene tutte le persone di Spagna, con le quali per avere avuto ufficio di Confessore della Maestà del Rè Don Filippo Secondo, m'è convenuto trattare ) che tutta la mia conversazione, e diletto è pubblicare le virtà di questa Santa, ed ajutare i suoi figliuoli, e figliuole, movendomi a ciò folo la gloria di Dio, & il zelo dell'anime, e così la parricolare obligazione, che hò alla Santa, come anche il mio particolare profitto.

Frà le persone Ecclesiastiche e Religiose, porremo eziandio contare Don Ferdinando di Toledo figliuolo del Duca d'Alva, e gran Priore dell'Ordine di S. Giovanni, il quale avendo veduto in vita fua, e trattato con la S. Madre, scoprì subito in lei una prosonda umiltà, & ammirabile fantità. e virtù. E da che praticò con lei, cominciò ad offervarla come una fanta del Cielo, e come persona degna d'essere canonizata, e dichiarata per tale qua giù in terra. Onde volendo questo Principe fare un gran fervizio a Dio, e mostrare la divozione, che teneva alla Santa Madre, quando abbandonò questa vita, che su trè, ò quattro anni dopo la morte di lei, lasciò quattordeci mila ducati, accioche posi à frutto, s'impiegassero nella spesa della sua canonizazione. Lasciò anche un'altra parte delle sue facoltà, per fondare nella Terra di Consuegra un Monastero di Scalze, tutto ordinato ad onore di Dio,

& a venerazione della Santa Madre.

E se bene non la conobbero in vita, l'hanno però stimata dopo morta come fanta, e degna di effere canonizata, e protestata con atti publici da persone molto gravi di Spagna. Trà le quali il Signor Patriarca. & Arcivescovo di Valenza Don Giovanni di Ribera in una fondazione d'un Collegio che instituì, lascia particolari porzioni doppie per le seste, e giorn i fegnalati di alcuni Santi, tra' quali conta la S. Madre Terefa di Gedi Gesù, acciocche dopo che sarà canonizata, se le saccia la sella, come à gl'altri, tenendo per certa la sua canonizazione, come tutto

il mondo la sperava.

Il Signor Vefcovo d'Avila il Signor Lorenzo d'Oradui, huomo dottiffimo, e molto Crifliano, diede dieci mila ducati per fare un Monaflero di Religiofi Scalzi in Avila, e nella ferirtura, che fece coin'l'Ordine, comincia dicendo: Che fa quella fondazione adonore, e gloria di Dio, e della S. Madre Terefa di Gestì. Nè è gran cosa, che dica queflo, poiche molte volte repete, che in quanto a sè, è già così canonizata la Santa Madre Terefa, come Santa Caterina da Siena. Che come Vefcovo della Diocefi, dove la Madre era nata, hà bene intefe le fue grandi virri, e fantità.

Tute le persone, che infin qui habbiamo dette, e molte, che lafeiamo di dire, tanto gravi, tanto sante, tanto dotre, e di tanta dignità, & autorità, avendo conosciuto, e Praticaro la S. Madre Teresa di Gesù, approvaziono la fina santità. E non so che maggior testimonio possa immaginarsi, in quanto a questo, di Santo nessimo, in che prova, ne esamina poresse fa la Chiefa, se non sosse un conscilio, ò una approvazione della Sede Apollolica, che sosse non su fina di il, Prelati di Religioni, Maestri, Dottori in Theologia, persone spirituali, e sante e saminarono molto tempo per tutte le vie, e modi lo spirito di questa Donna.

Questo numero di persone, le qualità, e parti loro, gl'ufficii, e le dignità di turti erano ballanti per sare non uno, ma molti Concilii Provinciali, senza che vi mancaste ne il capo, ne le membra, ne le lettere, nè

la virru, nè il numero, nè l'altre parti, che si ricercano.

Di persone secolari, che conobbero, e slimarono la Santa Madre, non vo far menzione, perche saria un'allungar più del dovere quest' opera, dirò solo d'uno, che bassa per tutti quelli, che potrei dire, che in il Rè Don Filippo Secondo, al quase mentre visse se l'este l'assanta Madre, e l'avvisava d'alcune cose, e gile ne domandava altre pel suo Ordine: le quali egil concedeva con gran libertà, e mosso dalle sue lettere, e dall'opinione, che aveva di lei, si particolar Protettore, e

Padre della fua Religione.

L'illeflo faceva l'Imperatrice, e la Principeffa Donna Giovanna, ad idanza di cui la Santa Madre, paffando per Madrid, ando a fmontare alle Scalze. Nè è flata minore la divozione del Criffianiffimo Rèdi Francia, il quale à richiefla di ina Cugina la Principeffa di Longavilla, e principalmente per divozione della Santa Madre, domando alla Santità di Clemente VIII. Monache dell' Ordine, che lela fondò, e per comandamento di (ua Santità, il P. Generale concedette Religiofe, & un'anno con la protezione, e patrocinio del Rè Criffianiffimo fi fono fondati quattro Monafteri molto principali in Francia, & ogni di domandano altre fondazioni.

Testimonii dopo la Morte della Santa Madre. S.4.

Opo morta la Santa Madre con santo e pio zelo, i più gravi, e dotti huomini, che in quel tempo fiorivano nella nostra Spagna, rolfero la penna per scrivere la sua vita. Il primo, che tolse quella farica, fu il P. Dottor Francesco Riviera della Compagnia di Gesti, come già habblamo riferito di fopra, il quale con gran diligenza, pochi anni dopo la morte di lei messe insieme molte cose di quelle, che egli, ed altre persone sapevano della Santa Madre. E nel medesimo tempo il P.M. Frà Domenico Bagnes Religioso dell'Ordine del glorioso Padre San Domenico, e Cattedrante della prima di Teologia nell'Università di Salamanca, di cui abbiamo fatto menzione di sopra, procurò fare l'ilteffo, come restimonio di vitta, e padre spirituale di tanti anni della Madre, ma le occupazioni grandi, ch'ebbe, gli confumarono questi desiderii: Ma andando ogni di crescendo nella sima. e nell'opinione di tutti la fantità della Madre, cresceva insieme la divozione. Particolarmente la Maestà dell'Imperatrice sorella del Rè Don Filippo Secondo nostro Signore le fù divotissima, e deliderò grandemente, che il P. Frà Luigi di Leone dell' Ordine di Sant' Agostino Cattedrante della scrittura nell'Università di Salamanca, & huomo ben conosciuto in Europa per la grandezza delle sue lettere, & ingegno, scrivesse la vita, e miracoli suoi, parendole, e con giusta ragione, che non fosse all'ora nessuno in Spagna, il quale meglio potesse soddisfare à questo argomento, & al suo desiderio, e così gl' impose, che prendesse questa fatica, il che per lui sù di molto gusto. Prese subito la penna, e compilò molte altre cose, le quali (dopo il libro, che scriffe tanto aggiustatamente il Padre Dottor Riviera) scoprì il tempo, e lo studio; & io gli diedi all'hora in scritto molto di quello, che qui dico: ma piacque à Dio, che nel bel principio, quando appena aveva scritto cinque, ò sei fogli, morisse l'autore, lasciando noi tutti defraudati delle nostre speranze. Ma già che non mandò in luce parto così desiderato, fece un prologo, il quale và infieme col libro, che la Santa Madre scrisse della sua vita: dove, quansunque brevemente, con tanta erudizione, con quanta verità scrive altamente delle maraviglie grandi, ch'Iddio operò in quelta Santa, e per questa Santa. Ma remendo io, ch'il tempo, e la dimenticanza non sepelliffe, à cangiaffe l'opere maravigliofe del nostro Dio, hò ardiro di prendere quella cura, ragunando in quello libro tutte le fatiche, che aveva fatte, e divise della vita, e santità della Madre.

Della quale, benche per paffaggio, non lafcierò di dire una cofa, la quale hanno notato molti, ed è una grazia, ed un privilegio, chi Iddio hà dato à queltà fina Spofa, che con effere Religiofa di particolare Religione, e tanto univertalmente amata, e riverita da tutte, come fe fosfe propria di ciafcuno di loro: e quello, che più fa flupiere, è il vedete, che con effere ordinariamente il gran letteratii, e

Teolo-

Teologi poco divoti di persone, massime di donne, le quali vanno per ue sitratoriamici di vissioni, rivelazioni, ed estasi, nella Madre fallisce questa regola: amzi veggiamo per esperienza, che quanto sono maggiori-i detterati; ranto più stimano l'opere di lel, e le sono maggiormente divoti, perche con la luce della Sacra Scrittura penerrano la nezza, & i caratri del suo spirito, e de come Providenza Divina, che poiche la Santa in vita onorò tanto le lettere, e sit tanto anica di trattare con buoni, e gran letterati, che soleva dire, che niuno buon letterato non l'aveva mai dissiputata, ora essi, dopo esfice ella morta, l'onorino, e riverticano per tante vie, procurando di aggrandire non solo con prole, ma anche co' libri la fantità, e persezione della vita di lei.

Il refimonio più generale della fantità di quefta benedetta Madre è la commune acclamazione di Spegna, e d'altri Regni , particolarmente d'Iralia, , Francia, , ed Altemagna, e d'altri Regni , particolarmente d'Iralia, , Francia, , ed Altemagna, e dell' Indie Orientali, ed Occidentali, Li Rè di Spagna, così il pafato, come il prefente, che Dio lo confervi, hanno feritro à Sua Santità, chiedendo la fua canonizzaione, ed infieme la Regno di Cattiglia, fiando in parlamento 12 mino 1596. la Corona d'Aragona, le Chiefe di Spagna nella Congregazione, che tennero l'anno 1596, ed in un'altra, che fi celebrò immediatamente dopo quefta: le quali con grand'efficacia domandano,

e defiderano quetta canonizazione.

Il medelimo ha fi pplicaro à Sua Santità un Concilio Provinciale celebrato nella Città di Tarragona. E quafi non s'è trovato in Spagna Arcivefcovo, nè Vefcovo, nè Univerlita grave, come fono quelle di Salamanca, e di Akala, che non abbiano feritto fopta quella materia. Tutti ad una voce chiamano quella benedetta Madre non folo Santa, ma fantifima, perfertifima, e compirifima donna in tutto quello, ch'è perfezione di fantità, e virtù, communemente è venerata da tu-

ti, e chiamata con nome di Santa.

Pochi fono frà la genre grave di Spagna, che non abbiano, ò procurino qualche fua reliquia, e molti quelli, che hanno fperimentato miracolofamente la virtà loro, come narraremo in quella floria. Il fuo corpo è vititato come di Santa da perfone molto letterate, e gravi, e fono occorfi molti miracoli degni di memoria. Ne folo in Spagna, a fuori della sè fleta ranto quella divozione, che afferma il P. F. Diego di Soria Vefcovo de più remoti delle Filippina, in una lettera, che erifife à Clemente VIII., che è tanta la divozione de gl'Indiani à quefla Santa. che quando battezzano le loro figliuole, le chiamano Terefe ad honore del fuo nome.

De i più gravi tetlimonii di fuori di Spagna della fantità della Sauta Madre Terefa, è quel che dà il dottiffimo Uomo Bozio ne fuoi libri,

con queste parole:

Toerefa Hispana, virgo admirandæ sanstitatis, incredibili patientia, bumilitate, ac prudemia storuis. In precibus sepè extra omnes sensus relies au in altumque

B 4 tumque aera toto corpore substollebatur. Edidit libros doctrine calestis plenos, ouibus edoceamur vias christiana, divinaque vita degenda. Sexagina, acplura Monasteria tum virorum, tum faminarum fundavit auttoritate, ac fide calestium rerum, quas illa patiebatur. Ejus cadaver incorruptum persistis, & innumera miracula edidit. Ratio vita, quam suorum Monasteriis prascripsit, est supra bumanam conditionem, magna perfectionis, ac puritais, quam factis exbibuerunt . & exbibent ejus sectatores . Le quali parole in nostro volgare vogliono dire:

Teresa di Gesù nata in Spagna, Vergine d'ammirabile santità, su ornata d'incredibile pazienza, bumiltà, e prudenza. Con la forza dell'orazione era molte volte alienata da' fenfi, ed il suo corpo elevato da terra in aria. Compose libri pieni di celeste dottrina, ne quali c'infegnò il camino della Christiana, e divina persezione. Fondò sessanta, e più Monasterii d'Uomini, e donne, tutti per rivelazione, ch'ebbe da Dio. Il suo corpo rimane incorrotto, ed ba fatto molti miracoli. L'instituto di vita, che pianto ne suoi Monasterii supera la condizione bumama, per effer di gran perfezione, e purità, la quale con l'opere banno offervato. ed offervano li Religiosi del suo Ordine.

Quali con l'istessa venerazione, e rispetto tratta delle cose della nostra Santa il P. Antonio Possevino della Compagnia di Gesù, Uomo molto stimato per le sue lettere in quest'età : il quale nel principio del libro della vita, che la Santa scrisse, e và fuori tradotto in Latino, scrive una lettera in lode, ed approvazione sua. Esarebbe cosa molto prolissa se dovesti porre varii, e gravi autori, che così in latino, come in

in volgare hanno scritto, li quali la chiamano santa, e la onorano con mill'altri titoli degni della fua fantità.

Con questi testimonii così gravi, che abbiamo notati, possiamo congiungere l'effere la Santa Madre Riformatrice d'una Religione d'Uomini, come di donne di quelle, che più perfezione professino oggi nella Chiefa, riducedola, dopo effer scaduta, al suo primo spirito, e fervore : l'ammirabile dottrina de fuoi libri, ed il gran frutto, che le persone spirituali nella Chiesa hanno sperimentato con essi: l'incorruzione del suo corpo, e quello, che più importa, l'odio santo, che da esso deriva; gl'innumerabili miracoli, che in vita, ed in morte hà operato Iddio per intercessione di lei; le fatiche, e persecuzioni, che un'animo più che di donna patì; le virtù eroiche, ch'ebbe; le grazie particolari, ch'Iddio le fece. Delle quali cofe si compone una fanta tantogrande, come fu la Madre Terela di Gesù. E per mezzo d'esse pare, ch' Iddio la canonizi, e dichiari per Santa In fin dal Cielo. Di queste, ed altre cofe andremo trattando in questa Istoria: non tutte, perche sarebbe necessario molto tempo, e molti più libri, ma le principali, lasciandone altre tanto buone, ch'elleno sole sarebbono bastanti à far Santo chi le avesse.

## VITA

DELLA SERAFICA VERGINE, E MADRE

# SANTA TERESA

LIBRO PRIMO.

Nel quale si tratta del nascimento, dell'educazione, e di tutto il resto del corso della vita di lei.

De gh'alti, ed ammirabili fini, che ebbe Iddio in concederci in questi tempi una così gran Santa, come fù la Santa Madre TERESA DI GIESU'. Cap. I.



LORIOSO è Iddio nella Mac(là fua, e meravigliofo ne'fuoi Santi; e quantunque in effi fi feopra la fua bontà, e grandezza, non è però verfo di tutti uguale l'amore, e la mifericordia: Conciofiacofache - come nelle cafe de'Re fogliono effere alcuni Cortigiani più favoriti, & in quelle de' padri alcuni figliuoli più accarezzati, che gi'altricosì in quella di Dio in quell'età, & in quello ultimo fecolo con parzialità grandifima in grazie, e do-

ni avanzò molti la S. Madre Terefa di Gestì. "la vita, vitrù, e miracoli della quale, mediane i divino favore, determino di crivere, infieme eo felici principii, che diede alla nuova Riforma de' Religiofi Scalzi, e Scalze di Noftra Donna del Carmine: materia certamente ammirabile per le cofe così alte, e divine, le quali ci offre, e non meno giovevole, pereflere piena di divini efempi, e mirabile dottrina per quelli, che defiderano feguire il camino della lantità e virtà. Nel che miè pario neceffario pigliare il comino della lantità e virtà. Nel che miè pario neceffario pigliare il comino della lantità e virtà. Nel che miè pario neceffario pigliare il como da lontano e eteffere quest'i litoria infia fuoi principii, maniferado prima i fini, il quali feccado il motto fearfo intendimento fi può congertarae, che aveffe didio in fortore re nontri tempi una così gran fanta: la quale con effere di carne, e fangue, viffe in effa talmente lo fipritto divino, che non i pofiono mirare, ne traccottata le coci di lei, le non come veramente escribati,

angeliche, e divine. E come non può lafciare di cagionare ammirazione il vedere in temple così miferabili, e nei pì mifelici fecoli della Chiene (a, quando le tenebre così dell'erefia, come de gl'altri peccari, pareva, che voleffero ofcurare la chiarezza di le, nafecre un nuovo, e risplendente Sole; così non può quietarii la condizione umana, fenza verificare (per quanto è permetio alla fracchezza, e di gnoranza fua) che fini avelle iddio in dare alla fua Chiela ne ondiri tempi quetta così preziofa gioja, e quefto teloro. Impercebe come un Unono prudente, e favio non fa opere grandi fenza maggior confeglio, e fenza d'aver la mira ad altri grandi intenti: così Iddio, il quale è l'iffefa diferezione, e prudenza, in tanta grandezza, quanta in quella Santa moltrò, non potè non avere avuto grandi; ed alti fini. Ed avvenga, che alcuni dino per effere tanto alti, che non fi la ficino arrivare dalla noftra picciolezza, e baffezza; altri però (ordinando così la fua divina providenza) fi foprono più da vicino per noftra vultità, e gloria di lui.

Uno su principalifimo i perche riformasse la sua Religione, la quale è quella della Madonna del Monte Carmelo : Religione delle prime, che siorisse no calla Chiesa, e tanto antica, che riconosce per principi li scarati Profeti Elia, ed Elsse D. E come questa cra la prima; pose l'adio in esta gl'occhi, & insin dalla sua prima età l'andò governando con particolar'amore, e providenza i e lempre in tempo di maggiore necessità, ò di maggior caduta, la providde di maggior rimedio, allevando in esta Uomini tanto (egnalati), e santi, che con la forza dell' esempio, e dottrina loro la drizzarono, e restitutiono à suoi primi principii : come brevemente si vedrà in questo discorso raccolto da gravi.

e dotti autori .

Nacque questa Religione nel Monte Carmelo. Ebbe per Padri ( come abbiamo detto ) Elia, ed Eliseo, e per madre la sempre Vergine nostra Signora. Cominciò il suo corso novecento ventitre anni avanti al nascimento di Cristo nostro Redentore; continuandosi ne' figliuoli de' Profeti, e (per quanto in quell'età, e tempo era permesso) con gran disprezzo delle cose terrene, e desiderio delle divine, e celesti. Con sì lunga carriera era già stanca, come era anche la legge, nella quale viveva. Providde il Signore all'ora d'un'altro Elia, che fu il gloriolo Battista successor di lui, non solo nello spirito, ma nella profesfione ancora. Riformò questi quello, che nella Religione del Profeta Elia era trasandato; e fu la seconda fonte, ch'avesse la Chiesa, donde scaturi l'instituto de Monaci. Con si buon Maestro, e Principe, con la protezione, e tutela della sacratissima Vergine, la quale, come gravi Istorie narrano, trattò familiarmente con gli Eremiti del Monte Carmelo, che non era lontano da Nazaret più d'una lega, e mezza; ed esti la riconoscevano per Madre, e Padrona; enell' anno 83. dell'Incarnazione del Figliuolo di Dio edificarono in honor di lei un'Oratorio, come riferisce Giovanni Patriarca di Gerusalemme. e con la nuova luce della predicazione Evangelica caminò questa Religione all'hora, quati al medefimo passo della primitiva Chiesa per deferri.

deserti, e caverne, ed altri luoghi più remoti, e nascosti, che ne'monti si ritrovassero, suggendo le persecuzioni, le quali nel principio della

Chiefa si levarono.

Per la diligenza de Tiranni, e per il desiderio, che li Monaci havevano del Martirio, dopo trecent'anni non si vedeva quasi vestigio di Religione, nè di Monaci: Quando elevò Iddio il grand' Antonio, il quale effendo inttrutto da alcuni pochi Monachi, che vi erano rimatti, riuscì gran Maestro in quest'arre; ed egli con il mezzo suo restaurò la disciplina monastica, dandogli il maggior grado, ch'avesse già mai avuto. Quindi derivarono per differenti strade varie Religioni. Fù discepolo d'Antonio Ilarione, il quale riformò, e rinovò in Palestina questo modo di vita nella terra, dove era nato. Rinovossi il Carmelo, & in breve tempo cominciarono à vivere quei Religiosi in miglior forma di Religione, offervando la regola, che poco dopo d'Ilarione diede à Caprasio Priore de' Monaci di questo monte Giovanni Patriarca Gerosolimitano, il quale prima era stato Monaco dell'istesso Ordine. Questi furono i felici tempi della Chiefa, e della Religione, quando i deferti d'Egitto, e di Palestina erano popolati da tanti Monaci, come il Cielo di Stelle : la qual felicità, e gloria durò intorno à trecento anni nell' Ordine del Profeta Elia, infin'à che la crudeltà d'Aumar, e d'altri ferocissimi tiranni non diedero fine à tante vite di Santi, e principio alla lor gloria.

Rimafero in questo tempo pochi Monaci in Oriente: e questi divi ni molte parti : perfeverando alcuni nel monte Carmelo infin all' anno 1100. quando Americo Patriarca Antiocheno li favori , & ajudo . restiringendoli à modo di vita più commune , che infini a quell' ora tenuto avessero. Ma ne anche questo basso, per riformare la Religione, la quale stava così abbattura : e scadura : onde ordino il Sigoligione, la quale stava così abbattura : e scadura : onde ordino il Sigoligione, la quale stava così abbattura : e scadura : onde ordino il Sigoligione, la quale stava così abbattura : e scadura : onde ordino il Sigoligione, la quale stava così nonte Carmelo, veggendo la necessifira de suo fratelli, desse loro una regola tale , quale sperar si potea dallo sipito, e prudenza di lui : e qual conveniva per innalzare un ediscio, cicquast tutto giaceva per terra . Non sin sia, ma di Dio questa regola: Con questo così perfetto, e di utile instituto vissero i Carmeliani dell' anno 1151. Che si quando per mano di questo Patriarca lo ricevet-

tero ) per alcuni anni con grand'offervanza, e spirito.

Ma come che non vi è cofa tanto stabile, che il tempo non la muti, nè così perferra, che la sostra miseria non la corrompa, nè cotanto giovevole, che per nostra mala disposizione, o siacchezza, o per
altre essioni non ci possa far danno, col tempo parve conveniente alla Religione (dopo di effersi mirigata alquanto la regola d'Alberto
da Innocenzo III.) aggiungerie un'altra moderazione di cosè più gravi, ed importanti à tempo d'Eugenio III. che fiu nell'anno del Signore 1431. dall'hora in quà ando l'Ordine facendo molte cadute: talmente, che horma pareva, che quei primi sonte Elia, ed Elifeo, e

quei

quei gran Padri Battista, ed Antonio, donde erano scaturiti così protondi fiumi, si fossero intorbidati, ò per dir meglio, secchi insieme con gl'abbondanti frutti di rigore, ed offervanza, che soleva la Religione produrre. Ma quel Signore, il quale aveva proveduto nell' altre cadute di lei di chi la riformasse, come narrato abbiamo, non ebbe minor providenza in quetto tempo; volendo mostrare più la sua grandezza in fare, che la Religione quando era più vecchia, e stanca, desse (come un'altra Sara) più copioso frutto, che mai, e parto-risse una figlia tale, qual su la Santa Madre Teresa di Gesù, la quale fu benedetta dal Signore, & in lei molte genti. Nel che anche mostrò maggiormente la fapienza fua; perche essendo donna l'elesse per riformare molti Uomini, e dar principio a quello, a che molti, per grandi, che fossero, non si erano attentati a pensare. Che (come descriverà questa Istoria) su impresa tanto gloriosa, ch'ella sola sarebbe bastata per le spalle d'un Sant' Ilarione, San Francesco, à San Domenico. Concioliacofache veramente in materia di Religione, è molto più drizzarne una già caduta, che piantarne una di nuovo: nè è di minor gloria di Dio l'uno, che l'altro. Laonde avend'Iddio determinato di porre sopra le spalle di questa Santa così gran peso, dovendo ella essere Reformatrice, e Fondatrice, fu molto conforme all'ordine de fuoi divini consegli darle un'anima virile, robusta, forte, santa. & adorna

di preziole gioje di virtù.

Non solo per questo creò Iddio quell'anima così ricca di Celesti tefori: perche l'ordinò a cose più communi, ed universali della sua Chiesa, che su, perche l'ajutasse, non solo con la sua vita, la quale su un vivo ritratto di perfezione Evangelica, & un esempio d'essa, e de'suoi Monasteri, ma la tolse anche per istrumento per sar guerra a gl'hererici non con la spada e con la lancia, ma con armi più potenti e forti, che fono quelle dell'orazione : perche ( come diremo avanti ) col zelo grande, il quale ardea nel suo petto della gloria di Dio, e col gran sentimento, ch'aveva nell'anima sua delle offese, che gl'heretici gli fanno, con la molta afflizione, che fentiva dell'anime di questi rovinati, e miferabili, per particolar motivo dello Spirito Santo instituì i suoi Monafteri in modo tale, che non potendo ferire il nemico con l'arme, al meno co'clamori, e con le voci gli mettessero paura, ed inanimissero la gregge della Chiefa . Fu anche ordinazione di Dio, che quasi nel medesimo tempo, che quel malvaggio Lutero cominciò a machinare le sue menzogne, ed inganni, ed à comporre il maligno veleno, con cui dopo diede la morte a molti, nell'ifteffo andaffe il Signore formando questa Santa, affinche ella fosse come una triaca di questo veleno; e che quanto quegli da una parte si scostava da Dio, questa per l'altra loraccogliesse, e radunasse; e così servisse alla Chiesa, non solo facendo ora-zione per i membri di lei divisi, ma procurasse anco di dar vita a quelli, che erano secchi, overo morti.

Nè è di maggior considerazione aver'Iddio scoperto in quest'età uno spettacolo così grande di santirà, donde si mostrano cose tanto prodi-

giose, e rare, non solo d'ammirabili virtù, & opere maravigliose, ma anche di straordinarie rivelazioni, visioni, ratti, ragionamenti, e converfazioni con il Nostro Signore Iddio. A fin che quando il Mondo, per la sua poca fede, ò per li molti inganni, che ogni di sperimantava di certa gente fraudolente, e finta, vedeva da lontano le rivelazioni, vifioni, ratti, & altri doni, e virtù de' Santi, parendogli, che tutto ciò fosse cessato: veggasi innanzi à gli occhi, che non è meno potente adesfo, d'all'ora la mano del Signore, e che se l'Ipocrisia và mantellata col mantello della virtà, procurando fingerti tale, non per questo s'hà da lasciare di dar credito a quello ch'è virtù, & opera di Dio, benche sia forto alla fiacchezza di una donna. Gran disgrazia è stata quella di questi tempi : grandi le fraudi, e le trame, che il Demonio, e l'Ipocrifia hanno inventato: condaunando non folo gl'autori di quest'inganni, ma feredirando anche la virtà. Imperocche è tale la condizione del volgo, e della gente ignorante, che fenza discrezione alcuna fa regole di casi particolari, per sentire male della virtù. Nè per veder la verità, si vale di molti esempi, li quali sono nella Chiesa: anzi da una caduta prende occasione d'oscurarla, se potesse. E veramente più frutte trae il Demonio da questo commune sentimento, e concetto, che le cadute cagionano negl' ignoranti, che da quegli istessi, li quali in esse furono ingannatori, ò ingannati: perche di qui la virtù rimane senza patrini, ed appena vi è chi la miri in publico, ò la pigli per lei: e così li rincantona, e dà franca entrata a mille ingannevoli opinioni, e vizii.

In questa guisa era in Spagna l'uso dell'orazione, e molto più tutto quello, che apparteneva a visioni, ò rivelazioni: onde quando si sentirono quelle di questa Santa Vergine, se ne sece il medesimo giudizio, che dell'altre, le quali erano state ingannevoli. Ma scoprendo Iddio la verità, difese l'onor suo, ed accreditò le sue opere, e carezze, ch' egli fà a suoi amici. Che se bene è virtù il non dar credito agevolmente ad ogni spirito, sapendo, che la discrezione, e prudenza richiede, che preceda l'esamina di cose tanto gravi, secondo le regole, che i Santi, e la Scrittura infegnano; non resta però d'essere ignoranza, ò perrinacia, ò pazzia il condannare come si suol dire, alla cieca, quello, che non s'intende, e pensare, che, perche può essere illusione, ed inganno, fù tale: imperoche potendo non effere, dovevasi fare contrapelo, acciò che l'uomo spirituale, e prudente pesasse con la bilancia della ragione l'uno, e l'altro : e discernesse quando lo spirito è di Dio, equando no. Per raffrenare adunque i giudizii indifereti, e per accreditar la virtù in questa parte, per far cauti quegli, che maneggiano simili anime con l'esperienza, dottrina, ed avvisi di questa Santa, e per difingannare anche con essi quelli, li quali per questa strada sono ingannati: frà gl'altri molti fini, ch'ebbe Iddio in darcela, uno fu quelto, che detto abbiamo. Perche se si considera bene la vita di lei, e se attentamente si leggerà la sua dottrina, appena vi sarà chi non approvi quanto le occorfe, e tocchi con mano le gran mifericordie, ch'il Signore le fece, e tragga luce dall'ammirabile dottrina di lei , per saper governare anime in simili successi, ed intendere l'astuzie del Demonio, le equali quanto più sono occulre, tanto più sono pericolose: e per sapere simare quello, ch'è più eminente in quella via più priocura insegnare, e per suadere, suggendo dal canto nostro con umittà le visioni, e rivelazioni, e l'attre grazie sirarordinarie del Signore.

Del nascimento, educazione, e buona inclinazione della Serasica Vergine S. Teresa di Gesù. Cap. II.

R Egnando in Castiglia Donna Giovanna Madre dell'Imperador D. Carlo , e governando per lei D. Ferdinando Rè Cattolico suo Padre, essendo Pontefice Romano Leone X. & Imperadore Massimiliano Avolo di detro D. Carlo, l'anno 1515, nacque in Avila Città antica di Calliglia la Serafica Vergine S. Terefa di Gestì di padri nobili, e virtuofi. Ed avvenga, che poco importi sapere l'origine de padri, li quali ebbero i servi di Dio in terra; nulladimeno per non mancare in questo alla verità, e parti dell'Istoria, racconterò quelli di quella Santa. Nacque adunque in Avila, e per ambe le parti di nobile legnaggio Il Padre di lei chiamossi Alonso di Cepada, e la madre, la quale fu sua seconda moglie, D. Beatrice d'Ahumada. Furono i padri non meno honorati, che timorati di Dio; che tale conveniva foile l'albero, il quale doveva produrre tali frutti : frà gl'altri figlipoli matchi, e due femine di questo secondo matrimonio, ebbero per loro buona forte questa Santa, la quale nacque come detto abbiamo. l'anno 1515 a' 28. di Marzo, giorno di San Bertoldo, Santo dell'Ordine della Madonna del Carmine. Poserle nome Teresa, guidati ( per quanto si può comprendere ) da Dio, il quale sapeva à miracoli, e le meraviglie, che in essa, e per essa aveva da fare, perche l'erefa è l'istesso, che Tarasia, nome antico di donne, e Greco e vuol dire miracolofa. E certo tal nome quadrava bene a colei, la quale doveva effere un prodigio di natura, una stella miracolosa della grazia, & uno spettacolo di santità, e perfezione al Mondo: che non e piccolo, che una donna debole abbia intrapreso imprese più che da Uomini: e che una, alla quale, per effer donna, roccava d'effere ignorante, e rozza, sia stata Maestra, e Dottoressa della più alta filosofia, e de più occulti secreti della contemplazione.

Naícendo la S. Madre Terefa di Gesù per tirar molti alla virtà, e per effere efempio, e norma di molti, prefe Iddio la corfa da lontano; e per innalzate edificio così alto, fabricò infin le prime pietre: e così le diede un naturale abile, e conveniente a quello propofito, generolo, e non fuperbo, amorofo, e non attaccaticcio, piacevole, grato, e giocondo a tutti, pieno d'una diferezione tanto ammirabile, che quiando fi (operfe con l'età, attraeva, e cattiavas i cuori di quanti con effa trattavano. Di maniera, che affermano per certo tutti quelli, che

li, che la conobbero, e pratticarono di lungo, che nessuno conversava con lei, che non se le affezionasse, e non n'andasse perduto; e che bambina, e fanciulla, secolare, e monaca, riformata, e prima, che si riformasse, su con quanti la vedevano, come la calamita col terro. Perche l'affertamento, e buona compariscenza della sua persona, e la discrezione deila favella, e la soavità temperata con onestà della condizione sua, la rendevano talmente bella, che il profano, ed il santo, il discreto, & il riformato, i grandi, e i piccioli, senza uscir'ella punto da quel che li conveniva, rimanevano come prigioni, e schiavi della sua conversazione. In questi naturali talenti adunque, come terra fertile, e coltivata, s'appigliò fubito con ferme, e profonde radici la grazia, che ricevette nel Battelimo : di maniera che ne primi anni della fua fanciullezza diede chiari fegni di quello, che dopoi apparve in lei, ed a suo tempo il frutto di quello, che nel principio Iddio aveva piantato nell'anima fua. Era infin da' primi anni inclinata a cofe maggiori, non essendo gl'esercizii suoi fanciulleschi, come nè meno erano i pensieri. Essendo di sei, ò sette anni gustava di raccontare, e parlare delle vite, e virtù de'Santi; gustava della solitudine, e del silenzio: e nella guifa, che quegli anni comportavano, sprezzando il temporale, aspirava all'eterno. E quello, ch'è da stupire, prima anche, che cominciasse à goder la vita, desiderava già di parire la morte per Cristo. Se l'infiammava il cuore leggendo i Martirii de' Santi; e parendole, che fossero molto minori le pene, che il premio, ti cui godevano, desiderava anch' ella morire per guadagnare quello, che essi avevano acquiftaro. E con questo ardore e desiderio, con maggior franchezza, e generolità, che l'età sua non richiedeva, cominciò a trattar subito con un suo fratello, il quale si chiamava Rodrigo di Cepada, ch'era quali dell'età fua, del modo di mettere in opra così felici defiderii. Et accordandos insieme di trovare qualche cosetta da mangiare, se ne uscirono di casa del Padre, risoluti di andarsene in paese di Mori, dove li fosse ragliata la telta per Gesù Cristo. Et uscendo per una porta della Città, che si chiama d'Adagia, ch'è il nome del fiume, il quale passa per Avila, presero la strada del ponte tanto innanzi, fin che un lor Zio gl'incontrò, e gli rimenò a cafa con estremo contento della lor madre, che gli faceva per ogni parte cercare con molta triftezza e paura. che non fosse occorsa loro qualche disgrazia. Ripreseli la Madre, perche se n'erano andati, ed il fanciullo ii scusava con dire, che la sorella gli aveva fatto pigliare quel viaggio.

Veggendo adunque, che non potevano trovare i mezzi per volar fubito al Cielo, non avendo appena aperto gl'occhi, e politi ipiedi ni terra, col fuoco, che nel lor cuore ardeva, ditegnavano mille aler invenzioni, che fe bene nell'ellerno erano cofe da fancilili, i dedicrii erano da Uomini: e così ordinarono di farti amendue Romiri: e nel Giardino, ch'avevano in caia, come gli permetteva l'est, edificavano alcuni Romirorii, non come fanno gli altri fanciali-per fcherzo, à trattenimento, ma per ritterati in effia lala folitudine: cominiciando in

quetto

quello a dar fegno, che il Signore l'aveva eletta per mezzo, come poi succedette, di rinovare gl'antichi Romitorii de' Romiti del Monte Carmelo, che tanti anni flavano caduti per terra. In questi, ed altri foavi esercizii si trattenne dall'età di sette anni, insin a'dodeci, come dolcemente narra nel suo Libro con queste parole : Veggendo i martirii , li quali per amor di Dio pativano i Santi, parevami, che comprassero a molto buona derrata l'andare a goder di Dio, e desideravo anch' io assai di morire in quella maniera : non per amore ch'io intendessi di portargli , ma per godere in breve de beni , si quali leggevo , che si ritrovavano in Cielo . Mi ponevo con queflo mio fratello a trattare de mezzi per confeguirlo: ci accordavamo d'andarcene in terra di Mori, chiedendo elemolina, perche quivi ci decapitaffero. E parmi ch'il Signore vi dava animo in così tenera età, se avessimo veduto qualche mez-20: ma l'aver Padre e Madre ci pareva il maggior'imoppo. Spaventavaci molto il dire, & il sentire in quello che leggevamo, che la pena, e la gloria erano sempuerne. Auveniva, che slavamo gran pezzi trattando di ciò, e gustavamo di ripetere spesse volte : Per sempre, sempre, sempre. In pronunciare spesso queflo, si compiaceva il Signore di lasciarmi in quella fanciullezza impresso nel cuore il camino della verttà. Veggendo poi , ch'era impossibile and are in parte , dove potessi essere uccisa per amor di Dio, disegnavamo di essere Romiti: e nel giardino , ch'era in casa, procuravamo, come potevamo, di fare de' Romitorii, ponendo insieme alcune pietruzze, ma subito ci rovinavano; e così non trovavamo rimedio per conseguire il nostro desiderio.

In quest'erà cominció anche il Signore a communicarle patre dello firirio, e dono d'orazione, ch' ebbe dopo: perche stando bene spesso ricirsta, s'occupava in esta. E non avendo per all'ora maestro alcuno, che la guidasse, s'ajutava con un' Immagine, la quale era in cafa sua, dove cra dipino Cristo nostro Recentore, e la Samaritana, dicente quelle parole: Domine da mibi bone aquam. Queste la mossero tanto, che i studi continui desderii mon erano altro, che bevere di quest' acqua viva; onde moste volte ripereva quelle parole: Domine da mibi bone aquam e de stiendo para su con lei questa serve, cal de superiore de su con con contra con lei questa serve, cal de superiore de su con con contra con lei questa serve, cal de su con con con contra con lei questa serve, cal con con contra con lei questa serve, cal de su con con con contra con lei questa serve, cal con con contra con con con contra con con contra con con contra con con contra con contra

la vita.

Quelli, che raccontati abbiamo, furono gl'efercizii fuoi, effendo fanciulla, quefti i finoi defideri, e doverano effere di cuore, già che tutti li vidde adempiuti. Imperoche fe bene non fu marire di sangue, e di coltello, fi di fipitiro; & i travagli fabricarono in lei la corona, che negl'altri fa la fpada. Fù dopo non folo Monaca, ma Romita, poiche il Monafleri, li quali ella fondò, e di Imodo, con cui in effi viffe, più furono da Romite, che da Monache i e così laficiava tutti i fuoi Monafleri abiatti da Romite. E trà i Conventi de Religiofi veggiamo, che fi trovano cafe dell'eremo, con quella perfezione, ppirito, e penitenza, con cui viffero anticamente i padri d'Egitto, e di Paleflina. Diedele il Signore l'acqua viva della comtemplazione, chi ella con tanta batama, e fere domandava, con tanta abondanza, che molte volte l'imbriacava, e la cavava di fe, e l'elevava da terra, come più fia lungo raccontaremo avanti.

Con

Con questi passi caminò tutto il tempo della sua fanciullezza: e così giunfe all'età di dodeci anni, nel qual tempo le morì la madre, ch' era molto virtuosa, e Cristiana Signora, rimanendo co'l padre in casa fua, accompagnata da una forella maggiore, e da altri fratelli. Et in luogo di lei tolse per madre la Madonna, come ella racconta; facendo anche memoria d'altri esercizii, ne'quali s'esercitava. Facevo, dice . limolina , come io potevo ; che potevo poco : procuravo ritiratezza , per recitare le mie devozioni, ch' erano molte, specialmente il Rosario, di cui mia madre era molto divota, e così faceva effer noi . E più a basso : Raccordomi , che quando visse mia madre, rimanendo io di dodeci anni, è poco meno, quando cominciai ad intendere quello che perduto aveva, affitta me ne andai imanzi ad una immagine di N. Doma, e la supplicai con molte lagrime ad essermi madre. Parmi che se bene su ciò fatto semplicemente, mi abbia giovato: perche manife. Ramente bò trovato questa Vergine sovrana con materno amore verso di me inquanto mi sono a lei raccomandata, & in fine m'bà ricbiamata a se . Fece così a tempo, e con tanta verità quest'orazione, che in quel punto questa pietolissima Signora la prese tanto per sua figliuola, che volle per mezo di lei fosse riformata la sua Religione, e ridotta a'suoi primi origini : essendo strumento la felice, e S. Teresa di Gesà, che il nome di questa gloriosissima Signora fosse più dilatato, e conosciuto nel Mondo, e che s'edificassero molti Monasteri così di Religiosi, come di Religiofe, ne'quali molti Uomini, e donne renunziando al Mondo, procurano di servire a Dio con purità di vita, e di onorare la madre di lui con l'imitazione delle fue virtù, come in quest'Istoria andaremo narrando."

Come vennero a deteriorarsi queste virtà, e buoni principii, e come il Signore liberò questa Santa Vergine da pericoli, ne quali si ritrovava. Cap. III.

Rescendo nell'età, cresceva anche la Santa Madre Teresa nelle virtù, e grazie naturali, manifestando ogni di più il suo grazioso, amoroso, e prudente talento: il quale la rendeva segnalata, ed amabile fra tutte, tirandosi dietro con amore, ed ammirazione gl'occhi di chi la mirava. Ma come che non vi ha virtù, la quale non abbia qualche vizio, che le si scopra, nè cosa tanto aggiustata, che non possa effere d'incoveniente per qualche parte, ò rispetto : e come i gran beni per ordinario sono soggetti a gran mali; cominciò il Demonio ad avere invidia, e dispiacere di così buoni principii, e di tanti doni naturali, e sopranaturali, che in lei conosceva: E sospettando del danno, che glie ne poteva rifultare, fe fossero andati crescendo, veggendo quanto questa Santa fosse apparecchiata a farli guerra, determinò d'effere egli il primo a moverla, inducendola ad ufarli male. Perche se bene le grazie, e l'abilità naturale ajutata dalla ragione, sono gran mezzo per conseguire tutto quello, ch'è virtù, ed utile di chi le possiede; per il contrario quando non vi è questa guida, e manca l'anima di questo freno, e quando con le nuvole delle passioni si oscura il Inme della razione, fogliono effere strumento di maggiori danni. Nella guifa , che un cavallo cieco quanto più leggiermenie corre, tanto è maggiore Il suo pericolo: e la terra quanto è migliore, se non è coltivata, produce con maggior vigore le mal'erbe : L'îteffo accadde a quefla Santa, la quale avvenga the in quell'età avesse grand'uso di ragione, veggendosi vagheggiar da molri, cominciò anch'ella a vagheggiare: ed essendo discrera, e grata, diedeti a non gustare di star nascolta, e cominciò ad aprire gl'occhi al mondo, & a pigliar gusto di quanto in effo fi ftima, & a tenerii degl'acconciamenti, e delle gale delle fanciulle. & ad effere in ciò curiola con qualche superfluità, ed eccesso. Al che l'ajutò molto, ò per dir meglio, le nocque la lezione di certi libri protani, alla quale la inclino il suo naturale ingegno. Onde nel cap. 2. della sua vita dice di ciò, e d'altre sue vanità queste parole : Incommeiai a darmi ell'ujo della lezione de libri di cavalleria: e quel piccolo mancamento, che in essa viddi, ( perche tratta di sua Madre, dalla quale apprese il leggere questi libri) cominciò a far raffreddure in me i defiderii, e fu carione, che deffi principio a mancare nel refto. E mi pareva, che non fosse male, il consumare molte ore del giorno, e della notte in si vano esercizio. Ero io si fattamente data in preda a questo, che se non barevo libro muovo, non mi pareva d'aver consemo. Cominisai a porsar fogge, & a defi-derare di comparire con profinmare studiosamente le mani, i capelli, e porsare odori, e tutte le vanità, che in ciò porevo avere : le quali erano offai per effer io curiofissima, benche non avessi mala intenzione; perche non averei voluso, che nessuno offendesse Iddio per me.

Con quelli principii cominciò a poco a poco a raffreddarfi in que' primi fervori, & ad ofcurarfi quella funilli della nuova garzia, e quali a cangiarfi il cuore, che prina eta mfiammaio di Dio, nella vanità, la quale anava. Tanto è il danno, che cagona la lezione del libri vani, che se bene il leggerti di natura fua non è peccaro, fuol petò effer principio, & origine di molti peccati. Di quì nacque il deiderio del belleto, e la vana curiolità di vedere, e d'effer veduta. Economicò a ruinare a poco a poco l'edificio, dando a cio principio cofe, che al parer tuo, erano piccole, e non manifellamente peccato; prerbe quantunque lo spirito di Dio, e la familiarità, & amicizia tua non ii perda se non per colpe mortali i fugagli però, e grandemente s'intepiditore per molte venilali. E quando un'anima non il otta da principio co' riinedii, e con le medicine, che Crillo c'infegna, a gevolmente, e quali fenza accorger-

fene, si trova posta a pericolo d'altre maggiori.

Cosl accadde in quetti primi anni alla notira Santa, perche dalla lezione del libri, e dala vannià, che da esti aveva conceptro, (catul la tiuperfluità, e la stravaganza delle fogge, e de gl'acconciamenti curioti ;
e di qui passò a divertiris, e guttare della buona converfazione, e sanuliarità d'alcuni fuol parenti, compiacendo di trartenerli con ragionamenti, e di udire i fuccetti delle loro affezioni; donde venne l'anima fua ad
arteccaris aquello, chetulava, e tratava, e comincio da nanze, e da procurare quell'ittesto, che la rovinava. E quello, che più in ciò le nocque,

fu la compagnia d'una giovane sua parente, non molto ben composta. A questa s'affeziono soverchiamente, con lei erano i suoi discorsi, e passatempi : E questa dava parre, a chi per anche non aveva cominciato ad aprire gl'occhi al Mondo, delle fue conversazioni, e vanità. Con quelto vaso procurò il Demonio di darle a bere il veleno dell'affezione alle cofe del Mondo, la quale benche paja saporita, suole a molti cagionar la morte. Fù tale, che questa conversazione cangiò in guisa l'anima sua, che appena vi lasciò vestigio di sì buon talento, e spirito; perche l'amica, ò per meglio dire, la nimica, imprimeva come in molle cera le sue condizioni, e gusti. Di ciò si duole, e lamenta assai la S. Vergine nel suo libro, e come ammaestrata a sue spese, desidera, che s'intenda il gran danno, che fà l'amicizia, quando non èbuona. Che se un libro cattivo, il quale è un compagno morto, fuol causare tanta ruina in una persona; quanto più si può temete d'un'amico scorretto, e vano? Imperocchè con l'amicizia si mescolano i costumi, e prima s'appiccano i cattivi , e basti , che le virtù , e gl'esempi degl'amici : e tanto più quando l'anima è tenera, e la natura docile, e piacevole, qual'era quella della nostra Santa. E così da che cominciò a trattare con questa donzella, la quale era alquanto distratta, se l'impressero alcuni vestigi della

condizione, e stile di lei.

Ma il Signore, che l'aveva eletta per ingrandire la gloria fua, e che l'aveva lavorata con sì perfette opere infin da' fuoi primi anni, perche fosse fondamento di così grand'edificio, non permise, che il nemico . il quale già aveva cominciato a pigliar possesso dell'anima di lei, e poco ci mancava ad effer sua, se ne impadronisse affatto. Anzi gli cavò subito la preda di mano: perche in questi trattenimenti, e vanità nonperseverò più che trè mesi, come diremo a basso. E in tutto questo tempo si può tener per fermo, che Iddio non le levasse le mani di capo, accioche non cadesse del tutto in peccato mortale. Imperocche in mezzo di quelli passatempi, e conversazioni le pose due guardie, accioche non. fi gettaffe, o perdeffe. L'una, e più principale fu un naturale abborrimento, che sempre ebbe ad ogni disonestà, e bruttezza. La seconda un timor grande di perdere l'onore: Con queste due redini la trattenne quel benignissimo padre di misericordia, perche non cadesse. L'uno, e l'altro confessa la Santa esser così con queste parole, nel cap. 2. della sua vita; Il timore dell'onore ebbe forza di fare, che io non lo perdessi, nè mi pare, che per cosa veruna del Mondo mi potessi in ciò mutare, nè avevo amore à persona, ch' a questo mi soggestasse: Così avessi io bavuto fortezza di non andare contro l'onor di Dio, come me la dava l'inclinazione mia naturale per non perdere quello, in che mi pareva, che consistesse l'omore del mondo: ed in amare va-namente questo, sacevo eccesso. E più a basso nel medesimo capitolo dice: Non fui mai inclinata a molto male, perche abborrivo naturalmente le cose dijoneste; ma a tali passatempi di buona conversazione. Ma ritrovandomi nell'occasione, voccavo il pericolo con le mani: Dal quale mi liberò Iddio in modo tale, che bense, pare che procurosse contro il voler mio, che io non mi perdessi affatto: Colle quali parole mostra chiaramente quanto fosse lontana da colpe gravi .

Demoster Comple

Della strada, che tenne il Signore per tratla da questi pericoli, e si sece Monaca della Madonna del Carmine. Cap. IV.

Urarono queste conversazioni, che tanto l'avevano intepidita, e mutatole lo spirito trè soli mesi, essendo già di quattordeci anni. Ma come non si quieta mai quello, che non hà da durare, e quello. che non s'affà con la compostura dell'anima, e buona natura, benche noi c'incarniamo in esso, và per terra: così avvenne, che quest'anima, la quale Iddio aveva figillata per fe, e nel cui fecreto feno era lo spirito del Cielo, che faceva le parti di Dio, in breve tempo vinse quella picciola nebbia, che dalla nuova vista del Mondo, e dalle cose di lui nasceva. E come avviene al Sole quando spunta, che per essere all'ora picciolo il calor de i fuoi rai, non può confumare, nè fgombrar le nebbie della mattina, infin a tanto, che elevatofi nel Cielo, e mandandoli di là con maggior forza, percorendole le vince: così questa Santa, allo spuntar della luce, quando la ragione era tenera, e non sperimentata, non potè disfar le nebble dell'apparenza delle cose del mondo, le quali se le posero davanti, insin a che crescendo più, e soffiando il vento dello Spirito fanto, le fgombrò, e ruppe rutte, come

adesso diremo.

Erano già più di due anni, ch'era morta la madre, quand'ella era più data a questi passatempi : il che essendo pervenuto all'orecchie del Padre, ch'era Uomo affai circospetto, cominciò a sentir dispiacere delle conversazioni, e pratiche, che nella figliuola vedeva. Et avvenga che teneramente l'amasse, e con dispiacer grande se la levasse d'appresso; pospose però il suo contento all'utile, & al ben di lei : Serrolla adunque in un Monastero di quella Città molto ritirato, che si chiamava di Nostra Donna della Grazia di Monache dell'Ordine del glorioso Sant' Agostino molto religiose così in opinione, come in verità : nel quale s'allevavano altre fanciulle secolari, e nobili: e come tale vi entrò anche la Santa Madre, guidandola maravigliofamente Iddio, che cava sempre bene dal male, e tira à se i suoi per disusate, e non conosciute vie : e così fece in questo caso; perche l'intepidirsi ne' buoni defideri, e l'infastidirsene, che pareva, che fosse mezzo per più scostarla da Dio, fu per ordine di lui il falto per avvicinarfegli con maggior brevità. Imperoche in Cafa del Padre, per l'amor, che gli portava, per la familiarità de' parenti fecolari, e per la conversazione dell'amiche, non avrebbe mai conceputo il desiderio grande di Religione, il quale ebbe in questo Monastero. Conciosia cosa che se bene ne' primi di quivi fenti dispiacere, e disgusto: ( perche l'abito della vanità, & i deliderii d'effer veduta, degl'abbellimenti, e delle gale, di cui aveva cominciato a vestirsi, non s'affacevano con questa ritirata, e religiofa vita ) tutta volta, come che queste cose erano posticcie, e non anco ben'ordite, svanirono presto, e le rimase dall'ora in poi libera, e spogliata la sua buona inclinazione, e natura. Era molto conforme al fuo gusto quanto in quella casa vedeva, onde in breve tempo cominciò a piaa piacerle affai. Questo su il primo colpo, con cui il Signore la destò, e tornò in se: E perche tutto il danno l'era avvenuto per le male compagnie, volle, che per una buona d'una fua gran ferva, la quale frà l'altre era in quel Monastero, le venisse ogni suo bene. Era questa una Religiofa, ch'aveva cura delle zitelle fecolari: Per questo mezzo lo foirito di Dio, che nel suo cuore si nascondeva, ajutandosi con l'orazione, cominciò à destarla, & ad aprire gli occhi, & a rifuscitare in lei quei buoni, e primi defiderii. Andava di giorno in giorno con le fante parole di questa Religiosa il buono spirito mettendo le radici nell'anima fua, e quel che prima era come caduto à terra, ed arrefo, già fi drizzava, e regnava nel suo cuore: e faceva faccia, e guerra a quanto il fenfo, e la vita secolare suggerivano, concependo in se desiderii d'ab-

bracciare la vita religiofa, che nell'altre vedeva.

In questa determinazione fentiva dentro di sè una crudele, e sanguinota battaglia: perche lo spirito li suggeriva d'esser Monaca, e la chiamava, e stimolava a rinunziare a tutte le cose del Mondo, ponendole davanti i lor molti lacci, e pericoli: ed il fenfo li coutradiceva, e ne l'allontanava: Dicevale, che nella vita de gl'ammogliati averebbe molto bene servito a Dio, e le rappresentava in quello stato molte commodità, e così combattevano nel suo petto, come in uno steccato, questi due guerrieri. Ma con li buoni esempi, che innanzi avea, e con la gran forza dello spirito, prevalevano i buoni desiderii: Onde trattò molto di proposito seco medesima di mutar vita, ed indrizzare la prora de'fuoi pensieri ad altro più certo, e più sicuro porto, e disfare la tela, la quale avevan tessuto la vanità, e gl'inganni del Mondo. Cominciò ad affezionarsi allo stato religioso, & a parergli buoni quegl'esercizii; e dove prima era turta posta nelle vanità. ed abborriva l'essere Monaca, cominciava già a volgere i pensieri a'beni eterni, & a pigliare nuove divozioni, e fanti efercizi, co'quali s'andava rifanando, e gustando di quello stato.

Stette in questo Monastero un'anno, e mezzo con suo gran gusto. con general contentamento di tutte, essendo di molt'amabile condizione. Dopo questo tempo infermossi gravemente: onde su necessitata ad uscirsene per curarsi. Condussela il padre prima a casa sua, e dopo esfendo megliorara ad una villa, dove viveva sua sorella maggiore D. Maria di Cepada, che tenerissimamente l'amava. E passando per un villaggio, che ii chiama Ortigofa, dove abitava un fratello di fuo Padre chiamato Pietro Sancez di Cepada, vedovo, e molto Cristiano, e virtuoso, e per quelta cagione viveva ritirato; e pareva, che il Signore lo teneffe a quel paffo per infiammarla maggiormente col mezzo di lui ne fuoi buoni desiderii, e per tirare a persezione quello, che egli fabricava in lei, & il Demonio impediva. Si intrattenne quivi seco alcuni giorni, ne quali con le sue parole, che ordinariamente erano di Dio, e con quelle de'fanti libri, che leggere le faceva, andava concependo nell'anima fua un disprezzo della vanità del fecolo, e determinavasi di effere religiosa, vincendo molte contradizioni satteli dal senso, e dal Demonio.

In questo pensiero sterre seco medesima, come in battaglia trè mefi, che non era anche stata a bastanza la prima, la quale aveva avuto nel Monastero di Grazia, per restar ben risoluta d'essere Monaca, infin à che in questo tempo dopo molte ragioni, che a se stessa apportava, non leffe l'Epistole di San Girolamo, le quali l'ajutarono di forre, che prese l'ultima risoluzione d'essere Monaca. Trattonne con suo Padre, e trovando in lui più contradizione, ch'ella non averebbe voluto, cercò mezzani, che glie lo persuadessero: ma l'amore che le porrava, non gli permife, che se ne privasse. Ella, che già per esperienza fapeva quanto poco poteva di le fidarfi, & aveva anco luce diquello, che era il mondo, e di quanto presto finiscono i suoi gusti, e sapeva quanto ingannevoli fiano i beni, che promette, avendo grand'animo per quanto intraprendeva, risolvettesi di teguire il consiglio di San Girolamo, e caminare a Crifto, calpellando anco il Padre se l'impedisse . quando fosse necessario. Che tal forza hà lo spirito, il quale Iddio accende nell'anime, che come non fosse dilazione, ne tardanza, così non bada ad impedimenti, nè difficoltà, supera ogni cosa, ogni cosa calpella, e gli è facile il tutto, perche è spirito di carità, e d'amore. Con questa risoluzione adunque aspettò la congiuntura: e venuta, senza darne conto a persona, fuori che ad Antonio d'Aumada suo fratello, che la conduste, ed accompagnò, tirata da Dio, se ne andò al Monastero dell'Incarnazione d'Avila, & in esso tolse l'Abito.

E'quelto Monastero della Madonna del Carmine, e de principali di quella Città per antichità, e per il gran numero di Religiose, che vi sono: e per quanto può comprendersi, è un Monastero amato da Nostro Signore con particolare e grandissimo amore, poiche fra tutti, questo solo volle onorare, & arricchire con una gioja così preziosa, e ricca. Ebbe la Santa più inclinazione a questo, che ad altro, perche aveva in esfo una grande amica, la quale si chiamava Giovanna Suarez, che grandemente l'ajutò con la fua amicizia, come più innanzi diremo: Per quel che tocca alla S. Madre, nacque quest'elezione da un solo amor narurale, ma dal canto di Dio fu con meravigliofo configlio, e difegno ordinato al bene, aumento, e riforma della facra Religione, la

quale determinava di fare per mezzo di questa sua serva.

Non aveva compito vent'anni, quando prese l'abito, che su l'anno 1535. a' 2. di Novembre giorno dedicato dalla Chiesa per pregare per l'anime de defonti : nè fu fenza milterio, che seguisse in questo giorno, quasi che volesse Iddio significare il bene d'infinite anime, che nasceva da questo fatto.

Uscì di Casa di suo Padre con una così gran contradizione del suo animo, con un fentimento così strano, che le pareva, che quali l'anima fe le dividesse dal corpo, sentendosi separare ogni osso dal suo luogo: imperocche non avendo molto amore, nè spirito di Dio, il quale togliesse l'amor del Padre, e de Parenti, si faceva in questo una sì gran forza, che se il Signore non l'avesse ajutata, non sarebbono state bastevoli le sue considerazioni per passare innanzi. Qui le diede

animo

animo contra se stessa, camo, che eseguì i suoi desiderii. Con tutta questa contradizione della sina carne giunse al Monastero con sembiante tanto quieto, e grave, che nessimo si pote accorgere del combattimento, che aveva. È con gran determinazione sua, e gusto dell'altre Religiose, le quali forgevano in lei in parte i seguì di quello, che do veva succedere nell'avvenire, ricevette l'abito della Madonna del Carmine con frutto suo, e di stante anime, come diremo appresso.

Come con un grande spirito cominciò gli esercizii della Religione, ed essendosi ammalata, usci dal Monastero per curarti. Cap. V.

L Signore, che non stà aspettando altro, che la nostra risoluzione mediante la grazia fua divina, per cofe di fuo fervizio, e tanto più quando fono difficili, per mostrare dal canto suo in noi la sua bontà e mifericordia, in pigliando l'abito la S. Madre, le se subito conoscere, come egli favorisce quelli, li quali si fanno forza per servirlo; perche all' ora le dette un contento così grande d'aversi eletto quello stato, che mai più dopoi in vita fua le venne meno. Mutoffi fubito l'aridità dell' anima fua in grandissima tenerezza; spianò le montagne delle difficoltà, che prima se le ponevano davanti, e diedele diletto, e contento in tutte le cose della Religione. Enel vederti già libera dalle passate vanità, ne prendeva tanto coutento, e piacere, che non capiva in se stessa. Fù tanto grande il favore, che in questi principii sentì da Dio, per esferfi rifoluta di vincere le contradizioni, ch'aveva con lo stato monacale, che non fe ne potè scordar mai in tutta la sua vita. Anzi con l'esperienza dell'ajuto, che qui le diede il Signore, acquistò animo grande per intraprendere nell'avvenire cose di suo servizio, per grandi, e difficili, che fossero. Trattando ella della difficoltà, che nel principio fentì, e come la ficilitò dopoi N.S. dice queste parole nel cap. 4. del libro della sua vita, che sono molto degne di considerazione: Quando mi ricordo di questo, non mi si porrebbe davanti cosa per grave che fosse, ch'io dubitassi di mettervi mano. Perche bò già esperienza in molte, che se mi ajuto nel principio a deserminarmi di farlo (che facendosi solo per amor di Dio insin'a che non s'è cominciato, vuole, perche maggirmente meritiamo, che l'anima senta quello spavento; e mentre è maggiore, se si supera, tanto è maggiore il premio, e più grato gli si fà dopoi) in questa vita lo paga S. D. Maestà per cer-te vie, che solo chi ne gode l'intende. Di ciò bò esperienza, come bò detto in molte cole affai gravi. Onde non configliarei mai ( se fosse persona da dar parere altrui) che quando viene una buona il pirazione, si l'asciasse per timore di metterla in esceuzione: che se l'intenzione si muove schiettamente per Dio solo, non è da temere, che succeda male, essendo Sua Maesta onnipotente in ogni cola, esta per Sempre benedeuro.

Paísò l'anno del noviziato con poca fanità, ma amata da tutte: perche oltre la grazia naturale; che aveva, per la quale era con tutte di condizione gioconda, aveva anche come naturali molte altre virtì; che fervivano per confervar la pace in commune; che fuole ellere per

C 4 vivere

vivere ne' Monasteri consolazione di molta importanza. Non mormorava di persona, nè permetteva, che alla presenza sua si mormorasse : D'ogni cosa sentiva bene: Era umile, e per ciò libera dal contrastare: Discreta nel ragionare, e conversevole con le sue compagne; e come aveva dal canto fuo riguardo all'onor di tutte, così tutte stimavano. & onoravano lei. Negli esercizii di Religione, ed umiltà non era trafcurata, perche subito, veggendosi in porto, cominció a mirare da alto tutti li pericoli paffati. Confiderava quelli, che aveva paffati nel Mondo, e le misericordie, ch'il Signore le aveva fatto in trarnela, e si disfaceva in lagrime, mostrandosi grata dell'uno, e dolendosi dell' altro. Impiegò tutto quell'anno in amaramente piangere i fuoi peccati, e farne penitenza, affliggendo il corpo più di quello, che la fua complessione comportava, con penitenze, & asprezze. Furono tanto continui li fuoi pianti, che ottenne dal Signore in quel tempo il dono delle lagrime, che le durò in tutta la vita. Esercitavasi anche in opere esteriori d'umiltà. E perche per piangere i suoi peccati, e trattar con Dio, aveva necessità di solitudine, e vi si ritirava assai ordinariamente: cominciarono l'altre a notarla ò di singolare, ò di mal contenta. E fe bene pareva, ch'ella, essendo così ne principii, lo fentisse, per vedere in ciò di se mormorare, ed incolpare d'altre cose, nelle quali non aveva colpa; con tutto ciò in fine taceva, e soffriva: e la soavità, che trovava nella folitudine, & il contento dello stato, in cui era, vincevano queste pene.

Occupavafi ne gli ufficii più umili, e bassi: procurando anche quelli, che in fimili Monatteri non fi ufano, come ella confessa nella sua vita al cap. 4. con queste parole: Dilettavanmi tutte le cose della Religione : ed è vero, che alle volte mi mettevo a scopare in quell'ore, le quali io solevo occupare nelle mie delicie, e foggie, e rammentandomi, eb io ero libera da simili miserie, mi dava una nuova allegrezza, di cui mi slupivo, e non potevo intendere d'onde venisse: E se ella scopava senza obligo, è ben certo, che ne gl'altri esercizii d'orazioni, con umiltà, e penitenza, non doveva esfere trascurata. Così passò con poca sanità l'anno del noviziato, occupata in queste, ed altre divozioni; e venendo il tempo fece professione, & offeri con li voti della Religione il suo cuore a Dio. che come si manifestò dopoi, gli su gratissima offerta. Se bene nè anche in questo tempo aveva cessato il nemico di farle guerra; perche avendo veduto il gran fervore, e contento, che aveva avuto nel noviziato, & il gusto, che sentiva di tutto quello, che a Religione s'apparreneva, l'affezione a' fanti, e divoti efercizii, tutto quello, che doveva effer mezzo per fgomentarlo, l'incitò maggiormente, e provocò a nuova battaglia: Perche vedeva, che con la professione si faceva sposa del Rè del Cielo, e con quello parevagli, che si serrasse la porta a' suoi disegni, ed intenti. E come una donzella mentre stà in casa del Padre, per maritarsi (se è da marito) ha molti, che la pretendono, e follecitano, e sposandosi con uno, cessano i pensieri de gli altri ; così pare, che andassero Iddio, & il Demonio sollecirando l'anima di questa Santa: ed essendo il raglio tale, erano dall'una parte, e dall'altra molte l'offerte, e richielle d'amore. Veggendo adunque il Demonio, ch'ella risolveva d'elegare per sposo Gesù Cristo, cominciò a fare maggiori diligenze, è da di mipejare rutto il retto della sua possanza, per impedire questo sposalizio. Ma gli servi poco, perche la Santa avva già l'arra dal suo sposo, ed ella dal cano suo sera data a lui: Aveva cominciato a gustare la sovità della sina converfazione, e similiarità. Onde fece la sua professione, e per dia si sposò con Cristo, con gran determinazione, e contento, è ambia por trutto il tempo di sua vita col medestimo passo, che si con con per concendo in esto per trutto il tempo di sua vita col medestimo passo, che si

ce nell'altre grazie, e favori, li quali il Signore le faceva.

Con sì buoni principii, ed allegre vittorie, che avute aveva del nimico, e della fua stessa carne nell'entrar nella Religione, e farvi professione, faceva progresso nello stato suo, crescendo ogni di più nella virtù, e nell'amore di quel Signore, che con si potente mano l'aveva tratta dalla vanirà, e dalle tenebre del Mondo. Poco dopo aver fatto professione, mancolle maggiormente la fanirà; che se bene il contento era molto, non bastò, perche la mutazione della vita, e de cibi, l'asprezza, e penirenza, con cui trattava il suo corpo (che era grandissima) non le nocesse assai. Cominciarono a venirli, & à crescergli certi svenimenti, e gran male di cuore, e molte altre infermità, tanto pesanti, e grandi, che la privarono affatto del sentimento. La diligenza, ch'usava il Padre, era uguale al grand'amore, che le portava: e questo gli faceva cercar rimedio al fuo male con ogni diligenza. E non bastando i Medici d'Avila, per curarla, la cavò dai Monasteroi, non offervandosi in esto clausura, in compagnia di quella Monaca am ca fua, che si chiamava Giovanna Suarez. Procurò di condurla ad un luogo, che si chiama Bezeda, nel quale abitava una donna, che curava molte infermità, e si sperava, che dovesse sare il medesimo nella sua. Stette all'ora un'anno suora del Monastero; n'uscì nel principio dell' Inverno; e dovendosi cominciar la cura all'intrata di Primavera, in tutto questo tempo si trattene in un luogo, che era per strada, detto Castellanos de la Cannada, in casa di D. Maria di Cepada sua sorella, che grandemente l'amava. Nell'andare a curarsi passò dal luogo, dove stava quel suo Zio, che come dicemmo di sopra, era quello, il quale prima ch'ella prendesse l'abito, aveva tenuta in casa, ed instrutta ne' buoni desideri di essere Monaca: e ve la tenne questa volta au-cora: parendo appunto, ch' Iddio lo tenesse in mezzo del viaggio, come alla posta, per cacciarla per mezzo di lui per se. Diedegli un libro chiamato Terza Parte dell' Abecedario d'Offuna, il quale infegna un modo d'orazione, chiamata di ritiramento, e quiete. Piacqueli molto questo libro, & avendo letto la via d'orazione, ch'insegna, determinò di feguirla con tutte le forze sue, e disponersi per acquistarla.

Avevale già dato il Signore il dono delle lagrime, e prepararo con effe il camino della via purgariva, ch'è il primo, e più necessario per li principianti: perche prima di piangere i peccari, e farue penitenza, satica in vano chi tratta d'orazlone; e con gl'altri ajuti, co'quali comiociò, che furcono, folitudine, e frequenza de'Sagramenti (che le fue
infermità non la lafciavano far molta penitenza ) caminò per li fentieri,
e regole, che il libro infegnava , e pigliandolo in tutto per maefiro,
cominciò à procurare il più che potè di portare Gesù noftro bene, e
Signore prefente denro dell'anima fua, & a fifiarfello di ral forte nel
cuore, che fempre fe lo rapprefentava dentro di fe in qualivoglia palra
cofa , amorofamente, e teneramente gli parlava, e lo mirava: che
queflo è quello, che la midita Theologia chiama orazione di racco-

glimento.

Furono i principii della sua orazione mirare la vita di Cristo, le sue virtà, e l'amore che ci portò, perche al discorrere, & operare con l'intelletto non si accommodava tanto. E così s'ajutava ordinariamente co'buoni libri, che è uno de gl'ajuti grandi, & uno de' più importanti di quanti i Santi scrivano . Tolse Iddio questo libro per istrumento delle sue misericordie, con la dottrina di lui, ed altri ajuti, che le dava, si dispose di maniera, che allora cominciò S. D. Maestà a farte tante grazie in questi tempi, che in nove mesi, li quali stette in quella solitudine, l'aveva dato il dono dell'orazione, che chiamano di quiete. Ed alcune volte arrivava anco al più alto, e perfetto della contemplazione, ch'è l'unione, ò trasformazione dell'anima in Dio, benche non con tanta pienezza, e perfezione, come l'ebbe dopoi. Con queste grazie si determinò più da dovero di mettersi il Mondo sotto i piedi, e farne quel conto, che merita: aveva gran compaffione à quelli, che lo seguivano, benche in cose lecite. Ma non era gran fatto, che difprezzasse la bassezza, e piccolezza di lui, chi già cominciava a scuoprire la grandezza di Dio. Qul fu dove si rinovò il suo spirito, es'unl con acceso, ed infiammato amore co'l suo sposo. Et avvenga che sosfero tante le carezze, e mifericordie di Dio, e tanto alta l'orazione, con cui la carezzava il fuo fpofo, non era però così continuo, che mole ore non la privasse di tanta soavità, e delizie, e la visitasse spesse volte con grandi aridità, e privazione di se. Che essendole tolto il poter discorrere con l'intelletto, non essendo all'ora così ordinaria quella presenza di Dio, come l'ebbe dopoi; le avveniva, che rimaneva sec-ca, e senza umore. A questo effetto le servivano i libri, perche in leggerli si destava subito l'anima sua, e si ritirava all'orazione; e mancando il libro, ad un tratto era distratta dall'immaginazione, e varii penfieri, che le facevan guerra. Stette, come detto abbiamo, in questa villa occupata in tali efercizii nove mesi, patendo le sue continue infermità, e svenimenti nel medesimo modo, che prima.

Come con la cura crebbero l'infermità della S. Vergine, e per mezzo di lei cavò
Iddio un Sacerdote di peccato. E com effendo riternata al fuo Monassero de una maravigliosa visione di quanto dopo le
doveva succedere. Cap. VI.

T Enuta la Primavera, ch'era il tempo, il quale s'aspettava per la cura di lei, condusserla à Bezeda il Padre, la sorella, e quella Monaca, che con lei era uscita di Monastero. Stette quivi trè meli con grandissimi travagli, perche la cura su molto gagliarda, e più lunga di quel che comportava la complessione sua : di maniera che dopo questo rempo si trovava assai più inferma, che quando ci venne : imperocche la virtù naturale gl'andava mancando, ed era già quali affatto confumara, e l'apperito del mangiare tanto indebolito, che non poreva inghiottir nulla, fe non in bevanda; la febre era ardente, e continua; le Medicine tanto ordinarie, che per un mese le ne avevano dato quasi ogni di una. Con questi mali era ormai tanto finita, che se le cominciarono a ritirare i nervi con dolori così insopportabili, che nè giorno, nè notte trovava ripofo. All'effere così veementi questi dolori s'aggiungeva ch' erano continui, e senza veruno intervallo, e tanto diffusi per tutto il corpo, che senza lasciarvi membro, ò parte d'essi, l'assliggevano in un momento da capo a piedi. E come tutti li nervi le si ritirarono, pareva impossibile, che un soggetto così fiacco potesse soffrire tanti, e così eccessivi dolori. S'aggiungeva a questo, ch'era già etica, che se bene non era quello, che più doleva, non era però quello, che meno infiacchiva. Et avvenga che tutti questi mali fossero principalmente nel corpo, affliggevano tuttavia, & aggravavano ancor l'anima con una molto profonda, e pesante tristezza.

Questo fu il guadagno della cura: ma quantunque non fosse avanzo in questo, fu però grande quello, che Iddio cavò da quest'infermirà. E cofa maravigliofa a confiderare i beni, che Iddio cavò di questi mali: imperocchè il primo fu fua particolar providenza, che con essi vol-le por freno all'erà di lei: ed oltre à ciò furono causa, ch'ella cominciasse a trattare interiormente con Dio; poiche, come detto abbiamo, un suo Zio l'avezzò à far orazione, e le die libri, che le fossero scorta, e le insegnassero a ciò la via. Furono anco cagione, che per questo mezzo si guadagnasse l'anima d'un Prete, che resedeva in quel luogo, dove ella fi curava, il quale l'aveva affai perduta, e rovinata con la familiarità, e converfazione d'una donna di quel luogo istesso: ed era cosa tanto publica, ch'aveva perso l'onore, e la fama, e (quel che è peggio) era stato ammaliato da lei. Costui s'affezionò sommamente alla Santa Vergine, perche veggendola tanto fanciulla, e scorgendo in lei tante virtù, e familiarità con Dio, gli cagionavano insieme amore, e consusione. Con l'affetto, che le portava, le manifestò la sua sciagura; e dolevasi tanto la Santa di vedere quel Sacerdote così cieco, e rovinato, che prese il suo negozio tanto a petto, che non si quietò mai, insin che non lo vidde concluso. Cominciò fubiro

Lesingly Coppl

ínbito a pregare N.S. per l'ahlma di lui, & a trattarli di Dio, & a de efagerargli to fatto, nel quale fi ritrovava: ¿ Cuo st ant-aflatzia, che efi levò il pegno, ò l'Idoletto, dove flavano le malie, il quale fu dalei gettato in un fume; e fubito cominciò il Sacerdore (come chi il delta da gran fonno) a tornare in fe. ed a ricordarfi di quanto aveva fatto in quegl' anni: fi flutivia di sè feffo, e dolendosi della fiua ruina, cominciò ad abborrite la donna, e con determinazione grande lafciol la aflatto, ne il faziava di ringazziari fiddio per la grazia fattagli per mezzo di quefla gloriofa Santa. Morì in capo all'anno, e queflo fi il mezzo della falute fua, come l'ittefia Marte narta nel cap; ed fuo libro. Queflo fù il primo frutto, che in tutta la fua vira ella offerfe a Dio, perche ful la prima perfona, che per mezzo fuo fi falvò.

Il secondo acquisto, che si fece in queste infermirà, fu, che il Signore esercitò la sua serva in pazienza. Perche essendo gagliarda la cura, e gl'accidenti, che da quella ne rifultavano terribili, & i rimedii prolissi, e la convalescenza lunga, su cosa segnalata quello che pati, e l'egualità d'animo, con cui lo pariva. Che come quelli, li quali edificano, a proporzione dell'altezza dell'edificio cavano i fondamenti, e gli fan forti, così Iddio, perche inalzava in quella fant'anima un fovrano edificio, i fondamenti, che fono di pazienza, e d'umiltà, volle, che fossero grandissimi. È così lo fece, come raccontiamo; perche in mezzo di questi dolori, tutti i suoi ragionamenti erano con Dio, & affai ordinariamente aveva nel pensiero quelle parole di Giobbe, e le diceva spesso: Si bena recepimus de mant Domini, mala autem quare non sustinebimus? Con questo, e con la prefenza del suo sposo s'inanimava, & invigoriva a foffrire tutte le sue infermità, le quali (come abbia-mo detto) surono molte, e gravi. Et in mezzo di tanti dolori, ne quali un'animo ben sano, e forte suol'essere diviso, e pieno del dolore di ciascun membro (perche il corpo, che si corrompe, aggrava e tiranneggia l'anima) era la Santa infranta co' dolori nel corpo, e l'anima avera tutta unita, ferena e fissa nel Cielo; chiedeva riposo il lasfo corpo, e desiderava qualche intervallo in sì acuti tormenti, ma non fi straccava già, nè veniva meno il suo spirito. E dove molti sogliono perdere la virtù, e l'orazione (se n'hanno punto) che è nelle infermità, quivi la fua maggiormente s'affinò, e perfezionò.

Tre mess steve in quella villa, & in esti molto poco le giovò la cura, salvo che per glisni, che detto abbiamo. Anzi co'rimedi se l'aumentarono l'infermità : poiche dopo tante Medicine, essendos anta a curare dagli svenimenti, divenne conssimata, & attratta, e diede nell'altre gravi infermità, che narrace abbiamo. Onde sen torno ad Avila a casa del Padre assai più inferma, che uno se n'era partira. Non lacticò il Padre si far collegi di Medici, nel siddio d'aggravarla con l'infermità: eglino la secero spedita; ma poco importava, perche non era giunta s'ora percis da Olio, nè s'erano anno comiportava, perche non era giunta s'ora precis da Olio, nè s'erano anno comiportava.

ciate ad operare le maraviglie, per le quali l'aveva eletta.

Stando l'infermità nel maggior vigore, il Giorno di Noltra Donna d'Ago.

d'Agosto, sù la sera (che dal mese d'Aprile insin all'ora era stato maggiore il tormento ) le venne un parolismo così gagliardo, e così lungo, che stette quattro di senza sentimento, e come morta: li diedero l'Estrema Unzione, e le dicevano il Credo: e già era aperta la sepoltura nel suo Monastero dell'Incarnazione, e le Monache stava. no aspertando il corpo per sepellirlo, e già s'era fatto il Carasalco in un Monastero di Religiosi dell'Ordine fuori d'Avila. Era ella al parere di tutti così morta, che l'averebbono sepellita, se il Padre non l'avesse molte volte impedito, perche s'intendeva assai del polio, e non poteva credere, che fosse morta: E quando gli dicevano, che la sepellisse, rispondeva: Questa figlinola non è da sepellire. Dopo questi quattro giorni tornò in sè, e trovossi con la cera sù gl'occhi, e vidde quei del Padre, e de'fratelli pieni di lagrime, che la piangevano, come morta. E cominciò a dire: Perche m'avete chiamata, che me ne stavo nel Cielo; e che suo Padre, & un'altra Monaca dell' Incarnazione, chiamata Giovanna Suarez s'avevano a falvare, e che vidde anco i Monasterii, li quali aveva da fondare, e quello che aveva da fare nell'Ordine, e quante anime si dovevano per lei salvare; e che aveva da morire Santa, e che nel suo sepolcro si doveva porre un panno di broccato.

E se bene sempre che dopo si parlava di questo, diceva che erano propostiti, e frencile, & aveva gran vergogna daver detto in publico quello, ch'aveva veduto; tuttavolta gl'effetti, che ne seguirono, moltrarono chiaro, che quella visione non siu sogno, nè capriccio, ma grazia di Dio, e sua rivelazione: E così anche sentiti a Santa, avvenga che per dissimulare solesse diste, ch'erano propositi. Ma si suo consesso consenio Caterdarare della prima di Salamanca, predicando in un Convento di Carmelitani Salzi di lei l'anno 1587, disse, che quando fiette oppressa da quel parosissimo, aveva visio l'inference, e so io di certo, ch'aveva visso l'altre cose, e basta per consermazione di questa firana visone il successo della vertità, come avanti vedremo. Tornata in se al meglio, che potet, si consesso, e communicò con molta divozione, e lagrime.

Rimale per questi quattro giorni di parolismo in guifa tale, che come el la medetima racconta nel cap. 6. della fiua vita, 3 del 3 giore per teves fapere gi memparabili tormenti, che pative. La lingua per i mossi mi rera tutta tagliata, le fauci tanto riferette, per non effecie entrato milla, e per la gran debotezza, che moffingarue, che ne pure un poco d'acqua potevo mighostire. Parevue che fosse i una singuata, con grandissimo giramento di capo. Tutta attrata, come un gonitalo, che questo più più nel nome no di capate giorni; serza potermi maneggiare, nel braccio, nel più, nel mano, nel tel. 81, se non come se fossi morta, nel mon un dito della man dritta potevo muovere: la somma non mi potevo prevoler di me, percibe ero tutta adalosonata in guifa tale, che non lo potevo fossire. Mi voltavamo in un lezuvolo, pigliando to una per un capo, e l'altra per l'altro, e quesso daro issia a Passau di vossi.

Di maniera, che da Agosto insin'a questa Pasqua, dice, che parì tali dolori nel modo, e forza, che abbiamo narrato. Mitigaronfi quei così acuti, e continui dolori, e subito affrettossi di tornare al suo Monastero: e dove l'aspettavano morta, la ricevettero con l'anima: ma com'ella dice nel detto cap. 6. Il corpo era peggio, che morto, e l'eccesso della siacchizza tale , che non si può esprimere ; ed in quesso stato du-rat più di otto mesi , e stetti storpiata , henebe andassi megliorando , per lo spazio di tre anni. In questa guisa stette questi trè anni nel suo Monastero, fenza poternela cavare, effendo un'efercizio d'umiltà, e di pazienza. Dice ella di sè, che passò tutti questi travagli con gran conformità, ed allegrezza, e che ogni cola li pareva nulla, ed era molto conforme con la volorà di Dio: che se non sosse venuto dalla mano di Sua D. M. pareva impossibile poter sossirire così gran male con tanto contento. E se alle volte desiderava sanità, lo saceva solo per potere stare ritirata in orazione con Dio; non avendo nell'infermeria commodità per questo, e così la sua continua ansietà era per la solitudine, nella quale aveva cominciato a gustare di Dio. Conciosia cosa ch'avendola Sua D. M. ordinata per sì gran beni, subito che cominciò a ritirarsi con lui, & a mirarso in se, & a parlarsi nel suo cuore a sola a solo, cominciò egli a sarle favori così grandi, che non sene poteva dimenticare. E senza fallo è così; che l'anima, la quale parlando secreramente con Dio, hà inteso, e gustato la sua soavità, e dolcezza, sempre che non gli parla, e conversa con lui, vive come violentata. e peregrina in terra. Onde la S. Madre, che aveva cominciato a gustare degl'amorofi abbracciamenti di Dio, fentiva in mezzo de fuoi dolori, & attrappimento di membri, non i dolori, ma gl'impedimenti dell'infermeria, e l'inquietudine, e moltitudine, che vi era; perche l'impedivano il fecreto, e la quiete, che è necessarissima per raccorre lo spirito. Ma come in questo non cercava sè, ma Iddio, rassegnava anche in lui il suo volere, e gusto, e si contentava, ch'egli facesse in lei il suo, nella maniera che più fosse servigio di Sua D. Maestà.

Nel tempo di queste infermirà gustava mosto di ragionare di cose di Dio, più che di qualivogglia altra convertazione; e quando i dolori glie lo permetrevano, si occupava in leggere buoni Libri. Stava con gran timore di non ossinedere Iddio; e le qualche volta. Iossenza, benche sossi e leggiermente, andava con tanta consusione all'orazione, ch' appena ardiva di pori avanti al Signore, temendo il gravissimo strupolo del male, che faceva all'anima sua, & il gran tormento, che le dava, ricordandosi de'favori, che da lui riceveva nell'orazione, e veggendo quanto malamente pagava il molto, che gli doveva, non lo poreva sossitire. Tanto che le lagrimi essesi, che per le suc cope all'ora spargeva, in quanto erano nuovo beneficio per patre di Dio, l'erano accrecimento di pena, considerando la sua ingarattudine, e peccati. Aveva in questo tempo la Santa ventitre anni, e cinque di Religione, con tanto futture, e travagli, quanto veduto abbiamo.

Come il Signore la fanò per intercessione del glorioso S. Giosessio, e come tornò ad intespiciti l'anima sua negli esercizi d'orazione, e gl'apparse N. S. legoto alla colonna, procurando dislaccarla da una vana conversazione. Cap.VII.

A Venga che tutte le vie ul poulle conduce, ed incamina li fuoi Vvenga che tutte le vie di Dio siano sicure, non è però sempre Santi : per l'ordinario i principi de gran Santi fogliono effere gran rigori, e penitenze: e per quelta via fappianio, che hà caminato il maggior numero di quelli, ch'oggi regnano in Cielo. Imperoche il castigare il corpo è necessario per soggettarlo allo spirito, per soddissare per li peccari, per conservare, & accrescere la grazia, e per ottenere da Dio quel, che chiediamo : ed è cerro, che chi non entra per questa porta, non và per la strada reale, per la quale han caminato i Santi, ch'è il mal trattamento, e l'odio della propria carne. Ma altre volte il Signore piglia il peso sopra di se, e come più sperimentato, & intendente Maeltro affetta con maggiore industria le pietre, le quali s'hanno da collocare nell' edificio della sua Chiesa, e nella Città della celefte Gierufalemme . Tali fogliono effere i dolori, & infirmità corporali, che quando fono gravi, ed acute, e si ricevono dall'infermo con rassegnazione, e pazienza, sendo la maggior penalità, che si trovi, è un gran mezzo per guadagnar un'anima, & aumentarla in perfezio. ne, e merito. Perche in fine, quando nella penitenza è parte della nostra volontà, & azione, pare che si mescoli un non sò che piacere, e gusto. Quà tutto è patire, non quel, che vogliamo, ma quel che ci è mandato; e come Iddio sà i nostri gusti, percuore nelle congiunture. dove più ci duole.

Da questo si vedrà quanta su la penirenza della nostra Santa ne principii della fua convertione, foffrendo così gravi, così continue, e così pesanti in infermità : così gagliardi , & acuti dolori : che con ragione possiamo dire, che sia stara maggiore di quella di molti altri Santi : Perche per molta, che fosse stata quella, che averebbe farta avendo fanità, non farebbe arrivata a quella ch' Iddio le diede con le infermità, le quali ebbe per più di quattro anni co'l rigore, che già abbiamo detto. Conciolia cola che veggendoli così storpiara, ed in sì renera età, confiderando a che l'avevano ridotta i Medici terreni, determinò ricorrere a'celetti, acciò la fanaflero : Perche fe ben paffava le fue infirmità con molt'allegrezza, defiderava la fanità penfando di potere maggiormente con essa tervire a Dio. Quetto è il nostro inganno, non li rimettere del tutto a quello che li Signore fa, che come pietolissimo Padre desidera più di noi il nostro bene, e sà meglio quel, che ci conviene. Cominciò la Santa a far divozioni di Messe, ed altre orazioni, e prefe per Avvocaro, e Signore il gloriofo Patriarca S. Giofeffo, raccomandandosi molto à lui; e questo su un'essicace mezzo, perche ella ritanasse dall'intermità; il che clia racconta nel suo libro al cap. 6. con queste parole, che ie bene è un poco cosa lunga, le merterò

terò quì, per acquistare per me qualche parte della divozione di queflo Santo, e per desiderare che tutti ne siano divoti: Presi per avvocato. e padrone S. Gioseffo, mi raccomandai molto a lui : Viddi chiaramente, che così di quella necessità, come d'altre maggieri d'onore e perdita d'anima, questo Padre, e Signor mio, mi cavò con maggiori beni, che io non sapevo domandare. Nè mi ricordo infin a quì d'averlo supplicato di cosa, ch' abbia lasciato di sarla. E cosa da stupire il vedere le grazie grandi, che Iddia m hà satto per mezzo di questo henedetto Santo, i pericoli, da quali m hà liberato, così di corpo, come d'anima . A gl'altri Santi pare, che Iddio abbia dato grazia per soccorrere in alcuna necessità : ma bò provato per esperienza , che questo glorioso Santo soccorre in tutte , è che il Signore vuol darci ad intendere, che come egli li fu soggetto in terra, ( perche essendo tenuto Padre, benche fosse Ajo, poteva comandargli) così in Ciclo fa quanto gli chiede . Hanno anco ciò veduto per esperienza altre persone, alle quali io dicevo, che si raecomandassero a lui, e ve ne sono molte, che gli son divote: Di nuovo bò sperimentato questa verità : vorrei io persuadere a tutti, fossero divoti di questo glorioso Santo, per la grand'esperienza, che bò de' bem', che egli ottiene da Dio . Non hò conosciuto persona, che gli sia veramente divota, e gli faccia particolari servizii, cb'io non la vegga profittare nella virtù. Domando solo per amor di Dio, che chi non mi crede, lo provi ; vedrà per esperienza il gran bene, cb'è il raccomandarsi a questo glorioso Patriarca, ed esserne divoto . E più a basso dice : Così adunque fece al suo solto in far di maniera, ch' io potessi levarmi, andare, e non essere attratta, ed io feci al mio solito in usar male di queste grazie.

Dice, che abusò questa grazia, perche se bene subito risanata, tornò agl'esercizi d'orazione, & alla carezza, che prima da Dio aveva, nel che si conservò alcuni giorni, & anni; il Demonio con tutto ciò, il quale non aveva ancora pería la speranza di tirala a' suoi lacciuoli, la fece tornare addietro, come ora diremo. Eragli molto odiofa la virtu di questa Santa, perche antevedeva, ch' Iddio gl'andava armando in lei un mortale inimico. E si vergognava, che con una donna volesse Iddio distruggerlo, e torgli il possesso di molte anime, ch'egli teneva per se: Onde di nuovo si sforzò di farle guerra, e procurava, che poiche era donna, tal fosse anche nelle opere : ora trattenendola in affezioni, e conversazioni senz'ordine: ora servendosi a ciò dell'inclinazione di lei, la quale era proprio per trarre, & allettare a se tutti quelli, con quanti parlava. E cosa di stupore in verità in questo caso il vedere, e confiderare la sollecitudine, che avevano così Iddio, come il Demonio: Iddio per farfela fua, & il Demonio per allontanarla da Dio. Chiamavala Iddio con continue inspirazioni, senza stancarsi, l'attorniava da tutte le parti, e come se sosse stata una sortezza serrata di muri, e torrioni, tentava per diverse maniere l'entrata. Teneva sempre la mano al chiavaccio della porta del cuore, pregandola foavemente, & amorofamente ad aprirgli, repetendo sovente quelle parole dello Spirito Santo ne Cantici al cap. 5. Aprimi sorella mia, sposa mia, colomba mia.

Questa

Questa medesima sollecitudine, e diligenza usava anche il Demonio per guadagnarla per se, e così la metteva alle volte nell'occasioni; ma ne la traeva Iddio ad un tratto: le conduceva le persone, che s'assacevano più al genio, e gusto di lei: ma veniva Iddio, e nel mezzo della conversazione le si scuopriva come sposo offeso e turbaro, che altri fosse da lei mirato : le faceva gustosi i ragionamenti, e gli trattenimenti il Demonio, ma tornando di lì all'orazione, raddoppiavale Iddio le carezze, & i favori, e le faceva conoscere, che quello, di cui ella si pasceva alle grate, era falfo, e che la dolcezza fua era vera dolcezza: e che fe gustava di conversazione grata, discreta, e soave, la sua era discretisfuna e soavissima. E come quando due a competenza l'uno dell'altro hanno qualche affezione, si sforzano con maggiori dimostrazioni d'amore, e con straordinari servizii staccar dall'uno, e tirare a sè le volontà di quelle persone, che amano; così pareva, che Iddio s'ingegnasse di tanto più manifestarsele, quanto più il Demonio, & il Mondo l'allettavano, e l'allacciavano. O sovrano, e dolcissimo amatore dell' anime, che così mostrare il vostro amore alla bassezza delle creature.

come se di li pendesse la gloria vostra.

Guerreggiavano adunque nel petto di quelta Santa Vergine quelle due affezioni, e gl'autori d'esse usavano ogni diligenza, ciascuno per fostenere, & infiammar più la sua. Andavano l'oratorio, e la grata a gara, edificando l'uno, quello che distruggeva l'altra: ed alle volte vinceva la grata, e seccava i buoni frutti, che produceva l'oratorio. Da quella guerra ne rifultava nel cuor di lei un'agonia, ed un'affanno, che le tenevano l'anima inquieta, e perplessa: perche, se bene ella era rifoluta d'effere tutta di Dio; (che questa determinazione non l'abbandonò mai) non sapeva staccarsi dal Mondo. Davanle gran contentezza le cofe di Dio, e quelle della terra la tenevano legata; & alle volte si persuadeva di poter attendere all'une, & all'altre; donde le succedeva quali ordinariamente, com'ella dice, che non godeva bene di neffuna. Perche nel trattenimento del parlatorio le dava la memoria da ruminare la fecreta, e dolce conversazione, che aveva con Dio: così appunto quando fi ritirava con Dio, e cominciava a parlargli, l'afferravano le passioni, & i pensieri, che aveva conceputi alla grata. In questo continuo conflitto con l'industria, & astuzia sua l'inclinò l'inimico, son ad intraprendere cosa, che sosse osse grande di Dio, ma al più a più gustare di certe conversazioni. & a darsi ad affezioni non brutte. ma naturali, con eccesso però, e soverchiamente; le quali; avvenga che non arrivino a colpa mortale, sono però bastevoli a seccare, e distruggere tutta la familiarità e conversazione, che prima aveva con Dio. il cui spirito è tanto delicato, che si offende con cose minime, e si ritira, lasciando la conversazione e pratica, che prima aveva con l'anima: Imperocche quant'Iddio è buono, e magnifico con l'anime, con le quali si ricrea, altrettanto è sospettoso, e geloso, e per uno sguardo, ed una affezioncella, benche non sia peccato grave, si offende, e s'allontana. Poiche effendo egli chi è, e tutto quel che può effere, è bene.

Commenter Comple

che solo esso basti all'anima, ed occupi il cuore, egli sia tutto in tutte le cose, senza che ci resti nessuna cosa vota per lecreature.

Fù il principio del suo danno l'essere ella estremamente grata, ed amorevole : che se bene la gratitudine è buona , hà però il suo mezzo. come l'altre virtù; e quando esce di questo limire, esce anche da quei della ragione. Da quella parre, dove conobbe il nemico, che ella era più debole, e piagata, l'affalì (come appunto fanno quelli, che pretendono qualche fortezza) e rappresentandole l'affezioni, che altre persone le portavano, in guisa tale la commosse, che l'obligo a pagare della medefima moneta. E talmente l'allacció nelle conversazioni. che (com'ella dice) cominciò di passarempo in passarempo, di vanttà in vanità, d'occasione in occasione pericolofa, & ad aver l'anima tanto distratta, che già gl'andava mancando il gusto, & i favori nelle cofe della virtà. Onde trattò di lasciare l'orazione, che su come uno spogliarsi dell'arme, con cui doveva difendersi, ed offendere il nemico. il quale dissimulando il suo inganno, non solo le tolse affatto l'orazione. ma ponendole anche nel cuore un' ingannevole confusione in trartare, e metterii davanti a Dio, le volle perfuadere, che fosse superbia. e mala creanza, che una, la quale con l'amicizia, e conversazione de gl'uomini viveva così vana e distratta, e che meritava di stare nell'In-ferno per li suoi peccati, volesse aver tanta conversazione, e familiarità con Dio, non stando bene insieme il fare orazione, ed effere così piena d'imperfezioni, e mancamenti. Dicevale, che non era dovere, che come Ipocrita e finta, ingannaffe le genti, ufando da una parte trattenimenti di gusto, e dall'altra mostrandosi spirituale, e divota; che lasciasfe l'orazione, e che non essendo peccato mortale la conversazione, che teneva, poteva passare avanti con essa, ed essere buona Monaca, osservando i suoi voti, e la legge d'Iddio, già che altre, le quali erano tenure buone, e più sante di lei, erano tali, senza fare orazioni, nè esser prive delle loro conversazioni: E così che le sarebbe meglio caminar come le più, poiche in esser cattiva era delle peggiori; e recitare quello, a che era tenuta, vocalmente, lasciando andare l'orazione mentale.

Non lenoceva niente meno in questo il poco ajuvo, chi aveva ta Confestori, il quali per ignoranza non la riprendevano, ni deviavano da quelle conversazioni, le quali non lafciando di effer olpa veniale, e desfendo occasione, che il accessifie di trattare familiarmente con Dio, le approvavano per lectire: ch'avvenga che fosfero tali, avendo l'amina di lei fatto tanto profitto, e da avendo tanta capara dal Celo, dovevano flaccarla da quello; che quantunque fosfe bene, l'impediva il godere di si gran tesoro. Sotto prerefio diquesta falla umilità, e disfautata da quelli, che le dovevano dar luce, determino d'afteneri dall'orazione, e dalla convertazione, che avven con Dio. E per non parere prefuntuola con lui, comincio à dimenticari di colui, a cui ranto doveva, e da fuggire dal Medico e dalla medicina, perche il fentiva piagata. E gli nel arebbe ritultato gran male, ie iddio, il quale l'amava, non l'avefina del resultata ogran male, ie iddio, il quale l'amava, non l'avefina del resultata ogran male, ie iddio, il quale l'amava, non l'avefina.

fe ajutata à tempo, come avanti diremo.

Dopo

Dopo aver lasciata l'orazione, allentò più la briglia a quanto il guflo, e l'apperito fuo domandava : ma flando ella in mezzo di questi passatempi, fra gl'altri avvisi, e grazie, che N. S. le sece, una ve ne fu di grande stima, la quale porrò con le medesime parole di lei, ch'esfendo di una Santa, faranno più impressione a chi le leggerà, che le mig: Stando io (dice nella fua vita al cap.7.) con una persona in quel primo principio che la conchbi, volle il Signore darmi ad intendere, che non mi fi convenivano quelle amicizie; ed avvisarmi, e darmi luce in sì gran cecità. Rappresentom: misi Cristo clinanzi molto rigoroso, e dandomi a conoscere quello, che in tal'atto non gli aggradiva . Viddilo con gl'occhi dell'anima più chiaramente, che non l'averei potuto vedere con quei del corpo, e mi rimase così impresso, che sono già più di ven: sei anni, e mi pare d'averlo presente. Rimasi molto spaventata, e tirbata, ne avrei più voluto vedere colui, con cui era. Mi nocque affai il non sapere io, che fosse possibile vedere qualche cosa, senza l'uso de gli occhi corporali, ed il Demonio, che m'ajutò a creder così, ed a farmi intendere, che fosse impossibile, e che io avevo straveduto, e che poteva effere il Demonio, ed altre cose si fatte. Ma rimanendomi sempre impresso, che fosse Iddio, m'accorsi, che non era mio capriccio: ma come non ne gustavo, contradicevo a me stessa, non avendo ardire di conferirlo con veruno, ellendo dopo grandemente importunata da quella persona, assicurandomi, che non era male guardare una persona simile, nè perdevo onore, anzi l'acquistavo; tornai all'istessa conversazione.

Ebbe questa visione alla porteria del suo Monastero, stando con quella persona, ch'ella narra, ed all'ora mostrosseli N.S. legato alla Colonna molto piagato, e particolarmente in un braccio vicino al gombito, staccato un pezzo di carne. Dopo lo fece dipingere la S. Madre in una Capelletta del Monastero, che fondò di S. Gioseffo d'Avila; l'hò veduto io, ed è tanto al vivo, che cagiona orrore con gran timore, e divozione di chi lo mira. Ed il Pittor istesso, il quale lo fece ajutato dalla relazione della S. Madre, se bene hà procurato dopo di farne altri ritratti, non n'hà dipinto veruno, che lo somigli. Già che per essere quelta visione imaginaria, si diede per non intesa, volle il Signore procurare di rimoverla, e deviarla da quella conversazione con istrumenti vifibili. Onde flando un'altra volta con la medefima persona, viddero ambidue venire alla volta loro una cofa, come un rospo molto grande, e con molto maggior leggierezza, e grandezza di quella, che fogliono avere: e donde venne, non vi era dove potesse essere uscito simile animale, nè il tempo, ch'era di mezzo giorno, era quello, che prendono per andare. Ma ò foise veramente botta, ò foise altra cola, per mezzo di cui volesse Iddio spaventarla, ed impaurirla, cagionò in lei notabile agitazione, & intese che non era senza misterio quell'avviso

di Dio, ne mai si dimentico di tal visione.

## Libro Primo della Vita

52

Come il Signore in unto questo tempo protesse con la sua potente mano la S. Madre, accioche non cadesse in peccato mortale. Cap. VIII.

Vvenga che sia bene giudicar nella miglior parte, e sentimento i fatti de' Santi, li quali manifestamente non furono peccati, a me però non pare, che faccino bene coloro, che scrivendo le lor vite, vogliono nascondere i peccati, e le fragilità, che in essi, come uomini, in alcun rempo caddero. Imperocche alle volte non folonell'innocenza. e grazia conservata di Dio, ma anche nella fragilità permessa, mostra la bontà, e grandezza sua. E'Iddio in ogni cosa maraviglioso, che potendo conservare in un medelimo spirito quelli, che vuol sar santi, e potendo fare, che conservino sempre monda la prima innocenza, gli lascia contravenire a quella: permettendo, ch'il Demonio gli prenda, e che fra li doni di lui fi scoprino le nostre fragilità : affinche non paja la fantità cosa nata in noi, e necessaria; e perche essendo la gloria tutta fua, ne venga parte a' fuoi; e perche il Demonio, dopo d'aver pro-vato le fue forze, sia vinto dalle deboli nostre favorite da Dio; onde ne venga Sua D. M. gloriofa, ed egli confuso, veggendoti al fine soggiogato dalla fiacchezza, ch'effo tante volte foggiogò. Per quelta strada guidò David, S. Paolo, la gloriofa Maddalena, S. Maria Egiziaca, S. Martiniano, & altri molti Santi, permettendo, ch'alle volte cadessero. per-drizzarli dipoi con maggior loro profitto, e nostro: li quali con simili esempi concepiamo animo, e speranza per non diffidar di Dio, quando cadiamo. Non farebbe flato nuovo a Dio, fe quetta Santa foffe caduta, drizzarla, nè annullerebbe la grandezza della fantità di lei. fe qualche volta se ne sosse trovata senza; ma riducendosi tutti i suoi mancamenti ad alcune conversazioni di vanità, ch'ebbe con alcuni nomini, ed ella steffa confessando, come dissimo di sopra, che sempre abborri la disonestà, e bruttezza, è certo, che non l'ammise nè pure di pensiero; poiche con tanto odio nella volontà non poteva stare gulto, e piacere, benche fosse nel pensiero. Ed essendo questa Santa così banditrice de' fuoi mancamenti, che non ne perdona, nè se ne dimentica veruno; ed essendo così amile, che anche quel, che non è, le sarebbe piacciuto che s'intendesse di sè; se vi fosse stato peccato mortale noto, è certo, che non l'averebbe tacciuto. Onde pare, che quando racconta la vita fua, ed arriva a'fuoi mancamenti, faccia come chi defidera avantarli a dire, che in quelle conversazioni su qualche pericolodi peccato mortale: ma la verità non concede luogo a questo desiderio d'incolparfi determinatamente; e così, fe bene alle volte ne dà qualche fegno e faggio, non fi determina però mai a giudicare questo pericolo per evidente, e chiaro. E se alcuna colpa vi su (che vi potè essere) non dovette effer più, che d'esporsi a pericolo di fare qualche peccato nella conversazione, e familiarità, ch'aveva con quelle persone, che per effer essi di poca virtù, ed ella di natura sua molto amorevole, poteva dar loro occasione di cadere, ò avvenire a lei. E questo è quello, che tante volte ripete, e piange nel fuo libro, non stancandosi mai in ogni riga di

Do and by C-000le

riga di confessar i suoi peccasi, ne d'incolparli pet gravi, come se fosse stata la maggior peccatrico del Mondo: ma che il pericio di quest' occasioni sosse con parave, ella n'era ignorante assatto, ed anche il suoi Consessor i suoi mantamenti e colpe, non surono più, che certe leggirezze nelle conversazioni, e ragionamenti, come ferissimo di sopra: nel tempo, che si secondo do manta su resti paravente la porente mano del Signore, perche non l'ossendes gravemente, ne si vedesse main in disgrazia, ne in inimicizia siua, come facilimente si

intenderà da quello, che diremo appresso.

Durò quest'inganno, che il Demonio ordì, procurando, che la Santa desistesse dal santo esercizio dell'orazione, non più che un'anno: & anche in quello tempo in mezzo di tali occasioni (com'ella narra fi ritirava spesso alla solitudine, a recitare, e leggere, e parlare con Dio, & ad altri esercizi d'umiltà, e carità. Et avvenga, che avesse alcune imperfezioni, e mancamenti, aveva anche, e confervava nell' anima fua gran virtù : perche aveva fegnalatissima umiltà, e confusione di sè stessa, singolar carità co'possimi, e zelo grande, che altre profittaffero : e con non usare ella orazioni , persuadeva all'altre , che l'usassero, e con l'esperienza che aveva, insegnava loro questo santo esercizio. Era gratissima a Dio, e gustava assai di sentir cose di più perfezione: Frequentava i Sagramenti, non mormorava di nessuno. nè permetteva, che altri in presenza sua lo sacesse. Aveva gran timor di Dio, il quale la raffrenava, perche temesse ogni colpa mortale, come l'Inferno; e così il Signore in tutto questo tempo la resse con la sua mano, perche non cadesse in veruna; e seben ella molte volte narrando la vita fua, si lamenta di sè stessa, esaggerando le sue colpe, & aggravando i fuoi peccati, questa è condizione propria de giusti, e di quei, che teneramente amano Iddio, ch'han paura dell'ombra dell'aria, e del fogno, e fanno di mosche Elefanti, cercando sempre occasione di maggior umilià, e confusion loro. Come quei, che non amano, se la passano assai leggiermente per colpe grandi, e quando arrivano a sentirne qualch'una, fono sì gravi, che meritano l'Inferno. E dove a' Santi spaventa l'ombra d'un peccato veniale, non pesano a'tristi centomila mortali. E quanto ne' buoni fono grandi le mifericordie, che Iddio li fa, tanto maggiori, e con molta ragione, fono i fentimenti d'avergli dato difgusto, anche in cose piccole; e questo basta per umiliarli e sommergerli nel profondo abisso del loro niente. Santa Caterina da Siena da nna vanità ch'ebbe in ornarsi quando era fanciulletta. cavò materia da piangere in tutta la vita; e di quella S. Matrona Paola scrive il mio Padre S. Girolamo, In Epist. Paula, che così piangeva le colpe leggieri, come se fossero stati gravissimi delitti; così parimente faceva la nostra Santa, ponderando più quello ch' essa di sè pensava, che quello, che realmente era stato.

E perche quelli, li quali leggeranno la vita di lei, potrebbono fospettare, che quella Santa Vergine avesse commesso qualche per D 3 cato

cato contro la cafitia, e purità verginale, fecondo che ella l'efiggera; con tutto ciò è cetto, che non il faicio mai cadere in peccato maniferfamente mortale; nevi if farebbe lafcitata cadere per tutte le cofe del Mondo, come a me è benifimo noto. E perche ciò debba così creder-fi, fonovi molti fondamenti. Perche la Santa Madre non cadde mai ne peccati, del qualli l'altre donne fogliono effere macchiate, comenimicizie, garrimenti, mormorazioni, invidie, ed altre cofe fimili: come ella fetive nel cap 3. della fua vita; Jounnalo confidere, des febensi evo coi poffima, aveva alquamo profiero disferture a Dio, e di non fore alcuna diquelle cole, le quali come femente foffero, vego, che fono percane al Mondo. E finalmente partiro grandi informità, e con molta pazimeza, che mi dava il Sispore; non con cultinata a normorare, ma ali mnate al'actoro; sono il pare, che vo un finante a lor forma informati, e con molta pazimeza, che mi dava il Sispore; non con cultinata a normorare, ma ali mnate al'actoro; sono il pare, che vo un chinata a normorare, ma ali mnate al'actoro; sono il pare, che un quanti informati, e con molta pazimente partiro grandi informati, e con molta pazimente partiro grandi informati, a con molta pazimente partiro grandi informati, e con molta pazimente partiro grandi informati, e con molta pazimente della con sono il pare con ma inclusiva della contra della cona

che se bene io ero così cattiva, avevo per lo più timore di Dio.

Onesto timore di Dio la rattenne dal commettere qualsivoglia cosa, che intendesse essere colpa mortale: perche, come abbiamo detto di fopra, il tutto confifteva in non fuggire certi pericoli, li quali, fecondo il timore, che Iddio l'aveva dato, e l'esperienza dell'abborrimento naturale, delle cose brutte, e disoneste, in lei non erano, benche potessero esfere per le persone, con cui trattava. E veggendo questo i fuoi Confessori l'afficuravano, che non era colpa nella prattica, e familiarità, che ella teneva, come si vedrà da quello, che la Santa scrive. Nel libro della sua vita cap. 2. dice così: Informata da chi mi confessava, e da altre persone in molte cose mi dicevano, che io non facevo contra Dio. E nel capo 5 irattando del danno, che le fecero i Confessori poco dotti, dice: Niun dotto m'ingamò mai, nè anco questi altri mi volevano ingannare, ma non sapevano più: lo pensavo che essi sapessero, e di non essere obligata a più, che a credere loro, poiche quello, che mi dicevano, era cofa larga, e di più libertà, che se sosse stata firetta; io sono così cattiva, che d'altri Confessori mi farei proveduta. Donde si raccoglie chiaro l'ignoranza, ch'ella aveva, per mancamento di scienza ne suoi Confessori . E soggiunge: Questo mi fece tanto damo, che non è gran cofa, che io per avviso di molti, qui lo racconti . E nel cap. 8. dice : Vorrei io Saper figurare la servità , nella quale l'anima mia in questi tempi si ritrovava: perche molto bene conoscevo io, che ero sebiava, e non fornivo d'intendere in che, nè potevo intendere del tutto, che quello, che li Confessori non mi aggravavano tanto, fosse tanto male, come io lo sentivo nell'anima. Dissemi una volta uno, andandomene da lui con serupolo. che se bene avessi alta contemplazione, simili occasioni, e conversazioni non m'erano sconvenevoli. Questo su nell'ultimo, quando di già col divino favore m'andavo allontanando da pericoli grandi, ma non mi toglievo affatto dall'occasione . Et un poco più a basso : Compatisco ora al molto, che io passai, & al poco soccorso, che avevo da altra parte, fuori che da Dio solo, ed alla gran commodità, che mi davano per li misi paffatempi, e contenti, col dirmi, che erano leciti.

Da questo chiaramente comprenderassi, che tutti li suoi peccati surono

rono questi pericoli delle conversazioni ch'aveva: le quali era ella per all'ora tanto lontana dall'intendere, che arrivaffero a peccato mortale, ch'afficurava altre, che facevano l'istesso, come ella scrive nel cap. 7. Ed ancora, se per autemura il Signore ordinerà, e surà servito in alcun tempo, che ciò vegga qualche Monaca, si specchi in me, e la prego per l'amor di Dio, che fugga da simili ricreazioni. È piaccio a sua D. Maestà, che per me alcune si disingannino di quante io ne bò ingannate, col dir loro, che non era male, ed assicurandole in così gran pericolo con la cecità, che io avevo; che di proposito io non le volevo ingannare. E più chiaramente ancora lo dice nell'iftefso capitolo, con queste parole, trattando dell'essere andata a curare suo Padre: E fui a curarlo, mentre più che egli nel corpo, ero io di molte vanità inferma nell'anima: benebe non di maniera, per quanto conoscevo, che io stessi in peccato mortale in tutto questo tempo più perduto, che io dico, perche se io l'avessi inteso per tale, in verun modo per certo vi sarei stata. Donde chiaramente si raccoglie, che la Santa non commise mai colpa, la quale ella intendesse esser mortale, nè anche nel tempo, nel quale ella stava più distratta, e perduta, come confessa in queste ultime parole, che pur ora riferite abbiamo; & in tutte l'altre, che abbiamo detto, chiaramente mostra essere stata ignoranza, & al parer mio incolpabile; perche tante volte ripete, che se avesse saputo esser peccato mortale, a patto veruno non l'avrebbe fatto.

E perche con maggior chiarezza s'intenda, che in queste conversazioni & amicizie non vi fu mai peccato mortale di fragilità di carne, nè consentimento in esso, porrò qui le parole tratte da una relazione, che fa della vita di lei il Padre Presentato Frà Pietro Yvagnes, che su quello, che più la trattò ne'fuoi principii, il quale parlando di questa materia così dice: Con alcune compagnie di fanciulle, che non intendevano più, che quella vanità tanto usata frà li maggiori, e minori, con crebbero i deliderii di lei, sin à che di diecinove anni su servito Addio, che si facesse Religiosa nell' Incarnazione, dove dopo molti buoni desiderii, & impedimenti, ch'ebbe, così per non darsi tanto all'orazione, come per non tener per male alcune conversazioni, le quali la disturbavano dal trathere, e godere molto di Dio. In sine auvertendo meglio quello che le conveniva, avvisata dall'infermità, e configli d'un Frate Domenicano, che la confessò, intese quanto grande impedimento era, non solo per il suo molto profitto spirituale, ma anche per la salute sua, l'ave-re molt'amicizia, e samiliarità con persone, che non trattano da vero di Dio. In sin qui son parole del Padre Fra Pietro, di maniera che quel Padre Domenicano (come avanti diremo) la difinganno, e la fece tornare all'orazione, e communicare ogni quindici giorni, se bene non lasciò l'occasioni, nè il Confessore l'obligò a lasciarle, con essere le communioni tanto frequenti, ed egli così dotto: onde ti vede chiaro, che non v'era manifelto pericolo di peccaro mortale.

Quello, che più fa in confernazione di quefto, è l'avere N.S. fatto alla Santa Vergine così fegnalata grazia (come più a lungo diremo appreffo) in averle dato un dono di caltirà tanto grande, che come riterimmo nel Prologo, il Padre Rodrigo Alvarez della Compagnia di Gesh foleva dire, che per rispetto di questa grazia, e particolar misericordia di Dio era libera, e quasi incapace de fentiment le miserie del la nostra carne. Onde quando le sue Monache le communicavano qualche tenazzione spertante a questa materia, foleva dire la S. Madre, che non l'intendeva. Ed in particolare trattando con essa una delle sue sa gliuole, Priora d'uno de' più gravi Monasteri del suo Ordine, di certe cose intorno ad una tentazione contra la purità, rispote: Non l'intendo, perche il Sugnor mish statu grazia, che in coste tali monabila zuano in

tutta la vita mia, che confessare.

E quantunque ella molic volte dica di aver meritaro l'Inferno, è un modo di dire, & uno efaggerra de Santi; poiche dice anche nel cap.7. della fua vita queste parole: Ho detto ciò percò v instada la mia moligia, e la grap botta di Dio, e quamo avevo menitara l'Inferno per coit grande ingratitudine. Ed è cetto, che questa ingratitudine non pare, che sia flato peccato mortale; ma neli tanto amava Iddio, si giudicava per lei degna dell'Inferno. Et il medesimo deve efsere anche, quando parla degl' listelli peccati. Nè constra quello che detto abbianto, quanto la Santa dice nella sua vita al cap. 22. che le su mostrato nell' Inferno il lungo, i quale era apparecchiato per lei, perche in questi avisone lei mostrato il lungo, non che all'ora avesse meritato, ma quello, ch'avebbe meritato per la sirada, che teneva, se il Signore non la cavava. E così par che sofe, e una profezia di minaccia, come dottamente ferive, trattarado di questo medesimo intento, il Padre Dottor Francesco di Ribera nel lib. r. al cap. 8. che scrisse della vita, e miracoli di questa Santa Vergine.

Torna la S. Madre all'orazione, e per veni ami persevera in essa con grand' aridità, e dopo questo tempo è visitata dal Signore con mavoa luce, e lascia andare egni cosa, e comunica mava vita. Cap. IX.

IL Signore, il quale teneva ſempre poſti gl'occhi in queſta Santa, e nella maniera del procedere con eſſa chiaramente ſi vedeva, che la governava, e conſervava per ſe, paſſato un anno, che ella aveva ſas-ſciato l'orazione, ordinò, che per mezzo dell' infermità e morte ſs ſtou Padre le veniſſe la ſalute, δc il rimedio. Imperoche eſſendoſſ dopo queſta caduta, e tiepidezza poſs oin letto l' Padre con una grave infermità, della quale ſs ne morl, andò ella a curarlo (che ſs permetteva nel ſtou Monaſdero l'uſſere, come s'é detto) e pat gran tavagſſio nella cura, δc inſermita ſd liu i; e benche ella ſteſſe molto male, aſſſiſtette ſempre a ſevrilo, e carezezafſo.

Morì il Padre, e trovandoli ella prefente, compunta parte dal dolore, che ne fentiva e, parte dalla divozione e fantità, che vedeva in lui, determinò di confessario con un Religiolo molto dotto dell'Ordine del gloriolo S. Domenico, che si chiamava il Maestro. F. Vincezo Varrone, Lettore di Teologia, e Prefentato nel fuo Ordine, molto bugno e timorato di Dio, e chiera si acconsissore di mora di Padre. Con-

fessossi

ma s'arricchifce di virtù, doni, e grazie.

Obbedi la Santa riconoscendo il suo inganno, e riprese l'esercizio d'orazione, ne mai più da li avanti lo lasciò in tempo di sua vita, ne anche era più in sua mano, perche il Signore la reggea con la sua, acciò non lo lasciasse, e l'andava disponendo per ricever grazie maggiori: avea in questo tempo ventiquattro, ò venticinque anni, e da quest'età infino a'quarantatre cominciò a darfi affai all'orazione, nella quale gustava molti, e grandi ratti, occupandosi in considerar quanto ( al parer suo ) aveva offeso Iddio, e che vi è Inferno, e gloria, ed in quel che doveva a Cristo N. S., e li dolori e travagli, che patì per lei. Di maniera, che passavano pochi giorni, ch'ella non desse gran tempo all'orazione. Ed avvenga che infieme con quello fentifle in sè alcuna dell'affezioni paffate, che in un certo modo la tenevano attaccata, e come cattiva, il che la facea vivere con grave affanno di non poterfi una volta liberare, mozzando in un colpo tutti questi lacci: ma se le accadeva di cadere, non veniva meno; anzi confidando in Dio, tornava di nuovo all'orazione, dove il Signore le facea molte grazie, oc insiememente la castigava con la più rigorosa sferza, che per la sua natural condizione ritrovar si potesse, perche essendo coranto grata, nessuna cosa sentiva più, che il ricever grazie, mentre si imaginava sì degna di castigo, come si può raccorre da quel ch'ella dice al cap. 7. di fua vita, raccontando quanto in questo tempo le occorreva nell'orazione, in questa guisa; Mirava Iddio non i miei gran peccati, ma i deside. rii, che molte siate avevo di servirlo, e la pena di non aver sortezza in me per metterli in esecuzione. O Signor dell'anima mia, come potrò magnificare le grazie, che in questi anni mi faceste? E come nel tempo, nel quale io più vi offendevo, mi disponevate in breve con pentimento grandissimo, perche gu-Raffe delle vostre carezze , e grazie . Veramente prendevate , Rè mio , per mezzo il più delicato, e penoso castigo, che per me trovar si potesse, come quello, che ben sapevate ciò che mi aveva da essere più penoso. Con gran

carreze callicavate i mici deliti; e mo credo di dire froepolito, fe bere mo forobe male, ch'o vacilally ricordandomi va di movo della moi ingratitudire, e malicia. Era tanto più penofo per la mia condizione il ricevore prazie, quanda ero caduta in gravu colope, che il ricevore callighe, che moi di loro mi par cerco, che mi amicinlaffe, confandelfe, e faticaffe più, che mote infermita con affai altri travagli inferme: Imperache il calligo confocuo di morniario, e parevanti di pengar parte de initi peccati. Il benebe tutto effe pero, effendo filmolti) mai i vedermi riceve di movo grazie pagando coi male i ricevute, è una forte di torremuno per me terribit, e recto, che fine per tutti quelli i quali curranno qualche confrimento, è amor di Dio, il che poffiamo di qui cavare per certa rutta fe acodiçune. Qui erano le mia legime, e di mio sidego per vedere quel, che mil orazione fentro: e trovandomi di forte, che flavo in procimo di torrare a cadere, benebe le determazioni e editori imio per all'

era (per que!lo spazio, dico) fossero fermi.

Perseverò quasi venti anni in una continua guerra, difendendosi da questi pentieri, e conversazioni: E dove in breve tempo aveva con esse ricevato tanto danno, ebbe necessità di tanti anni, per rimediarci: Perche la ferita nell'anima si dà presto, e curasi adagio; & il piacere passa subiro, ma non il castigo; ed il male è di una condizione. che le radici, le quali in poco tempo mette, non si sbarbano in molto. E quello che non può latejarfi di ponderare, è, che non effendo quefli trattenimenti più che colpe leggieri, e veniali, Iddio fia così zelante, che per effere abituali, in fin'a che non fu con mille travagli, e pene purificata, e netta, non se le scuopri mai, nè la trattò come spofa. Volle prima che provasse quel, che costano i gusti, li quali si prendono nelle creature, accioche intendesse di qui la gran purità, che doveva avere per trattar con lui. E così ordinò la Maestà sua, che per tutto quello tempo vivesse la Santa in una penosissima battaglia, & in collera con fe ; perche li trattenimenti paffati, & alcuni prefenti l'inquietavano di maniera, che non le lasciavano adempire affatto i suoi desiderii, li quali erano staccarsi da ogni cosa, e darsi a Dio. Durò questa contesa, e bartaglia intorno a venti anni, ed in essa parl gran travagli, ed aridità. Perche se bene con il grand'animo, e determinazione, che il Signore l'aveva dato, spendeva ordinariamente gran spazio di tempo in orazione, con tuttociò da una parte era incredibile la forza, che il Demonio le faceva, perche non vi andaffe, e la gran triffezza, che le dava in entrando nell'oratorio, e bene spesso (come la Santa scrive) non vi sarebbe stata penitenza, nè martirio, per grave, e penoso, che fosfe, che non l'avesse abbracciato più volentieri, che il ritirarsi a fare orazione. Et altre volte erano tante le aridità. la triftezza, ed il travaglio che sentiva, che il corpo oppresso da tanto peso, desiderava alcuni giorni, che passasse l'oriuolo, e suonasse l'ora per finir l'orazione. E così faceyali gran forza, e si violentava in questi, & altri tempi, a star con seco, e con Dio, sapendo, che questa doveva esser la fontana del fuo rimedio. Supplicava il Signore, che l'ajutasse, cercava rimedii, faceva diligenze, e com'ella dice nella sua vita al cap. 8. Desideravo di vidi vivere, che bene intendevo, che vivero, ma combattevo con un'ombra di monte, e non avevo chi mi desse vita, nè la potevo prendere; e chi poteva darmela, aveva rogione di non soccorrerni , poiche tante volte mi aveva richiamata a sè,

ed to lasciatolo.

Quell'aridità, che parl nell'orazione, non furono tanto pena; ecafigio delle fue colpe, (benche anche a ciò fervifiero) quanto una faintevole medicina di effe, e quafi una purga fiprituale, e divina delle
fue paffioni, ed apperini: Poiche accioche quell'aridità le giovaffero,
la difponeva il Signore, fublito, che cominciava l'orazione con un gran
fentimento, e lagrime de fuoi mancamenti, e ceffava ad un tratto quella influenza del Cielo, feguendone l'aridità, e guerra dell'imaginazione, il nafconderi Iddio, S. di Iritirati; con che formavafi in effa un
fondamento grande di pazienza, d'umilità, di raffegnazione; d'una
gran poverta di fiprito, e flaccamento da gutti; (pora il quale fi collocarono poi, come nate, l'altre pietre dell' edificto, e trovarono il fodo le grazie, e, carezze, che dopoi il Signore le fece.

In tal guifa paffava questo tempo con queste continue ansietà, e defiderj di Dio, ma all'ora non erano foli questi travagli, benche fosfero li maggiori, che la Santa pativa. Perche quantunque fosse risanata da quell'infermità, la quale le teneva impediti i membri, ed attratta nel letto : rimafe con molte , e fastidiose indisposizioni , che per chi non avesse avuto l'animo di lei, sarebbono state grandi infermità. Ebbe tutto questo tempo ogni di sù la mattina certi vomiti grandi, e non stette quasi mai senza molti dolori, ed alle volte ben gravi, particolarmente nel cuore, ed altri, che in molte guise pativa. In mezzo di queste malatie non perfe mai il fanto efercizio dell'orazione benche le costasse tanto travaglio, e pena, come detto abbiamo. El quello, che più importa, andava fempre in coro, e si sforzava di ffare all' offervanza commune, fenza preterire un punto. Per quelta via aveva la Santa ogni di più luce da Dio, e cresceva in umiltà, e nell'amore della ritiratezza, e raccoglimento, nel defiderio delle cofe di Dio, e nel piacere de'fuoi ragionamenti, e nell'affezione di tutto il buono, fe bene insieme col grano, e buona semenza cresceva qualche mal erba d'imperfezione, e mancamenti.

Dopo sì lunghi travagli, flanca gui la Santa d'una così prolifia bantaglia, conocicuta la Carietza delle lue forze, e-diffiatafi di-teffe; e d'ogni fua intultiria, volendo ormai il Signore por fine alle fue fcontentezze, paffati quell' venti anni, avvenne, come 'ella narra, che entrando un giorno nell'Oratorio vide un' imagine, che quivi era dipinta, di un Crifto molto impiagato, e ferito, e tanno divora, che ben rapprefentava quel, che per noi pati. In vederla con la gran compafione, che le cagionof, fi controb'o tutta, e d'i fubbito roccata, e perfoffa interiormente con un raggio di luce, edamore tanto gagliardo, checol folo coniderare quanto foffe flata ingrata a quelle piaghe, paravale che un dolore ftrano le divideffe il tuore, e come fe fubiramente foffe flata ferita con qualche factata, ju figerto fubito a 'piè dell'imagine

## Libro Primo della Vita

di Crifto, ed ardendo totta nell'amor di lui, divenuta un fiume di lagrime, fquarcioffi affatto in fua prefenza il petto, con clamori, fofpiri, e lagrime infinite. Supplicava il Signore, che le deffe una volta fortezza, per più mai non l'offendere, e quello così da dovero, e con tanta confidanza, che molte volte ripeteva; Signor min, e Hadio mio, non mi leverò di qiù fin còr non mi constalata quella grazia. Non fu fenza frutto a fua umile, e fervente orazione, perche, come un' airra Maddalena profitata a piè di Crifto, ottenne da quello pietofifimo Signore quanto così di corre gli domandava, e pregava: effendo proprio dell'umile, confidente, e fervente orazione, di non tornare mai con le mani voet; e da lle volte ottiene più uno di quell'i tempi.

che molti de gli ordinarii, e communi.

60

Uscinne un'altra rinovata, e fortificata nello spirito, ed a quella grazia n'aggiunse subito il Signore un'altra, che su il farle capitare poco dopoi alle mani le confessioni del glorioso Padre S. Agostino. ordinando così S. D. Maestà, la quale era molto desiderosa di darsi senza misura alla sua serva, e non a sorsi, come insin all'ora. Cominciò a leggere quel libro, ed insieme a cangiarsele il cuore; perche vedeva quivi, come in uno specchio rappresentata la battaglia, che passava nell'anima sua. Quando arrivò a leggere la conversione di lui, e la voce con cui lo chiamò nell'orro, non le pareva altro, se non che a sè stessa fosse stata data dal Signore, sentendo nell'anima sua tal movimento, come se l'avesse trafitta con una saetta; e con grand' afflizione, e fatica, tutta disfatta in lagrime ripeteva spesso quelle parole così delicate di Sant'Agostino: Signore infin' a quando? infin' a quando Siguore? domani; domani; perche non ora? perche non finirà oggi la mia bruttezza. Il Signore, che non era fordo alle voci, e gemiti della fua ferva, restò servito di compatire alla sua scontentezza, e pena, e di udire le fue importune preghiere. Imperoche dall'ora in poi pare, che restassero impressi nell'anima di lei nuovi fervori, e desiderii, fortificate le virtà, e con grand'abborrimento, e disgusto di tut-to quello, che fosse ossessa di Dio. Cominciò a crescerle l'affezione di star più tempo con lui, a levarsi dinanzi l'occasioni, & ad esfere fenza comparazione maggiori le carezze, non perch'ella le chiedesse, che sempre si riputava indegna, che il Signore la visitasse con tanto amore, e dolcezza.

Furonie di maggiore utilità questi due momenti, ne quali (come un'altro Giacob ) ii pofe a fare alla lotta con Dio (c con ferventi fospiri, e lagrime senza mitura, gli domando, che la cavasse di quella guerra, nella quale era posta) che mole core, ed anni, ii quali a- even speti in orazioni, e divoti efercizii. Perche veramente, quando Iddoi da foccassone all'anima, e la muove à domandagli con fervore, ottiene più grazie in un punto, che senza questi ajuti in molitanni nom fa. Questi sono i tempi, quando i Santi arricchiscono, e quando l'orazione ottene in un momento quello, che molti anni hà essederato. Così avvenne al gloriofo, Sant'Agostino nell'orto, a San

Bene-

Benedetto frà le fipine, a S. Francesco nel principio della sua convenione, a l quale, perfeverando con grandi affizione e lasgriam nell'orazione, chiedendo l'adempimento della divina volontà, apparve Crifto nostro Redencore, e dall'ora gran tenterezza, e compassione de dolori di Cristo, e stamparoni le virtù nell'anima sua. Sanno i Santi valersi di queste orazioni, e non perdere l'ajuto, che il Signore il offre, posiche dandolo ggil per chiedere, è buon contrassgno, che vuol concederel quanto chiediamo. Non stu trascurata la S. Mader Teresta di Gasà, ne permeste, che sic si e non quella gran compunzione, che senti da N.S. per chiedere la mutazione della sua vira, poiche ottenne, che da lì avanti fosse rano

differente, quanto si vedrà in quest' Istoria.

Doppo questi due rocchi di sì gran compunzione, e lagrime, veggendo, che il Signore aveva steso la mano della sua misericordia verso di lei, cominciando già a conoscere la moltitudine delle grandezze di lui, e delle proprie miserie sue, si consumava tutta in lagrime, e ringraziamento. Quì era il non ardire d'alzare gli occhi : Quì l'alzarli per vedere quello, che a Dio doveva: Qui si voltava alla Reina del Cielo, che era quella, la quale infin' da fanciulletta aveva preso per Madre : Quì chiamava il fuo gloriofo Padre S. Gioleffo, e si voltava, ed invocava li Santi, che caddero dopo la loro vocazione, perche l'aintaffero : Qui era il parerle ogni cofa larghezza, e di non meritare la terra, che calcava: Quì il desiderio, che tutte le creature si voltassero contro di lei, e facessero venderra delle ingiurie, & ossese, che ella aveva fatto al Creatore fattor di tutte : Non sapeva, che fare contro di se, tanto che veggendo non effervi castigo, il quale uguagliasse le sue colpe, si gettava nelle braccia di Dio, perche tanto la sua misericordia, quanto la fua giustizia facessero quello, che più conveniva alla sua gloria, purche ella non restasse d'amarlo. Con questa profondissima umiltà s'andò ajutando, e disponendo per grazie maggiosi. Tuttavia vi restavano alcuni Jebusei, & impersezioni, benche minori, e che come nascevano da fragilità, e l'ajuravano tanto ad umiliarii, erano caufa, che più crescessero queste virtù, e le grazie, le quali il Signore le faceva.

Con questi due colpi, che il Signore aveva dato alla Santa, trovavasi già un'altra, e quad del tutro mutra, com'ella narra con questre parole: E mi altro libro mutvo, (dice) da qui avanti. Dico dira vita muvo a (Della in fin a qui era mia; quella, che bò ricenuto da che cominciai questa vita, è, che viveva dadio meco, dico in me, per quanto mi parcia questi minado, che era impossibile liciare in i poso tempo coti cattivi coltimi, d'opere. Poiche cominciando a levar l'eccosioni, ed a darmi alli corazione, cominacio il Signore a farmi le grazie, come ciò desidierava (al parere mo) che lo volosfi riceverle. E pareva, che vivesse in un'altro mon do, e che Iddio l'avesse podta in un'altro emissero, dove fosse Gielo nuovo, e terra nuova; ed altra forre di vita, & altro modo d'intendere, e conociere le cole. E come quelli, che navigano in mare, quan-

## Libro Primo della Vita

62

to più s'allontanano, tanto più mirano la terra da lontano; polta la Santa in quella nuova region di luce, cominciava già a mirare le cose di quà, come ombre di morte, e fogno di gente, che veglia; come vanità, che finifee; ed in fine, com elle fono. E da li avanti; come vicina alla celelle Geruslatemne, comincio ad effere pereginia in que fla terra di confusione, e di lagrime, non attaccando il cuore a neffuna, come quella, che già llaveva fisto in Dio. Cominciò appresso a reffere in lei il fentimento grande delle colpe, e delle trafcuragginia passare, ca quella mistra la penitenza d'este.

Come il Signere communicò a questa Santa Vergine un'alisssima orazione, la quale le su occasione di patir gran travagli: ad il mezzo, per la quale il Signore la pose in si alta orazione. Cap. X.

Ffinche meglio s'intenda per che passi andò salendo questa Santa Vergine a farsi capace di tante grazie, sarà necessario recapitolare alcuna delle cose già dette. L'orazione, nella quale ordinariamente s'elercitava, era porsi innanzi a Cristo, rappresentandoselo appresso, e dentro dell'anima sua. Alle volte discorreva quello, che quello Signore aveva patito per lei; e l'amore, con cui l'aveva patito, le faceva sparger lagrime. Di qui le nasceva gran compassione, e sentimento de travagli di Cristo. Durò il discorrere, ed il meditare poco tempo, perche s'affuefece ad un'altra forte d'orazione più alta. e giovevole. Procurava d'aver presente nell'anima sua Cristo, e si avvezzava ad innamorarsi molto della sua sacrata umanità. Di tempo in tempo parlava con lui, gli domandava rimedio per le fue neceffità, e si querefava de'suoi travagli. Ora mirava con una semplice vista l'amore, che il Signore ci portò, e di quì si moveva a compassione, ed a gran tenerezza d'amore, donde le nasceva nuova compunzione, e lagrime. Altre volte si quietava con l'intelletto, e solo si contentava di mirarlo, ed avvertire, che egli la mirava, e teneva per premio delle sue fatiche, che egli la lasciasse star quivi alla sua prefenza. Trattava familiarmente con questo Signore, non con orazioni, e parole composte, ma con quelle, che l'amore, ò la necessirà fua formavano. Cresceva nell'anima sua un fuoco, ed un continuo desiderio di Dio, col quale gerrava molti dardi d'amore al suo sposo. E se tal' ora taceva l'intelletto, ed il discorso, il desiderio era la sua orazione. Per questa via conduste il Signore la fua ferva, ed è chiaro, che è una eccellente maniera di profittare. Perche chi s'affaticherà d'aver seco la preziosa compagnia di Gesti Cristo nostro Redentore, e da dovero porrà amore a quelto Signore, a cui tanto dobbiamo, e procurerà farsi familiare la Maesta sua, sarà certo il suo profitto, così nell'orazione, come nelle virrà. E questo modo d'orazione le duro quasi per spazio di vent'anni. In tutto questo tempo non lasciò mai la Santa d'avere una gran determinazione, ed animo di perseverare

Dona de Gorale

in questo esercizio, e conversazione con Dio, benche nella maggior parte di effo esperimentaffe, e vedesse con gl'occhi il gran tormento che l'aridità, e l'affenza di Dio le cagionavano; effendoli già rifoluta di non far conto di tenerezze, nè di divozioni : nè meno cagliò, quantunque il Demonio le poneffe innanzi li molti pericoli, e le difficoltà, che doveva passare. Dopo quelle due grazie particolari, che le fece il Signore, perseverando in tener sempre dinanzi agl'occhi dell' anima così buona compagnia, le occorfe ( ed alcuna volta leggendo ) venirle fuor d'ora un gran fentimento della prefenza di Dio, il quale in modo veruno poreva dubirare, che non stesse dentro di se, d elsa tanto immersa in lui, che pareva che stesse tutta fuori di sè. Era questa presenza di Dio un'orazione sopranaturale, e divina, nella quale la Santa con gran quiete delle potenze inferiori fentiva nell'interiore del fuo spirito una gran pace, ed un gusto molto delicato, cagionato dalle divine influenze, che Iddio mandava fopra l'anima di lei. Chiamasi questa Orazione di quieze, per la gran pace, e riposo, che l'anima gode in quel tempo.

Ma non si fermava qui ; perche alcune volte cresceva tanto questo diletto , e fentimento di Dio , che bene spesso le sospendeva nell' orazione le potenze, e l'occupava con la sua forza tutta l'anima, non le lasciando libertà per operare altra cosa. E con certa forte di venimento rimaneva muta, e fenza fenso per tutte l'altre cos fe, suor che per quel godimento, ed abbracciamento di Dio : perche si come nelli venimenti si ritira il vigore dell' anima dento di se in modo tale , che ne la lingua , nè gli occhi , nè i piedi , nè le mani fanno l'afficio loro; così questo gaudo in quel punto , che di difionde nell'anima, per efer così grande la sua abbondanza, se la tira tutta dietro, e l'aliena da' fensi. Questo incredibil gaudio nasce da un nimma abbracciamento, col quale Iddio s'unisce all' anima, e d'ella col diletto, e gusto della possefione di si gran beni, elce, come fuori di sè, e perche gi appoggi dei

fensi, e riman tutta ingolfata, e sommersa in Dio.

Questa è l'Orazione, che chiamano di unione, ch'è orazione altiffima, e reca seco ricchezze grandi per l'anima; e questa cominciava già a sentire, ed a sperimentare questa Santa Vergine: E se bene da principio diedele molta allegrezza, e consolazione, appresso però le cominciò ad essere occasione, e sollecitudine, e timote, perche intendeva, che quanto in ciò fentiva era fopranaturale, e così conofceva, che era operato da qualche virtù superiore. Laonde mossa dall'umiltà, che le rappresentava i suoi mancamenti, e conoscendosi indegna, che Iddio la trattasse come i suoi più familiari amici, cominciò a temere, che non foise qualche illusione del Demonio. Ed essendo in quei tempi, occorfe grandi illusioni in altre donne, ed inganni, che il Demonio l'aveva fatti, veggendo dall'altra parte, ch'era tanto grande il diletto, e la foavità, che fentiva, fenza che ella il procuratse, e molte volte senza poterlo schivare, sospettava assai; con tutto che dall'altra parte fentilse in sè grandissima sicurezza, che era Iddio, confideran-

## Libro Primo della Vita

64

fiderando i frutti di virtù, e la mutazione di vita, che in lei cau fava; ne a patto veruno poteva di ciò dubitare, principalmente quando flava in orazione, e quando confiderava, che da quette folpentioni, e grazie del Signore rimaneva l'anima fua megliorata, e con più fortezza: Perche la più certa, e vera regola, cie vi fia, per conoficere gli fipriti, fono gl'effetti, che lafciano, e cagionano. Ma in diftraerfi alquando, tornava a temere, & a penfare, che voleffe il Demonio farle intendere, che foffe buona quella quiete, e fospensone dell'intelletto, per levarle l'orazion mentale, e perche non poteffe, penfare alla passion di Griffo: Perche non intendendo che ciò era per fuo vai t ggio, parevale, che foffe la maggior perdita, che l'anima fua potecla. fare.

Questi furono i primi timori, e sospetti, che la Santa ebbe della fua orazione; e fu volontà di Dio, che temesse, perche da questi timori traffe egli molti beni, effendo questo mezzo stato causa di maggior cautela nella vita di lei, e nella purità dell'anima, e conscienza; e sopra rante grazie, e beneficii, quanti furono quelli, che in molti anni il Signore le fece, volle porre una pensione così grande, qual'era la perplessità, ed il dubbio, se erano suoi, ò del Demonio quelli doni . E quel che suole cagionar danno nelle sospensioni, ratti, e visioni, che è ò il desiderio d'averle, ò il vanagloriarsene, volle Iddio, che non fosse in queste; ma più tosto molto timore di riceverle, e molto studio in esaminarle. E quello, che le dava maggior pena, e travaglio, era il dubbio, ch'aveva, se erano suoi, ò del Demonio. Per quelta via pare, che Iddio coltivasse la Santa con due mani: Una con le grazie, che le faceva, e co'frutti, che da effe nascevano nell'anima di lei : l'altra con la pena, e coi tormenti, che le causavano i timori, li quali accompagnavano queste grazie. Pretendeva anche il nostro Iddio, che in tutte le cose è maraviglioso, dare per questa via notizia a gli uomini del tesoro, che per servizio publico aveva in quell'anima rinchiulo. O maravigliole tracce, & artifici di Dio, che per mezzo de timori, e dell'umiltà di questa S. Vergine, la sforza a mettere in publico i suoi doni, ed a cercare nomini dotti, e spirituali, che esaminino, conoschino, e persezionino questo tesoro; e così determinossi di trattare con gente dotta, e santa, che le desse luce di quello, che nell'anima fua passava.

Alle volce l'umità vinceva il timore, e non ardiva (benche al parer fuo la neceffità lo richiedeffe) ne il riputava degna di parlare a persone spirituali, parendole cosa prosontuosa estre quella, che penjava, e trattare, e confessari con simili persone. La tratteneva anche l'intendere, che le dovevano tor cose, alle quali tuttavia stava attaccato il suo cuore, e non le pareva di poter così presso anossisi in tratare con amici di Dio, le impediva anche dal canto suo, facendole credere, che farebbe meglio ad emendar prima i mancamenti che aveva, che trattare con gente persetta e spirituale. Al che agevolmente fi persuale, come quella, che con la sua grande umità si vergognava

tanto

tanto di comparire davanti a fervi di Dio. Onde fi rifolfe di procurare con gran diligenza la purità della cofcienza, e dallontanti di aqualiforglia occasione, benche fosse di peccati leggieri, facendo dentro di se questa considerazione: 5 e è sipniu di Du reca seco situite, 6 è il profine, e casì non vi è di che tumre; 5 e è Dimnio, procumado io di contenuare il Sigoro, e non findento; poco damo partà farma, anzi gli rimanta con pedula; a

nel cap. 25. di fua vita.

Le giovavano poco quelle ragioni, perche paffati alcuni giorni, vidde che non aveva forze da per se sola di pervenire senza ajuto a tanta perfezione; E crescendo maggiormente nell'anima di lei i doni del Signore, crebbe anche il timore, & il desiderio di governarsi per mezzo d'altri. Onde determinò di mandare a chiamare un Cavaliere di quella Città, che si chiamava Francesco di Salzedo, conoscentesuo, nomo, che se bene era ammogliato, era di vita molto esemplare, e virtuosa. e per mezzo di lui communicò il suo spirito, & i suoi timori con il Maefiro Daza, che era un Prete, il quale in quel luogo all'ora fioriva in opinione di virtù, e fantità. Ed avendogli refo conto della fua orazione & anima, per effere questo fanto Sacerdote occupato, non si arrificò a pigliarfi cura di confessarla, ma pensò di provedere all'anima dilei, togliendoli tutte l'imperfezioni, che ella diceva, ad un tratto. Con che fe il Signore non avesse avuto particolar cura di lei, le averebbe fatto più danno, che utile; effendo bastante quello, che le diceva, e la sì alta perfezione, alla quale ad un tratto la voleva obligare, a poterle far perdere la speranza, e lasciare il camino incominciato. Non avvertì questo servo di Dio, che la perfezione, come l'altre arti, non si acquista in un giorno, e che gl'abiti cattivi, de'quali stiamo vestiti: le male inclinazioni, e passioni mal domate, non si svellono agevolmente, poiche nè gli Apostoli, nè gl'altri gran Santi furon tali repentinamente.

Vidde la Santa con la discrezione, e luce, che N. S. le aveva dato. che non erano quelli i mezzi, per li quali doveva governarsi l'anima fua: perche ben s'accorgeva, che quantunque le grazie fosseroalte, e grandi, con tutto ciò non caminavano a quel paffo le fue virtù, e la mortificazione; e che perciò era necessario guidarla a poco a poco . e non volere ad un tratto fradicare l'imperfezioni, & i mancamenti di tutta la vita. Sentiva pena dall'altra parte di non faper dichiarare le grazie di Dio, come ella per sè le sentiva; perche per molti anni ebbe tanta tepidezza in quello, che non fapeva dare ad intender cofa di quelle, che interiormente le avvenivano. Leggendo un libro chiamato Salita del monte Sion, trovò l'ifteffa strada, per la quale Iddio la guidava. Imperocche quivi leffe, che cofa era Orazione di unione dell'anima con Dio, e vidde tutti i contrafegni, che leggeva nel libro, impressi nell'anima fua, ed in particolare il fospenderli all'ora l'intelletto, senza poter penfare nulla, almeno in modo, che possa poi ridirlo. Diede il libro a questo Cavaliere, e con esso una relazione della sua vita, e peccati, la migliore, che potè, e seppe, e domandogli, che lo communicasse

nicasse a suo comodo col Maestro Daza, acciocche ambedue le dicessero

quello, che ella doveva fare.

Stette aspettando la risposta con molto timore, e fatica: trattarono eglino questo negozio insieme, e riscontrando i gusti, che ella nell'orazione riceveva, con l'imperfezioni, e mancamenti, che secondo il suo parere pubblicava di fe, nou si persuadevano, che fosse Iddio quello. che le faceva queste grazie; parendo loro impossibile frà tante imperfezioni trovarsi tanta dolcezza, e favore. E veramente non conobbero la condizione, e la natura di Dio, il quale effendo medico, visita allegramente il suo infermo, e come la conversazion sua è cagione di meglioramento di vita, megliora i fuoi, entrando per le loro porte, facendoli grazie particolari, prima che l'abbino meritate. Non consideravano, che in terre fertili, e ben coltivate, quando le pioggie del Cielo le irrigano a fuo tempo, fuole con la buona femenza, e col grano nafcere alle volte, e creicere la cattiva, ed inutile erba, come trà le fpine i fiori : e che non impedivano tante influenze, e carezze del Cielo, che sopra quella fant'anima venivano, l'imperfezioni, e mancamenti leggieri, e nari da fragilità, e contra la volonta dell'ortolano. Alla fine fi risolfero

per commun parere, che fosse il Demonio, e così lo dissero.

Fù questa risposta cagione d'un gran timore, e d'una gran pena, come si porrebbe credere che fosse ad una donzella, la quale in vece del Rè, con cui sperava sposarsi, trovasse uno schiavo di bassa condizione, e sorte. Non sapeva in ciò che farsi; non faceva altro che piangere, fenza sapere dove volgersi. Cresceva con queste nnove, più il timore in lei, e la perplessità di quello, che conveniva; perche quanto la fua indignità, fecondo fe, era maggiore, tanto più le cagionava paura. La luce di Dio, quando ne godeva, l'afficurava, e davale gran confidanza. Non ardiva fidarfi di fe, e fe domandava configlio, non glie lo fanevano dare, perche non l'intendevano. Penfava, fedoveva lasciare l'orazione, e parevale, che fosse un lasciare il suo rimedio; e la sua vita il lasciare di proseguirla; e con quel sospetto non era più in poter fuo. perche la presenza, che Iddio le faceva, in volgendosi a lui, la fospendeva, e con grandissima forza la tirava a se stesso. In tal guisa pativa la Santa, combattendo in lei da una banda l'umiltà, & il timore, e la credenza, che dava a'fuoi Padri spirituali ; e dall'altra la luce di Dio, la sua forza, ed il profitto, e bene dell'anima sua . Perche non folo sapeva, che le ne andava la vita in lasciare l'orazione; ma sperimentava, che con quella, che faceva, profittava, e cresceva ogni di più. Ora stando in mezzo a queste affizioni, leggendo un giorno in un libro, che Iddio è fedele, e che non permetterà mai, che quelli, li quali l'amano, fiano ingannati dal Demonio, confoloffi affai, parendole d'aver collocato in lui folo la fua speranza, e che desiderava d'amarlo, e compiacerli da dovero. Prese espediente dicercare altri nuovi Maeltri; perche veramente a questo cendeva il permettere Iddio, che alcuni non si apponessero nella sua cura, acciocche per quella via cercasse Maestri di spirito più esperimentati in quell'arre, per mezzo

mezzo de quali fosse più conosciuta la sua virtù, e si avanzasse, e persezionasse più la vita sua.

Tratta la Santa con li Padri della Compagnia di Gesù: effi conofcono, ed approvano il fuo fpirito. Le parla N. S. Gesù Crifto, muta la fua vita, e comincia di muovo a fare gran penitenza. Cap. XI.

Opo tanti anni d'infermità così acute, e gravi, come narrato abbiamo, che la S. Vergine Terefa di Gesti pati, e quali venti anni d'aridità, & affenze di Dio, ed altre tentazioni, e travagli interni di mille forti, chi non averebbe detto, che dovessero essere ormai le contentezze, e le grazie compite? Chi non averebbe sperato il porto dopo tante burrafche? & uno trato di tranquillità, e bonaccia per termine di tanti travagli ? Non farebbe stato gran fatto, che avesse ciò fperato, chi hà poca notizia della condizione, e de gli andamenti di Dio. il quale fuole in questa vita pagare travagli minori con maggiori, e a' piccoli far succedere i grandi. E quanto più l'anima è disposta, ranto più grava la mano, parendoli, che in veruna cofa possa esser più liberale, e buono verso i suoi amici, che in dar loro travagli in premio di fervizii. Così fece con la nottra Santa, perche veggendo in effa. quel tanto infiammato amore, quei così veementi deliderii, quella così gran determinazione, e quell'animo quasi invincibile al patire, le soddisfaceva in quette voglie con mille maniere di travagli. E non sò qual de' due dosse per l'altro, se i travagli per disporla a maggiori grazie, ò le grazie a maggiori travagli. Grandi erano quelli, da quali la Santa Vergine si vedeva in questo tempo attorniata con quella perplesfità, e dubbio se era Iddio, ò il Demonio quello, che si amicabilmente seco trattava. Ma essendosi risoluta di cercare nuovi Maestri, e Piloti, che governaffero l'anima fua : feppe, che in quel mentre erano venuti in quel luogo ad abitare i Padri della Compagnia di Gesù . della religiosa vita de'quali, e del profitto, che facevano nell'anime, aveva molta fama, come, che era gente, la quale aveva pratica, ed esercizio d'orazione. Persuasela quel Cavaliero, che detto abbiamo, a chiamarli, & a communicare con alcuni di loro, dandoli intiera notizia della fua vita, e confcienza. Perche quantunque questo Cavaliero per se tenesse, che fosse cosa del Demonio, con sutto ciò non l'abbandonava, nè rettava di vilitarla: anzi mosso a pietà, imaginandoli, che qualche malo spirito la travagliasse per ingannarla invidiolo della bontà, e virtù di lei, s'ingegnava egli d'ajutarla, non folo per se stesso, ma per mezzo d'altri ancora. Et avendo dato il configlio, propose anco i mezzi, e negozio con un Padre della Compagnia, che la confessasse, e maneggiasse.

Determinossi la Santa di fare una consession generale con lui, e così cominciò a méttere in scritto tutto il corso della sua vira, senza lasciar di dir nulla nè de'suo mali, nè de'suoi beni. Et al parer suo dopo seritta questa carra, e fatto, e sommato il conto de gli anni di vita, li

E 2 quali

quali infin a quell'ora aveva speso, trovò tanti mancamenti, che le diedero grandissima assizione, e satica. Ma avendo trattato con questo Padre senza celare cosa alcuna di tutta la sua vita, & anima, restò ferviro il Signore, che come favio Medico, subito che le prese il polso conoscesse, che era buono spirito quello, che caminava, e viveva in lei, e profetizò quel, che fu dopoi: dicendo, Che Iddio l'eleggeva per fare acquifto col mezzo di lei dell'anime di molti. E così la prima cofa, che fece, fu afficurarla, e come esperto Maettro andò poi governandola co passi più certi, e che più le convenivano: Conciosa cosa che avendo cominciato il camino fenza guida, caminava troppo verso il fine, senza avere sperimentaro alcuni principii. Esortolla a mortificarfi, lasciando molte cose, che le potevano esfere di gusto, e trattenimento, ed a levar da fe tutto il superfluo, ed anco il lecito non necesfario, & ad efercitarsi in cose d'asprezza, e penitenza, per quanto le fue infermità le permetrevano. Configliolla a refiftere quanto fosse possibile a quella sospensione, e raccoglimento di spirito, che sentiva nell'anima fua; forzando l'intelletto a far piede in qualche confiderazione profittevole, e particolarmente nell'umanità di Cristo N. S. la quale configliò, che si ponesse innanzi per meditarla sempre, & amarla: ch'è la porta ficura, ed il camino unico, edritto, per il quale Iddio tira a se l'anime. Ed è certo che chi non entra per tal porta, e non camina per tale stretto sentiero della vita di Gesti Cristo, pigliandolo per specchio, e norma della sua, in fine del viaggio pensando aver caminato, si troverà ne principi. Qui aveva posto la Santa Vergine à suoi piedi, da che cominciò l'uso, ed esercizio d'orazione. Ma avendole già Iddio dato ale, si innalzava nella contemplazione dal corporale allo spirituale, e dal terreno al celeste, dall'umano al divino, senza che fosse più in poter suo; perche quella dell'Altissimo era quella, che le dava queste ale, e l'elevava in alto. Obedi la Santa allegramente dal canto fuo a quanto il fuo Confessore l'ordinava, ma in relistere al movimento, ed al volo, che nello spirito suo cagionava Iddio, non essendo in suo potere il procurarlo, ne anche vi era il resisterli.

Lafciò quefla concefficione l'anima di lei con norabile meglioramento, ed in due meli, andandoi i ella disponendo, ed operando quanto il Confestiore gl'aveva dettro, crebbero più le grazie di Dio, e le sue virtu; il che ella racconta più particolarmente nel cap. 24, di sua via con queste parole: Rimaje l'anima mia per questa emissipa esta o desile, che parmi, ete non ui gratore finta esta, alla quale non si sigli dispola, e così comittia a far munazione in molte cose, quantunque il Consistento non ui armore più prese lo factura per moto d'ammer Iddio, lascandomi librità, e nonforzandomi, fei in mon mi viafe pola per amore. State così supafi da more como indio proce, per risister a s'avoni, ed alle grazie di Dio. La quanto all'elerno vueltura il a mutazione, perbe il Signore mi comiciava a dare animo per pafur per altune cole, il quali dicerumo te perfone, che mi consfervono, che erapoi eccessi.

va, avevano cagione di dire, che era estremo; ma rispetto a questo, a che mi obligava l'abito, e la professione, che facevo, restavo in dietro. E più a basfo dice : Il Signore quanto io più resissevo, tanto più si studiava a farmi grazie, & a mostrarsi molto più di quel, che soleva in questi due mesi, a sinche io intevdessi, che quello non era più in mio potere. Cominciai a por di nuovo amore alla sacratissima umanità del Signore, e cominciossi ad aggiustare l'orazione, come edifizio, che già aveva fondamento, & ad affezionarmi più alla penitenza, di che avevo poco pensiero, per esser così grandi le mie infermità. Dissemi quel sam' nomo. che mi confessava, che alcune cose non mi potrebbono nuocere, che forse mi dava Iddio tanto male, perche io non facevo penitenza, me la voleva dare S. Maeflà. Ordinommi, ch'io facessi alcune mortificazioni, non molto soavi per me ; facevo il tutto, perche pareva, che me lo comandasse il Signore, il quale dava a lui grazia di comandarmele in maniera, ch'io gl'ubbidifi. Andava già grandemente sentendo l'anima mia qualsivoglia offesa, che avesse fatta a Dio . per piccola, che fosse, di maniera, che s'io avevo cosa alcuna superflua, non potevo quietarmi, sin che non me la levavo.

Finiti questi due mesi, ne'quali la Santa era vissuta con tanto studio, venne in Avila il B. Francesco Borgia, il quale effendostato Duca di Gandia, lasciando lo stato, e merrendosi sotto i piedi tutto ciò, che il mondo prezza, e stima, era entrato nella Compagnia di Gesù, di cui all'ora era Generale, ed era uomo di gran talento, e spirito. Procurò il suo Confessore, essendo del medetimo Ordine, che il B. Francesco la vedesse, e trattasse, e dopo che l'ebbe vista, e conferito con lei, le diffe, ch'era spirito di Dio, e che gli pareva bene non farli più relistenza. S'accorse subito questo sant' uomo, che questa era opera grave di Dio, ecosì la confolò molto, e l'inanimì, configliandola a cominciare fempre la fua orazione, meditando qualche passo della passion di Cristo: ma che se il Signore la sospendesse, si lasciasse guidar da lui senza farle più resistenza. Come ben sperimentato le diede medicina, e configlio, e rimafe l'anima della nostra Santa con molta sodisfazione, e contento di sì allegre nuove, procurando sempre da l'avanti d'allungare il passo ogni di più nel bene, ed allontanarsi da quel, che

l'impediva. Crefcevano i fervori, e con esti l'odio grande di se stessa, de l'desiderio di sar gran penienza, e crocisiggere, e cassigare la sua carne senza comenti; che questa è la condizione, e propiertà dell'amort di Dio, sar subito guerra a suoco, e sangue all'amor del proprio corpo, e non si stancare, insim che non si vegga vendicato di questo capiral nemico. Così sperimentosi in questa S. Vergine: Imperocche dopo avercominciato i Signore si si do govero a perfezionare l'anima di lei, è de accorderi quei vivi, ed insocati desiderii del suo amore, ne risultò subito una gran lace del molto, che dovera a Dio, e del proprio conoscimento de suoi percati; e dietro a quella una gran sete di patire, e sparger il sangue per chi prima avea sparso l'isto perfelo. Ma non adempiendosi questi suoi desiderii, determinò d'incrudeliri, e voltari contro di se seggia, per super super su dichiarando i carnesce del suo corpo, dichiarando per nemica sua, setta se super la super su dichiarando per nemica sua.

e bandendogli guerra contra, martirizandolo, ed affligendolo in quanto le fosse possibile. E perche l'infermirà grandi, e continue indiposizioni, che pativa, pareva, che la tenesse pre particolar luce del Ciclo siria.

Za, quanto ella voleva, virilimente, e con particolar luce del Ciclo siria folvette a non farne conto, e sar penitenza, come senon l'avesse con el la service nel cap. 13. di sua vita con queste parole: Quando si Demonio uede un poso di timore, son vuole altro, per forci intendere, cò vogni cos a i bà da dar morte, e tor la famità, signi al lagrimene ci sa temere, che ci accioè ci è avvenuta a me, e percio lo so. E non sò to qual missor villa, e santia possimo desiderare, che perderla per tal causa. Essentia possimo distrema si non teare cono del corpo, su della antia, si perso legata, senza voler nulla, ed ora si ben poco. Ma vole ladio, cò to intendessi luggia a del Demonio, si quale se mi netteva avoni in perdere la famita, dicevo in poco importa, chi o muola, se non bò ormai più bisogno di riposo, ma di Croce.

Con questa determinazione pose gl'occhi in Dio, e le mani si fortemente al castigo del corpo, che ben mostrava il grand'odio, che gl'aveva . Perche subito vestissi d'un cilicio di foglie di latta, fatto, e forato a modo d'una grattugia, con cui affliggeva e tormentava la carne, lasciandola tutta impiagata. Faceva discipline molto ordinarie, e molto rigorose, alle volte con ortiche, altre (equesto era più comunemente) con alcune chiavi, tanto che se le facevano piaghe dalle quali scaturiva. e scorreva molta materia: ma la medicina, con cui le curava, era il rinovarle con nuovi colpi, e battiture, prendendo per cura la caufa della piaga. E come quella, che era incarnata controdife, e pasciuta del gusto di quello, che dava a Dio conquesto sacrificio del suo corpo. cercava mille modi di affliggerlo, etormentarlo. Onde una volta rattaccò molte spine, e tutta nuda si ci pose, e rivoltò dentro, come se fosse flata in un dilicato letto, ricordandosi di quello, che Cristo aveva avuto in Croce, divenendole con questa considerazione le spine rose, perche quando i servi di Diosono assaliti dalla same, e dà lor pena il mangiare sciocco, e li rode la veste aspra, e gli infrange il letto duro, e gl'affligge qualfivoglia altra fortedi penitenza, ed afprezza; per molto grave, che sia, tutto diventa loro dolce, e saporito, veggendo quello, che volontariamente Gesti Cristo lor Signore, Padre, e Repati per loro amore. Questi pensieri, e considerazioni erano, come certi stimoli, e svegliatoi, li quali nella Santa Vergine destavano alcuni desiderii così grandi di penitenza, che averebbe voluto sbranare il suo corpo, se Iddiole ne avesse dato licenza. E trovava in ciò si gran gusto, che diceva, che prendeva quei rigori di penitenza, per ripofare dalla gran forza, che interiormente le faceva l'amor di Dio. Questa era la penitenza esterna; ma l'interna, la quale era la contrizione, & il dolor grande d'avere offeto Iddio, era fenza comparazione molto maggiore; come ben dichiaravano le fue continue lagrime, e sospiri, che furono in tanto eccesso, che la posero a pericolo di perdere la vista.

Ma non era tanta la fretta, ch'ella si dava in disporsi, quanto era la dilidiligenza di Dio, non folo in ajutarla, e favorirla fecretamente, ma anche in mofitarle alla fenoperta, quanto l'amava; che pare, che non poteffe ormai più foffrire quel celesfte fpolo tanti defiderii, e clamori della fua fpoña, fenza feopririfi, e parla rela lla libera. Maafpettava, ch' ella finisffe di evacuare tutte le cofe della terra, le quali per leggiere, che fano, impedicono, ed occupano il luogo nell'anima, dove el'abitazione di Dio. Ecosifu, che pochigiorni dopo avet parlato col B. Francesco Borgia, andosfiene d'aviai il suo primo Consessione, di concerta colo la colori di concerta con la colori di controli di contro

e favio del paffato.

Questo cominció a governare l'anima di lei con gran soavità, e dolcezza; la mise in stato di maggior persezione, dicendole, che per piacere intieramentea Dio, non doveva lasciar di farecosa veruna. Trattò di levarle certeamicizie, che aveva, le quali quantunque fossero buone, c'era però qualche superfluità in amare. Lo sentì ella affai : perche sapendo, che non vi era nessuna offesa di Dio, le pareva ingratitudine grande lasciare chi le voleva bene: cofa nella quale ella tanto poggiava contro la fua naturale inclinazione. Egli le disse, che raccomandasse al Signore la cosa per alcuni giorni: e stando una volta in orazione, supplicandolo ad ajutarla per contentarlo del tutto, le venne un ratto così grande, che la cavò di fe : e stando in quest' alienazione di sensi, ledisse S. D. M. queste parole: Ormai non voglio più, che tu abbia conversazione con nomini, ma con Angeli. Questa su la prima volta, che avesse ratti, e che nostro Signore le cominciasse teneramente a parlare nell'anima sua : ed è un linguaggio fecreto, il quale usa Iddio con quelli, che tiene per suoi, e certe parole, che se ben per ordinario non s'intendono con l'orecchie, s' intendono nello spirito tanto formate, distinte, e chiare, che non ne può dubitare, nè dimenticarfene per molti giorni, chi l'ode: e frà effe sonvi molte differenze, le quali altamente dichiara la nostra Santa ne'libri della sua vita.

Le parlò adunque Iddio quella prima volta, e fu ben fua la parola, perche il fuo dire é fare: così le francellò con effe dall'amina turte lea si tezioni del mondo, e con quello foloritrovò fubito in fe quel, che deiderava vedet farto, e quel, che procurando di fare, trovava quali impodi fibile. Quelli effetti cagionò nell'anima di lei quella così potente parola, come conieffa la Santa nel cap 24, del fio libro, dicendo così: \$2^{-inc} bene adempiato, perche da indi in pai mo bò patuo più fremarmi in amiczia, si aver confolaziones, si p'articolare amore, fe mo a perigne, te quali intenda, che lo portona a Dio, e procurano di fervirio. Ne è fino in poter mio, si importa, che finam pararià, è amini, fi non vaggo inlova quello; è fe noni perfona, che trati d'octème: m'è consig eroca tratara con perfona, con fid, al mo patere, il d'octème: m'è consig eroca tratara con perfona, che monitare la latire il tuto per Dio, avendo egli volton in qui montano (che non mi pare che fafe più). Lifa me las ferve tutta convertita in un altra. Non quanque per la quit, son aveca di capità, per la consideratio più, perce vegatamento il configere tatto a traca can a quit, son aveca.

va ardito determinatamente dire, che io lo facessi. Doveva aspettare, che il Signore operasse, come sece, nè io pensai di conseguirlo; perebe io stessa l'avevo procurato, ed era si la pena, che midava, ehe come cosa, la quale non mi pareva disdicevole, la lasciavo, ma quì mi diede il Signoreforza di operarlo.

Come andavano crescendo questi parlamenti, e grazie di Dio ; e de' grantimori, e travagli, che pati in questo tempo la S. Vergine. Cap. XII.

Opo questo primo parlamento, che la Santa ebbe da Dio, come a punto se l'anima sua fosse stata creata di nuovo per la prima parola di colui, che con essa crea, e rinuova le cose, cominciò a vivere nuova vita, ed a star nel mondo, in quanto all'uso, & all'inclinazioni, come fenon vi fosse, ed a tener aliene, e ttraniere da se tutte le cose, che non erano Iddio, ò non l'incaminavano a lui. Non pare, che con questa parola le fosse detto altro, che come alla sposa ne' Canticial 2. Levati sù, ed affrettati amica mia, colomba mia, bella mia, che già è paffato l'inverno. Con le quali parole lo Sposo l'invita a trattare seco nella solitudine de' campi. Nella medefima maniera con quel parlamento l'affrettò Iddio, e la staccò da tutto questo visibile, ed in mezzo del Mondo la pose seco solo, convertendole in folitudine l'interno dell'anima fua, e facendole qui-

vi S. Maestà una dolcissima compagnia.

Da quel di avanti ordinariamente la visitava il Signore con simili parlamenti, alle volte accarezzandola, ed altre avvilandola di quel, che era fervizio, e volontà fua, con un trattar tanto amorofo, ch'averebbe potuto spaventare, se il successo non ci avesse dichiarato quello, che quivi Iddio pretendeva, per salute di lei, e d'altre anime. Ma come sempre vanno accompagnate come forelle la Croce, e le grazie di Dio, e fempre accoppia con fuoi favori qualche travaglio, richiedendo così la natura nostra, che presto svanisce; questi parlamenti, e favori la pofero in nuova, e grandissima angustia. Perche non celando ella nulla al fuo Confessore, ed egli cominciando a dubitare, & a remere, lo conferì con altre persone; & ordinò anco a lei, che sacesse l'istesso da parte fua. Avendo dato conto per mezzo di quel Cavaliere a cinque, ò fei persone, di quanto in se passava, conferendo trà di loro il caso, e trattando del rimedio, tutti ne fentirono male, e si determinarono, che fosse il Demonio, e non Iddio quello, che così le parlava: il che parimente fentiva il suo Confessore : onde imposero, che non si communicasse così spesso, e che procurasse di distraersi in modo tale, che non steffe in solitudine.

Li motivi frà gli altri, ch'ebbero per sentir male dello spirito di lei, furono il vedere tanto crescimento, e così repentino. Come se Iddio aveise altra regola ne' fuoi favori, che la volontà fua: O come se la Santa non aveffe passato venti anni di grandi aridità, e travagli. Ma quello, che più principalmente faceva loro forza, era, che in quella Città li trovava una persona tenuta per gran serva di Dio, la quale a chiamava Maria Diaz, e questa non aveva parlamenti, nè ratti :

Come se perandare a Dio non vi fosse altro, che una strada, ò quella della Santa fosse tanto nuova, che non vi fossero caminati infiniri Santi. In fine con queste ragioni si ingannarono. E permetteva il Signore, che si ingannassero, per esercitare, e persezionare via più l'obedienza, & umiltà della sua serva. Perche sentendo essi, che era il Demonio, benche la luce, la quale ella fentiva, & il profitto, che visibilmente vedeva nell'anima fua, l'afficuraffero; l'autorità, & idetti di tanti fervi di Dio. & il mal concerto, che aveva di fe, le facevano credere questo istesso: e la loro opinione, per effere ella cotanto rimessa, ed umile, s'attaccava anche a lei : e così cominciò a temere di se medesima, ed a procurare di non star sola, remendo d'essere qualche Demonio.

Questo su il tempo, quando il Signore volle cominciare da dovero a provare la sua serva con molti travagli interni, ed esterni : li quali erano ordinati per purificare maggiormente l'anima di lei, e perche più strettamente si congiungesse con lui. Ne racconteremo qui alcuni de'molti, che patì, che non è nuovo, che l'anime, le quali godono da dovero delle cose del Cielo, vivano in molti travagli in terra. Cominciando da' minori; si levò un gran rumore frà le persone, con cui trattava, & anche frà l'altre, ch'in vita loro pare, che non si dovevano ricordar di lei, dicendo, che si faceva Santa, e che quegli eccessi fervivano per ingannare il mondo, e per far parer cattivi gl'altri, effendo migliori Criftiani di lei, fenza quelle cerimonie, e novità, Tali fono i nomi, che il Mondo pone a quello, ch'è christianità, e perfezione, chiamando cerimonie gl'obblighi proprii dello stato, ed esfendo egli pieno di esse, abbomina, e riprova con questo nome tutto quello, che è virtù, e fantità. Con l'istesso inganno tien per novità quello, che suole esser tanto vecchio, e tanto antico nelle Religioni, che non può più stare iu piè.

Con questi detti correva già la Santa nell'opinione di molti di fuori . come svergognata, e notata: Perche communicandosi da una persona all'altra, come cofa nuova il fecreto, cominciò di mano in mano a stendersi, & a publicarsi frà molti. Alcuni l'avvisavano con timore, altri la fuggivano, & altri, che gl'avevano compassione, sospetravano male della fua vita paffata, e veniva loro in penfiero, che fosse stato cattigo di alcuni peccati grandi occulti. Finalmente con l'immaginazione, ch'avesse il Demonio, si figurava loro, che ella medesima fosse Demonio. Quelli, che tenea per amici, già si allontanavano da lei, e questi erano quelli, che li davano maggior morte; ch' era quello ch'ella, come tanto fedele, e grata, maggiormente fentiva. Dicevanle, che l'anima fua era perfa, e notabilmente ingannata; ch'erano fraudi, & invenzioni del Demonio, e che farebbe stata come quella tale, ò altra persona, che si perse, e su occasione, che cadesse la virtù, che teneva ingannati i Confessori. Con queste, e mille altre sorti di besse, e detti l'assliggevano, e tormentavano.

Nè le mancavano in questo tempo grandi infermità, che non era

de'minori travagli esterni: Perche alle volte la stringevano certi dolori tanto gagliardi, che le disordinavano l'interno, e l'esterno, e tenevano di tal maniera l'anima, che non fapeva, che far di se: Ed all'ora le pareva, che averebbe preso più volontieri qualsivoglia martirio, che presto passasse, che questi così continui, e forti dolori. Se bene non fu folo questo tempo, che tali infirmità, e dolori assalirono la Santa, perche le durarono per tutta la vita, come ella stessa di se confessa, benche tacendo il suo nome, nelle Mansioni 6, cap. 8, con queste parole : Io sò una persona, che da che N. S. cominciò a farle que-Re grazie, che sono quarant'anni, non può dire con verità d'effere flata un di senza aver dolori , & altre maniere di patire con infermità senza el'altri gravi travagli. Questi erano quelli, che in questi tempi esteriormente pativa, ed erano i minori; perche gl'interni erano quelli, che in quanto a lei meritavano il nome di travagli. Il primo era il gran tormento, che le dava l'abbattersi in certi Confessori tanto timidi, e poco sperimentati, che nessuna cosa tengono per sicura, di tutto temono, & in tutto fan dubbio, e veggendo cofe straordinarie, si spaventano, e spauriscono soverchio; e particolarmente quando vedevano in lei qualche imperfezione, fubito la condannavano per Demonio, è malinconia, come se dovessero esfere Angeli quelli, a cui Iddiosa questi favori : Ecaminando anche la Santa con questo timore quando andava al Confesfore, perche, come pietra di paragone, esaminasse, e discernesse il suo fpirito. ed egli la condannava, non poteva, se non ricever tormento, e turbazione grandissima.

Sono travagli quefii quafi incomportabili all'anime, le quali defiderano d'andar per una via piana, e ficuta, e contentare in utro Iddio. Tanto più che dietro a quefii feguivano nell'anima di lei certearidità, che pareva, che non fi toffe mal ricordata di Dio, nè s'aveffe a ricordar mai, che vi fosse Iddio per lei. Sopra tutto queflo, quandole cadeva in animo il parerle di non fapere informare il Consessor. Che se bene gli aveva feoperto in si primi movimenti, fenza calente veruno, poco le giovava; perche permetteva il Signore, che steffe così oscuro il suo incelletto, che non era per al l'ora disposi per intendere ro il suo incelletto, che non era per al l'ora disposi per intendere

la verità.

In queste tenebre si nascondeva anche il Demonio, ed aggiungeva alle pene di tei altre maggiori, tappresentandole mille spropositi; come, che era separata, e reprovata da Dio, e questo con una sitrettezza interna tanto sensibile, ed intollerabile, che a nessima cosa può meglio compararsi, che a quello, che pasticono i dannati nell'inferno. Non trovava in questa cod gran tempesta confoazion veruna, perche la grazia si sava tanto nascosta, che ne pure una scintilla ben piccola se ne socca que de la codica del pareva d'averta mai avuta. Imperocche quanto di bene insini a qui aveva afteto, e quante grazie aveva nicevuto dal Signore, tutto le pareva un logono, ed un capriccio: solo vedeva la molittudine de suoi percati, e mancamenti, per accrescrete maggiore.

mente la fua morte. Teneva alle volte l'anima di lei tanto abbandonamento, che nè dal Cielo le venivano altro, che disfavori, e lanciate ; come se Iddio l'avesse voltate le spalle, ò ella fosse qualche fua nemica: e dalla terra altro non era l'offerirle diletti, e confolazioni, che se si mettessero innanzi a' dannati dell'Inferno, a' quali più servirebbono di tormento, che di alleviamento: Perche venendo la pena di fopra, non si poteva tor via con rimedii, che sono quà giù in terra. E come quando Iddio confola un'anima, nessuua creatura è potente a fconfolarla, ( come fi vedeva nell'allegrezza, e contento, di cui godevano i Martiri in mezzo delle maggiori perfecuzioni) così quando Iddio sconsola, non basta tutto il Mondo per dar contento. Se voleva ajutarfi col recitare, era per confolazion fua, come fe non recitaffe, nè pure intendeva quello, che recitava, nè se stessa, equesto avveniva anche nell'orazioni vocali, che per la mentale non eratempo, per non avere a ciò le potenze disposte. Anzi le cagionava maggior danno la folitudine, ch'era un'altro maggior tormento separato. Dall'altra parte non foffriva, nè poteva stare con persona, nè meno che le sosse parlato : e così fe bene fi violentava affai, andava con un difgusto. e dispiacere, che agevolmente se le scorgeva la pena, la quale la stimolava. Soleva pigliare per rimedio (non perche si togliesse, che già vedeva, che per questo non ve n'era veruno, ma perche si potesse meglio soffrire) il darsi all'opere di carità esterne, e sperare nella misericordia di Dio, che non abbandona quelli, che in lui confidano.

Due anni li durarono questi travagli, e pene, benche non fossero sempre ad un modo. E'ordinaria questa via d'aridità, e tenebre ne'gran Santi, ed è la più saticosa, e dura, che vi sia per quelli, che trattano con Dio, che come si nasconde dentro dell'anima loro, e vistà, come in una nuvola, e tenebra ofcura, e dall'altra parte li toglie il discorso dell'intelletto, & il diletto della volontà, li pare di stare in un deserto, ed in una grandissima solitudine, e all'oscuro senza Dio, essendo vero, che all'ora stà più presente, benche più nascosto, coltivando da queste tenebre, dove stà rinvolto, l'anima, e purgandola dall' imperfezioni, per farla degna di fe. Il B. S. Domenico così stette due anni, come racconta la fua litoria, & alle volte fi fentiva tanto affaticato, e disgustato, che non permetteva, che verun Frate gli parlasse. Ed è certo, che la maggior croce, che sentano i Santi, è questa folitudine, tenebre, & abbandonamento di Dio. E poiche all'iftesso Cristo nostro Redentore fece tanta impressione, che non lamentandosi della Croce, de'chiodi, de'dolori, nè delle piaghe, di che era pieno da capo a piedi, si lamentava al Padre eterno di questo abbandonamento; non è gran fatto, che li Santi lo fentano, e con esso s'asslig-

ghino, turbino, e querelino.

fospensioni, e l'orazione, che faceva, e domandasse a Dio, che la guidasse per altra via.

In mezzo di questi travagli parla il Signore alla Santa, e l'assicura, e quieta. Mostrafile Cristo nostro Redentore con cominue, es manirabili visioni; e delle molte assirizioni, che per questa causa parì. Cap. XIII.

"Hi trarrà dalle mani di Dio l'anime, che egli ama ? O chi torcerà le strade, che egli addirizza? Obediva fedelmente la Santa. e per non perdere Iddio, fuggiva quanto poreva le occasioni de suoi ragionamenti, e vinceva il suo proprio giudizio, e sentimento, per seguire con umiltà quello, che il Confessore lediceva, e con quelto isteflo si rendeva più bella a gl'occhi di Dio, e glieli rapiva; ed innamorato. e vinto dalla fua umiltà, ed obbedienza, mentre ella più fuggiva, più la cercava: e se schivava l'Oratorio, per non trovarsi con lui, egli veniva a parlare con lei ne i claustri, e luoghi communi: e se si ritirava, per non fentire le fue parole, in mezzo della conversazione subiro la rapiva à se, e dolcemente le parlava. Con questo, e con quanto le dicevano i Confessori, rimaneva stupita, e perturbata, in sin a tanto, che N. S. non l'afficurò, com'ella stessa racconta con queste parole : nelle quali ben si conosce il travaglio, che la Santa patì, e la gran confidanza, la quale aveva in nostro Signore. A me (dice nel cap. 26.) nessuna consolazione era bastevole, quando pensavo essere possibile, che tante voltem avesse a parlare il Demonio : perche quando non pigliavo ore di solitudine per l'orazione, facevami il Signore raccorre nella conversazione, e senza poterlo io stuggire, mi diceva quello, di che resta servito, e benche contro mia voglia, mi bisognava udirlo : e standomene adunque una volta sola senza avere pur una persona, con chi sfogarmi, nè potevo dire uffizio, nè leggere, ma come persona attonita di tanta tribulazione, e timorosa, che il Demonio non m'ingannasse, rimanevo inquieta, ed affannata senza sapere, che far di me: ( in questa afflizione mi trevai alcune volte, e molte, se bene non mi pare veruna in tanto estremo) stetti così quattro, ò cinque ore, che ne dal Cielo. nè dalla terra vi era consolazione per me, ma mi lascio patire il Signore, temendo mille pericoli. O Signor mio, come sete vero amico, e come potente: quando volete, potete: non lasciate mai di volere, per quelli, che vogliono voi : lodinvi, Signore, tutte le cose del Mondo. O chi alzosse la voce, per dire quanto sete sedele a vostri amici. Tutte le cose mancano : ma voi Signore di tutte, già mai non mancate. E più a basso torna a dire: Mi manchi ogni cofa, Signor mio, ma se voi non mi abbandonate, non mancherò io a voi. Vengano contro di me tutti li dotti, perseguitimmi tutte le cose create, tormentinmi i Demonii, non mi mancate voi, Signore, che io bò esperienza dell'utilud, con cui liberate chi in voi folo si fida.

Ora stando in questo con gran travagio (non avevo per anco all'ora cominciato ad avere veruna visione) solo queste parole bastarono per levarmi d'assamo, e quietarmi assotio: Non aver paura, sigliuola, sono io. non ti abbandonarò non temere. A me pare, secondo ebe stavo, ebe fosser o metissie per persuadermi a quietarmi molte are, e e te mos sarebbe slavo bandiante verno. Ed accomi con queste sobe quietas, con oresetza, e come, on sicuria, con una quiete, e luce, ebe in un punto vidali l'amma mia faita un altra e parmi, obe disputaris con utulo i mondo, ebe era Idalio.

Oltre la molta ficurtà, che casionò nell'anima di lei quefla parlata del Signore, che tanto l'afficurava, fu una gran grazia quella, che all'ora le fece Iddio in darle quella libertà, ed animo contra i Demoni. Perche effere un'anima, che da dovero ferve a Dio, timorofa di altro, che di offenderlo, è grandiffimo inconveniente, perche è un fare aggravio a così grande, e potente Signore, cui ferve, te-

mere altri, che lui.

Da li avanti, flaccata già con quefti favori di Dioda tutte lecofe della etra, e rimeffa tutta al governo di lui, e fortificata con quefte grazie, correva per la via della via spirituale con la prosperirà, e velocità, che sinole una nave col vento in pupa, e con buonaccia, che ogni coia l'ajuta a correre; è ci l'Signore andava ogni di accrescendo le mencedi, passinole in molte maniere. Alle volte le rapprefentava i siou mancamenti con tanto chiaro conoscimento, che le pareva, che l'anima sua foste al giudizicoli Dio. Altre l'avvisuava d'alcuni sito pericoli, e d'altre persone. Altre le rivelava cose stuture molti anni avanti, che sinceedesse, come a sino luogo si dirà: e fanalamene altrevolte gl'infegnava altissime verità; con che andava sempre aumentando, e megliorando l'anima sita.

Ma non molto dopo così gran prosperità, le vennero nuovi timori, con nuove, e maggiori grazie: Perche stando un giorno del glorioso S. Pietro in orazione, viddesi appresso, (ò per meglio dire) senti N.S. Gesù Cristo; e vedeva, che sua Maestà era quella, che le parlava; non perche la vedesse con gl'occhi corporali, nè meno con visione imaginaria, ma perche l'istesso Signore le dava ad intendere, che era lì, ma senza mostrarsele, e questo era tanto certo, che non le lasciava di ciò dubblo veruno. Lo fentiva chiaramente stare al suo lato dritto, e che era testimonio di quanto faceva, e nessuna volta, che non stesse molto diffratta, poteva dubitare, che non le fosse appresso. E non essendo vifione imaginaria, non vedeva in che forma, nè meno lo sapeva dare ad intendere, perche questo è un negozio molto intellettuale, e passa molto nell'interior dell'anima, dove il Demonio non può entrare, e per quella stessa ragione, come affermano i Santi, sono più certe, e di meno fospetto, ed inganno queste visioni, che l'altre, e fansi con molta luce spirituale, con la quale Iddio raccoglie all'interno l'anima, le infonde una notizia più chiara, che il Sole, di quello, che vuol rappresentare, fenza mezzo difigure, nè di fenfi.

Fù questa la prima visione, che ella intendesse, che era di Dio: perche se bene nel principio, come dissimo di sopra, vide Gristo alla Colonna; non la tenne per visione di lai, non sapendo, che potessero occorrere simili cose. Ora parimente con questa novità si videe tutta tutbata.

....

bata, e le cagionò al principio gran timore. Non faceva se non piangere, fe bene in dicendole il Signore una fola parola, rimaneva quieta, con favori, e senza timore alcuno. Lo disse subito al suo Consessore, al quale fece questo caso non meno novità, che alla Santa, e volendo esaminarlo, le domandò in che forma vedeva Cristo? rispose ella, che non lo vedeva: e dicendole, come sapeva, che sosse Cristo, se non lo vedeva? Rispose la Santa, che non poteva lasciare d'intendere, che le stava vicino, perche lo vedeva, e fentiva con più chiarezza, che se lo vedesse con gli occhi corporali: E domandandole di nuovo il Confessore, chi diffe, the foffe Gesù Crifto ? Egli mel diffe, rispose la Santa, molte volte, ma innanzi, che me lo dicesse, si impresse nel mio intendimento, che era egli. Che sì come nel Cielo veggono ora l'anime de Beati Cristo. fenza che per ciò abbiano necessirà degli occhi del corpo, ò dell'imaginazione; così al modo fuo avviene in queste spirituali visioni, che Iddio rappresenta all'anima, dandole così certa notizia di se, come se il

vedesse con gli occhi del corpo.

Paísò alcuni giorni, e quasi intorno ad un'anno con questa visione molto contenta: perche una compagnia così buona, e così ordinaria. non poteva non cagionarle molto giovamento. Stava tutto il di in orazione, e viveva in modo, che in tutto procurava di contentare il Signore, che teneva presente, e per testimonio della sua vita. Poco dopo venne S. D. M. a mostrarsele più alla scoperta: e se bene non su per gl'occhi del corpo, fu per visione imaginaria, che è un modo di vedere . nel quale Iddio fi rapprefenta tanto al vivo nell'imaginazione, che per essa si cape, e vede tanto chiaramente, come con gl'occhi corporali. Ma perche la natura nostra è debole, ed incapace, che si ci mostri vicino così gran tesoro, e se le communichino tanti beni, e diletti in una volta; se le andò mostrando il Signore a poco a poco. E così in pochi giorni, che le faceva ombra, e la circondava con la fua prefenza intellettuale, frando in orazione, le mostrò solo la mano con sì gran bellezza, che non si può esprimere: e di lì a pochi altri le manifettò il suo divino volto, che la lasciò affatto afforta, ed elevata; nè si fermò questo divino sposo in fin a che un giorno di San Paolo, le rappresentò tutta l'umanità facratiffima, con quella bellezza, e maesta, con cui era risufcitato.

Cagionolle questa grazia nell'anima incredibile diletto, e grandissimo profitto, se bene nel principio pare, che il vedere cosa così bella, esopranaturale, la turbaffe, e cavasse di se : perche quella così gran Maestà, e quel potere insieme di Dio, rappresentossi all'anima così al vivo, che con ragione giudicava, quanto dovrà effere terribile il vedere il giorno del giudizio la Maestà di questo Rècon rigore, e con la spada in mano contra i cattivi; poiche il vederlo gloriolo poneva nell'anima tanto timore, e riverenza. Che questo è proprio delle visioni di Dio, che nel principio, & a prima vilta cagionino nell'anima una certa forted'orrore, e spavento, che trema il corpo, e turbasi l'anima, ma i fini fono di gusto, e soavità, come lo sperimento Daniele Profeta, ed altri Santi. Al contrario di quel del Demonio, che entra con foavirà, e finifce con aridirà, turbazione, e difgulto, come infegnava quel gran Padre Antonio a fuoi Monaci, e lo riferifce S. Atanafio nella vita di lui.

Laféelle quefta visione vera umità, consusone, e pentimento de' suoi peccari, che anche con vedere, che Iddio le mostrava amore, non sapeva dove metressi. Le rimasse parimente ranto impressa nell'anima quella Maessa, è cellezza, che non se la pose mai dimenticare, salvoche quando il Signore voleva, che parisse aridità, e solirudine molto grande, di che diremo avanti:

Frà gl'altri effetti, che questa visione di Cristo lasciò nell'anima di lei, uno ve ne fu molto grande, il quale ella racconta con queste parole nel cap. 33. della fua Vita. Dal veder Crifto mi rimase impressa la sua grandissima bellezza, e la tengo oggidì; perche per questo basta solo una volta, quanto più tante, che il Signore mi fà questa grazia; rimasi con un profitto grandissimo, e fu questo. Avevo un grandissimo mancamento. donde mi venivano gran dami, ed era questo, che cominciando ad intendere, che una persona mi voleva bene, se mi entrava in grazia, mi affezionavo tanto, che mi occupavo di mala maniera la memoria, per pensarvi, se bene non era con intenzione d'offendere Iddio, ma mi compiacevo di vederla, e pensar in lei. e nelle cose buone, che in essa vedevo. Era cosa tanto nociva, che mi tene. va l'anima molto perduta. Doppoi che vidi la bellezza del Signore, non vedevo nessuno che a comparazione di quella mi piacesse, nè mi occupasse. Che con porre gl'occbi della considerazione nell'imagine, che bo nell'anima mia, sono rimasta tanto libera da questo, che da poi in qua quanto veggio, mi par brutto . a comparazione dell'eccellenze , e grazie , che in questo Signore vedevo. Ne vi è sapere, ne maniera di delizia, che ora stimi nulla, a comparazione di quelle, che è udire una sola parola detta da quella divina bocca. quanto più tante? E tengo per impossibile, (se il Signore per li miei peccati non permette, che io perda questa memoria) che nessuno me la possa occupare in modo . che con tornarmi a raccordare un po betto di questo Signore, non rimanga libera. E più a basso dice: Cominciommi a venire maggiore considanza di queflo Signore, in vedendolo, come chi aveva con lui conversazione così cominua: vedevo, che se bene era Iddio, era nomo, che non si maravigliava delle fragilità degli uomini ; che intende la nostra miserabile composizione soggetta a molte cadute per il primo peccato, il quale egli era venuto a riparare. Posso trattare esso come un'amico, se bene è Signore : perche intendo, che non è come quelli, che qua teniamo per Signori, che tutta la Signoria pongono in autorità posticcie, vi ban da essere ore di parlare, e persone determinate, che li parlino . &c.

Lascio parimente questa visione l'anima sua un'altra, sempre incorporata in Dio, e parevale, che di nuovo le communicasse in grado altissi-

mo un vivo, ed ardente amore.

Non fu solo una volta quella, che il Signore le fece questa grazia, ma molte; benche non sempre con la medesima chiarezza, maestà, e splendore, come la Santa dichiara nel cap. 28. della sua vita.

wolte (dice) era tanto in confuso, che mi parvo imagine, non come iritratti di quà che per molto persitti, che siemo (e ribà visiti d'assai bioni) è sicochozza di pensare, che sia simiglianza sirà l'uno, e l'altro, in melliona manitra; se non, ne più nè mento, come è fra una persona viva, e ai si so rivatto. Che per bone che sa avanto, non può siere tano naturata, che si sia soni verga, che è cola morra. Ma lastimo quello, che qui vivan a proposito; e motto al sinsi della lettera. Non dice, che sia comparazione, che quelle mai soni tanto giuste, ma verita, se vi è differenza state, qualte s'rà il vivo, d'il dipinto, ni più nè metria, che viè differenza state, qualte s'rà il vivo, d'il dipinto, ni più nè mesis consicres, che è somo, d'il disti, non come statu ant s'spolero, ma come ne si ci dopo d'altre rississato. E viene alle volte con si gran Marsià, che non vi è ciò possa di distiture, che non si che si la significa della distiture, che mo si ci cio sono vi è ciò possa di distiture, che mo si ci vicia della significa si con si gran si della si con si con di quella si sunto padrome di quella stanza, che pare, che l'amma tutta liquestata si vegga consistenzare in Cristo.

ciocche più patisse, e si umiliasse la sua serva.

Ma follecitò tanto il Signore a farle quelle grazle, e favori, & a dichiarare quelta verità, che presto le tolse il dubbio, che fosse capriccio: Perche come ella racconta nel medesimo cap. S'io fossi stata molti anni imaginandomi come si dovesse figurare così bella cosa, non avrei potuto, ne saputo. perche eccede tutto quello, che qui imaginare si può, ancor della sola bianchezza, e splendore. Non è splendore, che abbagli; ma una bianchezza soave, elosplendore infuso, che da diletto grandissimo alla vista, e non la stanca; ne la chiarezza, che si vede. per vedere questa così divina bellezza, è una luce tanto differente da que-Ra di quà, che la chiarezza del Sole, il quale veggiamo, pare una cofa offuscata, a comparazione di quella chiarczza, eluce, che si rappresenta alla villa, che non si vorrebbono aprire gl'occhi: Ecome vedere un'acqua chiarissima, che corra sopra un eristallo. e riverberar in lei il Sole, a comparazione d'una torbidissima, edoscura. ebe corra sopra la superficie della terra, non perche rappresenti Sole, ne la luce fia some quella del Sole, infomma par luce naturale, e questa artificiale. Eluce, che non bà notte, ma rilucendo sempre non la turba nulla. In sine è tale, che per grande intendimento. che una persona avesse, in tutto il tempo di sua vita non si potrebbe immaginar, come è. Ela mette Addio innanzi così presto, che non ci sarebbe nè pur tempo d'aprire gl'occbi, se bisognasse aprirli; ma non importa più il tenerli aperti, che serrati; quando il Signore vuole, ancorebe noi non vogliamo, si vede. Non viè divertimento, che basti, nè si può resistere, nè basta per ciò la diligenza, ò lo studio.

Quelle, ed altre ragioni diceva la Santa a'fuoi Confessori, per darli ad intendere, che non erasua imaginazione, com'erano, che la bellezza, e bianchezza d'una mano superava ogni nostra imaginazione: It

fucce-

fuccedere queste visioni senza ricordarsene, nè averci giammai pensato, è vedere in un punto rappresentarsi cose, che in gran tempo non potrebbono concertarsi nell'imaginazione: onde le pareva impossibile, che vi fossero, lasciando da parre, che non farebbono le grandi operazioni, che in lei cagionavano. E diceva, che ci è la differenza, quando è dalla nostra imaginazione, e quando è da Dio, che è da un'uomo, il quale è soprapreso in uno istante da prosondo sonno, ad un'altro, che volesse fingere di dormire, estasse desto, per non essergli venuro il sonno: che quelli desiderando, se n'hà necessirà, ò debolezza di resta, si addormenta in sè, e sa le sue diligenze, ed alle volte par qualche cosa, ma se non è fonno davero, non lo fostenta, nè da forza alla testa, anzi avviene, che rimane più stracca. Così è in parte quì, che quando è la vi-Gone formata per l'imaginazione, rimane l'anima invanita, ma non fostentata, e forte, anzi tlanca, e disguttata. Ma quando è da Dio non può esprimersi la ricchezza, che rimane nell'anima, & anco il corpo rimane con più foavità, e conforto.

Oltre a quefte ragioni apportava anche la Santa altre comparazioni; ma turro le giovava poco, perche i Confeitori el deffero credito. A lei operò effendo gia tanto afficintata da Dio, e tanto arricchita co fuoi doni, non farebbe flato potente tutro il Mondo per darle ad intendere, che non fuffe Iddio: e coal lo diceva, certificava, e dava chia-re ragioni, che fe i Confeitori non fi foffero accecati (permettendo così il Signore) facilmente farebbono potuti perfuaderfi: perche oltre le detre (come ella narra nel capa-28, del fuo libro ) diffe foro un zioca-

no la seguente:

Quefte ragioni ancora diceva il Confessore in diresa della S. Vergine (che già pare, che l'anadasi e redendo, e degli sloo la pigliava per lei) e se bene egli era molto discreto, dotto, e santo, era però ranto umile, che non si ndava di sè; e questo anco ridondava in danno, e retavaglio maggiore della Santa: che anche egli li pati grandi, e gli bissognò valersi della virrà, che aveva per sostire le dicerie, e le mormorazioni d'altri. Perche alcuni dicevano, che si guardatica di ela jeccioche non ingannaffe anco lui il Demonio, credendo parte di quello, che diceva. Gli allegavano efempio d'alire perfone, che avevano parito grandi illindoni per loro, e danni, quelli, che le confessavano. Era parimente tormentare la Santa per un'altra via. P. rehe alcuni fervi di Dio, che la maneggiavano, e non s'afficuravano del camino, che faceva, parlando ella narvedutamente alcunecore, che cili e pigliavano in fento di verso da quello, che ella le diceva; e domandandola eglino d'altre, rilepondeva con facilità, e femplicità; pareva loro, che li volessi instignare, e, che si tenesse per favia, e che fosse poco umile, e così non tenendo ciò per buon fegno, bistimavano ogni coda: ma quello, che ella più fentiva, era la contradizione di persone, le quali chiaramente vedeva, che erano servi di Dio.

Per guella firada part tanto, che fe il Signore non l'aveffe favorita affai, jarebbono quelte cofe l'atte ballanti, (come ella dice nel cap. 28, della fiua vita) a torle il giudizio. Alteme vote (dice) mi vedevo a termine, che mo flavore obe farmi, feno malgare glio cobi al Signore, probe contradizione di buoni a suna domiccinola cuttiva, debole, come vo, e timida, mon per mulla a dirlo: e con avere in pollan nella vita mia granuffimi travugti, quee flo è de moggiori. Piaccia al Signore, che io habbia forvino qualebe poro à S. D. M. in anello, come filo hon certa, che la fervinemo anelli, che mi bindi.

mavano, e riprendevano, che sutto è ftato per mio gran bene.

Pare che sa serva o seu la visione, ma a me bàreca tao giovamemo prandez perche mi diede ad intendere quello, che signicava : peso adopoi o mi vida di quassi in quella shataghta, e combbi esfera quella visione un ritratto del Mondo, che quanto è in esso, para bebita arma per esfractere la povera anima. La siamo quelli che mon servamo molto al Signore, e gl'omori, le facultà, i deteti, e labre cosse simili, melle quala è chara, che quando mon si guarda, si sevale presa, à almem procuramo tutte quelle cost allectione più i ma gl'emici, paremi, e, quel che più mi sa si supre, persono molto monor, alcune volta la combattomo, et de combattomo de combatto del combatto del combattomo de combatto del combatto del combattomo del combatto del combattomo del combatto del combat

quello, che s'è detto addistro, come farebbe humo avvenimento per abbarrier si unita offinto. Es quello la margio per fenciore (parci ano ) di quante, ribò patte. Deco, che mi wedevo alle volte da tutte le bande tonto oppreffo, che fo-lo torvave rimetto in algra ef fecci il al cido, e chiammet dello. Dis riondave misto in algra ef fecci il al cido, e chiammet dello. Dis riondave bene di quanto avvev veduto in quella vificor: e mi fece buon givoammeto per mon confitor moto di neffino, perebe non vi è cofa che fia fabbie, ecetto Id. dia s'entre in quelli grant travagli il Signore mi mandava una perfona da fua parte, che mi procriffe in amore, come me l'avvevu moltrato in onella wificor.

Durarono questi travagli in questo punto quasi trè anni : ne'quali N. S. la visitava ordinariamente con queste visioni, e con la presenza sua. Volle il Demonio con la sua astuzia, edarre contrasare queste visioni : e così le si rappresentò trè, ò quattro volte, prendendo la medelima immagine, e forma di Crifto: ma fe bene pigliava forma di carne, non poteva però arrivare a dare quello (plendore, e gloria di sè, che dava l'ifteffo Iddio: e come l'anima della Santa era ufata a quella luce, e Maesta, che in Cristo vedeva, agevolmente conobbe quella, che il Demonio contrafaceva: che, come la persona di buon gusto avvezza ad una vivanda di molta dolcezza, e foltento, se ne volesse porre un'altra in bocca, che se le affacesse nell'esterno, ma le fosse molto differente nel gusto, per essere aspra, e cattiva, agevolmente la conoscerebbe, e la gettarebbe subito via; così accadeva alla Santa, che in un punto conobbe la differenza dello spirito cattivo, e subito l'anima fua lo ributtava, e scacciava da sè: perche sentiva gran confusione, insipidezza, e disgusto, ed una inquierudine, che questa fola bastava per testimonio, che non era Iddio.

Per obbedire à suoi Consessor la Santa Madre Teresa resisteva con modo straordinario à queste grazie di Dio: E come il Signore le ne fece dell'altre di movvo, E in particolare gl'apparve un Serasino, ebe con un dardo le feriva il cuore. Cop. XIV.

Du anni e mezzo continuò il Signore a moftrarfele affai ordinarva refinicirato, e nella medelima maniera, che lo vedeva per ordinario nell'Olifia, e dalcune volte, che flava la S. Vergine in qualche tribulazione di Vavaglio, per condolar la emoftrava le fue pigabe: altre fele rapprefentava, porrando la Groce in fpalla, ô nell'orro, e da leune fiase e ben poeche, coronato di fpine: Ma fempre con la carne glorificata. Reflava canto imprefia nella memoria di lei quella divina immagine, che fece, che Gio: della Pegna, Rezioniero, cioè Beneficiao di Salamanca, il quale era della regina Pazioniero, cioè Beneficiao di Salamanca, il quale era della regina per e damico fio, le dipingefeu nu Grifio contorne alla furi in dipingere, e damico fio, le dipingefeu nu Grifio contorne alla furi in dipingere, e damico fio, le dipingefeu nu Grifio contorne alla furi in dipingere, admico fio, le dipingefeu nu Grifio contorne alla furi di tutti i pitrori non arriva da gignagliare, e anco in parre, la bellezza di quello, che in finili vificini in vede, nondimeno non credo io, che egli facedie mai cofa, che a quella arrivafic.

Ma quanto più andava crefcendo con queste grazie nell'amore, ed erano maggiori le ricchezze, & i tesori, che il celeste Rè depostava nell' anima sua, tanto più crescevano i dubii, e le contradizioni di quelli, che la confessavano. Credevano già tanto per certo, che sosse il Demonio, che alcune persone la volevano scongiurare: e la Santa non si attentava a contradirli, perche vedeva, che era peggio, ed anzi si confermavano più nella loro opinione, parendo loro, che foife poca umiltà, che ella volesse intendere il contrario di quello, che esti dicevano. E mancandole il Confessore ordinario della Compagnia di Gesù. con subentrare in luogo di lui un'altro, al quale diede conto di quanto paffava nell'anima fua, le diffe chiaramente, che quello, che ella fenriva era il Demonio. Ecosì le comandò, che già che non gli poreva refiftere, sempre che vedesse qualche visione si tegnasse, e gli facesse le fiche, e che tenesse per certo, che era il Demonio, e che per questi mezzi Iddio la guardarebbe. Terribile fu questa obbedienza per la Santa: perche le vitioni erano tali, che quelle ittesse l'afficuravano, e davano testimonio di sè; oltre gl'altri molti, che già aveva dall'istesso Dio, che tante volte l'aveva afficurata, e dettole, che era egli, che così la favoriva, ed accarezzava, e già pareva, che ella di ciò non potesse dubitare, come di sopra abbiamo detto.

Questo comandamento la pose in gran perplessità, e nella maggiore angustia, che in sua vita avesse. Perche da una parte vedeva nel suo Confessore Iddio, e parevale, che fosse l'istesso Iddio quello, che le comandava, e che quanto più erano repugnanti al nostro senso le cose d'obbedienza, ditanto maggior merito, e frutto fossino: Dall'altra diceva, che se il Confessore rappresentava Iddio, e perciò doveva obbedirlo, e riverirlo; quanto più dovea far ciò all'istesso Dio, che essa vedeva, e fentiva chiaramente, che le parlava? E se in questo avesse avuto dubbio, non farebbe stato gran fatto foggettare il suo giudizio, e chiudere gl'occhi a quello, che il Confessore le comandava: ma sapendo ella con tanta certezza, che era Gesù Cristo quel, che la visitava, e la maneggiava, teneva per una obbedienza intollerabile, l'averti a fegnare quando il vedeva, come se fosse il Demonio, e (cosa che pure a pensarla, le faceva orrore ) farli le fiche, come a rale. Queste ragioni angustiavano dall'una parte e dall'altra l'anima sua, e la tenevano afflittisfima: ma in fine si risolse a seguire il più certo, che era la via dell'obbedienza del Confessore, e cattivando il giudizio, quant'ella potette, dererminossi di fuggire da Dio, per Dio, e fare quello, che il Confessore le comandava, non facendo conto del fuo giudizio, e fentimento proprio, fe non come fe non fosse.

Moûrô in ciò la Santa Madre, quanto ben radicata renefse nell'anima fua quella altifilma viruò dell'obbedienza, e come le erafchiava, non folo nella volontà, ma anco nell'intelletto, che fuole efsere obbedienza di pochi. Moftrò anche quanto più conto deve fari de' mezzi ordinarii, che Iddio hà pofti nella fina Chieta, per faltute dell'anima, che degli fitaordinarii, benche fiano fuoi : perche feguendo quelli, fif gia

Iddio, e per camino più certo, e ficuro, fenza pericolo d'errare, ò cadere; ma questi altri per ficuri che pajano, fono pieni di mille pericoli, ed inganni. Con questa determinazione vievva in gran pena: Onde chiefe al Signore, che la liberaffe dal feliere ingannata, e faceva ciò tempre con molte lagrime, e l'itelfo domandava a glorioli Apostoli S. Pierro, e. S. Paolo, ne quali aveva molta confidanza, che la dovestico ajutare; perche la prima volta, e che il Signore gil apparve, fun el lorogiorno, ed eggi le promise, chi esti la guardarebbono percha non foste ingannata. E così molte volte vedeva questi Santi Apostoli atsia chiaramente

al lato manco di Cristo Nostro Redentore.

Con quella confidanza obbediva al Confessore, e gli credeva, contro tutto quello, che a lei pareva. E quando Cristo le appariva, si faceva il fegno di Croce, e gli faceva le fiche, e per non si fegnare tante volte, prese per costume di portar una Croce in mano. Le fiche però non le faceva così ordinariamente, perche gl'era cofa penofissima il ricordarsi dell'ingiurie, che Cristo aveva patito nella sua passione : e lo supplicava con grand'umiltà, e lagrime a perdonarle, perche lo faceva per obbedire a chi era in luogo di lui, e che non ce lo attribuisse a colpa, poiche erano i ministri, che egli aveva posti nella sua Chiesa quelli, a quali obbediva. Il Signore le rispose, che ella faceva bene ad obbedire, e che egli faria, che fosse intesa la verità: come ben l'intesero dipoi, e si disingannarono i fuoi Confessori, col vedere segni chiari, che era Iddio, e con altre testimonianze, come avanti diremo. Approvò Cristo in ciò l'obbedienza di lei, benche efteriormente fosse con segni di disprezzo fuo: e porendo S. D. M. dar luce a'Confessori, perche conoscessero. che egli era quello, il quale così amorofamente gl'appariva, e carezzava la fua ferva : permife , che in ciò s'ingannaffero , a fin che s'intendefse, che essi erano uomini, ed ella più che Donna; poiche provata con sì rigorofi comandamenti, obbediva, come un'Angelo di Dio. Non fi fermò quì il travaglio di lei: perche avendo apprelo li Confessori, che fosse del Demonio, non si contentarono delle prove fatte, ma trattarono anco di torle l'orazione. E di questo disse la Santa, che s'era adirato Cristo, e dertole, che rispondesse loro, che quella era una tirannia.

Pafiando adunque avanti quelle visioni, e grazie del Signore, stando una vojta la Santa alla prefenza di Gristo con una Groca in mano, come era ustat difare, ed era quella che portava nel Rofario, gile la rolse il Signore, e torno poi a relittuirela, ma affai migliore, che non l'aveva prefa: Perche era di quartro pietre grandi, e senza comparazione più preziose, e ricche, che diamanti, e vi erano foclopite le cinque piaghe di molto gentile, e graziosa fattura: e le disfe, che sempre così per l'avvenire averebbe veduto quella Groce. E così so, perche di la vanti non vedeva più il legno, di che era fatta, ma solo queste pietre. Quella gioja, e secreto d'esta però appriva solo a gli occhi della Santa, veggendoli da gli altri la Croce nella medetima maniera di prima. E non è movo, che Iddio dia quelle gioje, e caparre a quelle, che clegge per sue sposte i del dio dia quelle gioje, e caparre a quelle, che clegge per sue sposte i con sono con sono canarano Sant'Anto.

ninonella 3, par. della flor. rit. 13. cap. 19. § 10. e Fra Raimondo nella vita di lei: alla quale pofei ndi tonu 'anello di'orn, e di perle, e del la fola, e non altri lo vedeva. E prima aveva fatta l'itlefia grazia a S. Cecilia, alla quale', come rifertifee Metafrafte rella vira di lei, porto l'Anglei olue ghirlande dal Paradifo bellifitme, delle quali godeva ella fola, e di liuo pio O valeriano, e foli le vedevano, flando cetare a gl'attir; i venne poi quella Crocei n potere d'una forella della Santa Madre, chiamata D. Giovanna d'Aumada, che abitava in Alva, e furono per mezzo deffa ope-

rati alcuni miracoli, come avanti diremo.

Con queste prove era ogni di maggiore l'aumento delle grazie : perche erano tante le condoglienze, che la Santa faceva con il Signore, veggendosi obligata a sì grandi eccessi, che egli medesimo la faceva crescere nel fuo amore: Alla fine formontò la luce al fuo luogo, disfece la nuvola, e dichiaroffi la verità: Perche di lì a poco tempo cominciò la Maestà Sua come aveva promesso, a dare più chiare mostre, che era egli. accendendo nel cuor di lei un fuoco così grande di amor di Dio, che abbrucciava, enemoriva. Pareva, che dal più intimo dell'anima, dove abita Iddio, fosse salita qualche scintilla a guisa di raggio, eche l'avesse percosta, e la volcsse abbrucciare, e consumare : si fentiva strappare l'anima dal defiderio di vedere Iddio, e non fapeva dove cercare quella vita, se non nella morte. Sentiva tralicosi grandi di quello amore, che non sapeva, che farsi: perche nulla le sodisfaceva, nè capiva in fe, se non che le pareva veramente, che l'anima si volesse separare dal corpo. Da una parte pareva, che il Signore si nascondesse da lei, e dall'alira la stringeva con l'amor suo con una così dolce pena, che per all'ora l'anima sua non si sarebbe mai voluta partir da lei. Andava come una Cerva ferita', perche le aveva ficcato una faetta nel più vivo delle viscere, e del cuore: e la saerta pareva, che fosse atrofficata, per odiar se per amor di quello Signore, eco l colpo, econ la piaga ardeva. fenza sapere, che sar di se: S'univano nell'anima di lei con un sottile artificio due estremi, che erano intieme una gran pena, & una gran gloria, che la facevano andar pazza: la pena era vedersi assente da chi l'aveva ferita, e dolcemente ripeteva spesso quel verso del Salmo 41. Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, na desiderat anima mea ad to Deus . de.

con

con si dolce piaga, & ardere in un fuococosì foave, & amorofo, che non vi è diletto in quefta vira, che a lui s'agguagli; e così avvien fra quefti contrarii; perche ne poteva defiderare, che quella piaga le fi fanaffe, per effere d'amore, ne averebbe cambiato quella pena, e tor-

mento con tutti i diletti del Mondo.

Crescendo quest'impeti, e questo suoco nella Santa, ebbe alcune volte la feguente cara, e maravigliofa visione. Vedeva presso di se un' Angelo in forma corporale, piccolo, e di bellissimo viso, così acceso, che a lei pareva, che fosse uno de Serafini, liqualiardono tutti d'amore: Aveva nelle mani un lungo dardo d'oro, il quale aveva un poco di fuoco in punta: con esso l'Angelo la feriva nel cuore, e le passava infino alle viscere, e nel trarlo fuori, parevale, che se le portasse dietro, e la lasciava rutta ardente nell'amor di Dio. Il dolore era così grande. che senza potergli resistere, le faceva dare alcuni piccioli gemiti, che per darli grandi non aveva forza, benche fossero grandissimi nel senfo. E se bene dall'altra parte era molto eccessiva la soavità, la quale da questo granditimo dolore traeva nell'anima, non permetteva, che se le togliesse il dolore, nè che si contentasse d'altra cosa minore di Dio. I giorni, che le durava questa visione, che furono parecchi, perche non fu una volta fola quella, che l'Angelo la feriva, e le cavava il cuore, andava come fuor di fe, e non voleva nè vedere, nè parlare, folo godeva di andare in quella saporita pena, che per lei era maggior gloria, che quante frà le creature ne sono.

Soleva anche in questi tempi il Signore destare l'anima di lei con altri molto infiammati affetti d'amore; perche alle volte suor d'ora, standoella recitando vocalmente, e seoza pensiare a coste interne, pareva che le venissi sono presenta a la constitución de la come se in un fubito venissi se in se in communicassis a turti con sovavissimo odore. Non che fosse odore, ma lo chiamiamo così, perche s'intenda, e si espichi qualche parte di quella loavità, e così gran conforto, che si fente. Vuole all'ora il Signore dare a conocere, che sta qui presente, e così muove nell'anima un saporito desidento di goder di ul, e con queflo la delta a far grandi atti, & ad occuparii nelle siuc loti. Quando il Signore communicava alla Santa queste grazie, che carho detto, che pure era affai ordinariamente) non cera cosa, che le desse per la con-

come ne gl'impeti, che detto abbiamo.

Come la Santa Vergine aveva gran ratti, per li quali molte volte il suo corpo era elevato in aria. Cap. XV.

Con questi Impeti così infocati di Dio, e con le infiammazioni così dava S. D. Maestà abilitando più, per farla più degna di unitla s'e. Imperocche i vivi desideri di Dio, con i quali l'anima s'ua ardeva nell'amo di lui, desiderando uscir di se, e trassormarii tutta in Gesù Cristo, che

che teneramente amava, furono presto adempiti: Perche essendo quella scintilla, e gran ferita d'amore, che di sopra dissimo, cresciuta, e co'l desiderio grande, che aveva d'esfere abbrucciata tutta nel suo spofo, e come un'altra Fenice, rinovarsi in quel suoco; mosso Iddio a pietà d'averla veduta patire tanto tempo, stando ella così monda, e purificata, determinò congiungersi con lei, e mostrarle cose del Regno, che le aveva apparecchiato. Ed a fin che quelto bene, e gaudio così grande fosse senza essere disturbata da persona, nè dalle potenze, nè da' fenfi, volle, che si ferraffero quette porte, e cominciò a darli certi gran ratti, con i quali rapiva l'anima a fe, e la cavava da fenti, e rimaneva tanto immersa in Dio, che pareva, che l'anima non animasse il corpo, perche le mancava il calor naturale; se le raffreddavano le mani, e le veniva meno il fiato, fenza poter parlare, neaprire gl'occhi, come fe l'anima si staccasse dal corpo. A'giusti promette Iddio per Isa. 33. che li innalzerà sopra le altezze de monti, e quindi contemplaranno il Rè nella fua bellezza, e vedranno la terra da lontano: fignificando, che quando Iddio vuole, che l'anime perfette veggano alcuni fecreti, e maraviglie fue, accioche meglio, e più attentamente le conoscano, le innalza fopra i fenfi, li quali non fervono ad altro, che ad impedire, e le aliena dal modo ordinario e naturale d'intendere : e ponendole vicino a fe, fa che fissino gli occhi in lui, e nelle altre grandezze, e ricchezze sue; donde avvien loro, che come gente, la quale mira da vicino gl'eterni beni, li conoscono per quel, che sono, e quei della terra per molto piccioli; perche oltre l'effere in se tali, sono da loro mirati da lontano.

Per innalzare Iddio l'anime a luogo così alto, cavandole, & alienandole da fe, alle volte lo fa, ferendole con un raggio del fuoco dell'amor fuo: Altre con la chiarezza della luce, edaltre infondendo nell'anima così gran foavità, e dolcezza, che facendole perdere gl'appetiti de' fenfi, perdesi anche ella, per trovarsi più guadagnata in Dio. Che questa è la condizione, e natura, che Iddio pose nell'anima nostra, e l'ordine nelle sue potenze, che quando una fortemente s'abbraccia col suo oggetto, fi tira dietro l'altre, fospendendole, & involandole alle loro operazioni : Per questo le chiamano i Santi Dottori, ratti, ò robbamenti, li quali, fe fono da Dio, nascono (come insegna il venerabil Riccardo nel libro 5. de contemplat, cap. 5. ) da queste tre cause, che abbiamo dette, che sono gran fuoco d'amore nella volontà, è eccessivo diletto in esfa, e da qualche raggio di luce nell'intelletto, con il quale le rapifce Iddio, e cava di questa regione di tenebre, e le pone in quella della luce, e verità, come molte volte leggiamo nella Scrittura Sacra, che faceva con i Proferi.

Da quefti tre principii nafcevano nella Santa Vergine affai oxdinarti ratti, perche la forza, e gl'impeti dell'amore eranoalle volte così grandi, e violenti, che fe non aveffero avuto per fine qualche ratto. ben fe peffo gl'averebbon rolta la vita: Perche l'angultiavano di forte, che fe non aveffe all ora provedtuto il Signore di tratia con qualche ratto.

tuora

fuora di quel fentimento, quelli stessi l'averebbono cavata dal corpo. e datole morte, come alla fine secero: poiche, come à basso diremo, morì oppressa da un grand'impeto di amore di Dio: La luce, che alle volte il Signore li communicava, era tanto sopranaturale, e divina, e le cose, che per essa le mostrava, tanto alte, che per apporfi a vederle, come Moise il roveto, era necessario prima, che si scalzasse da questi fensi. Il diletto, che di tempo in tempo gl'infondeva nell'anima, era tanto ineffabile, che con scriverne tante volte la Santa, ed avere cost gran dono per dichiarare cole misteriose, e sopranaturali, à pena arriva a dire, quello, che è: e non è gran cosa, che non lo dica; perche questo diletto ingombrava talmente tutta l'anima sua, e l'imbriacava, & annegava con una grandissima soavità, che, come è, non può dichiararfi con veruna parola. In fine fono diletti tali, e di tanto prezzo, che con ragione si può pensare, che in essi communichi Iddio alle sue spose la virtu del suo sangue, edalle volte convertito in latte : cioè in un modo molto faporito, e dolce; alle volte convertito nel foavissimo vino, e liquore del Cielo. Hor con questa celeste ubriachezza toccara tal'ora da raggi, e splendori di luce, altre volte con impeto d'amore, addormentandoli i fensi esteriori, era la S. Vergine cavata di sè, e rapita in spirito con tanta forza, che bene spesso era si grande la violenza dello spirito divino, che elevava tutto il corpo da terra, e rimaneva sospesa in aria. come fa il ferro tirato dalla calamita, ò una pagliuzza ( che è una comparazione usata da lei ne'suoi libri) dall'ambra. E con questa facilità ripiena l'anima di quel fuoco divino, era innalzata fopra sè steffa, e tirandosi il corpo dietro, faceva, che se non restava d'essere corpo, almeno paresse glorificato. Onde, come l'acqua, che stà sopra il fuoco quando è molto calda, dimenticarafi della fua propria natura, che è pigra, pesante, e tutta inchinata al basso, salta all'in sù, imitando la leggierezza e natura del fuoco, dal quale è infocata; così stava l'anima di lei tanto vestita di Dio, e tanto accesa da questo divino suoco, che come fe il fuo spirito fosse una fiamma, saliva in alto, & attaccava al corpo questa leggierezza, ed agilità.

Questi ratti ebbe alcuna volta la S. Madre con grand'impeto. come

ella scrive nel capitolo 20, della sua vita, con queste parole:

Raccoglie il Signore l'anima (diciamo ora) nella guisa, che le nuvole raccogliono i vapori della terra, e l'innalza tutta da terra, e fale come mivola al Cielo, e la conduce seco, e cominciale a mostrare cose del Regno, che le hà appurecebiato. Non sò, se la comparazione quadri, ma in verità la cosa passa così. ( E più a basso dice : ) Viene un'impeto così presto e gagliardo, che si vede, e sente alzarsi questa nuvola, ò questa Aquila nobilissima, e raccogliesi l'anima sono le sue ale; esi porsano anche contro sua voglia; e ton tanto eccesso, che moltissime volte volevo io refistere, e vi ponevo tutte le mie forze, & industria, specialmente contro alcune, che venzono in publico, ed altre molto in secreto, stiman. do d'effere ingannata. Alcune volse posevo fare qualche cofa, ancorche con gran dirompimento di corpo, come chi combatte con un forse gigante, e rimanevo dopo stanca: altre era impossibile, anzi che inalzava l'anima, e quaje di ordinario,

dietro a lei la testa senza poterla tenere, ed alcune tutto il corpo, insu'all'elevarlo, Questo però su di rado; perebe occorrendo una volta dove eravamo tutte in Coro per andarci a communicare, stando so inginocchioni, mi dava grandiffima pena, perche mi pareva cofa molto straordinaria, e che sarebbe subito flata notata, e così comandai alle Monache (che fu dopo che io bò ufficio di Priora) che non lo manifestassero. Ma altre volte, accorgendomi, che voleva il Signore fare il medesimo, ( & una che stavo innanzi a Signori principali, che era la festa della Vocazione ad una predica) mi stendeva in terra, e venivano a tenermi il corpo, e tuttavia si manifestava. Supplicai molto al mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, che non volesse ormai darmi più grazie, le quali avessero dimostrazioni esterne, perche io ero stracca di andar con tanti rispetti, e che quella grazia non poteva S. D. M. farmela, senza che si sapesse: pare, che per sua bontà sia restata servita di esaudirmi, posebe mai più da poi in qua n'bò bavute: è vero, che è poco. E tale, che quando volevo resistere mi pareva, che mi si dessero sotto i piedi forze così grandi, che non sò a che compararmele, che erano con molto più impeto, che queste altre cose di spirito, e così rimanevo tutta infranta, perche è una gran battaglia : ed alla fine giovava poco, quando il Si-

gnore, mi voleva, che non è potere contra il suo potere.

Scrive anco, che veggendo di non poter più refistere, non faceva più, che quello, che fa una paglia, quando l'ambra l'alza, lasciandos nelle mani di chi è tanto possente, facendo della necessità virtù. E così le accadde una volta, che stando nel suo Monastero di S. Giosesso d'Avila, essendo Priora, e volendola communicare il Vescovo D. Alvaro di Mendozza, fu tanto grande la forza del ratto, che fenza potergli resistere, si alzò più alta, che la finestra, donde le dava la communione : al che era presente la Madre Maria Battista, Priora che fu di Vagliado. lid, e molto amata, e stimata dalla Santa Madre, peressere una donna di gran discrezione, e virtù. Sentiva ciò grandemente la Santa, com' ella dice nelle parole, che poco fa riferimmo, e non si stancava di domandare a N. S. che non le facesse simili grazie in publico, e così raccontava il P. Maestro Bagnes, che volendo una volta, dopo essersi communicata, e stando dove era una gran moltitudine, elevarsi il corpo da terra, s'attaccò ad una grata della Chiefa, e molto afflitta diceva : Signore per una cofa, che sì poco importa, come è il lasciare io di ricevere questa grazia, non permettete, che una donna tanto cattiva, come io, sia tenuta per buona. Altre volte s'afferrava alle stuore del coro, e le alzava in sù, onde aveva avvertite le compagne, che quando fentissero cosa alcuna in questo genere in publico, le tirasfero gagliardamente la veste, acciocche non fosse sentita. Le durò ciò alcuni anni : ma alla fine restò servito il Signore d'ascoltare la sua orazione : perche da quella volta in poi, che si arraccò alla ferrara, non fentì più questi forti, e penosi ratti.

De communi, & ordinarii rarti n'ebbe molti : tanto che la Matre Matila dica, che furono tante volte quelle, che la vidderapita, che non ardirebbe di raccontarle: perche ognivolta, che ficommunicava, ogni volta, che udiva Mella, ò preciba, ogni volta, che entrava in orazione, e molte al folo udire così difavveduramente una parola di

Dio, s' elevava subito lo spirito, e si alienava da sensi. Quando lo spirito le dava tempo, ed ella presentiva questa inondazione, si ritirava in cella, e si ferrava dentro, per non essere sentita. Ma molte volte era prevenuta da quelta divina forza, e senza potersi muovere, se non come le fosse una statua, & insieme co' fensi, le legava i piedi, e le mani, senza poterla evitare; si fermava alle volte con la lampedina in mano, altre con la padella, altre con la penna scrivendo, e molte co'l fuso filando, lasciandola fissa, & immobile in quella disposizione, ed esercizio, in cui la trovava. Sarebbe un contar le stelle, il dire i ratti, che questa Santa ebbe, e le volte, che nella fua canonizazione confessano molte persone, che la viddero in estasi. Procurava anche di resistere a questa forte di ratti, quanto poteva, ed alle volte era tanta la forza, che restava tutta trita, e disfatta. Stava per ordinario tanto elevata edafforta in Dio, e tanto fuori di fe, che l'era grandissimo tormento l'avere a trattare, o scrivere di negozi; onde disse una volta ad una persona molto amata da lei , Se il Signore mi tiene di questa maniera , mal como darò de negozi, che mi bà raccomandati : perche è tanto grande la forza, che mi fò a scrivere, & ad avere di ciò pensiero, che pare, che mi stiano tirando con le corde, e congiungendomi a Dio. In fine d'ordinario, ò quali sempre, che entrava in orazione, restava rapita, come scrisse ella in una relazione della fua vita di fua mano, dicendo: Poche volte fono quelle, che, flando io in orazione, posso aver discorso d'intelletto: Poiche subito comincia a ruccogliersi l'anima, ed a stare in quiete, & in estasi, in guisa tale, che in veruna cofa posso usure de'sensi, tanto che se non è per udire, e questo non per intendere, ad altra cofa non giova. Quelto medefimo da ad intendere nella fua vita.

Domandò anco a N. S. che le togliesse questi ratti, e così quindeci anni prima che moriffe, fecele S. D. M. grazia di toglierli, perquanto toccava a quella debolezza elterna di perdere i fenti, (che veramente è tale) nata dalla nostra poca capacità. E così per questa parte hà questa foipentione parte di debolezza, eneceffità, benche per un'altra fia gran benefizio: perche quivi l'anima riceve gran caparra dal Signore per fervirlo, per quelti accidenti dissemi la S. Madre, che le si erano tolti; se bene gl'erano rimasti i medesimi effetti, che facevano i ratti, senza patire quest'eccesso, ed alienazione da se medesima. Et io trovo, per conto mio, che come la pignatta avanti che sia stagionata, posta al fuoco, bolle con gran furia, e non potendo concenera dentro di se, roverscia, ed esce fuori il liquo. .: ma quando è interamente cotta, benche abbia maggior calore, ilà più pacifica, e quieta: così avviene nell'anime, che ne'p.incipii ( ò per non effere perfettamente purgate, ò per la novità delle cose, o per la nostra poca capacità) escono di se con le grazie, e favori di Dio: ma quando fono gia purificate, e pure con la continuazione delle grazie perdono l'ammirazione, e s'abilitano, e slargano la loro capacità, e così vengono a ricevere i medetimi doni di prima, e molto

maggiori, fenza mutazione, e contrafto alcuno.

Avendo adunque questo Serafino nella fua vecchiezza, col continuo

De i grandi effetti, che cagionavano nell'Anima della S. Vergine questi ratti, e particolarmente la gran libertà, ed animo per combattere contro li Demonii. Cap. XVI.

A gloria, che l'anima godeva in questi ratti, era alle volte sì grande. che ridondava anche nel corpo. Perche quando stava rapita, aveva il volto risplendente, ed infiammato, e come un'altro Mosè, dalla communicazione con Dio, era con gran chiarezza, e splendore nel volto : e con effere donna di più di fessanta anni, non appariva all'ora di trenta, come viddi io alle volte per esperienza. Avveniva anche, che il corpo, il quale ordinariamente era tormentato da molti dolori, restava sano, e libero da loro per qualche tempo, come se non gl'avesse avuti. E pare, che volesse il Signore, che poiche già il corpo obbediva all'anima, ottenesse anche parte di quello, che ella godeva, secondo la sua bassa, e poca capacità. Restava la S. Vergine tanto piena di desiderii, quanto scarsa, e debole nelle forze, benche avesse avuto insieme quelle de gl'uomini, e quelle de gl'Angeli, per soddisfarli. Non avrebbe voluto altro se non che il Cielo, e la terra si fossero fatti lingue in lode di sì gran Signore, e dar la vita per lui : e per patire per Dio, non se le poneva dinanzi cosa, alla quale non si avventaffe: folo il mancarle occasione le dava pena. Restava nell'anima di lei un sì vivo conoscimento della grandezza di Dio, che tutte le cose della terra le parevano bassezza, e di lì avanti le davano pena: e quanto prima le pareva bene di se, già lo simava nulla.

Di qui le nasceva un proprio conofcimento, & una si profonda umilità divedere, come cola si bassa a comparazione del Creatore di tanmità divedere, come cola si bassa a comparazione del Creatore di tante grandezze, aveva ardito d'offenderio. E con questo riconofcimento non ardiva alle volte alzare gi occhi a Dio: alle volte sarebbe voltura andare a'deserti, per non avere octainen di tontentare il Signore in cosa alcuna, siscendo una imperfezione, per piccola, che fosse: A le vie le pareva, che avrebbe volturo meterri nel mezzo del Mondo, e gridare, come quella donna del Vangelo, in S. Matteo al cep. 13. la quale

quale aveva trovato la pietra preziosa, che desiderava, per vedere, se per questa strada avesse poruro disinganuare alcuno, e guadagnare qualche anima a Dio. E non è meraviglia, che rimanesse con sì contrari affetti, perche vedeva dentro di sè due copiolissime fontane, una della grandezza, e bontà di Dio, e l'altra delle sue miserie: e d'ambedue nascono questi due torrenti, ciascuno dal suo principio. La grandezza di Dio, e la gloria dell'istesso lo spronava ad esser trombetta delle grandezze di lui, & i mancamenti, e le miferie, che vedeva in sè, la fommergevano nell'abifio del fuo niente. Ma effendo maggiore la bontà di Dio, che la miseria sua, questa rimaueva vinta, e traeva da quella un si gran deliderio di vedere Iddio, che viveva con un grande, se bene dolce, tormento. Aveva grand'ansietà di morirsi , per ottenere quello, che tanto desiderava : e così con lagrime assai ordinariamente domandava a Dio, che la cavasse di questo esilio. Ogni cosa. che vedeva, le dava noja, e prendeva tanto vigore in questa pena, che non si trovava senza di lei, ed alle volte per non essere micidiale di sè stessa, divertiva questi si grandi desideri, che aveva di Dio, come fa-

ceva S. Martino conformandosi con la volontà di lui.

Affannava molto la S. Vergine l'aver a tenere conto del corpo, & il vivere in questo Mondo: tichè ella scrive nel cap. 21. della sua vira:

O come fi trova sm' anima, che è in questo termine obligata a tornare a trattar con tutti, e vedere questa tragedia di questa vita così mal composta, a consumare il tempo in governo del corpo, col dormire, e mangiare. Ogni cosa la stanca, non sà come fuggire, vedesi incatenata e presa, all' ora sente più veramente la prigionia, che abbiamo nel corpo, e la miseria della vita. Conosce la ragione, che aveva San Paolo di supplicare Dio, che lo liberasse : grida con lui, chiede a Dio libertà, come altre volte bò detto, ma qui è con tanto grand'impeto bene [pef-To, che pare che l'anima fe ne voglia uscir dal corpo à cercare questa libertà, non n'effendo cavata, và come una venduta in terra altrui; e quello, che più l'affligge, è il non trovar molti, che seco si lamentino, e domandino l'istesso; anzi il più ordinario è domandar di vivere . O se non stessimo attaccati a nulla , e non avessimo posto il nostro contento nelle cose della terra, come la pena, che ci darebbe il vivere sempre senza lui, temperarebbe il timore della morte, col desiderio di godere della vera vita. Considero alcune volte se una mia pari (per avermi dato il Signore questa luce con sì tepida carità, e tanta incertezza del vero riposo, per non averlo meritato le mie opere) sento cotanto il vedermi in questo estilo; qual doveva essere il semimento de Santi? Che dovevano provare S. Paolo, e la Maddalena, ed alti simili, ne quali era così ardene quello suoso dell'amor di Dio? Doveva effere un continuo martirio.

É non è gran fatto, che gullaffe si poco delle cofe della terra, chivi flava come peregrina: everamente come tale vi flava già la nofta Santa, perche la fua abitazione era in Gielo, e la fua prattica, e converfazione con quelli, che quivi vivevano, com ella pur racconta nel cap.38. della fua vita: M'avuene aleune volte (dice) che quelli, i quali mi accompagnano, e miconfolano, famo quelli, che trà, che vivono di la e parmi, che quelli fano veramente i vivii, che di qual vivono seni mori, che tunto il filosale.

wo mi pare, ele mi faccia compagnia, in partirolare quendo là quejl' impeti. Titun mi par figue a brita, quillo, che vegio con gli acidi del carso. Quello, che già ho vecturo con gl'accidi dell' minna, è quanto alla deficiera e seggedolo lanzao, le è ma more. Alcune volte ritorava da ratti mine la grime, e dolci folpiri, tellimoni fedeli del fiusco, che nell'aminelica grime, e dolci folpiri, tellimoni fedeli del fiusco, che nell'aminelica ardeva, e diceva parole di gran fentimento, e vezzofe. Altre ti cuonlava con far qualche fellamazione, con che stogava per gl'occhi, e per la bocca parte del fiucco, che abbrucciava il fuo fipitro: Di quefte efclamazioni ne fono regiftrare alcune nel fine della fua vita, le quali pare a punto, che filano ficiullilando fuoco d'amore, e gloria di Dio.

Così da questi ratti, come da altre grazie, che il Signore le faceva. trovossi nell'anima sua una gran fortezza contra li Demonii, & un notabile disprezzo di quelli, com'ella scrive nel cap. 25 della sua vica , che per effer dottrina così ammirabile, ed utile, m'è parso di porla quì : Dunque le questo Signore (dice) è potente, come veggo, che è, e sò, che è, e che sono suoi sebiavi li Demonii , ne di ciò vi è che dubitare , essendo di fede : che male possono farmi, essendo io serva di questo Signore, e Re? Perche non bauro io foriezza, per combattere con tutto l'Inferno? Pigliavo una Croce in mano, e pareva veramente, che Iddio mi desse animo, di maniera, che mi ritrovai in breve tempo effere un'altra, si che non avrei temuto di fare alle braccia con loro, che mi pareva di potergli agevolmente vincer tutti con quella Croce : e così dissi: Or venite tutti, che essendo io serva del Signore, vò vedere, che potete farmi? Non hà dubbio, che pareva, che mi temessero, perche io rimafiquieta, e tanto senza terrore di tutti loro, che persi tutte le paure, che infin' ad oggi solevo avere: perche se bene alle volte li vedevo, come dirò poi, non bo avuio più paura, anzi mi pareva, che essi l'avessero di me. Restommi un dominio contro di loro, hen dato dal Signore di tutti, di maniera, che io non li flimo più, che se fossero mosebe: mi pajono tanto poltroni, che in veggendo d'esfere poco stimati, non li rimangono forze. Non sanno questi nemici in effetto assaltare, se non chi veggono, che si li arrende, e quando il permette Addio, per mag. gior bene de' suoi servi, che li tentino, e tormentino. Piacesse a S.D.M., che temessimo chi dobbiamo servire, & intendessimo, che maggior danno può venirci da un peccato veniale, che da tutto l'Inferno insieme : che così è ; O come ci spaventano questi Demonii: perche vogliamo spaventarci noi con gl'intrighi d'onore, roba, e piaceri, perche all'ora congiunti essi con noi medesimi, che siamo contrarii a noi stessi, amando, e desiderando quello ebe doveremmo abborrire; ci nuoceranno affai: perche li diamo la nostra istessa arma da combattere contro di noi, dando loro in mano quelle, con le quali ci dobbiamo difendere. Questa è una gran compossione : ma se disprezzaremo ogni cosa per Dio, e ci abbracciaremo con la Croce, e ci risolveremo di servire à Dio da dovero, fugge egli vinto da quelle verità, come dalla pelle: E amico di bugie, & è la stessa bugia. Non farà egli accordo con chi camma converità, quando vede imenebrato l'intelletto: ajuta destramente à fare, che si servino gl'occhi, perche se vede già un cieco in porre il riposo in cose vane, è così vane, ebe quelle di questo Mondo pajono cose di burla, e da fanciulli, già vede egli che costui è fanciullo, e però il tratta come tale, e si mette a lottare con lui una, c

una, e più volte. Piaccia al Signove, che non fia in di quelli, una fasorificami Sina D. M., perche intenda pre ripojo, quel che è ripojo: per onore, quel che onore; per ditetto, quel che è didetto, e mo tutto al conternio: e difprezzaro tutti li Demonii, che sifi teneramo me. Non intendo quelle paune. Demonio, Demonio que polimo dare Idalio, Idalio, e fario tremme: fe fappiamo già, che mon fi può muovere un tantino fe il Signove con lo pertutti e che vula a dir dispullo I Vò dire, che indo biu havana di quelli, o peritabilità del Demonio, che del madelimo Demonio, perche ggli non può farmi utula, e quelli particalmente fe fono Confejiori, rinquietamo molto, de lo poffian altuni annii di si grans travoglio, che ora mi fiapifica d'acrio potuno faffire: che-medetto fia il Signove, che coi di a divorro mi à aquitato. Ames.

Di certe pene interne, ch'ebbe la Santa Vergine dopo questi ratti. Cap. XVII.

Rescendo queste grazie, e ricevendole così ordinariamente dalla misericordiosa mano di Dio, crebbero parimente i suoi travagli, non dico del corpo, ne altri efferni, perche già questi erano quei, che meno fentiva, ma certe pene tanto fottili, ed acute, che con un modo straordinario, le penetravano, ed avvampavano tutta l'anima: che quantunque siano grandi quelle, le quali nel passato capitolo dissimo, esser nate da quei gagliardi impeti, che aveva di vedere Iddio, ed erano cessate con ratti, ne succedette però loro un'altra maggiore; sichè pareva appunto, che la maggior grazia fosse vigilia della maggior pena, e tormento. E perche è tanto fottile, e sopranaturale quelta pena, che difficilmente ne saprà dir parte, chi non l'hà provata; (che non ci è chi meglio ridica, e fenta li mali, che chi li foffre, e pate) m'è parso bene, che la racconti la Santa stessa, come piagata d'essa. Dopoi, ( dice nel cap. 20. della sua vita) dà una pena, che nè la possiamo far venire da noi, nè venuta lasciare. Io averei gran voglia di dare ad intendere questa gran pena : e credo di non potere , ma dirò qualche cosa , se saprò . E deve notarsi , che quelle cole sono accadute ora di fresco, dopo tinte le visioni, e riverazioni, che successero, e nel tempo, che io solevo sar Orazione, dove il Signore mi dava grandiffimi gusti, e conforti. Ma ora ancorche non cessi alcune volte, la più ordinaria cosa però è questa pena, che adesso dirò: Questa ora è maggiore, ora è minore : voglio dire al presente quando è maggiore : perche se bene avanti dirò di questi grand'i peti, che mi venivano, quando il Signore volle darmi i ratti, non lovo altro al parer mio, che una cofa molto corporale, a differenza d'una molto spirituale, e non credo d'esuggerarlo gran fatto: perche quella pena, se bene pare, che la senta l'anima, è però in compagnia del corpo : ed ambedue par che ne partecipiro, e non è con l'eccesso d'abbandonamento, come è que. sto: per ottenere la quale, come bò detto, non concorriamo, ma molte volte all'im. proviso viere un desiderio, ebe non sò, come si muova, e da questo desiderio, che penetra intia l'anima, cominciasi in un punto tanto a faticare, che s'innalza grandemente sopra sè steffa, e di tutto il creato; e la sà Iddio tanto lontana da tutte le cose, che per molto, che ella s'affatichi, nessuna par che si trovi in

terra, che l'accompagni, nè ella la vorrebbe, ma solo vorrebbe morire in quella solitudine. Che le sia parlato, ed ella voglia farsi tutta la forza possibile per parlarli, poco giova, che il suo spirito, beneb'ella faccia più, non si toglie da quella solitudine, e tutto che mi paja, che all'ora il Signore sia lomanissimo, alcune volte communica le grandezze sue con un modo il più strano, che pensars possa. E di qui è, che non si sà raccontare, nè credo, che lo vederà, ò imenderà, se non chi l'averà provato; perche la communicazione non è per consolare, ma solo per mostrare la ragione, che bà di affaticarsi, perche stà lonsana

dal bene , ebe in se contiene tutti li beni.

Con questa communicazione cresce il desiderio, e l'eccesso di solitudine, in cui si vede, con una pena tamo fottile, e penetrativa, che giustamente si può all'ora dire, che se ne stia posta in un deserio, e per avventura quesso volle dire il Real Profeta nel Salmo 101, ritrovandosi nella medesima solitudine, ancorche, come a Santo credo, che glie la desse il Signore a sentire inpiù eccessiva maniera. Vigilavi, & factus fum ficut paffer folitarius in tecto. Et in tal maniera mi si rappresenta all'ora questo verso, che mi par di vederlo in me: e mi consola il vedere, che altre persone banno sentito così grande eccesso di solitudine. e mossime persone sali, Onde parmi, che l'anima stia non in sè, ma sopra la superficie, è tetto di sè fleffo, e di tutto il creato, parendomi, che flia anche fopra

la parte più superiore dell'anima.

Altre volte parmi, che l'anima vadi come bisognosissima poverella, dicendo. e domandando à sè stessa : Dove è ora il tuo Iddio? Ed è cosa derna di considerazione, che io non intendevo bene qual fosse il senso di questo verso, e dopo averlo inteso mi consolavo di vedere, che il Signore me l'apeva rammentato, senza che io lo procurafi. Altre volte mi raccordavo di quello, che dice l'Apofolo San Paolo, che è crocifisso al Mondo. Non dico io, che tale sia io, che già lo veggo; ma pare, che così stia l'anima, che nè dal Cielo le viene consolazione , ne flà in Ciclo ; ne dalla terra la vuole , ne flà in effa , ma come crocifissa frà il Cielo, e la terra, patendo senza che le venga soccorso da veruna banda: perche quello, ebe le viene dal Cielo, (che è come bò detto, un'ammirabile notizia di Dio, sopra quanto desiderare possiamo) arreca maggier sormento : imperocebe aumenta il defiderio in guifa tale, che al parer mio, la gran pena alle volte toglie il senimentro, se non fosse che dura poco senza di lui : Pare il transito della morte, salvo che questo patire reca seco una contentezza così grande, che non sò a che assomigliarmela. E'un gagliardo, ma dolce martirio, poiche quanto della terra può rappresentarsi all'anima, benebe sia quello che le suol'effere più gustofo, mente ammette, anzi subuto pare che lo ributti da se: bene consce che non vuole, se non il suo Iddio, ma non ama di lui cosa particolare, vuol lui tutto infieme, e non sà quel, che egli si vogli. Dico non sà, perche all'immaginazione non rappresenta nulla, nè, al parer mio, nel molto tempo che stà così, operano le potenze, come sogliono operare nell'unione, e ratto, perche come ivi il gusto, così qui la pena le sospende . O Gesil, chi potesse dar bene ad intendere ciò : poiche queflo è l'efercizio, nel quale di presente si ferma sempre ordinariomente l'anima mia. ed in veggendos disoccupata, è posta in queste angustie di morte, e teme quan-do vede, che cominciano: Perche non s'hà da morire: ma quando poi è giunta a ritrovarfi in quello, vorrebbe tutto lo spazio, che avesse a vivere, conjumar-

lo in questo patire : benche sia santo eccessivo , che il soggetto malamente il possare. E così alle volte perdo quasi tutti i possi, secondo mi dicono alcune delle sorelle, che tal volta mi si appressano, che non lo sentono pianto . Hò le offa tanto aperte, e le mani tanto attratte, che non le poffo alcuna volta congiungere : E così mi rimane il dolore in sin' all' altro giorno ne i polsi , e nel corpo , che pare, che fia stata disluogata. Penso ben io, che se il negozio seguita, come ora, fia una volta per restar servito il Signore, che terminino questi dolori con la vita, perche al parer mio, è bastante a ciò così gran pena, se non che non lo merito. Tutta l'angoscia è di morire all'ora, nè mi ricordo del Purgatorio, nè de' gran peccati, che bò fatto, per li quali meritavo l'Inferno: tutto m'esce di mente per il defiderio di vedere Iddio, e quel deserto, e solisudine pare all'ani-

ma meglio di tutta la compagnia del Mondo.

La tormenta anche, che questa pena è tanto cresciuta, che non vorrebbe solisudine, come altre la richiedono, nè compagnia, se non con chi potesse lamentarsi . E come chi bà il capestro alla gola , e stà per istrozzarsi , e vuol ripigliare il fiato, così mi pare, che questo desiderio di compagnia nasca dalla nostra debolezza: conciessa cosa che ponendoci la pena a pericolo di morte, (che certo lo fa, siccome bò io sperimentato, molte volte si prova non esfere minor questo di qualfivo. glia grande infermità, ) così il desiderio, che il corpo, e l'anima banno di non si separare, è quello, che chiede soccorso per ripigliar fiato: e con dirlo, e dolerfi , e diverinfi , cerca rimedio per vivere , affai comra la volonia dello spirito, ò della parte superiore dell'anima, che non vorria uscire di questa pena, Non sò come ciò poffa flare, ma così poffa, che al parer mio, (non cambiarei questa grazia, che il Signor mi fa) viene dalla sua mano, non acquistata niente da me, perche è molto sopranaturale, con tutte quelle, che dirò poi, non dico tutte infieme, ma ad una ad una, E non ei scordiamo, che dico, che questi imperi son dopo le grazie, che qui si narrano, essermi flate fatte dal Signore dopo tutto quello, che bò scritto in questo libro, ed in quello stato, in che ora mi trattiene il Signore.

Ora stando io da principio con timore (com'avviene quasi in ogni grazia, che mi fa il Signore, insin' a che con l'andare avanti non m'assicura) mi disse, che io non temessi più, e che tenessi più conto di questa grazia, che di quante me ne aveva fatte: perche in questa pena si purifica l'anima, e si lavora, e si rassina come l'oro nella fornace, per poterla meglio smaltare con suoi doni, e che quivi si purgava parte di quello, che doveva purgarsi nel purgotorio. Ben conoscevo io, che era gran grazia, ma rimasi con molca puì sicurezza, & il mio Confessore mi diffe, che questo era buono. E se io temessi, per essere così cattiva, non potrei però mai credere, che fosse cosa mala; anzi il troppo bene mi faceva temere, ricordandomi d'averlo così mal meritato, E nelle Mansioni 6. al cap. 11. scrivendo di questa pena, che l'anima pate, dice: Tal' ora accade, che standosi l'anima così abbrucciando in se medesima per un pensiero molto leggiero, e per una parola, che ode, come sarebbe, che tarda troppo il morire, viene da un' altra parte non si sà donde, è come un colpo, è come se venisse una saetta di suoco: non dico, che sia saetta, ma qualunque cosa ella si sia, vede chiaro, che non poteva procedere dalla nostra condizione: nè anco è colpo, se ben dico colpo, ma acutamente ferifce, e non in parte, dove qua fi fentono le pene, man mella più profonda, ed inima parte dell'anima, dove quesso fossore che toso possore, ciche revue di questa erra della natura assira i lo manda in policere, che per il tempo, che dana è impossivite scordarsi di cosa pertuenta ell'anmossiro: perche in un panto lega le petenze di modo, che remossono sera alcuma
liberta è me qui cola, si non per quelle, che bomo da acceptere questo dodore.
Esti è un vatto di s'unimenti, e di pottace per tutto quello, che son sinta a
famire quessa affizione: perche l'inclictos si modo dello, per conoscera la ragione, che viè di lourie delore in vedersi l'anima affonte da Dio: e mell'issegi
empo sista Sua D. Manslia con una i vivue motiva di si, di manirea, che
eastresci la pena in tanto grado, che è s'orzano chi la srota a mandar fuori dat
inime viria con tatto che si ne provino afference, pure per all'ora mon può fi ad di
meno. Viddi io una persona in quello termine, che veramente pensa; che se le
fissil ca tuta e sona farche geran cola perche ectros si core genarissico di mostra.
Sicche quantangue duri poco, lascia i corpo molto fracessima a Dio.

Non stava sempre questa pena nel rigore, e stato, che hà detto: perche alle volte la moderava il Signore perche la potesse soffrire, senza finir la vita, e tal'ora la consolava S. M. con qualche ratto, ò visione, con la quale pare, che si fortifichi l'anima, per poter vivere, quanto al Signor piaceffe. Altre volte la poneva in tal eccesso di gusto, che era uguale alla pena, e forse non meno difficile a dichiararsi di quelle; imperocche da chi la prova in poi, non vi farà chi ne fappia dare ad intendere ne pure la minor parte di questa manna ascossa, e la moltitudine di dolcezza, e gusto, che reca seco il diluvio di questo fiume di soavità. che il Signore tiene nascosta, e riferrata per quelli, chelo temono: onde con ragione disse Isaia al cap. 6. Chenè gli occhi videro, nè le precchie udirono, nè porè capire in umano cuore quello, che Iddio hà apparecchiato anche di quà in quella vita a quelli, che sperano in lui. Che fe la vaga pittura diletta gl'occhi, e se il bene, che si trova nel dolce, faporito, e soave, diletta il tatto, e se altre cose minori sogliono dare supremo gusto al fento; qual sarà il piacere, e diletto che cagioneranno quella infinita bontà, amore, e foavità di Dio ad un'anima, la quale strettamente si congiunge, & abbraccia con lui ? Con ragione nella Scrittura è questo diletto chiamato con nome di diluvio, e fiume: perche con la fua dolcezza bagna tutta l'anima, e l'imbriaca, & annega inguifa tale, che nessuno può ridire, come è, salvo che chi l'hà provato. Laonde farà bene, che poiche quella Santa è flata testimonia della sua pena, sia anche questi diletti, e giubili, che tal'ora sentiva dal Signore,

Fra quelle cofe profé. I dice nel cap 6. delle leste Mantioni) e faporite inferme, da N. S. alcum volte all'amme ceris piobili & orazioni firme, che mon sa conociere, che fia. E. al parer mo, non grauce minne delle potenze, c, fe mo che le laficia N. S. con libertà, accione fruilchime di questi producio, di indeditione avvine a feitaminni, i forma che intendano quello, che godono, ne come lo godono. Par che quello fia un linguaggio Arabivo, ma estro fia cost, chè un ganatio tambo ceceffiro dell'amma, che mos vorrebbe godorio foda, ma manifestario a tutti, accione l'apinasfero a lodare Idaio, e

qui bat.

qui batte tutto questo suo movimento. O quante feste sarebbe, e quante dimo-Brazioni, fe poteffe, accioche tutti sapesfero il suo gandio. Pare, che abbia ritrovata sè medesima, e che col Padre del figliuol prodigo, vorrebbe invitar sut. ti a vedere l'anima sua in luogo, dove non bà dubbio, che per all'ora fi trova in sicurezza: e tengo per me, che ciò sia con ragione, perche tanto gaudio interno della più intima parte dell'anima, con tanta pace, che tutto il suo comiento provoca alle lodi di Dio, non è possibile che il possa dare il Demonio, E' assa; irovandosi con grand'impeto d'allegrezza, che taccia, e che la possa dissimilare, il che non è poco penofo. Questo doveva sentire S. Francesco quando l'incomraro. no quei ladroni, mentre andava per li campi gridando, e diffe loro, che era banditore del gran Rè, & ultri Santi, che andavano ne deferti, per poter handire quell'istesso, che S. Francesco, cioè, queste lodi del suo Dio. Et aggiunge in un altro luogo: Due cofe mi pare , che fi trovino in questa via spirituale , che sono con pericolo di morte; l'una è la pena detta di sopra; l'altra è questo cotanto eccessivo gaudio e diletto, il quale è così grand'estremo, che pare, che l'ani. ma si svenga in guisa tale, che poco vi manca, che non esca dal corpo. Di quì si conoscerà, che è necessario animo, come dicevamo nel principio, per ricevere queste grazie.

Delle meravigliose visioni, e ragionamenti particolari: e di altre grazie, che il Signore communicò a questa Santa Vergine. Cap. XVIII.

N E'ratti è dove ordinariamente il Signore manifelta, e scuopre all' anima i tesori della sua sapienza, e grandezza: perche all'ora è innalzata alla ragione celefte, e di vita, dove rifiede il Rè della Maestà, e dove dimora la pura verità, e luce, e dove si trova l'originale espresso di tutto quello, che hà essere . Quivi sono gl'elementi puri, le vene dell'acque vive; Quivi i monti, e le torri, donde si suoprono le vie dell' eternità. Con la qual regione se compariamo quetto nostro esilio. non farà altro, che comparare le tenebre con la purissima luce, la turbazione, e la imania con la pace, e col ripolo eterno. In questa nuova regione adunque entra l'anima per mezzo di quetti nuovi ratti, dove, chi potrà dire quello, che vede, falvo che chi l'avera veduto? Onde in questa parce gusterà molto chi si sia udire la Santa Madre, che come testimonio di vilta, ci dia nuova di quanto si vede, e gode in quel'a re- . gione. Il che ella scrive grattando de'ratti nel cap. 6 delle telle Manfioni con queste parole : Pare all'anima d'effere ftota in un'altra regione molto differente, dove se le mostrava un'altra luce tanto differente da questa nostra, che se per tutto il tempo di sua vita la stesse fabricando con altre cose, sarebbe impossibile arrivarci ; ed accade , che in uno instante le sono insegnate tante cose infieme, che in molti anni, che faticosse in ordinarle con la sua immaginazione, e pensiero, non averebbe potuto accoppiarne di mille parti una. Questa non è visione intellettuale, ma imme ginaria, la quale si vede con gl'occhi dell'anima meglio affai, che di qua non veggiorno con gi'occhi del corpo; e fenza parole fe le danno ad intendere alcune coje; deo, che fe vede alcuni Santi, gli conosce, come se molto tempo avesse trattato con essi loro. Altre

white con le cofe, che vede con gliocchi dell'anima, per visione intellettuale fe le rappreferamo dell'altre, fiscalamete molitadie d'Angeli con il loro d'a gnore, e fenza veder milla con gl'occhi corporali, per un consfrimento ammirabile, ebe io none fapre dire, fe le rapprefenta quello, che io dico, ed altre molte cofe, che mol mon da drift. Chi pallira de primili cofe, d'avera più abilità di me, le fapra forfe dare ad intendere, fe bene mi pare molto defficile. Se tutto ciò accade fundo nel corpo, o mò, io mon faprei dario; almazo mon giura-

rei che flesse nel corpo, nè meno, che il corpo flesse senza l'anima.

E non è gran fatro, che ella non fapeffe rivelare sì nafcolti e maravigiloti fecteri poiche. S Paolo, dopo effer flato rapiro, non pote dichiarare quelli, che aveva veduro, ma col filenzio diede ad intendere 
il molto, che aveva dadire, fe la lingua foffe fufficiente. Ed è cost erto, che quello, che quivi fi vede, neffuno porè già mai ridire come è, 
ne come paffa, e chi più lo prova, più lo race. E quefto è un argomento della finifurara grandezza di Dio, che quivi fi manifetta. Se bene
quando le vilioni fono immaginarie, effendo quanto fi vede, cofe con
figure, o forne corporali, quelle ne fi dimenticano, anzi rimangono
fempre impreffie nella memoria, ne fiono tanto nafcofte, che non fi poffano dichiarare con la lingua, dopo effere ritornara l'anima ne i fuoi fenti
come prima. Di quelle vilioni, cost di quelle, che ebbe nei ratti, cocane fuori deffi, ne riferirò qui altatune le più principali, toccando breyemente qualcheduna delle dette di fogra, e poi pafferò da altre alti-

fime communicatele dal Signore in questo tempo.

Primieramente nel principio, che Iddio cominciò a farle grazia, ebbe una visione di Cristo N. S. legato alla Colonna, il quale aveva sorto il cubito staccato un pezzo della sua santissima carne, come già abbiamo detto. Passarono poscia più di diciotto, ò venti anni, che non ebbe visione, nè ragionamento, nè alcuna delle cose sopranaturali, che andiamo raccontando. Dopo questo tempo, che era quando il Signore aveva già determinato di manifestarsi più alla sua serva (perquanso si permetteva in questa vita ) ebbe un'altra maravigliosa visione, e fu, che per lo spazio di più d'un'anno si vedeva sempre Cristo nostro Redentore al lato dritto, che le faceva compagnia, e le parlava, insegnava, e consolava ne suoi travagli, e la ritirava in altissima orazione. Di questa visione scrive la Santa Madre nel cap. 8. delle seste Mansioni. enel cap. 27. della fua vira, ch'è una grazia così grande, che bafta per cangiare un'anima, eche la fa capace di gran beni, e le communica fecreti, e tratta con lei con tanta amistà, & amore, che non si può scrivere, perche fa alcnne grazie, che fanno sospettare, per esser tantoammirabili. Quali dovevano effere i favori, e le carezze, che S.D.M. in questo tempo doveva fare alla sua serva? poiche ella si tenne obligata a fuggellarli col filenzio, per non turbare la nostra incapacità, erozzezza. Enon era gran fatto, che si trovasse un'altra con tal vista, e compagnia; che se una grazia di quelle, che passano in un momento, mutano un' anima : quali dovevano effere le influenze di grazia, e mifericordia, che. fopra di lei piovevano, per una continua affificaza dell'umanità fantifs. in.

cosi

così pura, e così disposta anima, a permettere, che Iddio operasse in lei?
Con questa visone passò alcuni giorni, se il Signore, che la trattava
già come sposta, e contentando il di manifestari in el modo, che dete-

già come sposa, non contentandosi di manifestarsi nel modo, che detto abbiamo, si scuopri più chiaramente, e manifestamente: poiche già lo vedeva non folo con gl'occhi dello spirito, ma anche con quei dell'immaginazione. Ma per effere la nostra debolezza così grande, e quelta visione tant'alta, (accomodandosi N. S. alla poca capacità del foggetto) se le andò manifestando a poco a poco, ed à parte, à parte, come già dissimo di sopra. Conciosiacosache primieramente volle il Signore mostrarle solo le mani: ma di lì a pochi dì vidde anco quel divino volto. E dopoi stando il giorno di S. Paolo alla Messa, se le rappresentò tutta la fantissima umanità, come si dipinge risuscitato, con gran bellezza, e maestà. E questa grazia su per molto tempo, come ella scrive nel cap. 29, della sua vita dicendo: Due anni, e mezzo durò il Signore quasi ordinariamente a farmi questa grazia. E proseguendo più a basso dice: Quasi sempre mi si rappresentava il Signore così risuscitato, e nell' Oslia, eccesto alcune volte per confortarmi, quando stavo in tribulazione, che all' ora mi mostrava le piagbe, ch' egli ebbe in Croce, e nell' Orio, ed alcune volte con la corona di Spine, e portando la Croce: In fin qui fono pa-

role della Santa.

Vorrei bene che l'Istoria mi desse luogo, e licenza per fermarmi un poco in quette due maniere di visioni, che il Signore communicava alla fua ferva, non per dichiararle, ma per ponderare così fingolar beneficio, e favore : Imperocche se bene è grande il mostrarsi Iddio a'fuoi amici, il parlare, e trattare con essi loro, come ad ogni passo leggiamo nelle vite de'Santi, tuttavolta apparizioni, e visioni tanto continuate, che durasse una, che su l'intellettuale, per molti giorni, e come ella scrive, quasi per un'anno; e l'immaginaria l'avesse per spazio di due anni e mezzo, è cosa per me molto nuova, e che non l'hò udito, nè letto di verun Santo. E questa su una ragione, e novità frà l'altre, che turbò molto i Confessori di lei ne'principi, e li mosse ad ordinare alla Santa, che consentisse a quanto essi si immaginavano, che non poteva effere cofa di Cristo, vedendo favori così straordinarii, de' quali non trovavano esempi in Santi veruni. Avvenga che se bene si legge di molti, a i quali d'ordinario parlava Iddio, ed avevano forse questi. e molt'altri favori, con tutto ciò ò eglino per loro umiltà, ò per altreragioni superiori, non lo rivelarono, è i loro Istorici lo passarono consilenzio. Ma non era fufficiente ragione questa, perche, concorrendo in queste visioni l'altre parti e circonstanze, che i Santi scrivono, si dovesse metter tassa alla misericordia divina, ed a suoi gindizii, e providenza, che non avendo Iddio altra regola, che la fua volontà, sà far favori, e conceder privilegii fuor d'ogni regola a chi egli ama, come fece in quello, che andiamo raccontando, a questa S. Vergine.

Dopo avere avuto la S. Madre per due anni, e mezzo questa visione in:maginaria, che hò detto, nella quale aveva sempre cristo presente, glie la tosse il Signore, quasi nascondendoli, e dandole certi

impeti così grandi dell'amor fuo, che la forza dell'amore la poneva a pericolo della vita, come già abbiamo notato di fopra. Frà poc tempetangioffi la prelenza, che aveva di Crifto, in una continua, e maravigliola affiltenza delle tre divine persone, come ella lasciò feritto in un fuo foglio, dove dice così: Unella preferza delle trè Persone, che diffi al principio, 100 avuna nifin od oggi, côt i il giorno della Commemorazione di S. Paolo, nell'amma mia, e come ior or ollan a ad acrui fumpe folo Gesti Crifto, parevona di fare qualebe imped mento, il vedere rei persone piteme, fe ben mentod Gire un folo Idado, e peniando di cò, diffimi il Signore, che craca via in maramarmi le cofe dell'anima con la rapprefenzazione di quelle del corpo, e che fapifi Gire moto differenti si quele manta ca capace di goder moto.

E perche Iddio và fempre perfezionando le fue opere, quando particolarmente trova disposizione nel soggetto, a cui sa grazie, ne sece una alla Santa molto grande, e maggiore affai di tutte le paffate : imperoche quella prefenza della Santifs. Trinità convertiffi in una maniera di divozione aliissima, cominciando ella a godere della vista di queste trè Persone con sì gran luce, e penerrazione della verità di quel misterio, quanta in questa vita se ne possa avere : ed al parer mio, con una luce superiore a quella di fede, avvenga che inferiore a quella di gloria di cui godono i Beati, e con una evidenza ( non del misterio, ma di chi lo propone, che chiamano i Teologi evidenza in atteffante ) come sarebbe a dire, che Iddio era quegli, che le rivelava quelle verità con una certezza, di cui ella non poteva dubitare, come chiaramente fi raccoglie da quello, che ella scive nelle Mansioni settime al cap. 1. dove quanto scrisse, era appunto quel che passava in lei; e dice così: Introdotta in quella mansione per visione intellettuale, per certa maniera di rappresentazione della verità, se le nostra la SS Trinità, tutte le trè persone con una infiammazione, che primieramente viene al suo spirito, a guisa d'una nuvola di grandillima chiurezza: e queste trè persone conosce distinte, e per una notizia mirabile, che si da all'anina: con gran verità iniende, effer tutte trè una sola sustanza, un potere, un sapere, ed un solo Iddio, di maniera, ebe quello, che abbiamo per fede, quivi l'anima l'intende, possiamo dire, come di veduta: quamunque questa vista non sia con gl'occhi corporali, perche non è visione immaginaria. Qui le le communicano tutte trè le Divine persone, e le parlano, e le fanno capire quelle parole, che dice il Signore nel Vangelo: cioè, che vorrebbe egli, ed il Padre, e lo Spirito santo a dimorare con l'anima, che l'ama, ed offerva i suoi comandamenti. Deb Iddio mo, quanto differente cofa è udire quelle parole, e viderle, ò intendere per questa maniera quanto fono veraci : ed ogni di flupifce più quest' anima , parendole , che non fi fiano mai più partite da let, ma che chiaramente vede nel modo, che detto abbiamo, che sta nel suo interiore, come in una cesa molio profonda, che non sa dir come lia perche non bà lettere, e sente in se quella drina compagnia.

Or quella visione, e prefenza divina l'ebbe per ispazio di quarrordeci anni, e morì ricevendo aumerto grande nell'amore, e nell'altre viruò; perche l'anima, la quale conincia a navigare a vele spiegare per quetto pelago immento del Divino amore, vola, e nen corre per li gradi dille delle vitrà, infin che arrivi alla maggiore altezza di quelle. Ma prima di giungere a quefto tlaro, e dopo d'effervi entrata, ebbe infinite forti di viitoni, delle quali alcune ne lalció ferite ne fuoi libri, altre in fogli iciolii, che itrovarono dopo; de altre l'ebbe tanto iecrete, che non le fido a carta. Dironne qui brevemente alcune.

Primieramente vedeva spesso, e quali d'ordinario Critto nostro Redentore nell'Offia, e molte volte con tanta gran maestà, com'ella scrive nel cap. 38. della fua vita, che se le rizzavano i capelli, e pareva, che fi annichilaffe tutta; altre volte stando in orazione, su talmente rapito il suo spirito, che quasi pareva, che stesse affatto fuori del corpo, e vidde la facratiffima umanità di Crifto con gloria più eccessiva, che l'avesse già mai veduta. Rappresentossele per una ammitabile, e chiara notizia di effer introdotta nel feno del Padre . Rimafe tanto flupita, e soprafatta da quella visione, che per alcuni giorni non potè tornar in sè. Quella visione la vidde un'altra volta, e secondo, che ella confessa è la più alta ed eccellente, che dal Signore avesse ricevito. per utilità grandi, che seco apporta, le quali ella riferisce nell'istesso capitolo. Vidde molte altre volte Critto, particularmente una, in molto eccellente maniera, perche cominciolle a mottrar la piaga della mano finistra, e con l'altra cavava un chiodo grande, che vi aveva fitto, e dietro a quello cavava parte della fua fantiffima carne, e le diffe, che chi aveva patito ciò per lei, non dubitasse, che tanto più non facesse tutto quello, che ella le domandasse : e le promise all'ora, che non gli averebbe chiesto cosa, che non glic la concedesse. Una delle visioni più alte, ed eccellenti, che avesse di Cristo, su quella, che ella medelima racconta nelle Mantioni fettime al cap. 2. A questa persona (parla di sè stessa) rappresentossi il Signore subito che si fu communicata, con un grande splendore, bellezza, e maestà, come dopo, che resuscitò, e le disse, che ormai era tempo, che ella prendesse per cose proprie le sue, e che celi prenderebbe quelle di lei per proprie, altre parole, che sono più atte à semir. fi , che a ridirfi . Parrà che non foffe ciò cofa nuova , ellendoji alire volte il Signore rappresentato a quest'anima in quest'istesso modo : ma fu tanto differente, che la lasciò molto fuora di se, e piena di spavento : sì perche fu con gran forza questa visione, come anco per le parole, che le diffe, ed anco perche nell'interiere dell'anima sua, dove se le rappresentò, non aveva veduto altre visioni, se non la passata. Perche avete da sapere, che è grande differenza da tutte le possate visioni a quella di questa Mansione. Ed è così grande la diversità frà lo sponsalizio spirituale, & il matrimonio spirituale, come è quella, che è trà gli sposi solamente, e quelli, che non possono più separarsi. E più a basso: Apparisce il Signore in questo centro dell'anima senza visione immaginaria, ma intellettuale, ancorche più delicata delle sopradette, come appari a gli Apostoli senza entrare per la porta, quando disse loro, Pax vobis: E' un secreto così grande, ed un dono sì alto quello, che communica Iddio in uno istante all'anima, e sì fatto il diletto che sente, che non sò a che cosa possa compararlo, se non che vuole il Signore manifestarle per quel momento la gloria, che si gode in Cielo, per più sublime maniera, che per niuna visione, ò gusto spira uale: non si

può dir più, che per quanto si può intendere, resta lo spirito di quest'anima una cola con Dio.

Dallo Spirito Santo ebbe una visione molto particolare, perche la vigilia della sina Festa, si vide (forpa il capo una Golomba, differentifima dalle nostre. Aveva nelle ale alcune piccole conchiglie, che gettavano un grande (plendore, e rimafe (ubito in una grande esta); c daffai megliorata nell'amor di Dio, e nelle virtà. Gl'apparve altresì quelto divino Spirito in figura d'un giovane molto bello, a trorniato tutto di fiamme molto accefe, e così lo fece dipingere in una immagine piccola, la quale teneva ella ordinariamente nel suo Breviato, e capitò poi nelle mani di D. Ferrante di Toledo Duca d'Alva, il quale la portava fempre in feno per sua confolazione. Restò tanto imprefia alla Santa quelta visione, che da quell'anno in fin'a che morì, l'aveva prefente, avvenga che feste molto cocupata: ialvo che alle volte era, come se avvenga che feste molto cocupata: ialvo che alle volte era, come se avenga che pesso i prostito di dianzi, ma con certezza, che viera dietro: e bene spesso i prostito di dianzi, na con certezza, che viera dietro: e bene spesso i prostito di dianzi, a con certezza, che viera dietro: e bene spesso i prostito di dianzi, e tornava a vederlo.

A tutre queste visioni ne aggiunge una , che su come universale , e che consiene rutre le suderte , molt altre, che si potevanodire: e iu, com'ella scrive nel cap. 38. di sua vita , che stando in orazione , le sopravenne un gran ratto, nel quale si rrovo rapita e 8 intromessi nel Cielo, dove vidde così gran cose nello spazio di una Ave Maria , che ella non ardiva di communicarle col suo Confessiore: parendole, che essendo al creder suo, catriva, non averebbe scrvito ad altro, che a sare, che egli si burlafe di lei. Le avvenne ciò alcune volte , e tutte le andava mostrando il Signore più gran secreti. E particolarmente una volta strette così rapita più d'un'ora, introdotta nel terzo Cielo, come un'altro S. Paolo, mostrandole il Signore cose ammirabili, senza levarsigh mai da canto in tutto questo tempo, il che forive la Santa Madre con

queste parole :

In processo di tempo m'è accaduto, ed accademi questo spesse volte, e vammi il Signor mio mostrando molti secreti; imperocche non può in modo alcuno l'anima vedere più oltre di quello, che le viene rappresentato: anzi è impossibile; Onde io non vedevo se non quel tanto, che il Signore volta per volta si degnava mostrarmi: ma era tanto, che la minima parte bastava per farmi stupire, e molto giovava all'anima mia, facendo, ebe ò poco, ò nulla stimasse le cose di quefla vita. Vorrei io poter dare ad intendere qualche parte delle minori cose, che no vedevo, e pensando come ciò avessi posuto fare, trovo essere impossibile; perebe frà la fola differenza, che è frà questa luce, che veggiamo, e quella che ivi si mostra, essendo ogni cosa luce, non vi è comparazione; poiche la chiarezza del Sole pare cofa molt'ofcira, e tenebrofa. In fomma non arriva l'imaginazione, per molto sottile che ella sia, à dipingere, ne disegnare qual sia quella luce, ò alcuna di quelle cofe, che Crifto nostro Signore mi mostrava con un sì alto diletto, che non si può dire, essendo, che tutti i semimenti godono in sì alto grado, e con tanta soavità, che non si può esprimere: onde meglio è non dir altro più oltre. Ero una volta stata così quasi più d'un'ora, quando il Signore Iddio mi mostrò cose maravigliosissime, e mi pare, che non si discostasse punto da me, disendomi: Confidera figliuola mia, quanto perdono quelli, il quali fono contro di me, non lafciare di dirlo a loro. O Sigore mio Genè Criflo, quanto pecegiovamo le miè perole à coloro, li quali da i fatti proprii fono accietati, fe vofira Marifa miferiordioffilma non porçe loro luce: ad alcume profine, alle quali voi l'avet data, gran profito banno cavidal fapere le vofire grandezze: ma le veggiono, Sigore mio, mofirate a permo tende di lativa, e miferable, che a me in pare gran cofa, che vi fia flato qualchedumo che mi creda. Sia adunque benedetto il vofiro nome, e la vofira miferiordia.

Gran cose perdono coloro, che sono contra Dio, poiche perdono l'istesso Iddio, e tutti i diletti, e ricchezze della sua gloria : che tutte queste grandezze, e beni, che perdono, furono dal Signore insegnate alla Santa Madre. Non vo dire che vedesse la divina essenza: poiche con quello fondamento, ed altri, che ve ne sono, poteva dire qualcheduno, che la vedesse, come pure affermano alcuni Dottori moderni, che vidde il glorioso San Benedetto, come si scrive del Santo Moisè. e del gloriofo Apostolo San Paolo; ma è ben certo, che quanto è di ciò minore, dovette tutto vederlo, & intenderlo, nel modo, che S. D. M. si compiacque mostrarglielo. Onde era rimasto alla S. Madre così alco conoscimento de Santi del Cielo, come se ella vi sosse vissura tutto il tempo di fua vita. E molte volte, quando vedeva il ritratto di qualche Santo, che fosse al naturale, soleva dire lodandolo (massimamente fe parlava con perione, dalle quali non fi guardava) che le pareva quello del Cielo: Non perche colà sù abbiano per ora corpo, ma perche il Signore Iddio glie li rapprefentava per visione immaginaria, con quel medesimo volto, ch'ebbero quà giù in terra.

Avevo pensato di dare fine a quello Capitolo con le visioni, che di già hò raccontato, parendomi tanto alte, che da esse medesime, ben si potrà cavarne l'altezza, ed eccellenza dell'altre: Ma giunto a questo passo, mi pare molto malagevole il passare avanti, senza raccontare altre visioni maravigliofe, che per non essere ne suoi libri, e parermi di giovamento, non le voglio paffare con filenzio. Parte di loro fon cavate da carte, che di fua mano lasciò scritte la Santa Madre; ed altre dalle addizioni, che fece al fuo libro il Maestro F. Luigi di Leone. In un foglio di mano della Santa era scritto quello che segue: Un giorno passatio San Matteo, stando io come soglio, dopo ch'ebbi la visione della SS. Trinità, e come stà con l'anima, che è in grazia; mi si diede chiarissimamedie a conoscere, in modo tale, che lo viddi per certe maniere, e comparazioni. E quantunque altre volte mi si sia manifestata per visione intellettuale la jantissima Trinità, non mi rimaneva paffati alcuni giorni la verità, come ora, dico per saperlo pensare, e consolarmi in esso. Ed in un'altro luogo, parlando di questa medesima visione della Santissima Trinità, dice : Parve, che mi si rappresentasse, come quando una sponga incorpora in se, e beve l'acqua, cosi pareva riempirfi l'anima mia di quella divinità, e godeva in un certo modo in se, e teneva le tre Persone. Intest parimente dirmi: Non ti affaticare tù di tenermi rinchiuso dentro di te, ma di rinchiudere te dentro di me.

Parevami, che stessero dell'anima mia, e vedevo tutte le trè Persone, che si communicavano a tutte le cose create, non mancando, nè lasciando di

Stare con ello meco.

Di queste cose diede conto in Salamanca, quando venne ad abitar quivi, al P. Martino Guttleres Rettore del Collegio della Compagnia di Gesù, il quale oltre le lettere, ed eccellente giudizio, aveva molta esperienza di cose spirituali, e le disse, che questo nella Santissima Trinità, che abbiamo raccontato, era uno de'più alti in genere di conoscimento, che quà possa aversi. Il che anche scrisse quando era a fondare il Monattero di Siviglia; Stando un giorno in orazione, sentii, che l'anima mia stava tanto posta deniro di Dio, che non pareva, che vi fosse Mondo, ma immerfa in lui, intesi quel versetto del Magnificat : Exultavit spiritus meus in D.o falutari meo. In modo, che non me lo posso dimenticare. Vi era anche quelto: Effendomi finita di communicare il di di Sam' Azoftino. (non saprei dir come) mi fi diede molto altamente ad intendere (ma fiù cosa intellettuale, e duro poco) che le trè Persone della Santissima Trinità, le quali tengo scolpite nell'anima, sono talmente ura essenza per una strana congiunzione, e per una ince tanto chiara, che ha fatto affai differente operazione, perche dal solo i nerio per sede, m'è rimasto di non poter pensare a nessuna delle persone divine, senza intendere, che vi sono tutte trè. Di maniera che stavo oggi considerando, come effendo tanto una cofa istessa, aveva preso carne umana il figlinolo di Dio, M. se conoscere il Signore, come con essere una cosa medesima, erano persone distinte; sono una grandezza, che di nuovo da desiderio all' Anima di ulcire di quello impaccio, che fa il corpo, per non goderle. Che se bene par, che non convengano alla baffezza nostra: tuttavia dall'intendere qualche parte di loro, resta un guadagno nell'anima, (con passare in un punto) maggiore senza comparazione, e senza sapersi come, di quello, che si sa con molti ami di meditazione.

Nel medelimo luogo feriffe quello: Stando una valta con quella prefenga dile trè divine Persone che porto nell'anima, era con tanta luce, che non potevo disbirat; los quain non fisse il vivo, e vero Iddio. E quivi nus si mansificia vano sofe, le quali non laprei dire: Frà quesse con avevua la persona del Figliulo profe corne umana, e non lature. Non laprei; come divo, ridar cola versuna di quesse, persona persona, alla quale dormando, à mezzi dar et, che l'intelletto intenda, come una persona, alla quale dormando, à mezzi da-

dormentata, par di semire quel obe si dice.

Vidde ohre a queflo molte volte la Santiffma Vergine, il Beato San Giofefio, e gli Apotloli S. Pietro, e. S. Paolo per molto cempo, che facendole compagnia, le andavano al lato manco, e molti altri Santi, come andaremo (crivendo più a lungo ne fuoi proprii luoghi. Vidde un Serafino, e parimente una infinita d'Angeli. Vidde San Domenico in compagnia di Grifto noftro Redentore, il quale le promife ajustral nelle fue fondazioni, e feccli molti altri favori, come feriveremo nella tondazione di Segovia. Un'altra volta il vidde in compagnia di S. Caterina da Siena. S. Chiara la vidde nel ino fieffo giorno, e cromife d'ajuarla. Gi'apparve anco il glorio S. France(co, e vegg, ndone el la

poi uno, che flà dipintonell'infermeria d'Avila, diffe, che s'affonigliava affia i quello ch'era in Cielo. Vidde S. Alberto, Santo de fluo Ordine, in compagnia di Crifto nofto Redentore. Vidde i dieci mila Martiri nel loro giorno, li qual le promifero d'accompagnarla nella fua morte. Vidde altre volte noto gloriofo il Padre F. Pietro d'Alcantara, e la Santa Madre Gaterina di Cardona eremita del fuo abito, e donna di ammirabile pentienza, e perfezione. E finalmente ebbe molte visioni d'anime, che vidde ufetre dal Pargatorio, altre andare all'Inferno, altre me di fuo padre, e di fua madre: ed ebde tante, e tanto differenti visioni, che a raccontarle prima ci manacrebe il tempo, che l'Ifforia.

Dalla moleitudine delle visioni, che abbiamo raccontato, s'intenderà quanto ordinariamente il Signore parlava, e si communicava alla sina serva. Imperocche se bene se visioni surono tante, molto più comuni. & ordinaris però erano i parlamenti, perche molte volte le parabava il Signore senza maniscilare la presenza sua, e tal'ora era togliende il timore, che aveva di effere ingannata, e dassicurandola, che eggli era quegli, che le appariva, e parlava: altre consolandola ne'suoi travagli: altre inanimindola a grava i, e difficili imprese, quali furono quelle, che in osseriore alla Santa in questa vita: altre insegnandole ciò, che dovea sare ne'negozii, che aveva per se mani: altre dandole dottina d'orazione, e mille altri ajuti per suo prositro. Onde ella foleva chiamare Cristo suo Maestro, per il mosto, che in questa guisi a eaveva insegnato. Molte altre parlate trovandoli sparte ne'suoi librit, e di n particolare negl'ultimi capitoli della siua vita, che non mi è parso benetrate tenemi qui a racconarte, bastando per l'intento mio quanto hò detto.

Di uno Sponsalizio spirituale frà Cristo, e l'anima di questa Santa Vergine. E d'altri savori sattigli da S.D.M. Cap. XIX.

P Rovata ormai la Santa Madre con tante tribulazioni, e travagli, con si delicati, e penosi sentimenti, rinovata, come un'altra Fenice, nel fuoco dell'amor divino, che in lei ardea, effendo visitata da Dio in mille modi; frà l'altre grazie, e favori, che ricevette, fegnalatissima fu quella, che ora dirò . Pareva al Signore , autore di queste misericordie, che sosse ormai tempo di trattare con l'anima di lei, non già come Rè, nè come Padre folamente, ma come dolcissimo. ed amoiotiffimo (pofo). Che infin a quefto è giunta la maravigliofa cortelia, e la grandezza dell'amore, con cui Critto ha trattato con l'anime de'giutti, che con effere nostro Padre, e nostro capo, e reggerci come Patiore, eu aver cura della falure nostra, come Medico, & unirsi con effo noi con mille altri titoli di ttretta amicizia , non contento di ciò . aggiunfe anche a quello nodo, ed a quello laccio, che volle dirfi, ed effere sposo dell'anime nostre; e non solo di parole, ma di fatti; e veramente tanto ipolo, che tutta la firettezza d'amore, edi conversazione, e di congiunzione di corpi, la quale ti trova in terra fra gli ammogliati, comparara con quella, con cui questo celeste sposo s'abbraccia con l'anima nostra, è fredezza, e tiepidezza. Di questa grazia, e maraviglioso sponsalizio volle Iddio, che godesse la sua serva molto alla scoperta: perche frà l'altre carezze, che con la fua vifta, e conversazione il Signore le sacea, particolarissima su lo sposarla seco. Onde stando un giorno per communicaríi, gl'apparve Iddio con gran splendore, e bellezza, come folea fare altre volte, e celebrò con la sua sposa questo divino congiungimento, e sponsalizio, come ella scrive nelle Addizioni alla vita. Rappresentossimi il Signore (dice) per visione immaginaria assai nell'interiore. E porgendomi la fua mano dritta, dissemi : Guarda questo chiodo. che è fegno, che da oggi avanti sin ad ora non l'avevi meritato, e sarai mia sposa. Da qui avanti zelarai il mio onore, non solo come di Creatore, come di Rè, e tuo Iddio, ma come mia vera sposa: il mio onore, è già tuo, ed il tuo è mio. Operò tanto in me questa grazia, che non potevo capire in me, e rimasi come forsemata, e dissi al Signore, che ò slargasse la mia bassezza, è non mi facesse tanta grazia, perche in vero non mi pareva, che la condizion mia la potesse soffrire. Stetti così tutto il di molto abbeverata; bò sentito poscia gran giovamento, ma maggior confusione, ed afflizione per vedere, che sante grazie non servono à nulla. Eda li avanti il linguaggio ordinario, che passava frà Cristo e la Santa, erano queste parole, che Il Signore le diceva, con le quali S. D. M. ed ella s'accarezzavano, e si innamoravano ogni di più : Figliuola bormai sei tutta mia , & 10 son tutto tuo. E questo non una, ma molte volte, come la Santa Madre racconta.

Con queste parole di questo divino sponsalizio, dichiarossi maggiormente l'amore eccessivo, che il Signore le portava, scuotendosi da principio tutta l'anima fua per sì fovrane grazie. S'infiammava tutta, com' una fiamma, in amore, ed innalzara intieramente fopra se stessa, nè capendo in fe, fpirava amore, e tenerezza da tutte le bande, e dolcemente ripereva, disfacendoli tutta di fe, e trasformandoli nel fuo sposo. Non mi curo di me io, Signore, madivoi. Vedevain questo tempo l'anima sua. come una nuvola, che sia percossa dal Sole con la forza della sua chiarezza, e raggi tutta piena di luce, e penetrata da lei inguisa tale, chemirifi per qualfivoglia parte, pare un Sole : così dopo questo congiungimento con Cristo, non solo le pareva d'avere nell'anima la virtu. e luce, ma anche lo stesso spirito di lui, mescolato in un certo modo col fuo, come un acqua, che cade dal Cielo, in un fiume, che fubito fi mescola con esso, senza poter discernersi, qual sia l'acqua del fiume, e qual quella del Cielo: così dopo effer venuta questa celeste rugiada sopra l'anima di lei, ed effersi congionta con essa con sì stretto nodo, e laccio di amore, non le pareva di trovare insè lo spirito suo, ma in Cristo, e quel di Cristo in se. Conciosia cosa che questo sponsalizio spirituale, altro non è, che uno abbracciarti amorofamente infieme Iddio, e l'anima, e con questo abbracciamento penetrarla tutra, insin al suo più intimo effere, dove fatto comeanima di lei, ed unito effretto con lei, l'abbraccia strettissimamente, e per questo dice in molti luoghi la Scrittura. che Iddio abita in mezzo del cuore.

Paffa-

Pafarono tan' oltre questi favori, che non si contentò solamente quefio divino spoto delle già fatte grazie, na le nadava rinovando di unovo, ed aumentandole: perche essendo già sua spota, ed avendola unita a sè, ed essendesse al come per suo, non aveva cosa, che non sosse del sua spota, non vi era porta serrata a suoi secreti, nè chiave alle sue riochezze, nè cosa, che non se le concedesse. Onde sono sono sono con momento gli mostrava tessori della sua bontà, egrandezza. Narraremo qui alcune grazie, o stere quelle che di sopra abbiamo raccontato.

Stando una volta la Santa dicendo l'ufficio divino, fu elevara in spirito l'anima fua, e mostrolle il Signore la bellezza, che questo sponsalizio aveva cagionato nella fua anima. Parevami, dice nel cap. 20. della iua vita : che l'anima mia fosse tutta come uno specchio chiaro, senza avere nè spalle, nè fianchi, nè alto, nè basso, che non fosse tutto chiaro. E nel centro di esso mi si rappresemò Cristo N.S. nel modo, cò io lo soglio vedere. Parevami di vederlo chiaramente in tutte le parti dell'anima mia, come in uno specchio; nè sò dire, come questo specchio si scole fe tutto nell'istesso Signore, con una communicazione molto amorofa, che io non lo saprei dire. Diedemi ad intendere, che lo flare un'anima in peccato mortale, altro non è, che coprire questo specebio con una gran mivola, e rimanere molto nero, e così non può rappresentarsi, nè vedersi questo Signore, ancorche stia sempre presente, dandoci l'essere. E come lo sposo suole condurre la sua sposa a rivedere il padre, e la madre, ed a riconoscere i parenti, ed essi facendole favori, e dandole alcuni prefenti, e doni, danno fegno dell'amore, che le por-tano, ed infieme del gusto dello sponsaliero; così Cristo, che tanto amava la fua fpofa, volle anche farle quetta grazia di mostrarle fuo Padre, e la Santissima Trinità in molte visioni, come abbiamo scritto nel capitolo pallato, ed ora parimente diremo.

Una volta (diffe ella nelle addizioni alla vita) flundo in orazine cibi un gravatoto provemi, ete milro Sigmor mi voltigi portato lo fipirio apprefio a fino Padre, e detrogli: Quella, che mi delle, vi dò, e parevami, che mi accolleffe at e. Quella non è cola immoginaria, ma è con una cerezza coi grande, ce una delicatezza tanto fortunate, che mon fi sa dire. Diffemi alcune parole, che mon fi ricordomo: di farmi gravite rezna alcune: Duro qualche poso della cola di fini pri ricordomo: di farmi gravite rezna alcune: Duro qualche poso.

à tenermi appresso a sè.

Un'altra volta vidde la Santissima Trinità, e ciascuna persona le diede il suo dono, come ella stessa racconta nell'addizioni della sua vita,

con queste parole.

Il Martali dopo l'Aftersfoor, esfendo io stata un pezzo in orazione, dopo esfermi communicat stato cos qualebe pena, prevbe la mente si divervira, di manirea che non poetrus (ermarți in una cofa; lamentandoni al Sygore di questia mia miferandoni interdam intendent estru, consciio lemima ad Informanti, prortamoni intende ve d'auvr presente unta la Sansifima Trinità, in vispose mellestruste, dove situsti el saima mia percetor mondi di rappressarcium; come signi and elles verità, accioche la potesse in comparativa estrusti de similari presenta de more esti de similari presenta con mia como esti le siddio Trino, ed mo: E così mi pirere que che mi regionogli ero tutte le tre persone, e che fi rappressarci for dissinamente demo l'anima mia, dicendomi, che da indi in poi averti veduo.

veduto meglioramento in me, in trè cofe, delle quali ciafenna di quefte Divine persone mi saccua grazia : cisè mella cantia, in patire con comento. E in sentire questa cartia con accondimento mell'amina. I sugli quelle parole, les dice il Siposa re in S. Gio: al 14, che dimorurebbono con l'anima, la quale stà in grazia, se trè divine persone.

Standa in dopo rimprazimolo il Signore di tama grazia, viconofendome in dogna, diecuo a S. D. Madella, con feminero grande, che pointe maveru da fare finuit favori, mi deceffe, per qual cagime m'averfi abbundonata, male poi to fui coi rettituo. Perciecte li gorono avanti averso femine gran pona, e dolore de miei peccati, avendali prefenit avanti a glocchi. Viddi qui chin-amente quamo il Signore aveva fatto dal canto fuo, da fu che in ero molto fancia, la, per iriarmi a tè con mezzi molto efficaci, de quali mon tutti mi giouromo per min andiza i doto ebiaramente mi ir apoprendo l'eceffico amore, che il Signore i porta mi perdonarei tanta ingrattudne, quando vegliamo terarera a lui; e quella miferenda ha più inflato -eco, che con veruno, per molte eggion. Pare, che trimaneffero mili comma mia tanto imprefit quelle trè perfone, le quali combifici figure la ficiar di figure comboli effere mi folo Iddao, che a durara cri, imposfibile farebbe la faira mi figura titudo e quali mi proposita del pari mi perdonarei con condocti effere mi folo Iddao, che a durara cri, imposfibile farebbe la faira mi figure.

raccolta, & unita con sì Divina compagnia.

Grandi sono queste grazie, maaltre glie ne fece il Signore, e forse maggiori, le quali dice la S. Madre nella fua vita, che non le scrive, per non dar da sospettare a chi le leggesse : non fidandole alla sua poca fede ed angulti cuori, dove non capono cofe così grandi. Ne racconterò folo alcune di quelle, che non fono scritte nel fuo libro. Una fu, che stando ella il giorno della Maddalena con una santa invidia dell'amor grande, che il Signor'Iddio le aveva portato, le diffe : Coffei tenni per amica mentre viffi in terra, e te ti tengo cra, che ftò in Cielo. E questa grazia glie la confermò poi Iddio per qualch'anno il medelimo di della Maddalena. E di questo favore fattole da S. D. M. fa memoria ancora il P. Maestro Frà Diego de Yvagues Confessor di lei nella sua deposizione. nell'informazione della canonizazione della Santa. Ma per avventura fu maggiore quell'altro, che le fece Iddio, dicendole una volta così: Se io non avessi creato il Cielo, per te sola il crearei. Et un'altra volta com' ella lasciò scritto in un foglio, le sece un'altro segnalato savore: Standa una volta, dice, con la pena, che semo di stare assente da Dio; che in questo giorni era stata così grande, che non potevo soffrirla, ed esfendo stata così molto affamata, m'accorsi, che era tardi, per far colazione, e non potevo; e per conto de vomiti, mi cagiona molta debolezza il non farla un poco avanti, onde con gran forza mi posi il pane dinanzi per forzarmi a tranqueiarlo; e subito mi si rappresento quivi Cristo, e pareva, che mi tagliasse il pane, e me la volesse metter in bocca, e dissemi : Mangia figliuola, e sa come tu puoi : ben veggo quello, che tu pati, ma così ti conviene adeffo.

Non so dove possa andar più oltre il regalato amore, ch' Iddio porta all' anime pure, e sante. Ma quelle carezze e mostre d'amore, pare a me, che stessen inchinse in quelle parole, che la Santa scrive nel cap. 35. di sua vita: Quesso mi dice S. D. M. molte voite, mostrandomi grand'

amore. Già tu fei mia, & io fon tuo.

Quelli,

Quelli , & altri favori, e carezze fenza numero, faceva il Signore alla fua fpofa; la notizia de'quali serve più per quell'anime selici, le quali godono della foaviffima esperienza di queste carezze, che sa Iddio all'anime pure, e ferventi, che per quelli, che non ne hanno esperienza: imperocche effendo questo divino amore d'infinita soavità, e dolcezza, eccede fenza comparazione il maggiore, che nelle creature immaginar si possa, e quanto cresce questo eccesso di soavità, e grandezza d'amore in Dio, altrettanto fcema la fede in chi non l'hà provato : persuadendosi difficilmente, ch'Iddio si domestichi, ed abbassi tanto, che non folamente parli e conversi, ma che si sposi, e congiunga con vincolo spirituale di matrimonio con un'anima, come se questo modo di parlare fosse nuovo ò nella Scrittura facra, ò ne Santi, cosa non vifta, nèudita, ò non fosse mai occorso quest'istesso ad altr'anime, e spose di Dio. Rammentinfi di quello che la Chiefa recita dello sponfalizio di Santa Agnefa, e di S. Cecilia con Cristo, e di quel, che raccontano l'Istorie di S. Caterina da Siena, e d'altre Sante. Ma quando ciò non vi fosse, sarebbe prudenza il dar credito a quel, che i più gravi di tutta Spagna, sì in lettere, come in spirito, credettero, & approvarono.

Il rimore di quella poca fede fece andar la nostra Santa tanto avvertita e scarsa in scrivere le grazie, che Iddio le sece, delle quali le maggiori furon quelle, che tacque. Il che sò io certissimo, ed ella lo scrive nel cap. 27. di fua vita, dove trattando delle gran grazie, e carezze, ch' Iddio faceva all'anima sua, dice: Rimane tanto attonita (parla dell'anima sua ) perche hasta una di queste grazie per cangiare tutta un'anima, e fare che non ami cefa, falvo, che chi vede, che fenza verun fuo travaglio, la fa capace di sì gran beni, e le communica secreti, e tratta con lei con tanta familiarità. es amore, che non fi può scrivere; perche fà alcune grazie, che recano secò il sospetto, per effere elle di sì grande meraviglia, e per effere fatte a chi sì poco l'hà meritate, che se non c'è una molto viva fede, non si potranno credere : onde in penso di dirne poche di quelle, ch' Iddio bà fatto a me, se non mi farà comandato altro : dirò solo alcune visioni, le quali possono giovare a qualche cosa, ò a finche a chi il Signore le darà, non si maravigli, parendogli impossibili, come facevo io , ò per dichiarare il modo , ò camino , per donde il Signore m'ba guidato.

che è quanto mi comandano, ch'io scriva,

Ma tornando alla nostra Santa, la quale fu tanto favorità. & accarezzata da Dio, chi direbbe, che così gran favori le fossero stati di maggior pelo, che le follero flati gran travagli? e pure è certo che ( come ella confessa) aveva necessirà di assai più animo per ricevere queste grazie di Dio, che le fossero stati oltraggi. Non perche dubitatse in esse ( che molte venivano con tanta luce, e chiarezza da Dio, che non ne lasciavano dubitare) ma perche questi favori, come che per ordinario recavano tanta luce, e la lasciavano nell'anima, le facevano considerare quanto quella gran Maesta meriti d'effere obbedita, e servita, e la purità, con cui deve effere amata, e quanto mancava a lei per corrifpondere a quello tanto, ed ora riconoscendo i peccati passati, ora l'ingratitudine prefente, fi disfaceva, & annichilava, e defiderava, ch'Iddiola trattaffe.

taffe, come meritava, dandole travagli, e non carezze. Onde il suo ordinario detto, com anche il desiderio era: Signore, ò nomire, ò pasire, non volendo la vita per delizie, nè consolazioni, ma solo per quello, a che ella era buona, cioè per patire, e soffiri travagli per amor di Dio.

Gesù Cristo rivela alla sua Sposa il conoscimento di virtù molto alte, di ammirabile, e giovevole dottrina. Cap. XX.

On retminava le grazie, che raccontare abbiamo, nel folo vedere, e godere i favori, ele carezze, così grandi, e fitraordinarie;
ma il Signore, il quale si fattamente viitava la fua fpofa, reflava anche fervito di darle una molto profonda, e chiara notziati di alcune verità, a falia diverfamente da quella, che noi n'abbiamo. Conciofiacofa
che, come è impofibile, e felndo i didio fommo amore, che l'anima,
la quale s'accofta a lui, non fi rificaldi de abbrucci in quelfo fuoco; così
parimente farebbe impofibile, effendo fomma verita, che coloro, li
quali più da vicino lo partecipano, non acquidino maggior luce, e conoticimento delle fue verità. Sarebbe cofà degna di meravigila, e flando Iddio coranto congionto, de unito con l'anima di quella Santa, fe
effendo fi (polo con lei , fe prendendo)a ad ogni ora per la mano, e
facendola paffeggiare per li più alti, e nafcofit cantoni del Cielo, non le
aprific gli occhi, e gli cavade file (quame, come ad un'altro S. Paolo,
perche vedeffe molti miflerii, che non poreffe ridire, e molte verità,
che per nofre porofite o prefet dichiarare.

Congungevali ordinariamente con la visione, dottrina, & intelligenza di verità, e questa congiunzione è quella, che chiamano i Dotori rivelazione, che è una luce data da Dio, ed un gran dono dell'istesfo, ma non è abtimale, come è il dono dell'intellerto, e della sipienza, mediante il quali si penerrano, e gustano la midolla, & i secreti delle verità, e de'misterii della nostra tede: ma la dà il Signore quando vuole, ed a chi gli piace: e di n un cero modo è superiora al conoci-

mento, che corrisponde al dono dell'intelletto.

Con quefla divina luce era quell'anima fanta innalzata fopra tutte le cofe, e maravigliofamente lluftrata da quella fonte di luce di verità, alle volte con visioni intellettuali, ò immaginarie; altre flando inder fenfi; ed altre flando in effi: ma per lo più ne aper una rapprefentazione intellettuale della verità, nella quale, come chi guarda in uno spechio, ò come chi jegge in un libro, trova nel più nitmo dell'anima fiua queste verità tanto vivamente rapprefentate all'intelletto, quanto in quest'avita si permette. Queste erano conofecndo ral'ora dacune perfezioni divine, come sono la Maesthà, Grandezza, e Bontà di quel grande Dio, e Signor nostro: tallo riora intendendo, come sanon, e si rapprefentatuo nella sia divina essenza la contra come sono la Maesthà, come si la liddo prefenen enll'anima nostra, e di nutre le cose, onno slop cer grazia, ma anche per conto della sia immensità, che è quello, che i Dottori chiamano, prefenza, e sistema.

Molte

Molte altre notizie, ed intelligenze di simili verità le dava il Signore. delle quali andrò raccontando qui quelle che mi pareranno più a propolito per quest'Istoria. E cominciarò da una, la quale và ora scritta nel cap 36. della fua vita, e prima di scriverla, ella la narrò a me . come a figliuolo nel rispetto, e nella venerazione, che le portavo, e come a padre nell'ufficio di Confessore, che quantunque indegnamente, facevo con lei. Diffemi adunque, che aveva avuto una rivelazione, nella quale Iddio le aveva dato a conoscere la bellezza d'un'anima posta in grazia, rapprefentandogliela tutta come un chiaro specchio, senza che avesse spalle, alto, nè basso, che non stesse tutta chiara, e nel centro di quella se le rappresentava Cristo nostro Signore, il quale vidde in tutte le parti dell'anima sua, come in uno specchio, con un'ineffabile, ed amorofa communicazione, e le rivelò, che lo stare un'anima in peccato, è un cuoprirsi questo specchio da una nebbia, e restare molto nero, che quantunque Iddio stia quivi, dandole l'effere, non si può però vedere. Hor gl'accade, che in questo tempo le comandò il suo Confessore, che scrivesse un trattato d'orazione per le sue figliuole : e stando ella la sera della Santissima Trinità, pensando alla materia, che doveva prendere per quelto libro, glie la diede nostro Signore, mostrandole un bellissimo globo di cristallo, fatto a guisa di un castello, nel quale vedeva fette abitazioni, e nella fettima, che era il centro di effo, stava il Rè della gloria con grandissimo splendore, il quale di lì abbelliva, ed illustrava tutte quelle abitazioni infin'alla muraglia del Castello: nel quale tanto più luce participavano gl'abitatori di effo, quanto più vicini stavano al centro, che era il palazzo Reale dove stava il Rè; e vide, che questa luce non usciva dal circondato, e che fuori d'esso ogni cofa era tenebre, ed abitazione di rospi, vipere, ed altri animali venenosi. E restando ella ammirata di questa gran bellezza, che con la sua grazia communica all'anime, stando nel centro di esse, subitamente sparve la luce, e senza allontanarsi il Rèdella gloria da quel Castello, si cuopri di oscurità, e rimase tutto tanto brutto, e nero, come se fosfe un carbone, e con un fetore insopportabile, e con la porta aperta, accioche gl'animali venenosi, che stavano fuori del Serraglio, potessero entrare nel Castello. E che in questo stato rimaneva l'anima in peccato mortale.

Per mezzo di quefla visione le rivelò, e diedegli ad intendere il Signore quattro così: La prima, che flava ladio in rutte le coso per esfenza, prefenza e porenza: il che ella insin'all'ora non aveva mai inteso.
E quasi in questo stessione di domando alcuni anni sono stando in
Toledo, (che veniva ad esse elegapo, ch'ebbe questa visione) se era così, ch'ildio stessione in rutte le cose. E se parlava niente di ciò la Scrittara Sacra? E do lo es l'ipsio, face les j' dichiarandole alcuni luoghi della Scrietura, da' quali si raccoglieva questa verità: ed ella ne ricevette gran contento, perche le aveva detto una persona ignorante, che non si trovava
altra prefenza di Dio nelle anime nostre, suor di quella, che hà per grazia in quella de' giusti. La feccoda cosa, che intesse quella vivelazione,

fu una grand'ammirazione, ponderazione della malizia del peccato: poiche non affentandofi Iddio dall'anima, che ttà in peccato, ma reftandovi così intieramente presente, per rispetto della fua immentità, può il peccato impedire, che non si communichi all' anima quello splendore digloria, ed i gran beni, e tesori, che tiene dentro disè. La terza cofa, che ne cavò, fu una così profonda umilta, e conoscimento di sè steffa, che dall'ora in qua, pare, che se bene voleva, non si poresse raccordare di sè in nessuna cosa buona, che facesse. Imperocche veggendo con tanto grande chiarezza, che tutta la bellezza dell'anima procedeva da quella bellezza, e tutta la virtù da quella virtù, e potere, e tutto il sapere da quell'immensa sapienza, dalla quale escono tutti gl'originali di qualfivoglia bene, che in noi ti trova, fenza cooperare noi a nulla di buono, se non in quanto siamo ajurari da questo potente Rè: discerneva con gran luce quello, il quale in sè conteneva di Dio, e quello, che vi era di fuo. La quarta cofa, che ne cavo, fu il motivo di ferivere il libro, che gl'era stato comandato, che scrivesse, il quale intito-1ò, Castello interiore, e Mansioni: dandole il Signore Iddio insieme con la mareria, il titolo, e nome del libro: scrisse in esso (come avanti diremo) ferre ammirabili gradi d'orazione, per li quali, come per un'altra scala di Giacob, sale l'anima insin'all'entrare nella settima Mansione, dove trova Gesti Cristo in cima della scala, e dove è il talamo del Rè Salomone, e dove si celebra il matrimonio spirituale dell'anima con Dio nostro Signore.

Diffemi anco, che gl'aveva fatro il Signore Iddio una grandifima, e fegnalata grazia, la quale fu, chei un raggio velocifimo di luce, il quale le paíso per l'intelletto, aveva intelo più verità di cofe altifime di Dio, che le mille anni le fofie flato integnato da Teologi. Doveva quelto raggio, al parer mio, effer fimile a quello, che racconta S. Gregorio nel tecondo iltor de Dialogi al cap. 35. effere flato communicato da Dio al glorioso Padres. Benedetro: nel qual vidde quel globo grande di flucco, e molti Angeli, che falivano al Gielo, edaltre affai grandezze di Dio, donde maggiormente forniva di comprendere la baffez-

za delle creature.

E se in questo velocissimo raggio conobbe tante verità, che doverte effere quando Cristo nostro Redentore, come già dissimo di sopra, la conduste al Cielo, e sacendosela sedere appresso, cominciò a mostrarle per gran spazio di tempo molti quelli scretici, ed inefabbli tesfori, che tiene rinchiuti e riposti nel suo petro, per premio di quelli, che l'amano 2 Et un'altra volta in un gran ratro di spritto, fu intromessa nella Maestà, e grandezza di Dio, dove gli diede ad intendere quello ch'era verità, come ella natra nel cap. 36, di su vira con tali parole: sa guella Maestà mi fi diede a consserve una verità, che il mominena di sutte le verità: moi so di come, perche mo vidati molta, diffemi, e non vidati, molta bei nissi espere l'istessa verità. Non è poco quello, che io faccio per re, è una delle cose, perche un molto mi devi; atteloche tutto il danno, il quale viene al Mondo, nasce da non conolecre le verità della Scrittura.

con la

con la chiara verità, non mancherà un pelo d'effa. A me è porfo d'auerfempre di rectauto, e che tunt i fedeli d'ercham. Diffemi: Ah figliolola, che pochi mi amano con verità : che fe mi amaffero, non tenerel loro celati i miei fercerti. Sai tu che cofa fia amarmi con verità è di conoferre effer bugia tuttro quello, che a me non piace. Chiaramente vedrai quello, che ora non intendi, in quello, che giovarà all'a simina tuga.

E così appunto l'bò veduto, sia lodato il Signore; Perciocebe da quell'ora in quà tanta vanità, e bugia mi pare ciò, che non veggo effere indrizzato al servigio. di Dio, che non lo saprei dire, come l'iniendo. Diffemi qui il Signore una particolar parola di grandiffimo favore : io non sò come ciò si fosse, perche non viddi nulla; marimasi in modo, che ne anco il sò dire, con grandissima foriezza per adempire da dovero con tutte le forze mie la più piccola parte delia Scritsura. Rimasemi una verna di questa divina verità, la quale mi si rappresento, jenza sapere io come, ne che, tanto scolpita, che mi fa portare un nuovo rispeno, e riverenza a Dio, perche da una notizia di S. D. Muesta, e pur d'una sorie, che non si può dire, ma si conosce essere una gran cosa. Rimase. mi grand ssimo desiderio di non dir giamai cosa, se non molto vera, e che saprei quello, che qui nel Mondo fi tratta. Intefi, che cofa fia andare un' anima in verita innanzi all'istessa verna. Questo, che io iniesi, è darmi il Signore ad intendere, che cosa fia la medefima verità. Tutto quello, che bò detto, intesi io ragionandomi il Signore alcune volte, & alire senza che egli mi favellasse, e con massior chiarezza alcune cole, che quelle, le quali con parde mi venvano deste. Inteli grandissime vernà, sopra questa vernà, più che se molti letterati me l'avellero insegnate .

Parai, che intellam moniera avrebbono pottoti imprimerla colì nè tano chiaramette mi fi mebe data a conofece la vanita di quello Mondo, Quello verità, la quale vo divo, che mi fi data ad intendere, è in ti fiello verità, cel è fonga primipio, e fine : E suite l'altre verità dipendono di quello avrata, come tatti gi altri amori da quello amore, e tutte l'altre grandezze da quella grandezzo » Amorcho quello fina divo oleucament, viriqueto alla bibatezza. con la

quale il Signore volle, che mi fosse data ad intendere.

Le diede parimente dua Divina Maellà ad intendere, come turte le coce stavano in Dio, e questio con una nortrai cosichiara, che cagionò nell'anima di leigran giovamento. Sirado (dice nel suddetto cap.) vas vulta inorazione, mis rappresensi in territori compo, sense vueder cus somata, (ma si una rappresenzione con egi citiarezza) come si vegeno in Dis tutte le così e, come tutte le contiene in t.; un son si citi ben servicere, ma rimale molto interfolio nell'anima mia, ed è una delle grazue grondi, che il Segore mi abbia fatto, e al qualle, che più moltano si prosportare con egi considera di segore, acussi citi della considera di segore, acussi citi di veduci in altro tempo, e che le folio codesprendo con al Segore, acussi citi veduci in altro tempo, e che le folio vedes con di convo, non arcebiono cuare, si ardire di peccare: Parveni, dico, senzo potre offernare di acur veducio maltro par puede così pi debite vedere, onde i possi di acura veducio maltro propie con con i più acuta con si più acuta di acuta con vi più arrizare, è io non mi si intendere in queste vicini, che non pa jono immoginarie, e pure in alcune deve esfere qualche immoginarie, e pure in alcune deve esfere qualche immoginarie, e financia di territori.

eb'essendo nel ratto, le potenze non lo sanno dopo formare in quel modo, che ivi nostro Signore lo rappresenta loro, e vuol, che la godino: Diciamo adunque. ebe fia la Divinità come un chiarissimo diamante, maggiore assai di tutto il Mondo: Overo uno specchio nel modo, che dissi dell'anima nella visione passata: salvo ebe egli è per sì alta maniera, che io non saprò esprimerlo: e tutto quello, che noi facciamo, si vede in questo diamante, essendo tale, che ogni cosa rinchiude in se, percioche non vi è cofa, che si trovi fuori di questa grandezza. Maravigliofa cofa per me fu il vedere in sì breve spazio tante cofe congiunte infieme qui in queflo chiariffimo diamante : e compaffionevole infieme, ogni volta, che mi si ricorda di vedere, che cose così brutte si rappresentano in quella purisfima chiarezza, come erano i peccasi miet, ed in vero è così, che quando me ne ricordo, non sò come lo possa soffrire: Onde rimasi all'ora tanto arrossita, e confusa, che mi pareva, che non sapesse dove nascondermi. O chi poteffe dare ad intendere queflo a coloro, che commettono brutti, e disonesti pecvati; accioche sapeffero, che non sono occulti, e che con ragione dispiaccione a Dio, poiche sono tanto presenti a S. D. M., e noi con sì poca riverenza ci portiamo avanti a quella. Vidi quanto giustamente si meriti l'Inserno per una sola colpa mortale, perche non si può comprendere quanto gran cosa sia peccare dinarzi a tanta Maesta, e quanto siano aliene da chi ella è, cose simili : e così fi scorge più la sua misericordia, poicbe sapendo noi tutto questo ci comporta. Hammi fatto considerare, che se una cosa come questa spaventa tanto . che sara il giorno del giudizio, quando questa Maestà chiaramente si mostrerà, e vedreme l'offele, che abbiamo commesse?

Gli rivelò N. S. che gl'erano perdonati i fuoi peccati, e che per confequenza, stava in grazia, ed in amicizia seco, com'ella scrive nel cap. 33. della sua vità, dicendo così: Viddi Nostra Signora verso il lato dritto, ed il mio Padre S. Gioleffo al finistro, che mi vestivano quella bianchisti. ma veste, & in quell'atto mi fu dato ad intendere, con'io ero già netta da'miei peccari . E l'istesso dice nel cap. 34. con queste parole : Ricordoni che in quelle ore d'orazione, ebbi la notte una grand' offizione, in pensare, se ie ero in amicizia di Dio : Et all'ora intesi , che ben mi potevo consolare , e confidare d'esfere in grazia: perche simile amor di Dio, & it fare S. D. M. quelle mercedi , e li sentimenti, che dava all'anima, non era conveniente, che si facessero ad un'. anima, la quale steffe in peccato mortale. Dove è da notare, che sempre, che la Santa dice ne fuoi libri : Intefi questo, è me lo dice il Signore, è rivelazione, com'ella dichiara nel cap. 35. della fua vita. Nè ebbe folo notizia per particolare rivelazione dello stato dell'anima sua, ma le rivelava anche il Signore quello di molt'altre, come scriveremo, quando trattaremo del dono della profezia, e discrezione di spirito, ch'ebbe.

In questa, ed in aitre rivelazioni, che la Sauta ebbe (come diremo appresso) conocicci chiaramente, che tutte etano date dalla mano dell' Altissimo, poiche di natura loro sono altissimo contemplazioni di Dio, ò di sue verità. Tutte conformi alla Scrittura facta, a lala dottrina de Santi, ed alle regole di chi cò intende: e tutte erano ordinare a gran friato. O prositto della Santa istessa, ò d'altre persone, alle quasi spettava, e quello, che più è da ammiratsi, è la chiarezza e cercezza, com cui ella

le ferive, e lo fpirito, e verità, con cui le narra: il fuoco d'amore di Dio, che accende in chi legge, che pare a puno che ogni parola fia una freccia attofficata, la quale ferifica, ed abbrucci il cuore di chi l'afcolta. Non fono le cofe, che infegua ragazzarie, nè s'affanno all'intendimento di donna, il quale ordinariamente fuole occuparfii no cie baffe, e di poco valore, e foflanza: fono tutre cofe di molta dottrina, gravi, grandi, ammirabili, occulte, e veramente divine.

Non si fermavano le grazie ; e carezze, che Gesù Cristo faceva alla sua posa nelle visioni tanto maravigilore, come abbiamo raccontato, e nella rivelazione di misterii coranto occulti; e di verità rantogiovevoli: man imille altre maniere, e modi; che sà ecreare, e trovare l'amore, le manifestava l'affezion grande, che le portrava; or dandola a conolecre a lei, or mostiratologi ri prepero, e al pregière di lei liberale con altre persone, e tall'ora mostrandogli lo stato di mole canime, e cicuppendole mille fecereti di cofe future, le quali Iddio teneva nel suo seno, come più a lungo si vedrà nel corso della no-fira Isforia. Perche adesso porremo qui solo le grazie, che il Signore le fece in questi principii, avanti, che cominciasse la nuova Ri-forma degli Scalzi: e da tali principii caverà, quali dovevano efiere i mezzi, e li sini, se è così, come è, che sempre andava la Santa crescendo più nell'amore del suo sposo, e al la missira dell'amore a crescendo più nell'amore del suo sposo, e al la missira dell'amore a crescendo più nell'amore del suo sposo, e al la missira dell'amore.

crescevano anche le mercedi.

Fece frà gl'altri il Signore un gran favore alla Santa Madre Terefa di Gesù, e fu il dirle, che non le negherebbe nulla di quanto gli domandasse: E questo su per una dimostrazione, e contrasegno grande di amore, come la Santa istessa racconta, e noi scriveremo più a lungo al fuo luogo. In fine non pare, che Iddio pensasse in altro, che in manifestare alla sua Serva quanto passava in Terra, in Cielo, nel Purgatorio, e nell'Inferno; Che se bene è vero, che per essere un' anima fanta, non è necessario, che il Signore le communichi questi fecreti, e visioni, nè le faccia simili rivelazioni, perche la fantità, e persezione de'Santi non si misura con le rivelazioni, e visioni, ma con la maggiore, ò minor carità verso Iddio, e verso il prossimo, con la profonda umiltà, e prova di pazienza, e fofferenza ne travagli; con tutto ciò fuole Iddio dare a fuoi Santi per giunta alcune moltre, e fegni dell'amor suo : e se bene non son cose, che vadano annesse alla fantità, tutta volta non si dà ordinariamente questo secondo senza il primo; ma lo dà il Signor' Iddio, come, quando, ed a chi a lui piace. fenza che veruno glie ne dia legge, nè meno possa altri trovar ragione, perche faccia quelta grazia più ad un Santo, che ad un'altro. Con la Santa Madre fù Iddio fegnalatissimo in questo, così in essere le mercedi molto particolari, e grandi, come per farle fede così ordipariamente, che in verità pareva più un'anima beata, la quale spogliata già della carne della nostra mortalità, godesse di così sovrane carezze, che una creatura mortale, vestita di questo così grosso, e vil facco, come è la nostra carne.

H 3 Commu-

fua vita.

Communica la Santa Madre il suo spirito, e le grazie, che il Signore le fà, con il Padre Maestro Avila, e col B. Pietro d'Alcantara, e con altri nomini gravi, e tutti l'ossicano, e l'approvano. Cap. XXI.

L'Rà tanti favori, e particolari grazie di Dio non si teneva la S. Ma-I dre per sicura, anzi quando era più favorita, stava più timorosa, e quando più era innalzata da Dio, più umile: E quanto più cresceva la familiarità, tanto più si ricordava dello stato così miserabile, e povero, nel quale in altro tempo, al parer suo, s'era ritrovata: il che gl' era di non minor pena, che di giovamento. Ed avvenga che fossero così grandi le mercedi che riceveva, con tutto ciò teneva più ordinariamente occupato il pensiero in lamentarsi d'aver lasciato per cose sì basse così gran Maestà. Parevale, che le grazie fossero censo amovibile, e che le recasse un precipitoso fiume, e che le ritirasse a sua posta : ma che i fuoi peccati steffero come un fango, dandole continuamente cattivo odore, e pena alla memoria. Viveva tutta piena di timore, che Iddio non l'abbandonasse, per ossenderlo, e rivedersi un'altra volta nello stato, nel quale (al parer fuo) era stara prima. E se bene alcune volte già gl' aveva detto nostro Signore, che i suoi peccati erano stati perdonati, non le dava però questo nessun conforto, anzi gl'aggiungeva nuova pena, considerando tanta bontà in Dio, e così sovrane grazie verso di chi era stata tanto cattiva, ed ingrata. O virtù ammirabile dell'umiltà. che a maggior falita dà maggior sbaffamento, ed a maggior grazia rappresenta maggiore indignità, ed a maggiori favori corrisponde con maggior riverenza, e timore,

Nè folamente l'umiliava in questo, ma anche nel modo, e nella via, che teneva di fare orazione: Perche con esser tanto alte, ed eccellenti le visioni, e le contemplazioni, e così ordinarii ratti, ella dal canto fuo, quando ceffavano queste influenze, che venivano dal Cielo, poneva tutto il fuo studio in mirare la fantissima umanità di Gesù Cristo N.S. E teneva per grand'errore e tentazione del Demonio, per altissima, ed eminente, che fosse la contemplazione, allontanarsi dalla considerazione della vita di Cristo. E questa deve essere la cagione ( secondo dice la Santa ) che molti contemplativi non profittino, nè arrivino alla vera libertà di fpirito, perche perdono questa guida, dicendo il medefimo Signore, ch'egli è la via, e la luce, e che nessuno può andare al Padre se non per mezzo suo. Oltre, che è mancamento d'u-miltà, benche occulta, se lo miriamo bene. Li Santi gran contemplativi non tenevano altra strada: S. Paolo non aveva mai altro in bocca. che Gesù: San Francesco lo piagò con le sue piaghe, e gl'impresse i fuoi dolori infin alla morte : San Bernardo non lasciò mai quel mazzerro di mirra della Croce di Cristo: e l'istesso leggiamo di Santa Caterina da Siena. E per dire quanto ciò importi porrò quì certe parole, che la Santa Madre dice a questo proposito nel capit. 22. della

Veggo

Vergeo io chimamente, e l'hò vaduto fempre che per piacere a Dio, e perche ci face; gran gracie; voud, che fi poli fire le mani di qualla facentifima unanità. Moli ffime volte l'hò vifto per efperienza, me l'ha detto il Signore, ed io bò chiaramente veduto che per quella porta abbiamo da entrare, fe coglimo che Stap D. M. ci moffi e van ferevit. A talche militaro voglita altra viua, bembe fita mella fommità della costemplazione: di qui fi vol ficero e quello Signor moffro è questi, per cui è venegon tenti li beni e qui l'infegerarà, mirando la fun viui q.

egli è il più migliore elemplare .

E come la Santa Madre l'infegnava, e lo configliava, così lo metteva in opera, per afficurar meglio i suoi passi. E se ben tutte le mercedi, che il Signore le faceva, principalmente queste ultime erano figillate, e fortoscritte di sua mano, e davano così fermo testimonio di lui, che non ne poteva più dubitare; tuttavia, perche si fidava tanto poco di sè, e considerava l'assuzie, e gl' inganni del nimico, non si straccava, benche per lei fosse grandissimo travaglio, e morrificazione, di dar conto dell'anima sua a'suoi Confessori, ò a chi le pareva, che meglio potesfe difingannaria; nel che usò grandiffima vigilanza, in guifa tale, che per certificarli più, non lafciò mai di fare diligenza, che le pareffe neceffaria : e frà l'altre questa le fù di grandissimo giovamento. S'abbattè in quel tempo a venire in Avila il Santo P. F. Pietro d' Alcantara , ch' era all'ora Commiffario de' PP. Scalzi di S. Francesco, Uomo di grand' orazione, e di vita fantiflima, e conosciuto per tale in tutto il Regno. e che per la fua virtù, e meriti l'aveva eletto nostro Signore per colonna, e fondamento d'una nuova Riforma di Scalzi, la quale a rempo di lui si fece nel suo Ordine. Non lo conosceva all'ora la Santa Madre, ma lo conosceva una Signora di quella Città, molto nobile, e virtuosa, chiamara Guiomar d'Uglioa, la quale aveva all'ora grand'amicizia con la Santa, e con cui ella (per detto del fuo Confessore) comunicava il fuo timore, el'afflizioni, perche era periona di molta orazione, e virru. ed in cui fempre trovava rifloro, e conforto, e gl'aveva Iddio dato luce per conoscere la verità, ed il gran buono spirito, che regnava, & operava nella Santa Madre. Ora, perche la Madre poresse godere di sì buon Maestro, senza dirle nulla, ottenne licenza dal Provinciale di lei, di poterla tenere otto di in cafa fua; e quivi alcune volte, ed altre in Chiefa, parlò la Madre, e communico il fuo mirao con questo fant'uomo, dandoli intiero conto, al meglio che teppe, della qua vita, e del modo di procedere nell'orazione, con la maggior chiarezza, che potè, senza nè pur celare i primi movimenti. E come i buoni spiriti subito si conoscono, e s'intendono; egli come Maestro, ed esperimentato nell'arre, per quello che sapeva di Dio, per lunghissima esperienza, intefe fubiro, e conobbe chiaramente la luce e lo ipirito che si ritrovava nell'anima di lei. Le dichiarò alcune cole, nelle quali ella aveva dubbio : l'afficurò molto de fuoi timori, e le diffe, che lodaffe Iddio Nostro Sig. per le mercedi che le faceva: che stesse così certa, che quello era spirito di Sua D. M., che dalla Fede in poi, non vi poteva effere cola nelluna più vera, nè che tanto certamente si potesse credere.

H a

Cono-

Conoscendo adunque quel santo uomo li favori, che il Signor'Iddio faceva a quell'anima, e la molta disposizione, che ella aveva, perche andaffero ogni giorno crescendo, gli prese molto amore, e da li avanti conferiva affai con lei, e gli dava conto de' fuoi negozii, e la pregava, che lo raccomandasse al Signor'Iddio. Le disse, che uno de' maggiori travagli del Mondo era quello, il quale aveva patito con aver contradizione d'uomini buoni; ma che con tutto questo le rimaneva ancora da patire affai; onde aveva tutta via necessità di qualche guida, e Maestro. E conoscendo, che ella non aveva in quella Città chi la intendeffe, parlò al P. Baldaffar Alvarez della Compagnia di Gesù, religiofo di gran spirito e santità di vita, ch'era allora quello che la confeffava, e gli allegò molte ragioni, approvando il camino della Santa: e lo ricercò ad afficurarfi da lì avanti. & a non inquietarla più. Con questo lasciò la Santa quasi afficurata de'suoi timori, soddisfatta della fua strada, ed obligata, e grata per la luce, che gl'aveva dato in cosa di tanta confolazione, & importanza.

Oltre le prove, che per spazio di alcuni anni facevano i Confessori dello spirito della Santa Madre, ed oltre quella di quelto sant'uomo, per la quale ella era rimafia molto confolata, l'umiltà, ed il riguardo di lei non consentivano, che licenziasse assatto il timore, ò (per dire il vero ) non voleva il Signore, che ne vivesse senza, acciò che da questo prendesse occasione di umiliarsi : di maniera, che perche la grandezza delle visioni, e rivelazioni non la innalzassero, ò facessero in parte vanagloriare, le faceva contrapefo col timore, con cui teneva l'ago pari. Di questa zavorra hà bisogno la nave della nostra carne, accioche non fia agevolmente portata dal vento della vanagloria: ed è cofa ordinaria a Dio il mettere quelle paure, e configliarle a quelli, che godono queste rivelazioni. Laonde la prima regola, che diede S. Caterina da Siena, per non essere ingannata, su temer sempre il peggio: perche, come dice la divina scrittura: Beato l'uomo, che sempre è pavido : Ed è certo, che perdendo la paura della nostra fragilità, delle noftre inclinazioni, de' nostri stimoli, della potenza del Demonio, e della noftra miferia, nasce subito in noi uno spirito di proprio contentamento, ed una vana ficurezza, e confidenza, che agevolmente ci invanisce, e ci atterra.

Ben si conformò con questa regola la nostra Santa, poiche non assicurandoli mai del tutto, per grandi che fossero le misericordie di Dio. e le mercedi, che riceveva, sempre temeva il peggio, e come perseverava il timore, perseveravano anco le diligenze. E veggendo che non vi era Contesfore grave, dotto, e fanto, con cui ella potesse conferire, che non l'avesse satto, le pareva, che non ci sestasse altro se non dar conto di sè alla Chiefa, ed aspettare il giudizio di lei, per go-

vernarli con esso.

Occorfe adunque che venne (come è ufanza ordinaria) alla visita della Città d'Avila il Licenziato Salazar, che all'ora era Inquisitore, e mort poi Vescovo di Salamanca. Determinossi di communicare con lua quello.

quello, che fentiva del suo spirito, credendo, che come nomo sperimentato in casi simili, la potesse disingannare. L'udi conattenzione, e le rispose, che quello non toccava al suo tribunale, al quale s'aspetta folo castigare, ed emendare quello, che è colpa; che se il suo spirito era di Dio, era sua gran mercede; se del Demonio, era pena parita da lei contra fua volontà, e che non doveva temere, purche non fi lasciasfe condurre a mal veruno, cafo che glie lo perfuadesse, ò l'ingannasse. Rispose saviamente, ed accortamente, e lasciando di fare l'ufficio di giudice, il fece di padre; e configliolla a scrivere in un foglio quanto sentiva, e gl'era accaduto, e che inviasse al P. Maestro Avila, il quale rifedeva in Andaluzia, e fioriva all'ora in grand'opinione di fantità, e virtù, perche era uomo di molte lettere, e spirito, e l'averebbe intera meglio. Approvarono ciò i Confessori di lei, e sp cialmente il Padre Maestro F. Garzia di Toledo, religioso dell' Ordine del glori do S. Domenico, e Commissario dell' Indie; e così per ordine suo mise in serio la vita, ed il successo di lei, ed il suo spirito, con tutto quello, che inreriormene fentiva, e ne fece una relazione chiara, ed intera, te brine alquanto breve, la quale dopo alcuni anni per ordine de'fuoi Confeilori, scriffe più distintamente, secondo, che và stampara nella fua vita; e la mandò a questo Padre, che stava all'ora assente, acciò che la mandasse al P. Maestro Avila, e con essa su mandara questa lettera.

Lettera della Santa Madre Terefa di Giesù al P. Maestro F. Garzia di Toledo dell' Ordine del Glorioso S. Domenico.

Lo Spirito Santo sia sempre con V. R. Amen.

N On credo, che sarà male, raccomandare questo negozio a V. R. per obbiingarla più ad avere a cuore il raccomandar me a Dio; perche secondo le cofe, che bò passate in ritrovarmi scritte, e ridurmi alla memoria tante miserie mie, ben potrei (quantunque con verità poffa dire) aver patito più in servere le grazie, che il Signore bà fatto a me, che le offese, le quali io bò fatto a Sua D. Maesta. Io bo fatto quamo V. R. mi comando in dilungarmi, con patto, che ella faccia quello, che hà promeffo a me, cioè di stracciare quello, che le parra. Non avevo io ancora finito di rivederlo, dopo che l'bò scritto, quando V.R. mandò a torlo; può effere, che vi fiano alcune cose mal dichiarate; ed altre poste due volte: imperocche si poco è stato il tempo, che bò avuto, che nè anco potevo ritornare a vedere quello, che scrivevo. Prego V. R. ad emendarlo, e farlo copiare, le si bà da portare al P. Maestro Avila : perche potrebbe ogevolmente qualcuno conoscere la mano. Io desidero grandemete, che si faccia ogni opera, che egli lo vegga, che con quello intento lo cominciai a scrivere: perche parendo a lui, che io vada per buona strada, rimarro molto consolata, non mi rimanendo più, che fare dal canto mio. In tutto faccia V.R. come le parrà, e ricordist essere obligata a chi così le confida l'anima sua; quella di V. R. tutto il tempo di mia vita raccomando io al Signore, Per tanto affrettiss di servire a S. D. M. per sar poi grazia a me : attesoche venrà in

quello, che quì fi comissee quamb bene s'impiega il danfi tutto, come bene V. R. but cominciato, a chi con tanta liberalità ci fi doma. Sia fempre benedetto: la forro nella fua misferieratia, che ci vedermo, dove più chiaramente l'ineo, e l'altra di mi vedermo le gravie grandi, che S. D. M. ne bà fatto. Gin eterno lo lodiamo. Amen.

Questo compondio della vita di lei, sit mandato dal P. Frà Garzia di Toledo con fue lettere, e d'altri, che erano stati Consessoria dalla Santa Madre. al P. Maestro Avila, ricercatolo a vederlo, ed a dire il suo parere. Vidde il fanto uomo la relazione, E i passi, per il quali R. S. guidava la sua serva, e conobbe subito, che questa era opera di Dio, e le rispose in sicritto. E stà l'altre ragioni, che dice nella sua lettera, servive le seguenti:

#### Lettera del Padre Maestro Avila alla S. Madre Teresa di Gesti.

N E i ratti trovo i contrafegni di quelli , che fono verì . Il modo d'infegnare Iddio all'anima fenza immaginazione , e fenza parole nè interiori , nè esteriori, è molio sicuro ; e non vi trovo intoppo ; e Sant' Agostino ne parla bene, Le parlate interiori banno ingannato molti in questi tempi : l'esteriori sono le manco ficure. L'accorgersi, che non siano dello spirito proprio (è cosa facile:) il discernere se siano dello spirito buono , è cattivo , è più difficile : Dansi molte regole, per conoscere, se sono del Signore. Ed una è, che siuno dette in tempo di necessità, è di qualche gran giovamento: come per confortare un uomo tentato, à diffidente, à per qualche avviso di pericolo. Conciosiacos ache come un'uomo prudente non dice parola, senza molto peso, tanto meno la dirà Iddio. Ed avendo riguardo a questo, ed all'essere le parole, conformi alla Scrittura Divina, et alla Dottrina della Chiefa, a me pare, che quelle, le quali si contengono nel libro, siano da parte di Dio: Ed aggiunge appresso: Le visioni immaginarie, ocorporali sono quelle, che ban pui di dubbio: e queste a patto veruna devono desiderarsi, anzi suggirsi quanto è possibile, se bene non col mezzo di far le fica, salvo, che quando si sa certo, che è spirito cattivo : che certo a me cagionarono orrore quelle che in questo caso furono fatte. Deve l'uomo supplicare Iddio, che non lo guidi per la via di visiori: ma che con la buona vista sua, e de suoi Santi guardi verso il Cielo. E torna a dire: Ma se fatto tutto questo, durano le vissoni, e l'Anima ne cava giovamento, e non induce a vanità, ma a maggiore umiltà, e quanto dicono è dostrina della Chiesa, e dura loro multo tempo, e con una soddisfazione interna, che meglio si può avere ebe dire , non ci è eaufa di fuggir da loro ; fe ben: nessuno deve in ciò fidarsi del suo guidizio, ma communicarlo subito con chi può darli lume. E questo è un mezzo universale, che s'ha da prendere in tutte queste cose, e sperare in Dio, che se vi è umiltà, per soggettarsi al parere altrui, non lascierà ingannare chi desidera far bene. E foggiunge:

E non si deve Tuomo mettere a condennare così subito queste cose, per vedere, che la persona, a cui si danno, non è persetta: (questo lo dice, perche nel principio di queste visioni non aveva la Santa Madre tanta persezione, nè co-

ne cool fode virth, come abbismo già narrato.) Perche mo è muovo alla bouià del Squeer far di mali giuffi, ed anco di peccati gravi con darti molti guffi, secondo bè viflo io: Coò darà logge alla bonta del Squeer è tano più, che quelle mos fi damno per merito, » de res effere uno più forte: anci ad alcune persone più deboli: e come mos fanno la persona più fanta, pon fi dan [compet

a Santi . E feguita dicendo:

Non hamo rogime quelli, li quali per quello folo men creatomo quelle cofe, perceb fono moto alte, e por rogia incredibite, che ràbbolli finituma Maribia perceb fono moto alte, e por rogia incredibite, che ràbbolli finituma Maribia cammunicaziome coti amoro e con una fuar utile creatura. Stal feritto che Iddio è amore, e for è amore infinite, è dui aliquita, e di utili amore, e bount non è da maravugliari, che faccia tali eccoffi d'amore, che turbia quelli, che mo lo conformo. E quantumque moto lo conformo per facta tuta volta l'eprivenza particolare dell'amorofa, e più the amorofa traccia di Dio cue chi equi vuole, fe uso fi ba è, most fi porta bene intendere il puno, deve arriva quella communicaziome. E coi bi votatuo moti fanodalizzari di vedere le grand'opere di Dio melle fue cercature: E come ne flamos eglum odio lottani, i non penfano, che faccia Iddio con altri quello, che non fa con loro. E finalmente conclude

Parmi, per quano apparife in quello libro, che V. S. abbia refifito a guelle cofe, ano più del duceri: Parmi, che abbiamo giusua all aiman fian, e fipecialmente, che le abbiamo fatto conoferre più la fua propria miferia, ed i mancamenti i, ed tamedarficie. Han divatra molto, e femure con profitto fiprituale initiardo ad amare 1ddio, ed al fuo proprio difprezzo, ed a a far penitera; non vetego perbe fi devono condomare: più mi inclino a ta

nerle per buone.

Questa lettera di questo santissimo nomo è stampata con l'altre, chè egli scrisse a diverse persone. E per lo stile di essa, per la gravità, e peso delle sentenze, per la chiarezza, e distinzioni buone, con cui parla di cofe tanto fottili, ben ficonofcerà, quanto grande foffe lo fpirito, e la fantità del fuo autore. E chi più a lungo si vorrà accertare chi fosse il P. Maestro Avila, legga i suoi libri assai ben conosciuri, e stimati per tutta Spagna, e fuori d'essa, e quello, che in lode di lui scrisse il Religiosissimo Padre F. Luigi di Granata, il quale tratta a lungo della vita, e virtù di lui. E frà l'altre grazie, e doni, li quali dice effergli stati communicati dal Signore, uno fu l'avergli dato particolarmente dono di discrezione, e conoscimento di spiriti. Quivi sa parimente menzione, che conobbe, ed approvò lo spirito della nostra Sano ta, e di quella lettera, che le scrisse, come anco riferimmo nel prologo di quetto libro. Tutto quetto s'è detto, accioche s'intenda quanto si hà da stimare l'approvazione di quest'uomo di tanta virtà, e discrezione. Un'altra lettera le scriffe questo fant'uomo in altra occafione, con la quale torna, ad afficurarla del fuo buono spirito, e modo d'orazione.

Sarà ragionevole, che à tante, e sì gravi approvazioni, ne aggiungiamo qui una gravifima, e degna che l'autor di quella non fi occulti: la quale fi trovò nell'Incarnazione fra altre carte della S. Madre.

by sile Goods

Per quanto n'hò potuto raccogliere, è di qualche Padre della Compagnia di Gesù, e fu fatta per informare il P. Maestro Avila; perche è scritta per via di relazione. Ma ò sia sua, ò sia d'altri, l'autore e molto dotto, e spirituale, e la relazione ben fondata, e degna d'essere letta. Contiene in sè trentatre ragioni, che ciascuna d'esse in materia di spirito è efficacissima, e tutte insieme sanno una chiara dimostrazione della sua gran virtù, e santità.

Relazione dello spirito, e modo d'orazione della Santa Madre, fatta da un Confessore di lei.

I L fine di Dio è condurre un'anima a sè, e quello del Demonio è separarla da Dio . Nostro Signore non mette mai paure, che separino uno da sè, nè il Demonio, che conducano a Dio. Tutte le visioni, e l'altre cose, che passano per lei, la conducono più

a Dio, e la fanno più umile, obbediente, &c.

2 E' Dottrina di S. Tomaso, e di tutti li Santi, che l'Angelò di luce si conosce nella pace, e quiete, che lascia nell'anima. Ella non hà mai queste cose, che non rimanghi con gran pace, e contento, tanto, che tutti i piaceri della terra infieme, non le paiono come il minore di quelli, che sente.

Non hà mancamento, nè imperfezione veruna, della quale non

sia riprefa da chi interiormente li parla.

4 Non chiese mai, ne desiderò queste cose, ma solo di adempire in turto la volontà di Dio N.S.

Tutte le cose che le dice sono conformi alla Scrittura Divina. ed a quello, che la Chiefa infegna, e fono molto vere in ogni rigore scolastico.

6 Hà gran purità d'anima, gran candidezza, defiderii ferventiffimi di piacere a Dio, e calpeffare per ciò quanto è nel Mondo.

7 L'è stato detto, che quanto domandarà a Dio, essendo giusto, le si concederà; glie ne hà domandate molte, e cose che non sono da scriversi per lettere, per esser lunghe, e tutte le sono state concedute da nostro Signore.

8 Quando quelle cole sono da Dio, sempre sono ordinate per ben proprio, è commune, è di alcuno. Del loro profitto hà esperien-

za, e di quello di molte persone.

9 Nessuno tratta con lei, se non hà mala disposizione, che le cose di lei non lo movano a divozione, benche ella non le dica.

10 Ognidì và crescendo nella persezione delle virtù, e sempre l'insegnano cose di maggior persezione. E così in tutto il corso del suo tempo, nelle medefime visioni, è andata crescendo nella grazia, che dice S. Tomaso.

11 Non le sono mai dette novelle, ma cose di edificazione, nè le

fon dette cose impertinenti.

12 Di alcuni l'è stato detto, che sono pieni di Demonii, ma accioche

ciocche intenda, come stà un'anima, quando mortalmente hà offe-

fo il Signore.

13 E'stile del Demonio, quando pretende ingannare, avvisare, che si taccia quello, che dice: ma a lei dice, che lo communichi con perfone dotte, serve del Signore, e che quando tacerà potrà essere ingannata dal Demonio.

14 E' tanto grande il profitto dell'anima fua con queste cose, e la buona edificazione, che dà con l'esempio suo, che più di quaranta Mona-

che trattano nella casa, dove ella stà, di gran ritiramento.

15 Quefte cofe gl'occorrono ordinariamente dopo lunga orazione, e stando molto raccolta in Dio, ed infiammata nell'amor di lui, ò communicandos.

16 Queste cose le danno gran desiderio di caminar bene, e che il

Demonio non l'inganni.

17 Cagionano in lei profendissima umità, conosce, che quanto riceve, le viene dalla mano del Signore, ed il poco che hà, da sè.

ve, le viene dana mano dei algorie ; ed i poco che na, oa se.

8. Quando è fenza quelle , fogliono darle pena , e travaglio le cofe, che fe l'offerifcono: e venendo quelle, non hà memoria dell'altre, ma hà gran deuderio di patire, e di quelle hà tanto gulto, che è gran

ftupore.

19 Fanno, che gusti, e si consoli ne travagli, nelle mormorazioni contro di sè, e nelle infermità, le quali pate terribili, come di cuore, vomiti, e molti altri dolori, che tutti le ctssano, avendo

le visioni.
20 Fà con tutto questo grandissima penitenza, digiuni, discipline,

e mortificazioni.
21 Soffre con uguaglianza d'animo le cofe, che nella terra le possono dar scontento, ed i travagli infiniti, che hà patiti, senza perdere

la pace, e quiete d'animo.

22. Hà coal fermo propolito di non offendere il Signore, che hà fatto voto di far tutto quello, che ella intenderà effere di maggior perfezione, o altri le dità effer tale. E con tutto, che tenga per fanti quei della Compagnia, e le pai d'aver ricevuto per mezzo loro tante grazie dal Signore; hà detto a me, che se fapesse, che il non trattar con loro fosse maggior perfezione, non parterbbe mai loro in esterno, nel li vederebbe, con essere glino quelli, che l'hanno quierata, & incaminata in quelte cose.

23 Li guffi, e fentimenti, che ordinariamente hà di Dio, & il liquefarfi nel fuo amore, è certo cofa da flupirfi. E con effi fuole flare quafi tutto il di in effafi.

24 Intendendo parlare di Dio con divozione, ed efficacia fuole fpeffe volte andare in effafi, e con procurare di refiftere non può, e rimane all'ora in guifa tale agl'occhi di chi la vede, che cagiona grandiffima divozione.

25 Non può comportare, che chi tratta con sè, non la riprenda de' suoi mancamenti, il che riceve con grand'umiltà.

26 Con

26 Con queste cose non può soffrire, che quelli, che stanno in stato di perfezione, non procurino d'averla conforme al suo instituto.

27 E staccatissima da parenti, e dal trattar con la gente; è amica di solirudine ; hà gran divozione a'Santi, ed alle loro feste, e misterii rappresentati dalla Chiesa; hà grandissimi sentimenti di N.S.

28 Se tutti quelli della Compagnia, e servi di Dio, che sono nel Mondo, le dicono, ò dicessero, che fosse mossa dal Demonio, teme, e trema avanti le visioni : ma stando in orazione, e ritiramento, se bene la sbranassero, non potrebbe altro persuaderli se non che quegli, che seco tratta, e le parla, tia Iddio.

29 Halle dato Iddio un'animo così forre e valorofo, che fa stupire. Soleva effere timida, ora calpefta tutti li Demonii. Non hà vezzi,

nè bagattelle da donne : non hà scrupoli, ed è rettissima.

30 Con quelto le hà dato N.S il dono di soavissime lagrime, e gran compathone de proflimi, conoscimento de suoi mancamenti, stimare affai i buoni, e vilipendere sè tteffa; e dico certo, che hà giovato a molte persone, & io sono uno di quelle.

21 Hà continua memoria di Dio, e sentimento della sua presenza. Non le fu mai detro cola, che non fosse così, e che non si sia adem-

piuta: e quello è grandissimo argomento.

22 Oueste cose cagionano in lei una chiarezza d'intelletto, ed una luce nelle cose di Dio ammirabile.

33 Che le fu detto, che miraffero le scritture, e che non si troverà. che anima veruna, la quale deliderasse piacere a Dio, sosse stata tanto tempo ingannata.

Quelle ragioni conteneva tal foglio, il quale, come hò detto, fi trovo fra altri della S. Madre nell'Incarnazione d'Avila: Le ragioni fono affai efficaci : Lo stile mostra, che sia d'uomo dotto, e spirituale, Da quello, che qui dice, si conosce, che su Confessore della S. Madre: e così che è vero tutto quello, che scrive, così per quello, che abbiamo derro, come per quello, che io hà sperimentato in lei, il P. Maestro F. Pietro Bagnes Rettore del Collegio di S. Gregorio in Vagliadolid, che fu Conteffore per molt'anni della S. Madre, scriffe un trattato di molti fogli, mettendo infieme molte cofe della Scrittura, e de' Santi in approvazione dello spirito di lei, il quale ho visto io di sua mano, e per effere così lungo, non lo pongo quì.

### Il fine del Primo Libro.

## VITA

DELLA SERAFICA VERGINE, E MADRE

# SANTA TERESA

LIBRO SECONDO.

Dove si tratta della nuova Riforma degli Scalzi, e Scalze della Madonna del Carmine, alla quale diede principio la S. Madre Teresa di Gesù.

Come N. S. inspirò la S. Madre Teresa di Gesù la fare una nuova Risorma del suo Ordine: e le cause, che a ciò la mossero. Cap. I.



Er la riípofta, ch' ebbe la S. Madre Terefa, di Gesà dal Padre Avila. (che fu luce, e gloria de' fuoi tempi) per effere d'uomo tanto dotto e defercitato in cofe di fipirito, e per l'altre approvazioni, che nel primo libro abbiamo narrate, procedette da la vanti con maggior ficurtà, fe ben fempre con circonfezione, e riguardo; Intendendo, che anche frà quelli, co'quali parla Iddio, e li dà fimili viifoni, fi mafchera il Demonio, e fi finge un'Angelo di luc

ce, volendo disfare quel, che fa Iddio.

Con quefla approvazione, flando fempre fopra di sè, come chi camina con rimore di ladri, e guidandofi con l'obbedienza, profeguiva il fuo camino ficuramente, crefectudo Iddio nelle grazie, ed ella nelle viru è nell'amor di lui; Ma effendo l'amor di Dio un fuoco, che non ceffa mai di dar calore, e luce, dove flà, ne laffa fiare ozoicel l'asimie, nelle quali vive, (perche fempre le flà movendo, e fvegliando a cofe maggiori del fervizio di Dio, cercando continuamente nuovo eccationi, a finche quello, che flà nel cuore, il mottri nelle opere ) faceva nella Santa quel li medefini efferti. Ed avendo già la Maettà fua dato calore all'anima per digerire altre vivande più fode, non fi foddisfaceva dell'ordinarie delle

delle quali infin'a quel di s'era fostentata: Onde vinta dall'amore, immaginava mille invenzioni, e penfava del continuo come poteffe mag-

giormente piacere a chi tanto doveva.

Stava occupata in questo pensiero: e dopo aver veduto in una visione, ch'ebbe dell'Inferno, le tenebre, pene, e tormenti, che quivi patono i dannati : dove vidde anche il luogo, che per li fuoi peccari averebbe meritato, se avesse seguitato la strada incominciata, ed il Signore non l'avesse prevenuta, e cavata con la sua potente mano dali' occasioni . nelle quali andava allacciandosi : dopo aver veduto la gloria , ed il premio, che si dà a buoni, ed altre cose, e secreti grandi, li quali il Signore per fua bontà le volle mostrare; cominciarono a darle grandissima pena due cose: La prima era il vedere quanto poco s'era mostrata grata al Signore per così gran mercede, d'averla liberara dall' Interno, e quanta poca penitenza (al parer suo) aveva fatta de'suoi peccati. Che questa è la qualità di quelli, che da dovero amano Iddio, che non par loro mai d'aver cominciato a servirlo. Procurava mille modi, e maniere di poter fare più penitenza per foddisfare in parte al gran debito, e guadagnar tanto bene e tesoro, quanto è quello, che ledio ha apparecchiato per quelli, che lo fervono. Defiderava fuggire dalle genti a i Deferti, come fecero altre Sante, e quivi posta in una caverna, separata già affatto dal Mondo, dar fine alle cose di lui, e principio a'suoi desiderii : inventava mille altri modi per affliggere, e caffigare il suo corpo, e nulla le foddisfaceva. La feconda cola, che le dava grandissima pena, era il vedere le molt'anime de' Luterani, che si dannavano: imperocche avendo veduto le pene dell'Inferno, e riconosciuto li beni eterni della gloria, fentiva con eccesso grandissimo, che quelli sventurati cangiaffero così alla libera tanto bene con sì incomparabile danno. Queflo zelo nato dal fuoco dell'amore, che nel fuo petto ardeva, divorava. & abbrucciava le fue viscere, e di qui le nascevano certi impeti gagliardi di giovare all'anime : ed in grado tale , che certo non averebbe dubitato, per liberarne una fola da così gravi tormenti, patire effamolre morti; e non finiva di compatire, e di disfarsi in lacrime, considerando la quantità dell'anime, che il Demonio per mezzo dell'erefie aveva guadagnato per sè, e giornalmente guadagnava : L'abbominazioni de' peccati senza numero, gl'affronti, ed i tradimenti contra Dio, del cui onore era ella zelante, e pretendente. E dalla medesima radice di carirà nascevano i due raggi d'amore così gagliardi, l'uno dell'amor del prosfimo, e l'altro della gloria di Dio, che ambedue infiammavano, & ababbrucciavano l'anima fua .

Per questa causa non cessava d'importunare il Signore giorno, e notte con orazioni, e lagrime, per il rimedio di tali mali. Ma veggendosi sola a domandar questo, ed essendo così poco soddisfatta de' suoi meriti, e vita, le pareva poco tutto quello che faceva: Onde di nuovo crescevano in lei quelle ansierà mortali, le quali aveva della falure di quethi ciechi e difgraziati: Non fi quietava il fuo spirito con questi pensieri, nè si allentavano i suoi desiderii con veruna di quelle cose, che pensa-

va.

va, per rimedio di sì gravi danni; però questo travaglio non era inquie-

to, ma soave, e ben si conosceva, che era da Dio.

In mezzo di questi pensieri le sovvenne, che la prima, e miglior cosa era effere perfetta nel fuo flato, e nella fua vocazione, offervando la prima perfezione della fua Regola. Conciofia cofa che, fe bene è vèro, che nel Monastero, dove ella viveva, si osservava la Regola della Madonna del Carmine, data da Santo Alberto Patriarca di Gerufaleme me l'anno del Signore 1171. a gl' Eremiti, che dimoravano nel Monte Carmelo vicino al fonte del Profeta Elia; con tutro ciò era già quella Regola stata mitigata da Innocenzo Quarto l'anno del Signore 1248, e poi da Eugenio Quarto nel 1431. Ed oltre a queste mitigazioni di quefti, ed altri Pontefici, avvenga che in quel Monastero si vivesse religiofamente, non fi offervava claufura, e vi erano de gli altri inconvenienti, nè era il minore per la Santa, le molte delizie, che quivi le pareva d'avere, per effere grande, e delizioso. Tutto questo l'ajutava a procurare di offervare quella prima Regola, la quale, come a basso diremo. è di fomma perfezione, e rigore: questo su il pensiero, che più quadra-

va, e sodisfaceva a' desideri suoi.

In questo tempo, quando questa Santa Vergine andava rivolgendo dentro di se questi santi pensieri, occupata tutta in nuove traccie, ed invenzioni d'amore, per servire più al suo divino sposo, le venne a norizia la strage grande, che cominciava a fare in Francia, ed in altre partil'erefia di Lutero, e di altri sventurati, e ciechi eretici. Stando ella adunque già toccata così gagliardamente dal desiderio della falute dell' anime, si accese agevolmente nell'anima sua un così ardente, e vecmente fuoco, che come quando una faetta percuote un arbore con la forza del colpo, e della fua fecreta virtù converte a quella parte, dove toccò, i rami, e le foglie dell'arbore; così la Santa dimenticatafi della sua quiete, di se stessa, e del suo premio, e della sua gloria, si convertì, e diedeli tutta a procurare, al meglio, cheporeva, il rimedio di. queste anime. Laonde se bene il desiderio suo insin'all'ora era stato. di aggiustare una vita aspra, e penitente; con tutto ciò da quell'ora innanzi, come ella scrive nel Camino di perfezione al cap. z. si risolse di fondare un Monastero con l'eccesso di rigore, che a forze umane si permettesse: Come quella, che già trattava d'ordinare la penitenza, ed orazione sua, e delle sue compagne per sodisfare per tanti peccari, e placare Iddio, che tanto era offeso per li peccati del Mondo. Questi erano i motivi, che la stimolavano all'ora, per fare nuova professione della prima, ed antica Regola del suo Ordine.

Non era suo questo pensiero, ma di Dio, e come da tal mano veniva tal rimedio, che baftava per curare le piaghe del fuo amore, e foddiffare alle due cose, che richiedeva il suo desiderio: le quali erano, come abbiamo detto, fare nuovo facrifizio del fuo corpo, con nuovi rigori. e penitenze, e trovare qualche rimedio, perche il Signore levasse la mano dall'ira, e castigo, che per li peccari nostri mandava alla sua Chiefa. Perche nella Regola d'Alberto trovava il rigore, e la penitenza, che ella cercava, per effere una delle più afpre regole, che fi trovino nella Chiefa, come li vedrà quando la riferiremo; era altresò un efficacifimo mezzo per quello, che principalmente la Santa pretendeva, che era ajurare con letuo cazioni la Chiefa, pregando iddio per l'animed iquelli, che flanno ciechi, ed offinati nell'eretia. Imperòche frà gli altri precetti, che quella Regola da, principalidimo è quello, il quale obbliga i fuoi professori a fare giorno, e notre, per quanto comporta la fragilità umana, occupati in continua orazione, e medierzione della lege de del Signore. Qui trovava un convenientissimo mezzo, per quello, che pretendeva: imperòche non esseno premessio ale, per esfere donna, la predica, nel la dottrina, nel l'altre strade di giovare all'anime, le restava solo la porta parera, per questabello vazione, ch'el apin necessaria.

e con cui più poteva aiutarle.

Pensava a ciò alcune volte: e quanto più lo mirava, e raccomandava a nostro Signore, tanto migliore le pareva. Non capiva in se pel contento, veggendoli in una cala povera, vestita di sacco, in compagnia d'altre della qualità, e spirito suo, ed occupate tutte in orazione, senza parlatori, ò grate, flaccate dalle cole di quà, e posto il cuore nel loro Ipolo. Trattavano infieme, come aveffero potuto mettere in efecuzione questi pensieri, ed era rivolta in mille cure : perche l'amore, ed il desiderio, che aveva di vedersi separata, e ritirata con poche, vivendo, come defiderava di vivere, la poneva in questo pensiero: ma ne la cavavano mille impossibilità, che subito se l'appresentavano : imperòche se le faceva innanzi la difficoltà di ottenere la licenza da' Prelati, la poca comodirà per l'edificio, e fondazione della cafa, la novirà, che era per cagionare questo fatto, ed il dire delle genti : nè minor pena le dava il penfare, se vi fosse stato chi la volesse seguitare: e quando ritrovava questo, temeva del successo suo, e delle sue compagne. Ma come non era essa l'autore di questi desideri, e pensieri, li tornavano, e sempre più accesi: perche il Signore, che li metteva, li affrettava ancora, veggendo, che si avvicinava il tempo a ciò determinato.

Ed a finche si vegga da quanto piccoli principi comincia sodio opere così grandi, quello, che ebbe la nuova Risforma de gli Scalzi, si questio. Aveva la Santa Madre una Nipote chiamata Donna Maria d'Ocampo, che pos in Monaca Scalza, e chiamossi Maria Battislia, moltoamata da lei. Stava questa Signora, quando la Santa andava ruminando dentro di se questi pensieri, in ferbo nel Monastiero dell'Incarrazione d'Avila: e trattando un giorno quanto sosse pensa via quella, che in quella casa si menava, per effervi ranta gente: disfequesta Signoras, che larche be bene, che quelle, le quali erano quivi (che all'ora vistavano alcune inseme in convertazione) se in andasseno a via più folitaria, a foggia di Romist: e di parola, in parola, vennesi ad accendere in guista tale il ragionamento, che colei, la guale l'aveva cominciato, dava mille ducati della fina legitima per la casa: cosa, che alla Madre diede moltogusto, per vedere, che in mezzo delle sue foggie, e vantia, i simostras ficosi con successi della su con in mezzo delle fue soggie, e vantia, i simostras ficosi casa con successi della successi con in mezzo delle fue soggie, e vantia, i simostras ficosi casa con successi casa con successi con successi con successi con successi casa con succ

lante di un'opera tanto aliena dall'abito, che portava.

Or come

Or come la Madre viveva con questi desiderj, cominciò a trattare il negozio con Donna Guiomar d'Uglioa, che era quella Signora. la quale dicemmo di fopra effer tanto fua amica, ed ella vi entrò da dovero, ed offerissi di ajurare l'opera, che tanto le pareva di servizio del Signore : ed entrambe cominciarono di proposito a raccomandarla a Dio; il quale come aveva voglia, che si facesse, così ordinava, che la sua serva lo pregasse, e glie lo domandasse. Caminando in questi fervori, e preghiere. un giorno dopo efferfi la S. Madre communicata, e ffando così raccolta, gl'apparve il Signore, e chiaramente le diffe, che lo tentaffe, com'ella narra nel cap. 1, delle fondazioni con quelte parole : Un giorno dopo effera mi communicata, imposemi strettamente S. D. M., che lo procurassi con tutte le forze mie, facendomi gran promesse, che non mancherebbe di farsi il Monaste. ro, e che S. D. M. sarebbe molto ben servita in esso, e che si chiamasse di San Giosesso, che una porta ne guardarebbe egli, e l'altra la Vergine N. S. e che Cristo verrebbe con esse moi, e che sarebbe una stella, dalla quale uscirebbe gran splendore. e che quantunque le religioni fossero rulasciate, non pensasse, che fosse poco S. D. M servita in effe : e che cosa sarebbe del Mondo, se non fossero i religiosi? Che dicessi al mio Confessore quello, che S. D. M. mi comandava; ed avvertisse a non voler far contra, nè me lo impedisse.

Diffe ciò N. S. alla Santa, e lafciolle nell'anima quella vifione efferti tali, ch' ella non porè dubitare, che fosfe Iddio quello, che li parlava: e coel fi inanimò affai; fe bene il fento, e la came hi ritiravano, fentendo lo ipogliamento, che ne feguiva: perche fubito dettolo dal Signore, tenne per certifimo, che dovefile effere: Onde cominciò a faccarti da alcune cofe, che le rendevano guito foi liviere del fuo Monaftero. Efebene fe le facevano innanzi le difficoltà, che vi erano, i travagli, che contradizioni, che le potevano venire, vinceva ogaicos la volontà del Signore il qualda non una volta fola, ma molto ec lo diceva, e comandava, com ella ferive nel fuddetto cap. Firmon molte volte quelle, che il Signore il qualdo di quello, pomodoni aunni tame cangé, e ragimo tibraffime; che in comprendetto effer fua volontà; ji che mo ebbi ardine al fare altro, che diro al mio Confifere, s'andoni in icritio quanto pollava. Non arthe qiri foi lumement dirmi, che io mi toglisifi da tal pentiero, ma vactura la cola non aver garbo per rogion naturale, per effere, pobolipme, e sellano polipitia entla mio

compagna, la quale era quella, che doveva farlo.

Videí qui il Conefiore in gran confuione: perche ne gli pareva giufio contradirio, ve à anche conforme alla prudenza configiare una cofa,
la quale per ragione umana se gli rappresentava come impossibile. Si
risolvette a dirle, che ne trattastic col un Provinciale, e che facefficuanto da lui le softe risposto. Era Provinciale all' ora Fra' Angelo di Salazar, persona molto religios, e damica d'ogni risorma, e virtà. gi diede conto del fatto D. Guiomar d'Uglios, offerendogli la comolità,
che aveva di crò inere parve a lui molto bene, e i offerte di darde la icenza. Aveva farcitto prima la Sunta al B. Frà Pietro d'Alcanara, domandanogli il fuo parter, e rispolete, che gli pareva costa molto prudente, e di gran servizio di Dio, e persona lacicafic di farto. E non comdente, e di gran servizio di Dio, e persona lacicafic di farto. E non com-

tenta d'avere la luce, e la caparra, che aveva dal Cielo per intraprendere questo negozio: perche se bene teneva certifimi i parlamenti. e le visioni di Dio, non si reggeva immediatamente da loro, se non erano approvate prima dal fuo Confessore: tutta volta in questo caso, per effere il negozio così grave, ed estraordinario, oltre al Confessore, al Prelato, ed al B. Frà Pietro d'Alcantara, mandollo anche a confultare co'l Beato Padre Frà Luigi Beltrano, la cui fantità in quel tempo risplendeva in Spagna come una stella, ed essendone giunta la fama in Avila. parve alla Santa, che stando egli così vicino a Dio, averebbe saputo dare buona notizia della volontà, e gusto suo; onde li mandò a chiedere configlio, scrivendogli una lettera, e dandogli conto di quanto in sin'a quell' ora era feguito; alla quale rispose il Santo, come riferisce il P. M. Frà Vincenzo Giustiniano nelle addizioni, che sece alla vita del B. Frà Luigi Beltrano, con queste parole: La S. Madre Terefa di Gesù, fondatrice delle Scalze, e delli Scalzi Carmelitani, ne primi anni, che trattò di fondare la riforma del suo Ordine, procurò di consultare il suo intento, con molte persone spirituali, e particolarmente col B. Frà Luigi Beltrano, al quale scrisse una lettera, e diede conto del suo desiderio, e di alcune rivelazioni, che aveva sopra di ciò avune. Il B. raccomandando a Dio nelle sue orazioni, e sacrifizi la buona intenzione di lei, dopo tre, è quattro mesi le rispose in questa forma,

#### Lettera del B. Luigi Beltrano alla S. Madre Terefa di Gesù.

Madre Trefa, rieccei la woftra lettera, e perche il agogio, fopra il quale mi chiedete parce, è immo di feruiro di Dio, bo voluno raccomandra gielo nelle mie poure orazioni, e farrifizii : e quesfia è stata la caginne delle mini arodanga in rifpondervi o roa sicon mona del modelmo Sigora, che vima interda per coi grande imprefa, che ggli vi ointerà, e favorrà: e da fua parte vi pio cera, che mo pass'ammo cinquani ami, che la vostra Religione sana delle più iliuspiri, che siamo nella Chiesa di Dio, il quale vi guardi, cfic. In Valerra.

Frà Luigi Beltrano:

Dallo sile di questa letterà si conoscerà la facilità, e verità, con cui arattano i Santi.

Delle contradizioni, che paii la Santa Madre nella fondazione del primo Monastero. Cap. II.

STava la Santa molto contenta delle testimonianze, ed approvazioni, che aveva dal Celeo, e dalla terra intorno alla fua fondazione: ma le durò poco l'allegrezza: perche fubito, che in Avila ficominiciò a penettare il fuo intento, il Demonio, che indovinava il fuo danno, levò una gran borace per tutto il luogo: di maniera, che non fi potrebbe ferivere con poche parole la perfecuzione, che venne fopra di lei, e della fiua compagna, che era quella Signora, la quale l'ajutava. Cominciarono a destarti le dicerie, le rifa, le besse, il dire, che era sproposto.

De Belby Google

polito, e tanta diverlità di pareri, che non folo la plebe fe le mostrava contraria; ma anche gl'uomini dotti, e ipirituali fe gl'opponevano: tanto che il negozio si revocò in dubbio, non solo sopra l'essere sattibile, ò nò, mà se era lecito il farlo : ed alla Signora D. Guiomar su perciò negata l'affoluzione, che per la fua natural condizione, e scrupoli, fu per lei cofa di grandissimo travaglio. Viveva la Santa molto affannata. e non sapeva, che farsi: ricorse a N.S. come faceva sempre, e cominciò S. D. M. a consolarla, & ad inanimirla, e le diceva, che da questo conoscerebbe le gran cose, che avevano patito i Santi, li quali avevano fondato le Religioni, e che ella affai maggiori perfecuzioni aveva da patire di quello, che si poteva pensare, ma che non se ne curasse. Con questo si consolava, e quietava la S. Madre, ma non i rumori : imperòche oltre quello, che s'era sparso nel popolo, dove non era persona. la quale non fosse contraria alla Santa, e non giudicasse ciò un grande sproposito, erano tanti i motti, e le mormorazioni nel suo Monastero, che al P. Provinciale parve cosa ardua l'opporsi a tutti tanto di dentro, quanto di fuori del Monastero. Onde muto parere, e non volle ammerrere la fondazione, nè dar licenza, allegando scuse, che apparentemente eran fondate in ragione, e prudenza. Risedeva in quel tempo in Avila un Padre Domenicano, Prefentato nel fuo Ordine, e tenuto da quel popolo in grande opinione di letterato, chiamato Fra Pietro Yvagnes, di cui abbiamo fatto menzione di fopra, il quale infino a quell'ora non aveva preso cognizion veruna di quel negozio : a questi ne diedero conto ambedue ; D. Guimar gli diede conto dell'entrata, che penfava di dare al Monastero, e la S. Madre delle ragioni, che la muovevano a farlo : ma non gli diffe d'averne rivelazione da Dio : perche ella non voleva, che li fuoi negozi fi giudicassero per le rivelazioni, ma per il Vangelo, e per l'altre regole, che Iddio hà lasciate nella sua Chiefa. Chiese questo Padre prudentemente otto giorni di tempo per risponderli, ma volle prima fapere, se erano ambedue determinate di feguire il suo parere : promisero di stare a quel, che dicesse, se ben nessuna di loro si persuadeva, che non dovesse seguire, ma si obbligarono a feguirlo: particolarmente la Santa, come ella narra nel d. cap. r. Io (dice) quantunque mi paresse impossibile, che non avesse a farsi : e talmente credevo, che fosse vera la rivelazione, purche ella non vada contro la Scrittura Sacra, e comro le Leggi della Chiefa, che siamo obbligati ad offervare : Onde con tutto, che mi pareffe effere veramente cofa di Dio, fe quel Dotto però m'avesse detto, che non lo potevamo fare, senza offendere S. D. M., e che facevamo contra conscienza, pareva che subito l'avrei lasciato.

Il P. Prefentato, come dopo confesóa alla S. Madre, prefe à petro il negozio, con rifoluzione di fare quanto portefe, per deviarde dal popinento, esfendogli già venuto a notizia il rumore del popolo, e gli pareva parimente foropolito, come a gl'altri ; et à evea tolto il termine così lungo, per impeditio più ripofatamente. Ma Iddio, il quale aveva determinato quello, che doveva efferer, ed eleggeva quello Padre per mezzo di quello pera, lo muitò in guifa tale nello finatio delli otto glorni,

che chiefe, che mentre più mirava à quello, che doveva rifpondere, e penfava alnegozio, et ali 'intento, che avevano, et alla maniera del concerto, e religione, più fi diponeva a credere che foffe molto conveniente, che if faceffe, e che un opera di molto fervizio di Dionon doveva lafciar diarri. E così prima, che paffaffere gl'otto giorni, rifole loro, che s'affreraffero ad adempirio, e che le bene la facoltà era poca, biógnava fadar in qualche parte di Dio. Diede loro il difegno, e di modo, che dovevano renere per negoziare, e prefe fopra di tei diffendere, e da jurale, rifipondendo in favor loro a quanti li contradiceffero. Con queffo, quantunque quati tutto il popolo fin 'à quel punto aveffe loro contradetto, dall'ora innanzi vi fi qualcheduno, che cominciò ad effere della parte loro : onde anche il Provinciale andava inclinando a darli la licerza.

Con quella rifpolta trattarono fubito di mettere in efecuzione quello, che tanto avevano defiderato; e cols s'accordarono di comprare unaca fa: ( che è quella dove ora è il Monatleru) e fe ben era molto piccio-la, per il fine, che fi pretendeva, alla S. Madre poco importava, pereche gl'aveva detto il Signore che cominciafic come poreffe, perche averebbe veduto dopo quello, che egli averebbe fatto. Eta già flabilira la compra della cafa, e dovendofi il giorno teguente fare la feritura promovendo di nuovo il Demonio l'opera fua, ed ofcurando con ragioni apparenti, e di prudenza umana gl'amini, ed i guidzi di molti: adal tri aprendo la bocca con odio, che, per loto danno, portanoal bene, e danno oneffi colori a lor detti, fi levò ta grido, che venne la cuafa, e la follevazione all'orecchie del Provinciale. Il quale veggendo la mornorazione della Città, e del Monaflero dell'incarnazione, fi confermò più in credere, che non conveniva, e che era cofa ardua il meteris cuntro tanti, e così il rifolle, e diffe, che non voleva più dare la

licenza, che prima aveva offerta.

Non avendo il Provinciale voluto ammettere la fondazione, fubito il Confessore li comandò, che non vi pensasse più : ed essendoli costato molti travagli, & afflizioni il condurre il negozio al termine, nel quale si ritrovava, con tutto ciò ne levò mano con tanta facilità, e pace dell'anima sua, come se non n'avesse mai trattato, essendo risoluta di non far nulla contro la volontà del fuo Prelato, nè del tuo Confessore. Cessò per all'ora; e cominciarono di nuovo le mormorazioni, se bene ella confervava fempre la pace dell'anima fua, fenza perder la quiere, nè la speranza, che si dovesse fare, come scrive nel cap. 33. della sua vita con queste parole. Dopo, che lo lasciammo, e rimase così imperfetto, tuttavia si confermarono maggiormente le genti in opinione, che fosse scioccheria di donne, ed accrebbesi la mormorazione contra di me, avendolo comandato infin' a quell'ora il Provinciale : Io ero molto mal veduta nel mio Monastero perche votevo fare Monastero più chiuso, dicevano, che io facevo loro affronto, e che io potevo similmente servire a Dio, essendovene dell'altre molto migliori di me, che non portavo amore alla cafa, e che meglio era procurare qualche emirata per quella, che per altra. Altre dicevano, che dovevo effer

wo offer posta prigione, altre, ma peche, si metiteamo in fenor mio. Io ben vederos, che in molte sed atteuto or poine e da aleune volte trenuto con este flora qualche senja, accrete, come quella, che non volevo dire la cansa praecipale, che en al comandamento di Dio, non septeu, che se farmi, e con interesto. Altre volte faccuami il Signore grazie grandistine, di manièra, che tato quessi noi dava posa nois e avzi il lacitai con tanta facilità e, contento, come se non vi avessi durato alcuna fatica : e quesso noi lo petrobbe readera clauso, nè ano le medessime persona che voccione, che conversoravame neco, anzi personano chi in stili molto afsitita, e vergonosi e ci di più il mio Confessio, personano chi in stili molto afsitita, e vergonosi e ci più il mio Confessio, si personano chi in stili molto afsitita, e vergonosi e ci più il mio Confessio, giudicavo mon esservo della cola, dove llavo contentissima a mio ago, avuenga, che mon postsi milla casa, dove llavo contentissima a mio ago, avuenga, che mon postsi mia lassiva di credere, che si avuste da fare; ma non ci vedevo comai più mercezo, mi laprovo il come, nei quando, ma lo tenevo per vero.

Lascia per un poco di trattare della fondazione : le comanda poi N.S. che la proseguisca : e de travagli, che in ciò patì. Cap. 111.

M Araviglioso è il Signore nelle opere sue: e sono i pensieri, e dise-gni suoi sopra tutto quello, che la nostra bassezza può comprendere, chi averebbe detto, che un'Iddio cotanto potente, e favio, volendo fare una cafuccia povera, e piccola, e dar principio ad un negozio di tanto gutto, e gloria fua, dovesse permettere così gagliarde contradizioni? tanta dilazione di tempo? ed ufare tante invenzioni, come fe avesse solo il volere, e non il potere? Veramente questo è quello, che fa maravigliare, e fa il nottro Iddio ammirabile, e buono: poiche potendo da per se solo fare la cosa, ce ne vuol dar parte, acciòche faticandoci noi, sia maggiore il merito, ed il premio. Perche se bene egli è il principale autore d'ogni bene, e le creature sono strumenti, e mezzi di lui, opera foavemente, e muove la nostra volonta al bene, lasciandola in poter del fuo configlio, e libertà. Ben poteva Iddio in quelta fondazione far la cafa, con una fola parola, poiche con un altra cred il mondo; e mettervi la Santa, e fare, ch'il Provinciale desse nuova licenza. e che l'approvasse il Confessore, darle compagne, che la seguissero. danari da spendere, e spianar le difficoltà, che vi fossero, ed angiustare tutto il resto, che sosse stato necessario per la fondazione d'un Monaftero: ma piacque a S. D. M. per fua maggior gloria, e della fua ferva, ch'a lei costasse tanta fatica, tante orazioni, e pensieri, e che in ciò avesfero parte, così quella Signora, come li Confessori, che l'ajuravano; è vero, che il P. Baldassare Alvarez, il quale all'ora la confessava veggendo, che il Provinciale l'aveva tolto la licenza, la rivoluzione, ed il rumore, che paffava nel popolo (di che anchea lui doveva toccare parte di colpa, come a quello, che reggeva, e governava la Santa) revocò la licenza, che gl'aveva dato, e giudicò, che dovesse essere più immaginazion di lei, che ordine di Dio. Li scrisse una lettera, nella quale diceva, che già per il successo, che il negozio aveva avuto, poreva ella I 4 vedere.

vedere, che tutto era fogno, e che da llavanti, s'emendaffe, n'e volelfet trattarne, n'e parlame più: poiche ella vedeva lo fendado, che fiera di follevato, ed altre cofe fimili. Diede gran pena alla Santa, quefla lettera, per ritrovarii all'ora in mezzo de maggiori travagii, e perfecuzioni, e per effer egli il Confetfore, donde iperava qualche conforto. Dovea efser volontà del Signore, che anche donde più gi' avea da dole-

re, li venisse nuovo travaglio.

Ritrovandofi ormai la Santa fenza verun di quegli appoggi, che a lei importavano i perche così il Provinciale, come il Confeliore, gli avevano tolto la licenza di trattare di quedio negozio: il che li dava gran pena, e la poneva in muova tribulazione, e da nagultia, perche N. S. gli aveva molte volte detto, che trattafie con diligenza ata fiondazione, e di fuoi Confeliori, e l'obbedienza, che erano le regole più certe, & ordinarie delle fue opere, glie lo contradicevano: talche trovavati in gran perplefità, e travaglio: Ed anco il Demonio cominció a rinovare i pafiati, procurando di fatte recetere, che le fue rivelazioni foffero fitare immaginazioni, e fogni: poiche s'erano per quefla fondazione, cagionati tanti (fandali nel popolo), e non ne feguiva, n'e foe ne ferava

frutto alcuno.

Ma il Signore, che sempre stava attendendo la maggior necessità della sua serva, perajutarla, e consolarla; La inunimò, e parlogli nel modo, che riferisce nel cap. 33. Nessuno (dice) si maravigli, se ciò mi diede maggior pena, che tutto il reftante, parendomi d'aver io dato causa, à avuto colpa, che indi si offendesse Iddio, e cominciai a dubitare se queste mie visioni erano illusioni, ed immaginazioni, che tutta la mia vita sosse ingamo, e che io dovevo effere molto ingamuta, e delufa, e talmente ciò mi affife, che stavo tutta turbata, e travagliata. Ma Iddio, che non m'abbandono mai in queste pene, che bo raccontato, molte volte mi confolava, e confortava in modo, che non occorre narrarlo quì; dissemi all'ora, che non mi affligges.
si, perche avevo molto servito a S. D. M., e non offesela in quel negozio: Onde facessi quello, che mi comandava il Confessore, di tacere per all'ora, sin tanto, che venisse il tempo di ritornare al negozio. Rimasi tanto consolata, e contenta, che mi parve nulla la persecuzione, la quale pativo : e qui mi insegnò il Signore, quanto sia grande il bene, che apporta il soffrire travagli, e persecuzioni per amor suo, imperoche su tanto l'accrescimento, che io sentis well'anima mia d'amure Dio, ed altre molte cose, che supisco: e questo cagiona in me, che non posso far di meno di non desiderar travagli; e l'altre persone si immaginavano, che io stessi molto assitta, ed affrontata: e così sarebbe stato, le il Sienore in tanta estremità d'afflizioni non mi avesse favorita con si alte grazie. All'ora m'incominciarono maggiori impeti dell'amor di Dio, e maggiori ratti, ancorche tacessi, e non dicessi a persona alcuna questi acquisti.

Frà tanto venne a vifitare la S. Madre il P. M. Pietro Yvagnes, che era quello, il quale aveva cominciato ad ajurarla, e ditendera, e di muovo faceva il filefio, tenendo per certifinno, che doverie avere effetto la fondazione; e veggendo, che la Madre aveva già difineffo, e che per all'ora non ne trattava, fe non come fe non ci averfe mai penfa.

to; si prese egli molto a petto questo pensiero: ed insieme con quella Signora negoziava, avvisava, e scriveva a Roma, procurando Breve da fua Santità, perche si facesse. Il Demonio, che tanto sospetto aveva di quello negozio, ruggiva, come un fiero Leone; e cercava mille modi, ed affuzie, per ofcurare la fama della nostra Santa, ò almeno per metterli gran timori, perche lasciasse quello, che cominciava. Procurò, che da una persona in un'altra si divulgasse, che la S. Madre aveva avuto qualche rivelazione in questo negozio: con chealcuni, che le volevano bene, cominciarono atemere, ed a follevaríi: e con molta paura le dicevano, che i tempi erano terribili, e pericololi, che farebbe bene lasciare quegl'intenti, che se bene erano buoni, & uscivano da perro zelante, e criftiano, potrebbono forti levarfegli contro alcuni, riferendo quelle cofe a gl'Inquititori , donde li nascesse qualche inquietudine , e vergogna. Ma tenendo la Santa dentro dell'anima fua Iddio ilteffo, e dall'altra parte non muovendo passo senza il parer de' suoi Confessori, ed altridotti. faceva poco conto di queste ciarle, avvenga che non lasciasfe di communicare la fua vita, ed orazione con il P. Yvagnes, il quale era tanto dotto, e prudente, come detto abbiamo.

Ed a finche fi vegga il poco fastidio, che ciò li dava, e la molta verità, che viveva nell'anima sua, insieme con la generosità, e grandezza del fuo animo, datale da N. S. porrò quì le parole, e la risposta, che diede a quelli, che mettevano questi timori, tratte dal cap. suddetto. Questo io me lo tolsi per burla, e mi posi a ridere, perciòche in questo caso non ebbi già mai paura, sapendo benissimo in me, che delle cose della fede, per la minor ceremonia di S. Chiefa, ò per qualsivoglia verità della Sacra Scrittura, mi farei io posta a morire migliaja di volte; e dissi, che di questo non temessero, che molto gran mule per l'anima mia sarebbe stato, se in essa fosse cola da farmi temere l'Inquisizione; che se io pensassi ci fosse causa, io stefsa vi sarei andata a cercarla : ma che se di questo si fosse levato rumore. il Signore mi averebbe liberata, e sarei rimasta con guadagno, Trattai ciò con quel mio Padre di S. Domenico, il quale come bò detto, era tanto dotto. che ben mi potevo assicurare in quanto m'avesse detto : e gli dissi all'ora tutte le mie visioni, e modi, che tenevo nell'orazione, e le molte grazie, che mi faceva il Signore, con la maggior chiarezza, che seppi, e lo pregai, che confiderasse molio bene, e mi dicesse, se vi era cosa alcuna comro la Sacra Scritura; e quello, che di tutte le mie cose egli giudicava. Egli mi assicurà grandemente, ed al mio parere, gli apportò non poca utilità; Imperòche se bri ne era molto buono, da indi in poi si dude molto all'orazione.

Quefto é il proprio della convertazione, e familiarità de buoni, che fi artacca a quelli, con qual i efi communicano: che come quelli; che trattano con favi, fempre apprendono qualche cofa; così quelli; che convertano con gente proverta, e di lipitic, onne polibilie, che ò dall'efempio, e convertazione loro, ò per mezzo delle loro orazioni non cavino molto frutto, e du rullità. Traflello molto grande quelto Padre dal confeffare la Santa, perche veggendo in lei tanta fincerità, e purità, così profonda umiltà, tanto flaccamento dall'esofe, che il Mondo

apprez-

apprezza, tanta familiarità con Dio: e quello, che più lo confondeva, veggendo quanto familiarmente Iddioconversava, etrattava con lei, le grazie, che le faceva, le doti, ed i tesori, che aveva depositato in quella fant'anima; gli furono tutte queste cose, come tante legna poste da Dio nel suo cuore, ecominciando a soffrare lo Spirito Santo, essendone la Santa mezzana con le fue orazioni, cominciò ad accendere un gran fuoco d'amor di Dio: e veggendo per esperienza quanto si communichi Iddio a quelli, che si dispongono, e da dovero il cercano, e quanto stretta amicizia tenga con l'anime, che l'amano; si risolse in questo tempo di ritirarsi per alcuni mesi in un Monastero del suo Ordine, dove era molta tol tudine. Quivi andarono crescendo i suoi desideri, ed il fuo proficto, che così fu dal Signore rivelato alla S. Madre, che quando stelse con pena, e pensiero dello stato dell'anima sua, non l'avesse, perche era ben guidato. Tornò dopo ben profittato, e così dovette ordinare il Signore, non folo per ben di lui, ma per quello, che alla Santa ne rifultava: percioche quegli, che in fin'a quivi con le fue lettere l'afficurava, e confolava, lo faceva anche ormai con esperienza di spirito, e di cote fopranaturali, che aveva. Lo fece venire N. S. in tempo. che doveva essere necessario, per ajutare al Monastero, che sua Maesta voleva, che fi facesse.

In questo tempo stava ogni cosa in silenzio: nè la Santa Madre trattava di nulla, come già abbiamo detto; nostro Signore non glie lo comandava, il Provinciale gl'aveva tolta la licenza, e così passarono cinque ò sei meti, che il negozio stette in calma, ed abbandonato affatto: benche stesse sempre presente nelle speranze della Santa. Aspettava il Signore miglior congiuntura, perche i fuoi Confessori glielo comandassero, e la potessero ajutare, poiche ella era rifoluta di non si adoprare sen-

za il lor parere: ed era bene, che così face(se.

L'ordinario Confessore della Santa Madre era il Padre Baldassare Alvarez, che quantunque fosse spirituale, e Santo, con tutto ciò per essere della Compagnia feguiva fantamente l'inftituto di lei, la quale ordina, che in cofe simili diano conto a' Superiori di quello, che trattano. e così faceva egli: Il Rettore, che era all'ora, il quale, ò non doveva essere bene informato della finezza dello spirito della Santa, overo per essere molto timido, ò per la novità di cose tanto straordinarie, prudentemente temeva; doveva forse alquanto ritenerlo, consigliandolo a tener sempre in freno la Santa, temendo, che l'uno, e l'altra non si precipitassero. Venne un'altro Rettore in Avila, chiamato il Padre Gasparo di Salazar, nomo molto religioso, e più esperto in trattare, ed indrizzare anime: Questi avendo inteso per mezzo del Confessore della S. Madre la strada tanto straordinaria, per la quale il Signore la guidava; volle più da vicino toccare, e trattare lo spirito di lei, parendole, che per di fuori malamente si potesse dare il suo parere, ò consiglio in cofa così ardua. L'andò a vedere, ed il Confessore gl'ordinò, che trattalse con lui con ogni verità, e chiarezza : e se bene ella sentiva gran repugnanza in far ciò senza gran necessità, obbedial Confessore, e non fenza

fenza suo gran giovamento: perche il Rettore aveva dono particolare di conoscere spiriti: e così intese subito quello di Dio, che abitava nella santa, e consiliò di Confessora e conosiliò di Confessora conoscere orna il timore, & ad aprire la porta, accioche lo spirito di Dio operasse, e che non

era dovere tenerlo più legato.

In questa occasione quando il Confessore di lei restava più sod disfatto, e più certo del fuo buono fpirito, di nuovo il Signore le comandò. che ritornaffe a trattare del negozio del fuo Monaftero: e che perciò dicele fe al suo Confessore, ed al Rettore alcune ragioni, perche non la disturbassero, Il Rettore, essendo sicuro, che quello era spirito di Dio, confiderava con molto avvertimento quello, che la Santa diceva, e non ardiva disturbarlo: e parimente il Ministro, che era suo Confessore temeya d'impedirlo. Fù servito Iddio, che un giorno venisse chiaramente ad intendere, che ciò era fua volontà: perche in mezzo di questi dubbi , e difficoltà, nelle quali egli era potto, diffe un giorno N. S. alla Santa quette parole : Di al suo Confessore, che intertenga domastina la sua Meditazione sopra questo verso: Quam magnificata sun opera tua Domine. nimis profunda facta sunt cogitationes tua : che sono parole del Salmo 92. e vengono a dire: Quanto sono, o Signore, magnificate l'opere tue, grandemente profondi (ono i tuoi pensieri. Subito gli scrisse la Santa una poliza, nella quale si conteneva quello, che gl'aveva detto il Signore. Egli così fece, ed essendo uomo di molta orazione, in poche girate, meditando il verso, chiaramente vide, che Iddio gli mandava a dire, che per mezzo d'una donna aveva a mostrare le sue maraviglie, e che quello era il sondo de'fuoi pensieri, che egli in sin'all'ora non aveva inteso: onde certificato di cio, le diffe subito, che più non aveva da dubitare, mache tornaffe a trattare da dovero la fondazione del Monastero.

Compra la S. Madre una casa, per fare il Monastero: lo comincia a sabbricare: gl'apparissono la Madonna, e S. Giossifo, e le samo una grazia motto singolare. Cap. IV.

On questa risposta, ed approvazione del suo Confessore, la S. Madre, che già stava spenierra della casa, e della opera, attendendo principalmente al prostro dell'anima, crescendo ogni di più nell'amore, e ne' deisderi di patrie pel suo Spolo; torno a pensare con nuova cura, e difegni al suo Monastero. Se le poneva innanzi la gran fasica, che doveva in ciò durare, (che già abbiamo narraro, che N. S gl' aveva, i nuovi incontri, e contradizioni, che aspertava; ed avvenga che coa animo grande calpelissi questi contrari, alcuna volta battura da travagli, attituta, e perpelsa dalle difficoltà, si voltava a Dio, ediceva: 35, agram mo, come mi co onadera cose, i e qualu peposi impelibili è che se possi fossi doma, se avesti aumo iberta, si si arube brio e possi o prare qualche besi efficio, ma risrovansimi igan da tante bunde, forza damen; loca a si sguamano di trovani, n'è per ispedire il Brece, m'è per altra coso, solo

posso io far , Signore? In questa guisa si lamentava qualche volta con Dio,

ma però non si sbigottiva in nulla. Procurò primieramente avanti di muover passo, di non far cosa contro l'obbedienza del fuo Prelato: e di ciò afficuroffi prima col parere del suo Confessore, ed altri letterati, e principalmente con quello, che Iddio gl'aveva detto : perche in tutto quello, che tratto di quella fondazione dal principio in fin'al fine, guidò fempre le cofe in maniera tale con la sua gran prudenza, e santità, e principalmente con Dio, che non l'abbandonava mai, che per esse non mancò mai un punto all'obbedienza, la quale fecondo le regole della fua religione, doveva alli fuoi Prelati; benche lo defideraffe tanto, e tante volte il Signore glie lo avesse comandato, che veramente cagiona maraviglia, e stupore. Cominciarono a trattare il negozio ella, e la sua compagna con molto secreto, che era quello, che per all'ora più importava : E così procurò la Santa, che una fua forella, la quale abitava in Alva, chiamata Donna Giovanna d'Aumada, venisse ad Avila, ed in nome suo comprasse la casa, e così seguì. Fatta la compra della casa, cominciossi l'opera in nome della compagna, che era quella Signora chiamata Donna Guiomar d'Uglioa, benche la fatica, la follecitudine, ed il danaro, che costava, fosse tutto suo, che (com'ella narra) faticò affai in cercarlo, in trovar la cafa, e farla fabbricare, ed in condurre la fua forella. Imperoche quella Signora, benche facesse quanto poteva, poteva molto poco, per avere molti altri obblighi, e così tutto il peso era della Santa, che per una persona così povera, ritirata, e sola era gravisfimo. Mentre fi faceva l'opera, stando ella in gran necessità, non avendo nè pure con che pagare i lavoranti, gl'apparve il Glorioso San Giofeffo, e li diffe, che li accordaffe, che non mancherebbe di che pagarli: e così fece; e per la paga le provide il Signore danari per vie tanto firaordinarie, che ella ne stupiva.

Quando venne a disegnare il Monastero, parve alla Santa la casa molto picciola, e tanto che le pareva impossibile, che avesse capacità per fare un Monastero, per piccolo che sosse. Pensava, che sarebbe stato bene comprarne un'attra, ma le sorze non agguagliava-

no nè la necessità, ne il desiderio.

Perche non vi era come, nè con che comprarla, e cod non fapeva che fare. Dopo efferti communicat un giorno le diffei l'isgnore, come ella ferive nel medelimo cap. 31. Già i bè detto, che tuentri, come puoi; ed a mod a l'elemazogne feggiunje! Co avarizla dell' umana generazione, che ancor penfi, che la terra ti abbia da mancare: quante volte dormii al lereno, pen non avere dove colcarmi? lo rimali plavimata e combbi, che ancor vagione: e me na andia alla cafetta, e dilignando trovai, che febme era picciola, bullava per un Monoflero grifo, e nom incend alcupitare alroytio, ma feci latvora quì tanto, che vu i poesfie flare, tutto femplice, e rozzo, fura latvori santo folomente, che mo figli damojo alla famità, e coti è dia da far fempre.

Le diede per tutto ciò questo ragionamento del Signore maggior animo, ed andando un giorno di S. Chiara a communicarii, gl'apparve que la Verfla Vergine con gran bellezza, e li difse, che fisforzafse a tirare avanti quello, che aveva cominciano, perche ella l'ajurareabbe: e come il dire de Santi è fare, fiperimentò il favore di quella ella vigrante de l'anti è fare, fiperimentò il favore di quella ella vigrante de l'esta de la posi in posi indu co oci: ( laficiando la principale, che con la gran defiderio, che che la S. Madre, che l'inoi Monafteri vivefare o de la gran defiderio, quale S. Chiara aveva piantatone l'uoi, e così lo procurò nella finiti a La feconda che un Monaftero di Monache dell'Ordine di lei, che chiamava S. Maria di Gesù, dopo che la Santa ebbe fondato il fino de l'altico de l'altico de la Chiamava S. Maria di Gesù, dopo che la Santa ebbe fondato il fino finiti lei, che e l'altico de l'ella de l'ella de l'ella de l'altico de l'alti

Andava l'opera con fervore, e fretta, e la Santa Madrenon era punto trascurata in provedere a quanto era necessario. Passando l'opera tanto innanzi, cominciò ella a dubitare, come dovesse dar conto di ciò, che s'era fatto al suo Provinciale, poiche era necessario, che lo sapesse, dovendoli dare a lui obbedienza. L'avvisò Nostro Signore, che conveniva che in quei principii non desse l'obbedienza all'Ordine, e le ne diede alcune cause, per le quali le diede ad intendere, che importava, che ciò si facesse così : Ed insieme le disse, che mandassea Roma per certa via, che di lì anche farebbe S.D.M. veniffe il recapito: e cosi fu, che venne molto compito, e come ella, e le sue compagne desideravano. Tutti questi favori, e grazie faceva Iddio alla sua serva, ajutandola assai ordinariamente con suoi consigli, e disegni; e non come suoi fare con altri Santi, dando loro luce di quello, che hanno da fare, la quale ordinariamente non è così chiara, che non vi rimanga qualche dubbio, e difficoltà, se sia voler suo quello, a che interiormente la volontà loro si inchina : con la Santa parlava Iddio a faccia, a faccia, come fa un'amico con l'altro, e per ordinario lo teneva a lato, lo vedeva, e conversava con lui.

Né folo Crifto notiro bene, e foofodella Santa ajutava quest' opera, mostrandosi tanto favorevole in turte l'occasioni, come abbiamo narrato, ed il glorioso San Gioiesso forto nome di cui si edificava il Monatero; ma anche ia Santissima Vergine, la quale la Santa insino nella fanciullezza aveva tolta per madre, volle mostrare quanto gradissi cirvizii; e l'amore, che portava al luo figliuolo, ed u'zelogrande, che nel petto di lei ardeva della sua Religiono, di cui elitara tempre padrona, e disenso administrato de la radeva della sua Religiono gradisci con obienti di disenso del gia positi si quale con consignati fervizi. Apparvele dunque in compagnia del suo sposo San Giotesso, dei dedele adi intendere, che l'ajutarebbe; ed altre cose, le quali il siurono di mosta consolazione, come ella stessa rieriscie nel detto capitolo 33; con questie parole.

In quell ilifli giorin sulla fifth addi Allimetone di Koffen Sigmen, flando in un Monolfre del Ordine di Son Domenio, andava conjederando i nobile insi pees cati, il quali in 'tempi poffuti avevo confiftati in quella cafa, e le cofe della mia mado vita; venemi su vatto i) grando, e to quaffi uni cavo di une fifta; ini pofi a federe, e mi pare, to uno pooffi vedere actare il Sigment, e situati vatto pofi a federe, e mi pare, con un profit pedere actare il Sigment.

sa ; di che rimasi poi con scrupolo. Stando in quel termine pare, che mi vedessi vestire di una veste molto bianca, e rilucente: ed al principio non vidi chi me la vestisse: ma dopo vidi nostra Donna verso il lato dritto, con il mio Padre San Gioseffo al simistro, che mi vestivano quella veste : ed in quell'atto mi fu dato ad intendere come io ero già netta da miei peccati. Finita di vestirmi con grandissimo diletto mi parve subito di afferrare le mani di Nostra Signora, la quale mi disse, che sentiva gran contento, che io servissi al glorioso San Giosesso, che chiedessi quamo pretendevo imorno al negozio del Monastero, che l'averei ottenuto, e che ivi si sarebbe fatto gran servizio a Dio, e ad ambedue loro, e che non dubitaffi, che fosse giamai per esfere in esso alcuna rottura, ancorche l'obbedienza, che dava non foffe a gusto mio : che essi ci custodirebbono : e che già il suo dolcissimo figliuolo li aveva promesso di essere con noi, e che in segno della verità di questo, mi donava quella gemma, e pareva, che mi avesse posto al collo una collana d'oro molto bella, alla quale era attaccata una Croce di molto valore. Erano quell'oro, e quelle pietre tanto differenti da quello, che qua si trova, che non vi è comparazione, essendo la bellezza di quello molto lontana da quello, che potiamo noi immaginarci ; nè giunge l'intelletto a sapere di che ma-niera era la veste ; nè ad immaginarsi la bianchezza, la quale vuole il Signore, che si ci rappresenti: quanto qui si trova pare, a modo di dire, com'è un schizzo di carbone. Ed un poco più a basso dice : Rimosi con un impeto grande di disfarmi, e consumarmi per amor di Dio, e con tali effetti, e tutto quello in maniera tale, che non potei mai dubitare, ancorche molto lo procuraffi. che non fosse cosa di Dio: lasciommi consolatissima, e con molta pace.

Quello, che diffe la Reina de gli Angioli alla Santa Madre dell'obbedienza, era perla pena, che fentiva di nono darla all'Ordine, di cui era figliuola: perche ella non conofexe il Vefcovo, nè fapeva la fua natura, nè come la prendeffe. Temeva da una parre di non difgultare il fuo Provinciale, il quale grandemente amava, e dall' altra molto più il porre una pianta nuova di tanta perfezione in mano di chi non profefiava religione, che per buon zelo, che abbia, è difficile, che infegniobbedienza, e perfezione religiofa chi non l'ià efercitata. Ma confidò in N. S. come nel refto aveva fatto, e conobbe dall'opera, quanto fofse conveniente, che defse obbedienza al Vefcovo, perche piacquea Dio, che egli le favorifer anto, che col favor fuo fipo per far fiporra, e fondare

il Monastero, come avanti diremo.

Come mentre s'edificava la casa, cadde un pezzo di muro, & uccise un nipote della Santa, il quale risuscitò per mezzo delle sue orazioni. Cap. V.

A Lire cofe accaddero alla Santa innanzi, che finifici il Monuflero, alcune delle quali furno per prova di lei, e noffra edificazione, ed abre perche refificasiero la fina fantià, e pazienza. Stando un giorno alla precici a nella Chiefa di S. Tomafo infenen con fina forella, crefeendo nel popolo il bisbiglio del nuovo Monafero, un Padre, il quale all'orra preciciava, e cominciò a tratare di rivelazioni, e d'altrecotic in quello geuere, ed a riprendere tanto alla feoperta, e così afpramente la S. Macder.

dre, come se ella avesse commesso il maggior peccato del mondo: Che quelta è la compassione de' nostri tempi, ch'essendo tanti scandali nella Republica, tante abbominazioni, ed offese di Dio per le strade, e piazze, diffimulano queste con nocivo silenzio li Predicatori, è sia per mezzi, e rifpetti umani de'quali fono alcuni impregnati, e pieni; ò fia. perche, non hanno animo di riprendere se medelimi, perche si veggono nella medefima catena, e vizj, li quali doverebbono riprendere in altri, e voltano le lor prediche a fanciullezze, ed impertinenze, non cavandofene altro frutto che il predicare, & udire fe stessi; ò trattano di quello, che non intendono, ne fanno, come faceva questo buon Padre: il quale doveva aver buon zelo, poiche dal pulpito diceva parole ranto piccanti, e dall'altra parte tanto chiare, che altro non ci mancava. fe non che egli la mostrassea dito: Onde D. Giovanna sorella di lei, la quale era prefente restava affrontatissima, esvergognatissima di quello, che il Predicatore diceva; ma la Santa così allegra, egioconda, come averebbe potuto stare un'altra, che fosse molto vana, ascoltando di se lodi. ed encomii pubblici.

Succederte anche un'altra cofa di grande ammirazione, e stupore,

nella quale si vide quello, che la Santa poteva, ed otteneva da Dio. Stando a veder lavorare un fanciullo, figliuolo unico di quella forella della Santa Madre, onde era dalei, e dal padre teneramente amato; ed era di età di forse cinque anni, cadde un pezzo di muro, e colse il fanciullo, e lo lasciò freddo, e senza sentimento, e senza verun segno di vita. Corfero subito a chiamare la Santa Madre, la quale all'ora era in cafa di Donna Guiomar d'Uglioa, e dandole nuova, che era morto. andò fubito ella con quelta Signora con molta fretta, e giunte, D. Guiomar tolfe il fanciullo in braccio, e come quella, che ben fapeva per efperienza quanto la Madre Teresa di Gesù poteva con Dio, non dubitò di vederlo rifuscitato per mezzo dell'orazioni di lei; e così le diffe; Sorella quelto fanciullo è morto, al poter di Dio pon vi è mifura, fe egli vuole, gli può dar vita: guardate, che hanno cavato vostra sorella, e voltro cognato dalla casa per causa vostra, e quanto afflitti tornaranno ad Alva fenza il lor figliuolo, impetrate da Dio, che glidia vita. Lo tolfe fubito la Santa in braccio, e procurò, che la madre non l'intendesse : ma non porè celarsi tanto, che ella non lo venissea sapere : e subito, che l'intese, usci tutta turbata dalla stanza, dove stava, gridando, ò mio figliuolo; che non avendone altri, e vergendolo in tale stato, era eccessivo il sentimento; e se ne vennedalla Santa Madre, mostrando la sua pena, e sperando il rimedio dall'orazioni di lei. Ella teneva il fanciullo attraveriato sù le ginocchia, e molto più nel cuore, parendole, che tutto foffe accaduto per causa sua, poiche a sua petizione la forella era venuta da Alva a trattare del Monastero, nell'edificazionedel quale era morto il figlinolo: e stimava, che ella le dicesse a punto.

come quella vedova al Proteta Elia nel 3. de' Regi: Per questo mi condu. cesti qui, per uccider mio figliuno e? Questo è il caso islesto, che per se ra penolissimo, e l'affliggeva sopramodo. Determinò di ricorrere a N.S.

con molta fede, e domandargli la vita di quel fanciullo : diffe alla forella, che si chetasse, e così disserogl'altri: e stavano tutti sospesi. aspettando dove quella sventura avesse da battere. La Santa tirandosi il velo d'avanti, & abbassando la testa, accostandola al fanciullino, esteriormente racendo, se bene nel di dentro, a guisa di Moisè, ed Elia esclamando a Dio, perche non permettesse, che restassero sconsolati coloro, che egli aveva pigliato per mezzani dell'opra, che voleva fare. ed essendo stata un poco a questo modo col fanciullo in braccio, e col cuore in Dio, subitamente quello, che tutti giudicavano per morto, cominciò a ravvivare, come se si fosse svegliato dal sonno: all'ora levandosi la Santa il fanciullo di braccio, diffe alla forella : Pigliate qui vostro figliuolo: il quale di lì a poco stava già tanto bene, etanto sano, che andava correndo per la stanza, e ritornando verso la zia, l'abbracciava, e saceva altre fanciullerie. Tutto questo fu notorio in casa di sua sorella: onde il fanciullo istesso, che era resuscitato, essendo di maggiore età, soleva dire alla S. Madre, che era obbligata a fare, che N.S. lo conducesse al Cielo, poiche se non fosse stata ella, già dall'ora vi sarebbe stato. Dopo D. Guiomar d'Uglioa, come ella stessa racconta in una lettera scritta da leial P. M. Frà Luigi di Leone, la quale hò veduto io, dice, che soleva ella direella S. Madie: Il fanciailo era morto, com'è frato questo? e che la Santa non le rispose nulla, ma solo sorrise, ilche non faceva altre volte, quando ella le diceva altre cose sue, perche subito la Madre amichevolmente la riprendeva, perche diceva cose tanto senza proposito.

Non era quelto folo quello, che il Demonio ordiva, e tramava: perche non avendo potuto difturbare quelta opera per mezzo delli Confessori, del Prelato, del sollevamento, e de clamori del popolo, con la diferazia di questo fantiullo, che questa sola era sufficiente per disturbare ogni cofa, e con timori, che metteva alla Santa; fu tanta la collera, che di ciò prese, che si voltava contro le mura, e fabbrica del Monaflero, facendo come un cane arrabbiato, che quando non può mordere chi gli tira, fi volta contro la pietra. S'era fatto un muro affai buono, e grande, col fondamento di pietra, ed il resto di creta con sostegni, ò pilastri di mattoni, molto fermo, perche era fatto assai a squadra, ed a piombino, ed era costato di buoni danari : or quando questo era più sicuro, cadde tutto in una notte. Voleva Giovanni d'Ovaglie, cognato della Santa, che i muratori lo rifacessero a loro spese: lo seppeella, e chiamando D. Giovanna sua forella, le disse; Dica a mio fratello, che non la pigli a petto con quessi Muratori, che essi non vi han colpa, perebe si sono uniti molti Demonj per gettarlo a terra: se ne quieti, e torni a dar loro altrettanto, perche lo rifaccino. Nessuna di queste cose turbava la Santa, nè la sbigottiva il trovar nuovi danari, per innalzare il muro, e perfezionar l'opra: quello, che più pena le dava, era un' altro fuoco, che il Demonio cominciava ad accendere: ed era perche per molta cura, che ella usasse, acciòche non si intendesse quello, che disegnava, non aveva giovato: perche si bisbigliava già quel, che era, così nel suo Monastero, come nella Città, e tenevali che venendo il Provinciale, e sapendolo, le dovessecomandare, chenon passasse più oltre, e subito era disfatto il tutto; perche la S. Madre era risoluta di obbedirgli, benche si perdesse il do tutto: Ma providde il Signore, e trovò modo, che questo suco si fipegnesse, e si rimediasse a questi inconvenienti, nella maniera, che diremo nel feguente capicio o.

Comanda N. Signore alla Santa, che se ne vada ad Avila, per la sondazione del suo Monassero. El per mezzo di lei gran grazie ad un Religioso dell'Ordine di San Domenico. Cap. VI.

Tutto quello, che il Demonio dissegnava, per dissare questo Mona-stero, tutta la guerra, che li faceva, e tutte le machine, che fabbricava, tutte fi convertivano in maggior danno, e confusion sua: perche quando Iddio vuole una cofa, se bene dà licenza, e forza al Demonio. perche le contradica, fuole effere quetto il mezzo, che molte volte piglia, acciòche quello, che egli hà ordinato, resti più stabile, e sermo; perche essendo infinitamente potente, e savio, si vale de disegni del suo con. trario, ed i colpi, ch'egli da per atterarlo, servono a Dio, per più sortemenre stabilire l'opera sua: e per quella strada, per la quale egli la vuo l disfare, la perfeziona Iddio più, e nei lacci, che egli tende, lo prende: volta contro di lui le saette, che tira, e cava da' mali di lui bene, a fin che egli rimanga confuso, ed Iddio glorificato, e li fuoi Santi con guadagno. Così avvenne nella prefente occasione, dove con tutte le arme, che questo nimico tolse, per conquistare, e rovinare la fondazione di quefto Monastero, su mal trattato, e serito. Imperòche, se (come abbiamo veduto ne i passaticapitoli) procurò, che il popolo si sollevasse, e si inquierasse il Monastero, e si mutasse di parere il Provinciale, ed il Confessore; non ne cavò altro frutto, che l'offerire nuove occasioni, nelle qualimaggiormente risplendesse l'umiltà, e l'obbedienza della Santa. e si provasse la pazienza di lei con le dilazioni, che fraponeva, e pensando, che col rempo dovesse raffreddarsi, e lasciare il comin ciato, più tosto crebbe la fede, aumentoili la speranza, che dalla fede nasceva, e si perfezionò la fua obbedienza, e col molto efercizio de i travagli, con le nuove grazie, che in premio d'effi riceveva da Dio, fi infervorò più la carità.

Nê furono punto di minor confusione per il Demonio, che di gloria per la Santa gl'altri mezzi, che egli prefe di fil avanti, per inspedire quello, di che tanto temeva. Imperòche fe bene procurò, che il Predicatore disonorasse la Santa, pentando, che quetto battasse per rinchiuderla nel suo Monastero, e che dismettesse quello, che tratrava: se diede la morte al fanciullo, volendo, che il padre, e la madre per il dolore lasciassero lope ra; e se quando più non potette, ando controle mura: e sinalmente sa priva la bocca d'alcuni, perche il segreto si divulgasse, e si simpedifica il monastero, venendo all'orecchie del suo Prelato, tutto questo egiovo poco; perche gl'assoni, e s'inguirie, che nella predica gli sirono dete, funon oro per la Santa: il stanciulo rississico node più si inanimarono il padre, e la madre, per intendere, che questa era opera di Dio:

il-muro fi rifece, e provide Iddio il danaro: e già, che il fecteto s'andava pubblicando, da Iddioun difegno, con cui la fondazionenon folo non fi perda, mapit toflo fi faccia con più fua gloria, e confusione del Demonio, come diremo avanti; perche ordino S.D.M. chela Santas' affentafle un poco, con che fi quietazono i mormoratori, s'accecarono gl' offervatori, e utti credettero, che poliche fe ne andava, non doveffe trattar di nulla. Ella acquiflò un grand'amico a Dio; quel, che al Demonio più fece guerra, fu una ferna determinazione di fondare con po-

vertà, e senza veruna entrata il suo Monastero.

Fù adunque in questa maniera, che trà questo morì in Toledo Aria Pardo, Cavaliere de'più nobili, e principali di Castiglia, e per quel che si dice, il più ricco d'essa: La moglie, che si chiamava Donna Luisa della Cerda, forella del Duca di Medinacelli, rimafe molto afflitta. tanto che si temeva molto della sua vita, e faliste. Arrivò la fama della gran fantità della Santa Madre Terefa di Gesti a Toledo, che, come il Sole non può stare molto nascosto in Cielo, così la santità de'gran fervi di Dio, non permette Sua Divina Maestà, che stianascosta in terra: ma essendo luci, e molto più chiare del Sole, a suo tempo le pone Iddio fopra il candeliero, perche illuminino il Mondo tutto, e con queste fiano conosciute le loro eroiche virtù, e le nostre fragilità. Pervenne a gl'orecchi di questa Signora questa nuova stella, ed essendo tanto Cristiana, e virtuosa, procurò per tutte le vie possibili d'averla seco : e come tanto potente, e principale, ottenne licenza dal Provinciale Frat' Angelo di Salazar, il quale se bene stava all'ora assai ben lontano da Avila, mandò un mandato con precetto d'obbedienza alla Santa. che subito si partisse per Toledo con un altra compagna. Arrivò alla Madre questa obbedienza la sera di Natale dell'anno 1561, e le cagiono molt'afflizione, e pena, non tanto per avere da ufcire d'Avila in tempo, quando la prefenza fua pareva, che fosse più necessaria, per negozi di tanta importanza, come erano quelli, che trattava, nè per le incomodità. che gli si potevano porre avanti, della sua poca fanità, del lasciare la sua terra, e mettersi in camino, (che queste, edaltre maggiori cofe, intervenendovi l'obbedienza, le lasciava con gran facilità, e gusto) quanto per vedersi condurre con titolo di buona, e di fanta, ed in concetto tanto difuguale da quello, che ella di fe penfava.

Se ne andò da N. S. quafi dolendofi, che in tal tempo la cavafte d'Asila, e de l'itoli, con quali la conduceva: sen sen el parto nel anantera, che ella narta to, nel quale udi il Signore, che li pario nella maniera, che ella narta nel cap; 24. della sua vita: Ali disse il Signore, che non laciossi d'andare, e che non asciossi si no sobi advir, perete posti mi consissambono senza temerita, che benche in abbia del travagli, restreva promo daloi, e che per questo megorio del Monossiro, e con esquante con la consistante in la sua grantena per quendo sessi solo senza senza per su sua pere l'allousanarmi, sin obt sossi termo di Breve, perbot il Demonio avveso ordio mana gran trama, per quendo sossi con la revounciale, e che son tempsi di mulla, percète esti mi jarebbe sitato colà in ejuo. Con queste parole, non facendo conto di quelle, che altri il diecvano, il quali la consigliavano

a fcri-

a scrivere al Provinciale, che li levasse quel precetto d'obbedienza; si messe in viaggio, e giunse a Toledo.

Molto si consolò quella Signora con la venuta di lei, e con la presenza di sì buon ospite, e da quell'ora cominciò a pigliare miglioramento notabile Pose grand'amore alla Santa, e di qui venne ad effere poi fondatrice d'un Monastero in una Villa sua, chiamata Malagone, come diremo innanzi. La Madre se bene l'appagava questa buona volontà, viveva però con gran Croce, perche ledelizie le davano gran rormento, il vedere il traffico, el'inquietudine di Palazzo, le leggi così dure, alle quali fono soggetti così i Signori, come i servitori, l'affannava affai. Si maravigliava di quella cura, e follecitudine così grande del vivere, e del mangiare fuor di tempo, e fuor diora determinata, cofa più conforme allo flato fuo, che alla fua complessione, e gusto. Le davano anche somma pena l'emulazioni, e l'invidie de gli uni contro gl'altri, per la maggiore, ò minor familiarità; e più quando vedeva, che per il grande amore, che quella Signora le portava, non ci mancava chi l'invidiaffe. Dall'altra parte il vedere, che questa Signora faceva tanto conto di lei, la faceva vivere con gran timore, e caminare con più cura, e ritiramento. Fecele quivi il Signore grandissimi favori: tra'quali fu il darle una libertà grande per disprezzare tutto quanto vedeva, e cavò di qui una gran compassione de' travagli, e della foggezione in cui vivono questi Signori, che (come ella dice) una delle bugie, che dice il mondo, èchiamar Signori fimili persone, parendo a lei, che non siano se non schiavi di mille cose.

Con l'esempio della Santa, e per mezzo delle sue orazioni cominciò in breve tempo a farít in caía di questa Signora gran mutazione, e miglioramento ne i costumi : perche da li avanti cominciarono a frequentar più i Sagramenti, le limotine, ed altre buone opere: li portavano tutti gran rispetto, e riverenza: e maravigliandosi di vedere la sua santità, desideroli di vedere parte delle grazie, le quali udivano efferle fatte dal Signore, quand' ella si ritirava nel suo appartamento, l'osservavano, e molte vol-

te la vedevano tutta rapita in citasi, e trasportata in Dio.

Arrivò in questo rempo in Toledo il Padre Frà Vincenzo Varrone, Presentato dell'Ordine del glorioso S. Domenko, persona molto principale, e con cui la Santa aveva communicato alcune volte: con lui trattò di nuovo del suo spirito, e de suoi intenti, e travagli, che aveva passati. Li piacque in estremo il suo talento, e li parve più avveduto, chemai, edi grande intendimento: e considerando in lui così fuone parti, per giovareassai, sesi desse affatto a Dio, se le comincio ad accendere nell'anima un desiderio, chefosse moltosanto: perche ella aveva questa natura, che quando vedeva una persona di grantalento, aveva grandissima ansietà di vederla tutta impiegata in Dio, e così pregava, ed importunava molto il Signore per simili persone : così sece per questo religioso, e ritirandosi da lui, tutta raccolta, & unita con il Signore Iddio, dopo avergli domandato con molte lagrime, che impiegasse da dovero quell'anima in suo servizio: dicendogli, che se bene ella lo teneva per buono, non si contentava, ma lo voleva più buono;

diffe queste parole : Signore non mi avete a negare questa grazia, mirate,

ebe è buono questo soggetto per essere nostro amico.

Domandando fanto di cuore, e con gran defideriodi ottenerequella grazia, e non rifipondendole fubito nolfro Signore, cominciò la Santa Madre ad affliggerfi, dubitando forfe di non effere in grazia, e che quoda foffe la caula di non ottenere quello, che domandava, (non perche ella defideralte di faper quefto, ma per la pena, che li dava il penfare, fe aveife offeto Iddio.) Lo firinfe di nuovo, e tutta iguefatta, e dirotta in lagrime, chiedeva al Signore Iddio. che non permetteffe nell'anima fua veruna offeta di iva Divina Maetià. Ali vra (dice) in tipi, che ben mi potro confolare, e confidera di flare in grazia, prevbe finite amore di Dio, ed il fari da fua Divina Maetià Javori tali, ed il fanima fun conveniumo forfi ad mamma, la guale fiesse im peccao martale. E considerai, che il sossivo Signore Iddio fosse per fave tutto quello, di che la spipicavo per quella persona.

Li diffic all' ora il Signore, che diceffe cerre parole a quel Religiofo, che le bene a le fiu di gran morificazione, (come le fu fempre, che doveva avvertire una terza persona) al fin fi risolle, e le ferific in un foglio, è glie le diede. Purono di gran giovamento le parole, che glid iffe, perche cagionarono in lui una gran mutazione di vira, è di n breve tempo gli feccil Signore così eminenti grazie, che venne a fare reanto coccupato, e trasformato in lui, che non pareva vivere per cofe terrene. Con questo lo muto il Signore qual del tutto, di maniera, che non si conoceva. Gli diede forze corporali, per far penitenza, che prima non le aveva, per effere molto infermo: rimate molto inanimato, per feguire tutto quello, che è più di persezione, ed altre cose, donde si conobbe chiaro la buona intercessione, che la Santa aveva fatto con Dio. Vide poi, stando gliaffente, che gl'angeli lo portavano con molta gloria, e di qui interée, che la lamima di lui cara molto innanzi: ed era così, che in quella occasione aveva patto gran persecuzioni, e travagli senza colpa con molta patienza, e gusto.

Come la Susta Madre s'abboccò in Toledo con una Serva di Dio, la quale voicva fondare un Monaffero di Monache della muova Riforma del Carmine, e tratta di fondare il fuo Monaffero (una entrata, Cap. VII.

I N questo s'occupava la Santa in casa di quella Signora, aspettando quivi quello, che il Signore ordinava di lei, e della sua fondazione: la quale volendo S. D. M., che fosse con ogninudità, e povertà, assinche così si piantasse più conforme alla perfezione Evangelica, dava mille disegni, perche la Santa intendesse, che ciò era determinazione, e volontà sua: uno su, ch'essendo quivi la S. Madre, ebbe notizia di lei una Beata di quesso Ordine, donna di molta penisenza, ed orazione: la quale il Signore aveva mosso assia nel medessimo mese, ed anno, a

che

che la Santa, per fare un altro Monaftero imilie a quello, che la Santa pretendeva diráre, e Nofitra Donna gl'era apparía, comandandole, che lo faceffe. Avendole il Signore dato questo desiderio, vende quanto ave, e se ne andò a Roma a piedl, e sclaza, e porto gli spacei per il suo Monaftero, e per abboccaría con la Santa Madre, giro più di fessanta leghe. Settereo ninieme quindece igorni, consolandoli funa con l'altra riconoscendo i doni, che il Signore in cias cuna aveva posto, e rallegrandoli della consformità della loro vocazione. Si chiamava questa serva di Dio, Maria di Gest), e sondò in Alcala un Monastero di Scalza Carmellirane, e quivi visifi alcuni anni con molto efempio, e fanti di visa: non sondò altro Monastero, che questo, perche serbava il Signore questa impresa di tanto giovamento, e frutto, per il grandi ani-

mo, e spirito della nostra Santa.

Questa benederra donna diede notizia alla Santa Madre d'una cosa, la quale ella non sapeva: ed era, che già la regola primitiva comandava, che li Monasteri non avessero entrata: ed è così la verità, che la regola, la quale il gran Patriarca Alberto Gerofolimitano diede l'anno 1171. a gl'antichi Padri della Madonna del Carmine, li quali all'ora abitavano nel Monte Carmelo, ed in altri deserti di Palestina, ordinava, che non avessero in comune nessuna cosa propria. Dopo Innocenzio IV. diede licenza, che potessero tenere alcune bestie, come Afini, ò Muli per fervizio del Deferto, di maniera che con questa povertà, e nudità vissero in quel tempo, e fu la regola di Alberto la prima di quante ne sono nella Chiesa approvate, che insegnasse a vivere in comune senza poderi, ò entrare. Quando la Santa intese ciò, che in sin' all'ora non l'aveva faputo, s'innamorò fortemente della fanta povertà. E se bene prima era stata risoluta di sondare il suo Monastero con entrata, parendoli, che farebbono vivute con minor follecitudine, e pensiero, avendo quello, che li bisognava, e non mirando com'ella dice, alle molte cure, che reca feco l'entrata, mutò parere, perche fapendo esfere regola, e maggior perfezione, non poteva persuadersi ad averne. Dall'altra parte temeva, che non le fosse permesso. e se le rappresentavano le molte paure, e li spaventi, che tutti gl'avevano da mettere. Communicò quelto suo parere con alcune persone gravi, e non trovò quali nessuno frà li suoi Confessori, ed altri letterati, (che ne parlò con molti) il quale l'approvasse. Le dicevano, che era sproposito, perche ormai la carità s'era raffreddata affai, ed era molto differente da quella d'altri tempi : che averebbe avuto poche, che la feguitassero ne' suoi delideri, e che non dando loro quelli N. S. viverebbono fconfolate. e scontente: che costarebbe loro molto pensiero, e sollecitudine il procurare da toftentarfi, che per gente, la quale professava orazione, farebbe di molto danno, perche i penfieri, quando fono foverchi, agevolmente affogano lo spirito. Nè vi mancava chi si persuadesse, che sosse più perfezione avere entrata, e forse più conforme alla legge evangelica : che tant' oltre arriva, non il zelodella persezione, ma l'avidità delle ricchezze. Altri le mettevano innanzi gl'inconvenienti, ed i danni, che l'ef-

perien-

perienza ogni di mostrava ne i Monasteri poveri, e la distrazione, che

alle volte di quì ne feguiva.

Da tanti pareri, e ragioni si vedeva quasi convinta : ma ritornando all'orazione, e mirando Cristo così povero, e nudo, non poteva soffrire d'effere ricca. Lo pregava con lagrime, e fospiri, che ordinasse i negozi in modo, che ella vivesse povera, come egli. Il Signore nell'orazione li manifestava gl'inconvenienti, che vi erano in tenere entrate: e quello, che dicevano i letterati, che ajutavano alla quiete, vedeva la Santa con luce particolare del Cielo, che erano madre di maggiori pensieri, e distrazioni, e chiaramente conosceva, che li Monasteri poveri erano tali, per non effer molto ritirati, e non che la povertà fosse cagione della distrazione. Considerava, che l'entrata era la madrigna della penitenza, la subornatrice delle delizie, enimica della temperanza; e vedeva i danni, li quali fono nati ne' Monasteri dalla superfluità, ed abbondanza, che fenza fallo, al parer fuo, erano maggiori, che quelli, li quali erano nati dalla povertà. E non faceva riflessione, se vi sarebbe stato chi la seguisse, perche il medesimo Signore, che dava a lei quei desideri, era potente per darli anche a molte. Finalmente non poteva dubitare, che ciò non fosse maggior persezione, tanto più essendo questa la sua vocazione, il suo instituto, e la sua regola, li pareva d'essere più tenuta a credere a questo, che a tutti i letterati. Con queste, ed altre ragioni disputava con quelli, che erano di contrario parere. Ma veggendoli fola, ricorfe al Padre Frà Pietro Yvagnes, da cui in Avila era stata ajutata, e l'ajutava anche adesso, pensando, che la dovesse in ciò favorire, come ella narra nel capitolo trentelimo quinto della fua vita con queste parole.

Scriff al Padre di San Domenico, che ci ajurava: mandommi in feritto due fogli di controverse, e teologia, obe configliavamo a non sarlo, e coi ma afferma, e, che l'avva fludiato algai: lo gli ripost, che per mon effer conforme la mia vocazione, al voto, che avvo satto di poversà, che accompisti di Criffo coe peni perfezione, non volcov volarmi di quella teologia, ek voleva, che segli in

questo caso con la sua dottrina mi favorisce.

Piacque al Signore, che in quefto tempo a pregbiere della noftra Sana, e per l'interceffione di D. Luifa della Cerda, venifie a Toledoi ll B. Padre Frà Pietro d'Alcantara, ed alloggiaffe nella medefima cafa, doveel-la fitava: Il quale, come quello, che era vero amatore della povertà, e tanti anni l'aveva offervata, molto bene fapeva la ricchezza, che in effa era, effendo certo, che non la gulfa, fe non chi la prova, e così sulto affai la vocazione della S. Madre, e configholla, che in veruna maniera lafciaffe di tirarla avanti. Or con quefto favore, e parere, come di perfona, che meglio d'ogn' altro lo poteva dare, a vendo per lunga efperienza provatolo, deliberò la Santa di non andar cercandoalto: tro: ma non perfeverò molto, perche voleva ldio, che ella andaffe vacillando, in fin' a che egli dichiaraffe la fuavolonà. Partifii il B. Padre Prà Pietro, e di nuovo tornarono quelli, che prima led avano configlio, che aveffe entrata, e molto la firinfero con le lororagioni, econiglii, che prima le davano con prefee

Prefe la Santa per lipediente di ferivere al B.P. Frà Pietro fudetto dichiarandogli i dubii, e le difficoltà, nelle quali di nuovo firitrovava: le rifpofe il Santo nomo una lettera, nella quale mofira lo fipitico di povertà altifima, che in lui viveva; che per effere così notabile, e piena di fentenze, e verità tanto mafficcie, e chiare, con le quali di bene ad intendere lofipitio di povertà di Gesù Critto, e quanto agevolmente debbano feguitti i fuolo configli, mi è parfo di metterra quì.

#### Lettera del B. Padre Frà Pietro d'Alcantara alla S. Madre Terefa di GESU'.

O Spirito Santo empia l'anima di V.S. Una sua bò veduto, datami dal P. Gonzalo d'Aranda. E certo sonmi stupito, che V. S. rimetta a parere di letterati quello, che non appartiene alla facoltà loro : perche se fosse cosa di liti. ò di casi di conscienza, era bene pigliar parere da Legisti, ò Teologi: ma della persezione della vita, non s'bà da trattare se non con quelli, che perfettamente vivono: imperoche nessuno ordinariamente ba più conoscenza, ne buon sentimento di quanto bene si opra, di loro; e ne consigli Evangelici non occorre pigliar parere, se sia bene seguirli, ò nò, ò se siano offervabili, ò nò : perche questo è una specie d'infedeltà. Conciosia cosa che il consiglio di Dio non può non effer buono, ne è difficile ad offervarfi, falvo che per gl'increduli, e per quelli, che confidano poco di Dio, e che si guidano solo per prudenza umana. Imperòche chi diede il configlio dara il rimedio, giasche lo può dare: ne fi trova verun uo-mo da hene, che dia configlio, e non defideri che riescabuono, ancorche per natura nostra siamo cattivi : quanto più il sommamente buono e potente, vuole, e può che li suoi consigli giovino a chi li seguirà. Se V. S. vuol seguire il consiglio di Cristo di maggior perfezione, lo segua; perche non su dato più a uomini . che a donne : ed egli farà , che riejca bene , come è succeduto a quelli , che l'banno seguitato. E se vuol pigliare il configlio de letterati senza spirito, cerchi buona entrata, per vedere se le giovino più eglino con essa, che il mancarne, per seguire il configlio di Cristo. Che se veggiamo mancamento ne' Monasteri di donne povere, è perche son povere contro il lor volere, e non seguire il consiglio di Crifto : che io non lodo semplicemente la povertà, ma la povertà sofferta con pacienza per amor di Cristo N. S. e molto più la desiderata, procurata, ab-bracciata per amore; perebe se io sentissi, ò credessi altrimenti determinatamente, non mi terrei per sicuro nella fede. Io credo in questo, ed in ogn cosa a Criso N. S. e credo fermamente, che i suoi consigli stono huonissimi, come consigli di Dio; e credo, che non obblighino a peccato, ma che obblighino un'uomo ad essere più perfetto seguendoli, che non seguendoli : vò dire, che lo faccino più perfetto almeno in questo, e più santo, e grato a Dio. Tengo per teati, come dice S. D. M. li poveri di spirito, che sono i poveri di volonia, el'hò veduto: se bene credo più a Dio, che alla mia sperienza: e che quelli, li quali sono di sutto cuore poveri, con la grazia del Signore vivano vita beata, come in quella vita la vivono quelli, che amano, confidano, e sperano in Dio. Dia S. D. M. Ince a V. S. perche imenda queste verna, ele operi. Non creda achi le dira in contrario, per mancamento di luce, è per incredulità, è per non aver gustato, quanto

quanto fia foave il Signore per quelli, che lo temono, ed amano, e vinunziano per amor fuo a tutte le cofe del mondo non necifarie, per unaggior fuo amore : perche fono inimici di portare la Croce di Urilo, e mo trectono la gloria, che slope quella ne fegue. E dia parimente luce a V. S. perche in verità così manifelte non vacili, ne pigli parter da altri, che de afeguaci de configli di Criflo: che fe bene gl'altri fi falvano, fe offervano quello, che fono obbligati, communemente non banno luce per più di quello, che coperano: e quantumque il lor configlia duono, meglio è quel di Criflo V. S. il quale tà quello, che configlia, e da favore per adempirlo, e da finalmente la pega a chi confida in lui, e non nelle sogle della terta. Da Avilat 4,4 Aprile VSS.

Humile Cappellano di V.S. Frà Pietro d'Alcantara.

Parla nostro Signore alla Santa Madre, e le comanda, che fondi il Monastera in povertà, ed ella si risotve a sarto. Torna da Toledo ad Avila, e dà, per comandamento del Signore, l'abito a quattro Religiose, e principio al suo Monastero. Cap. VIII.

P Reziosa gioja è nelle Religioni la santa povertà, e selice colei, sa quale volontariamente possiede così gran resoro: e se bene questo è tanto occulto al mondo, non però è così per li amatori di Cristo: poiche per amor di lei, come avari Mercadanti, renunciano, e vendono quanto hanno, per non avere. Viveva la Santa Madre con quelt'anfietà, ancor che molto combattuta da varii pareri: ma il Signore dopo esfere ella andata investigando di quà, e di là quello, che fosse maggior fua gloria, al fine le dichiarò la fua volontà, come ella narra nel capitolo trentesimo quinto di sua vita, con tali parole: Stando un giorno inflamemente raccomandando questo negozio a Dio, mi disse il Signore, che in nessuna maniera lasciassi di farlo povero, perche questa era la volonta del suo Padre, e sua, e che egli mi ajutarebbe. Fù questo son sì grandi effetti in un ratto, che in nessim modo potei dubitare, che non fosse da Iddio. E di nuovo un'altra volta mi diffe, che nelle rendite stava la confusione, ed altre cose in lode della povertà, ed afficirandomi, che a chi lo serviva, non mancava la necessaria sostentazione: nè di questo mancamento (come bò detto) io già mai abbi paura per conto mio. Rivolse ancora il Signore Iddio il cuore di quel Pas dre di San Domenico, che prima mi aveva scritto in contrario: & io stavo molto contenta in aver veduto questo, e con avere tali pensieri, parevami di possedere tutte le ricchezze del mondo, in deliberare di vivere di elemoline .

Era già flata la Santa Madre incafadi quella Signora circa fei mefi, edopo quelto rempo il Padre Provinciale li revocò il precetto, chegl' aveva dato, e li diede licenza di tornare ad Avila, e flatfene quivi a fuo volere: la caufa di darle quella licenza, che fe ne veniffe, fu, perche à doyeva fare clezione d'una Priora nel fuo Monaftero dell' Incarna, zione d'Avila, e fecondo il dovere, e diritto era obbligato il Provinciale à darle commodità, che fien eritornafie. Prima di partirifieppe, che
la volevano far Priora nel fuo Monaflero, che a lei per la natura fundi
folo penfarviglera un tormento così grave, che più agevi per la natura fundi
folo penfarviglera un tormento così grave, che più agevi per di fobb
be deliberara di patire qualfivoglia tormento: perche, come favia, e
molto difetrat vedeva quanto foffe gran pefo il governar molti; ed il
gran pericolo per la confeienza, e così fempre quando aveva pottuo,
aveva ricultato gl'uffizi. Per impedire fletzione in lei, ferifie alle fue
amiche, che non li deffero il voto, e convennedi di trattenerfi in Toledo
in fin a tanto, che folis fatta. Onde tlava molto contenta di eferficiofara dal ritrovarii prefente in quetta occasione, quando il Signore, che
con la providenza di hii aveva altri fini, ed altri difegniti quello, che
ella penfava, ordinò diverfamente, come ella racconta nel detto capitolo trantefino quinto di fua vita con tali parole.

Stando (dice) molto contenta di non mi trovare in quello strepito, mi diffe il Signore Ildio, che in nell'una maniera lafciassi di andare, che desiderando io Croce, mi si apparecchiava buona, e non la gettassi, ma andassi con animo, che S. D. M. mi ajutarebbe, e che subtro mi partissi senza

più indugiare.

Si afflise assai per questa risposta, che il nostro Signore li dava, e non faceva altro, che piangere, pensando, che la Croce, la quale sua Divina Maesta gl'aveva preparata, fosse la Prelatura, che questa era la maggiore, che ella temesse in questavita. Diede conto al suo Confessore di quanto passava frà lei, e Dio, ed egli li comando, che subiramene te procuraíse di partire, essendo cosa chiara, che questa era maggior perfezione; se bene la consigliò a trattenersi tanto, quanto passassero li gran caldi, per essere all'ora del mese di Giugno, parendogli, che baitasse giungere al tempo dell'elezione: ma il Signore Iddio, che aveva ordinato un'altra cosa, li dava più fretta, e non la lasciava riposare nè nell'orazione, nè fuori di essa, perche subito se li cominciò a rapprefentare, che il non andare subito, era un mancare a quello, che il Signore gl'aveva comandato, che stando quivi a suo piacere, e con delizie. non voleva andare ad offerirsi al travaglio, che erano tutte parole nel cospetto di Dio, perche potendo stare, dove era maggior perfezione . doveva lasciarlo: e che se morisse, morisse in buon'ora. Viveva perciò in grandissimo tormento, e dichiarandolo al suo Confessore, le diede licenza, perche se ne andasse. La Signora poi sentiva assai più la sua partita, ma essendo molto timorosa di Dio, rappresentandole la Santa. che era cofa di fuo gran fervizio il partirfi fubito, benche con gran pena, lo prefe in buona parte.

Li diede speranza la Santa Madre, (e non senza gran spirito di prosezia) di tornarla avedere in Toledo, come pos sece, quando andò a son-

dareil Monastero in quella Città.

Partiffi la Santa Madre con molto contento, ed allegrezza, non per quello, che ella peníava di avere, ma per vedere, che fi privava d'esso, e di ogni fua confolazione per il Signore. E perche è molto da notare la deter-

determinazione, ed animo, con cui posponeva tutte le cose di sio gusto a quello di Dio: porrò qui le parole, con le quali ella nel detro capitolo narra quello, che all'ora gl'avveniva: Mente più mi vedevo perdere di canslazione per il Signore, più conteno senivo di perderla, ni sperco incentere come ciò sossi per dell'ora conteno senivo di perderla, ni percioleto in di conteni, godere, e rallegrami, e cossidarmi di quello, che mi resava pena all'anima mia: percioleto in struo qui consolitata, e quatta, ed auteo comodità di gare motte cre di orazione: vedevo all'incontro, che mi andavo a mettere in un succo, avendomo di già detto il Signore laboli, e ca a pestare gran Crece, si bene non penja già mai, che dovossile con la consolitata, come dopo vudi; tuttavia me ne venni allegra, e mi offitegro, e si l'ingegno, di non mi metter sibito in battopia, poiche di si gnore dato voleva, che in s'avossil, e così mandava sina Divina Maessili contro, pospedo nella mia frastitità, e che blectaza.

Arrivò la Santa Madre con quetta deliberazione ad Avila, e ne veniva molto allegra, e contenta per il cammino, offerendoli con grandiffima volontà a soffrire tutto quello, che al Signore piaceffe. Pù la venuta sua di tanta importanza, che se ella avesse tardato un giorno di più di quello, che arrivà, poteva effere, che non si sosse conclusa la fondazione del Monastero: perche la notte istessa, che ella giunsead Avila, arrivò anche lo spaccio, ed il Breve di Roma, perche li facesse il Monastero, e la fretta, che il Signore le faceva, perche si partisse di Toledo (come quegli, che così gl'aveva ordinato) era perche il Breve era per viaggio e così dispose di maniera, che ella, ed il recapito di Roma giungessero ad un tempo medesimo, cosa, che reco ammirazione alla Santa, ed a quanti l'intefero : nè fu minor maraviglia il vedere, che la Santa giungesse in congiuntura, che trovò in Avila il Vescovo, il quale soleva starne assente ordinariamente. Era parimente quivi il Santo Padre Frà Pietro d'Alcantara, che pare a punto, che il Signore ve lo conducesse a vista della Santa Madre, a finche potesse ajutarla nel tempo delle sue maggiori neceffinà.

Si ritrovava anche in Avila in quei giorni quel Cavaliere, chiamato Francesco di Salzedo, di cui alcune volte abbiamo favellato di sopra, in

cafa di cui alloggiava il Santo Padre Frà Pietro d'Alcantara.

Pare, che il Signore avelle difpolto ogni cola in guifa tale, che ben conofeva effere già arrivata l'ora di adempire la fua volontà, ed i deideri della fiua Serva. Si dichiarava nel Breve, che le Monache rendefiero obbedienza al Vedrovo: E fu anche neceffacio, che il Sanso Frà Pietro, e quel Cavaliero ne lo ricercaffero. Il Padre Frà Pietro pofe in-anzi al Vedrovo il grandifimo fipiri o, e la fantità della Santa Madre Terefa, dandogli ad intendere al meglio, che porè, che quel negozio era più divino, che umano, e che in effo il Signore Iddio aveva potto il fuo coniglio, e la fua mano, e gli rapprefento la grandifima gloria, che da quetta fondazione ne leguiva alla fua Divina Macetà, il granbe a all'anime, che quivi enrafiero; e finalmente il frutto, che farebbe in quella Città, enella Chiefa con le fue fiante orazioni, e con l'elempio così vivo, perche tutti gli altri Monatleri fi riformaffero ad imita-

zione

zione di questo. Il Vescovo, il quale era tosì nobile per qualità, sì come anche per lignaggio, e per bontà sua inchinato a tutte quelle persone, le quali vedeva deliberate di servire al nostro Signor Gesù Cristo, e se bene da principio si oppose all'ammettere Monastero di Monache powere, e senza entrata; tutra volta con quelle ragioni, che il Santo Frà Pietro gli disse, in affezionò molto a favorirlo, come da li avanti fece.

Da lì a otto giorni fi parti il Santo Padre Frà Pietro, poco dopo il Signore lo chiamò a fe, a sgoderei firuttodelle fiue fatiche, e della fiua penitenza, la quale fia molto grande; onde pare, che fua Divina Machano pra latro lo confervatle, che perche finnifie quello negozio. Tuet quelte diligenze, le quali fi factvano, e rano fatte fotto gran fecreto: perche temevano, fe fi foffe rifaputo, qi qualche cattivo avvenimento.

stando il popolo cotanto avvelenato.

In questo tempo stava la Santa Madre dentro al suo Monastero dell' Incarnazione: e der au negandissimo mancamento, che non vi fosse la fua presenza, per concludere questo negozio così importante: ma ilsignore, che aveva dato l'ordine per il retto, lo diede ancora per questo. Infermossi Giovanni di Ovaglie, fotto l'ombra di cui si edificava la casa, la quale doveva fervire per Monastero: e questa su occasione, che la Santa Madre uscisse di casa sua, e così non si penetrò nulla. Fià così mirabile, che non fetter più tempo infermo sino Cognato, di quanto la Santa ebbe necessirà di star suora del Monastero dell'incarnazione per finire aj in egoziare quello, che vi mancava per la sua nuova sondazione, ed essenza di signore, ormai non è più necessirai o, che is din più ammalato: e così fu, perche subito il Signore gli diede la fanità; di che eggi, e rutti grandemente si supiriono.

Trà tanto la Santa Madre, vergendo quanto importava la brevità, fi dava gran prefcia, perche la cafa i fornille, che ci manova affai, perriduri in forma di Monaftero. In fine accommodò una fianzetta per la Chiefa, con una piccola graella di legno, doppia, e bene ſpeſfa, e ſerata, per donde le Monache udiffero Meſsa. Fece un andiromolto ſtreto, per donde s'entrava in Chiefa, e dalla porteria, e di ncaſa; e quello, che doveva ſervire per il vivere ſuo, e delle Monache tanto ſtretto, per donde yovero, che in jutto ben rapprefentava lo ſpririto, che il Spiccolo, e povero, che in jutto ben rapprefentava lo ſpririto, che il Spi

gnore gl'aveva dato d'umiltà, povertà, e penitenza.

Con li peníteri, che aveva dell' edifizio materiale, non trafcurava di cercare le pietre vive, le quali dovevano efsere il fondamento, ne l'appoggio dell'edifizio fpirituale: onde con diligenza grande, e non fenza infpirazione divina, pole gli occhi fopra quattro donzelle povere, ed oriane, ma di buono lpirito, e natura, e di grande afpettazione, per andare avanti. S'accordò con efse di riceverle ienza dote, perche quello, a che manco attendeva.

Di queste la prima su Antonia di Enao, che dopo sichiamò Antonia dello Spirito Santo, e su ricevuta per ordine del Beato Fra Pie-

tro d'Alcantira, che l'aveva lungo tempo trattata, e conocituo il tou grande fipriro; e volendo ella andartene fuori della Girà d'Avila a farí Monaca, la trattenne il Padre, perche ella foffe delle prime di quello Monaflero, e dette di lei notizia alla Santa Madre. La feconda, fi chiamava Maria di Pace, la quale Donna Guiomar de Uglioa aveva tenuto in cia fina, e quivi la conobbe la S. Madre, e di affezionò alla fua molta virrù; i fichiamò dopo Suor Maria della Croce. La terza, fu Orfola de Santi, che così fi chiamava prima; che fi face-fendo pregiata di ciò, che era bellezza, e vanità, e dell'erflo, chenel Mondo fi tiene in fitima, fu dopo tanto ritirata, eriffretta, che era un vero efempio di modeflia, e d'oneflà. D'I guefta aveva glia notizia il Padre Maeftro Daza, ed eși lia diede a conofere alla Santa Madre. La quarta, era Maria d'Avila, a qualer fu fortal de la Reverendo Padre Giuliano di Avila, che fu uno di quelli, che infino da principio ajutorno più la Santa, e fi chiamò Suor Maria di San Giofeffo.

Mutaronfi all'ora il nome tutte, così la Santa Madre, come le fue compagne; perche effendo il nome quello, che fignifica ciò, che cia-funa cofa, elleno, che già avevano perduto l'effere, e l'affezione del Mondo, e il confacravano tutte ad una yira fanta, celefità e, e divina, fu molto conveniente che il nomi fosfero parimente Divini, e così da ll avanti la Santa Madre canglò il funome, il quale cera di Donna Terefa d'Aumada, in Terefa di Gesù, e volle, che nel suo Ordine fi offervassi femme l'iffetto, acciòche ne anche nel nome i trovassi e volle.

ftigio del Mondo.

Ormai non ci mancava altro, falvo, che porvi il Santissimo Sagramento, e dar l'abito a queste quattro Zitelle, che Nostro Signore aveva elette: di che stava la Santa Madre non poco allegra, veggendosi alla vigilia del raccorre il frutto di tanti travagli. Essendo aggiuflato il tutto, e posto in punto, finita la casa, ò almeno disposto, e difegnato l'edifizio, fecondo lo spirito di povertà, che sua Divina Maestà li aveva inspirato: unite già le pietre vive, le quali dovevano effere il fondamento dell'edifizio spirituale, e tempio vivo di Dio: avendo re-fo l'obbedienza al Vescovo, e deliberato egli di prendere sotto la protezione, e difesa sua quella santa, e picciola gregge: dopo tanti travagli, e fatiche della Santa Madre, che ogni cofa le costava lagrime, ed orazioni. Stando, dico, qui tutte le cose concertate, e pacifiche, & in punto, perche si cominciasse un opera di tanta gloria di Dio, e di tanto giovamento, e frutto nella Santa Chiefa; piacque al Nostro Signore, che il giorno del glorioso San Bartolomeo Apostolo, che viene alli vintiquattro d'Agosto, l'anno di nostra salute 1562, governando la Santa Chiefa il Santiffimo Padre Papa Pio Quarto, regnando in Spagna il Cattolico, e prudentifimo Rè Don Filippo Secondo, ed esfendo Generale dell'Ordine della Madonna del Carmine il Reverendiffimo Padre Maefiro Fra Giovan Battista Rubeo da Ravenna, si ponesse il Santissimo Sagramento, e si desse l'abito a queste quattro persone, che di sopra abbiamo detto, con grande allegrezza, e folennità. E così reflò fondato il Monaftero, e la Santa Madre diede fine a'fuoi defiderj, e principio alla nuova Riforma, ed a nuovi, e maggiori travagli; come diremo avanti. Fi nominato il Monaftero di San Giofefio, perche effendo queflo gloriofio Santo flato queflo, che tanto aveva aputato in quefla, & in altre fimili occasioni alla Santa (quando non fe gli fosse dovuto per dritto) era ella tanto grata, che non poteva fare di meno di non offettire le primizie del suo Ordine, e de'suoi travagli a chi tanto amava, e riveriva.

Fù fondato quelto Monastero nell'anno medesimo, che i Turchi presero la Città di Cipro, e distrusfero quivi un Convento, che vi era della Regola primitiva, che era l'ultimo di quei, che si sapevano. Onde su providenza Divina, che all'ora si cominciasse in Spa-

gna la nuova riforma, e professione di questa Regola.

Troyaronfi prefenti con la Santa Madre a dar l'abito alle novizie due Monache dell'Incarnazione, e rimafe per all'ora ella con loro, ma non di flanza, perche penfava tornarfene al fuo Monaflero dell'Incarnazione, per andare di lì, con licenza del Provinciale, quando voleffe dargileia. Imperciòche, je bene le Monache, ed il nuovo Monaflero erano foggette all'Ordinario, che così convenne; tutta volta la Santa Madre effendo ella Monaca profefia dell' Incarnazione, in fina a hei il Provinciale non la libe-

rava, non poteva foggettarfiad altro Prelato.

In nessuna di queste cose su contraria alla volontà, ed obbedienza de suoi Prelati (che di cò teneva grandissmo conte,) com ella stessa sei suoi Prelati (che di cò teneva grandissmo conte,) com ella stessa si feriferisce nel capitolo trentessmo selto della sua vita con queste parole: Non faccoo cola, a quale non sofico con parere di tetrenti, per non irra un punto centro l'obbedienza, si quali veggendo, che re cosa molto giovecole a tusto l'Ordine per molte cansie, quantunque matossi serveno che il patevo fare: per be ne no la spessione per suna piccola imperfezione, che ma los sustenos, che il patevo fare: per per suna piccola imperfezione, com an avessione con con sono con suno quale de certo, perche se bene so la distarca, on con simo perfezione, e suno Questo è certo, perche de situato, mon con sun perfezione, e l'intragimento, in quala tale però i distarca, occupando avessi implo, che sossi provizio di Dio il asciarto, l'averci fatto, come sci il altra volta, con ogni tranquillità, e pace.

Del rumore, e perfecuzione, che si levà dopo sondato il Monastero, e de gram travagli, che per quella caula sopravemero alla Santa Madre. Cap. IX.

F u un giorno per la Santa Madredi grand' allegrezza, e gloria il veder podio il Santifimo Sagramento nel fuo nuovo Monaflero, provvedute quattro povere Orfanelle, e fatta un'opera, la quale (per quanto ella poteva comprendere) era di gran fervizio, e gloria di Dio, ed onore dell'abito della fua gloriofa Madre, e du n'altra Chiefa di più delle molte, che gli Eretici in quel tempo rovinavano: cofa da lei forma de la companio della della companio della c

pramodo fentita; e finalmente quello, che più contento li dava, trai u vedere adempie le prometife del Signore: Ed avvenga, che per la fua umilità le pareffedi non far nulla, e che quanto vi metreva dal canto fuo, fosfic con tance imperfectioni, che più totolo i trovava degna di pena, che diringraziamento, per quello fervizio; tutta volta gl'era di grange, che diringraziamento, per quello fervizio; tutta volta gl'era di grange flo, il vedere che S. D. M. l'aveffe preta per inftrumento, effendo ella tanto cattiva, come penfava, per sì grand'opera: e quello li caglona va così grand'a l'elegrezza, che flette come fuor di le per grant empo in

un'alta, e profonda orazione.

Ma concioliacofa che le cofe di quelta vita fiano tanto foggette a mutazioni, e lia ormai ordinaria, e nota ufanza di Dio, mescolare li maggiori piaceri de'fuoi amici con uguali pene, e tribulazioni: e fare, che alla bonaccia, e contento succeda l'avversirà, e la pena: permettendo (non senza ammirabile configlio) questa murazione, e varietà di tempi, per maggior merito, e prova de giusti. Avvenne, che dopo aver avuto la Santa un de maggiori contenti, che per avventura avelfe mai avuto in sua vita, stando il Cielo sereno, ed ella nel pacifico possesso del suo gaudio; subitamente il Demonio pieno d'invidia, e di furore, levò una tempesta, ed una borasca nell'anima di lei, sed era quella, per la quale Nostro Signore li disse, che si preparasse, quando era in Toledo) la quale li diede tanto grand'affalto, eturbazione (così permettendo il Signore) quanto prima era flato il contento, e l'allegrezza. Primieramente li poneva innanzi, che quanto aveva fatto, era contro la volontà di Dio, poiche l'aveva fatto contra l'obbedienza, e fenza ordine, e licenza del Provinciale: li rappresentava il disgusto, ch' egli era per fentire, quando sapesse, che il Monastero rimaneva soggetto all'Ordinario: dall'altra parte li metteva in dubbio. se sarebbono state contente, ò nò, quelle, che quivi vivevano con tanta strettezza, e penirenza, e se si poressero sostentare : dalle quali cose rutte veniva il Demonio ad inferire, e provare, ch'era stato un grande sproposito il mettersi a tale impresa. Li metteva anche innanzi, come pensava di rinferrarli in cafa così stretta, e come con tante infermità potesse sofferire tanta penirenza, che era flato tentazione il lasciare una casa così grande, e deliziofa. dove era fempre stata con tanto contento, e dove Iddio gl'aveva fatto tanti favori; ed il lasciare l'amiche, le quali quivi aveva; che sorfe quelle di quà non farebbono a fuo gusto: che s'era obbligata a molto: e che forse il Demonio aveva ciò preteso, per torse la pace, e la quiete, e perdere diqui l'orazione, ed insieme l'anima. Con questa turma d'inconvenienti, e danni li faceva guerra il Demonio: e per maggiormente angariarla, (permettendolo Iddio) li faceva dimenticare, che il Signore glie l'aveva comandato, e de'molti pareri, ed orazioni, che erano precedute: si racordava solo del suo parere, avendo all'ora come sospese tutte le virtà, e la fede, perche la defendesse da tanti colpi. Era tale quefta battaglia, che non la lasciava pensare ad altro: e con questo aveva un'afflizione, ed oscurità, e tenebrenell'anima tanto terribili, che malamente si può dare ad intendere a chi non hà sperimentato questa sorte di ten-

di tentazione, e travagli, li quali (permettendolo il Signore) può caufare in un'anima il Demonio. Basta dire, che per quel tempo pare, che Iddio abbandoni l'anima, e la dia al nemico, concedendogli licenza, che l'inquieti, turbi, ed affligga. Fù questo, (come la Santa Madre confessa) uno de peggiori, e più tristi accidenti, che passasse in vita sua. Ma il Signore, che in fimili occasioni mostra la sua maggior clemenza, in queste tenebre così grandi li mandò un raggio di luce, a fin che manifeflamente vedesse, che era il Demonio, quello, che la voleva spaventare con bugie, e farle abbandonare quello, che aveva cominciato. Onde pose gli occhi nelle gran determinazioni, che prima aveva fatto, di servire al Signore, e ne i detideri di parire per lui; e li fovveniva, che per adempirla, non doveva procurare ripolo; e che, se desiderava travagli, erano molto buoni quelli, che all'ora aveva d'avanti : e poiche nella maggior contradizione stava maggior guadagno; non era dovere, che le mancasse l'animo, per servire a chi ranto doveva. E così facendosi forza con queste, ed altre considerazioni, andò dinanzi al Santissimo Sagramento, e quivi promesse di fare quanto potesse, per ottener licenza di andare al suo nuovo Monastero, e stare, e perseverare in esso, e promettere clausura, potendolo fare con buona coscienza. All'ora la Santa sece saccia al Demonio, e si determinò di nuovo a patire per Dio ciò, che le venisse: Fuggà in un'istante il nimico, e tornò in est maniera la tranquillità, ed il contento, che da li avantimai più perfe la ferenità, e pace dell'anima sua, per grandi, e forri occasioni, che se le offerisfero. Il che suol fare molte volte Iddio, che in premio di qualche gran tentazione, ò travaglio patito per amor suo, e vinto, avendo fatto virilmente resistenza; suole non solo torre la tentazione, ma dare qualche eccellente dono, e prerogativa, come fece con S. Tomafo d'Aquino, doppoj che ebbe valorosamente fatto resistenza alle carezze, e sollecitazioni di quella perversa donna, che li voleva rubare il resoro della castità. Essendo adunque stata la tribulazione, la quale qui pati la Santa Madre, tanto grande, ed avendo ella virilmente reliftito all'impeto, e furia dell'inimico, piacque al Nostro Signore di farle, in premio di questa vittoria, così segnalara grazia, che da lì innanzi non perdesse la stabilita pace, e costanza dell'anima sua, per travagli, e perfecuzioni, che se le offerissero.

Non era ben tornito ancora queflo travaglio, che sando ormai la Madre con gran sicurezza, e necessifia di dormire, e riposari un poco, la sicurezza, e necessifia di dormire, e riposari un poco, la sono le fu permesso prethe subiro, che nella Città, e nel suo Monattero dell' Incarnazione in seppe quello, che nella Città, e nel suo Monattero dell' Incarnazione in seppe quello, che aveva fatto, si levo un'altra nuova tempetta, e sollevazione, parendo adalcuni, chei dovesse perdere, e distruggere la Città, se non si disfaceva quel Monastero, cadatro, che servegognafse la loro Religione: e senza porti avanti il nocumento grande, che s'era per sare a quella nuova pianta; mandò subiro la Superiora a diril, che s'era per sare a quella nuova pianta; mandò subiro la Superiora a diril, che s'era per sare a quella nuova pianta; mandò subiro la Superiora a diril, che s'era per sare a quella nuova pianta; mandò subiro del superiora a diril, che s'era per sare a quella nuova pianta; mandò subiro del superiora a diril, che s'era per sare a quella nuova pianta; mandò subiro del superiora diril, che s'era per sare a quella nuova pianta; mandò subiro del superiora diril, che s'era per sare a quella nuova pianta; mandò subiro del superiora diril, che s'era per sare a quella nuova pianta; mandò subiro del superiora diril, che s'era per sare a quella nuova pianta; mandò subiro del superiora dirili, che s'era per sare a quella nuova pianta; mandò subiro del superiora del

aveva ancor veduto il comandamento della Priora, quando licenziandoli dalle quattro fue novizie, che reftarono molto afflitte, fene venne

al fuo Monastero.

Ben vidde ella, che se le offerivano grandi travagli, perche credeva, che la dovestero subito mettere in carcere, e darle gravi penienze: ma andava con gran desiderio di patire per Dio, e con molto contenno, ed averebbe grandemente gulfaro, che si fosse estituata questa carceratore, per non parlare a persona, e riposarsi un poco in solitudine, che era quanto esida desiderava. Subito che giunse, rese conto di se alla Priora: e se bene si placó alquanto, determinò in ogni modo di chiamare il Padre Provinciale, che era all'ora il Padre Frat' Angelo di Salzara, perche egli conoscesse, e giudicasse la causa: venne il Provinciale, e la citò a comparire in giudizio davanta se e equello, che quivi occorse, lo narra la Santa con la sua umità, e prudenza in questo modo nel detto capitolo trentessimo sesso.

Venuto il Provinciale, io fui condotta in giudizio, con molto gran comento, credendomi patire qualche cosa per Cristo: poiche in questo caso, nè contro la Divina Maestà, nè contra la Religione mi trovavo aver fatto alcuna offefa; anzi procuravo con tutte le forze mie accrescerla, e sarei volontieri morta per quello; essendo sutto il mio desiderio, che si facesse con ogni perfezione. Ricordaimi del giudizio di Cristo, e vidi quanto poco, ò nulla era quello. Dissi mia colpa, come molto colpevole, così parea a chi non sapeva tutta la caula. Dopo d'avermi fatto una gran riprensione, ma non con tanto rivore. quanto meritavano i miei peccati, nè quanto molti dicevano al Provinciale, to non volevo discolparmi, perche andavo risoluta di patire: anzi chiesi perdono, e diffi, che mi castigasse, e non stesse disgustato meco. In alcune cose ben vedevo io, che mi condannavano senza colpa, dicendomi, che io l'avevo fatto per effere stimata, e nominata, ed altre simili cose: ma nell'altre chiaramente intendevo, che dicevano la verità, nelle quali io era puì peccatrice, che l'altre : che se non avevo custodita la molta sanità, che era in quella cala, in qual modo pensavo di offervarla in un'altra con più rigore? che io frandalizavo il popolo, e causavo novità. Tutto questo non mi dava alcuna inquietudine, nè pena, ancorebe io mostrassi averla, per non mostrare di stimare poco quello, che mi dicevano, Finalmente mi comando, che dinanzi alle Monache io dessi vagguaglio del tutto, e secilo senza travaglio, sentendomi interiormen-ne quietare guidata dal mio Signore. Diedi il ragguaglio mio di maniera, che ne il Provinciale, ne quelle Monache, che vi erano presenti, trovarono capo. per lo quale dovessero condamarmi : ed al Provinciale parlai poi più chiaro, e rimase molto soddisfatto: e promessemi, che cessando i rumori della Città, mi averebbe conceduto licenza di andare nel nuovo Monastero.

Non contento il Demonio delle passate turbazioni, già che Nostro Signore aveva acchetato la turbazione della Santa, il sollevamento, e l'inquietudine del suo Ordine, l'indignazione della Priora, e del Provinciale: a fine che non le mancasse mai in che parire; mosse un'altra muova perfecuzione moltorerribile, e pericolosa, e battante per dissare autto il fatto, se iddio non ciavesse medio e perice.

ta, e Monastero, come di sopra presimo a dire, su tale alterazione, e si gran fuoco nella Città, come se fossero assediati da nemici, ò li fosse stato fatto una grande ingiuria, ò aggravio, ò come se fosse occorso qualche gran male, al quale fosse necessario provedere subito di rimedio. Ed oltre al molto, che si diceva, e mormorava di questa novità in ogni parte. e la libertà, con che di ciò si parlava, convennero di ragunarsi in forma di Città, il Governatore, i Rettori, ed alcuni del Capitolo, chiamando anche a questa ragunanza le persone più principali, e di qualità delle Religioni, i letterati più famoli della Città, e comune del popolo, come se realmente la Città stesse per perdersi, e nel maggior pericolo, che immaginar si potessero. Trattossi subito di disfar la fondazione già fatta con gran caldezza, e perfidia: e dopo le molte amplificazioni, e ponderazioni de'danni gravi, che da quel povero Monastero ne potevano feguire : la conclusione della consulta fu, che a patto veruno si permetreffe, che andaffe avanti, ma che fubito si levasse il Santissimo Sagramento, e si disfacesse la fondazione. Tanto pericolosa è la novità in ogni cosa, che quantunque paja di maggior virtù, può tenersi per sospertosa, in sin'a tanto che da'testimoni sopranaturali non sia confermata: Onde non è gran fatto, che ogn' uno tospettasse in questa occasione. nella quale il Demonio rappresentava, ed ingrandiva quanti inconvenienti poteva, per disturbare così fant' opra, donde presentiva, che doveva nascere il suo danno: ed il Signore dall'altra parte ordinava per maggiore, e più ficuro fondamento di questo edificio, che precedesse tanta esamina, e contradizione, a fin che col successo si certificasse il Mondo, che quell'opera non era difegno umano, nè era fondata sù l'arena. ma fopra la pietra viva, la quale dice il Vangelo, cheè Crifto. e la fua parola.

La risoluzione adunque di tutti su, che si disfacesse il Monastero; e ne sarebbe subito seguita l'esecuzione, se non si metteva di mezzo il Reverendo Padre Maestro Frà Domenico Bagnes dell'Ordine di San Domenico, e Catedrante poi della prima di Teologia nell'università di Salamanca: il quale, se bene era stato di parere, che il Monastero non si facesse senza enrrata, con tutto ciò, come uomo dotto, e Cristiano, sentì male della frettolosa risoluzione, che in quella Congregazione s'era tolta: ed arditamente, e prudentemente disse loro, che quello non era negozio da determinarli così presto, ma ricercava più maturo consiglio. e che sarebbe slato bene considerarlo più adagio, già che v'era tempo, e che era negozio, il quale più apparteneva al Vescovo, che alla Città. Con queste, ed altre prudenti ragioni, che quivi propose, si sospese l'esecuzione, ma non il furore, e la rabbia, che tutti avevano contro il Monastero; perche in tutta la Città non si parlava d'altro, condannando la S. Madre, e tutti quelli, che l'avevano ajutata : e veggendo i capi, e le persone principali d'essa dichiarate contra le povere Monache. e principalmente contra la Santa, se li levarono inimici di sotto terra, ed in fin le pietre, perche si voltassero contro di loro : cresceva il fuoco, e la tempesta della persecuzione era ogni di più terribile. Che doveva esfere

fere il vedere all'ora una povera donniccinola contrallata da una Cità tritra, e ratno principale, come è quella d'Avila, e de tutte le Religioni d'effa, che nè anche nelli pulpiti li perdonavano? Dalla maggior parte del capitolo, e da tutto il volgo polta per beriaglio delle loro maledicenze, e quel che più importa, è, che (come abbiamo detro) nel medefino rempo era anco combattuta dalla fua Religione: chefe hene quefta finì prima, non fu però la minore: Perche quanto i contrati fono più dometici; ranno maggiore è la guerrat, e più fanguinofa: imperoche dando più vicini, ferticono più da preffo, e coglion più ful vivoco ma ellacome un manfuetoagnello, ti lafciava condannare da tutti, e pofia in Dio la fia ferenza, e giuffizia, non temeva di perfona.

In quefto rempo dunque la Santa fola, e abbandonata da turti, non dormiva, come Giona fotrocoperta della nave, ma più tofto efclamava a Dio, e conquelio flava il fuo cuore tanto tranquillo, come fenon fi discefti nulla di lei, ò come fe fuffero cofe, che coccaffero ad una terza perfona, tanta era l'equanimità, e la confidanza, che aveva nel Signore. E quando turti trattavano di disfare il Monattero, flava ella con canta fede, che ferivendo a D. Guiomar d'Uglioa, furatnica, la quale prima aveva apitrato, e dallora dimorava in Toro, le mandava a donandar Meffali, ed una Campanella, che le bifognava, per la fua fondazione. E vero, che alle volte fi nafcondeva il Signore, e perche maggiormente meritaffe la fua ferva, permetteva, che entraffe la tentazione, il timore, e la pera, fe il doveva disfare. Onde flando una volta alquanto affitta, ed affaticata con quefto penfiero; il Signore che le flava tanto vicino per confolata, e di panimar la in trutti il fuoi travagli, i. ediffe: Che temi. son fai.

che io fon potente? e l'afficurò che non si taria disfatto.

La Città, la quale aveva preso questa perfidia tanto a petro, faceva frà tanto tutte le diligenze possibili, perche il Monastero si disfacesse: ed il Governatore veggendo, che non vi era chi li facesse resistenza, pensò, che tutto il negozio fosse finito con andare a S. Giosesso, e comandare alle quattro novizie, che vi stavano, che se neandassero, senò, le spezzerebbe le porte : ma elleno risposero coraggiosamente, cheall'ora sarebbono uscite del Monastero, quando l'avesse comandato loro chi ce l'aveva condotte, che egli non aveva da far con loro, per non effere lor Prelato. Tant'oltre potearrivare il zelante calore del bene, ò (perdir meglio) la rabbia, & il furore del nemico, a cui facevano cruda guerra quattro Monacelle povere, ed in una cafa, come un buscio. In fine il Governatore rientrando in fe, giudicò miglior mezzo non guidar questa causa per forza, ma pergiustizia: e così cominciarono subito cirazioni, e risposte: si fece lite ordinaria, esi tirò al Consiglio Reale. La Città mandava persona per la parte sua alla Corte, ed era parimente necessario, che il Monastero vi mandasse per la sua, sotto pena di perdersi il negozio. Ma non aveva ne persona, che si arrischiasse d'andare, nè danari per quello affare, nè la S. Madre sapeva, che farsi: Esopratutto, per maggiormente tormentarla ordinò N. S. che la Priora le comanda. fe, che

se, che non trattalle più del Monaltero, che era un gettare in un biochier d'acqua turto quello, che era fatto. All'ora la Santa se ne andò a cercare il rimedio, dove sempre lo foleva trovare, che era in Dio, e gli diffe: 3 gnore quefla caja mas è nia : per voi s'è fatta : ora che non vi è profena, che negozi ; faccialo vostro Monella. Detto quello, rimase ranto ricreata, e senza pena, come se avesse avuno turro il Mondo dalla sua, e subito renne il negozio per sicuro.

Non tardò puno a íperimentare quanto vaglia la fede, e la confidanza in Dio, perche fubito preteiro la direía della fua cafa alcuni fervi di Dio, e principalmente il Maeltro Daza, e Gonfalo d'Aranda, ambedue di nota, e fegnalasta virca: E unoul loroando à Madrid, e fattro, cioè li Maeltro, relbò in Avila, e fitrovo in un altra adunanza della Citrà, nela quale tutti flavano così forti, come nella prima, che abbiamo dete effendo opinione, che di disfactle il Monaftero; ma

egli con la fua molta prudenza li placò per all'ora.

Mentre durarono queste liti, e questi difgusti, vennero gnei della Città ad un partito, offerendoalla S. Madre di contentarfi, che il Monaftero andasse innanzi, purche avesse entrara. Non dispiacque il partito alla. Santa . parendole che l'averebbe poruta poi lasciare, quando avesse voluto: ma trattandoli l'accordo, li parlò Iddio, egl'apparve il B. Frà Pietro d'Alcantara, e le occorfero l'airre cofe, che ella brevemente narranel detto cap. 36. con quette parole: Diffemi il Signore, che io non facelli tal coja, perche je avellimo incominciato ad avere entrate, non permettereb-bono poi, che le lasciossimo, ed alcun'altre cose. La notte islessa m'apparve il P. Fra Pietro d'Alcantara, il quale era già morto, e prima, che morisse, m'aveva scritto, quando seppe la persecuzione, e contradizioni, che noi avevamo, e si rallegrava molto d'udire, che fosse la fondazione del Monassero con contradizione sì grande, perciocebe era segnale, che si doveva servir molto al Sia gnore in questo Monastero, poiche il Demonio tanto operava, perche non si facesle ; che in nessuna maniera consentissi, che vi fosse entrata : ed ancora due . & tre volte mi promise nella lettera, che come io avessi fatto così, verrebbe ogni cola a farsi come io volevo. E così con quetti trattati durò la persecuzione quali un mezzo anno: nel qual tempo pati la Santa quello, che Iddio sà, e che ciascuno potrebbe immaginarti.

Trà tanto, che queste cose passavano, stavano se quattro novizient intra nel loro Monastero, ed il Vescovo le provedeva di Consessorio, ed chi l'inanimasse, ed instruisse, e faceste ragionamenti spirinuali. Ma con tutto ciò esseno de seno assenza passavano per proposito de la contra con contra cont

infegnare alle fue novizie, cofa, che pareva non folo difficile, ma anche impossibile da ottenersi.

Quietate ormai le contradizioni torna la Santa al suo nuovo Monassero dove N. S. le pose una corona, in premio di quello, che aveva parito, e travagliato per lui, Cap, X,

ERa mezzo anno, e più, che la Santa Madre slava trattenuta nel Monastero dell'Incarnazione, lontana dalle sue figliuole: Onde fubito che ebbe licenza, fe neandò a questo nel mese di Marzo del 1563. dove fu tanto allegramente ricevuta, quanto era tiata con gran lagrime, e fospiri desiderata. Facendo orazione nella Chiesa, prima d'entrare nel Monastero, su rapita in spirito, e vide Cristo, che la riceveva con grand'amore, e le merteva una corona in testa, ringraziandola affai, per quello, che aveva fatto per fua madre; dopo ttando in coro in orazione vide la Madonna con grandiffima gloria, veltira con un manto bianco, fotto il quale ricuopriva la Santa, e tutte le fue Monache. com'ella racconta nel cap. 40. della fua vita con quette parole: Fu grandissim a consolazione per me il giorno, che vennemo: facendo orazione nella Chiesa prima d'entrare nel Monastero , e stando quasi in ratto , vidi Cristo . che con grand' amore pareva, che mi ricevesse, e mi ponesse una corona in capo, ringraziandomi di quello, che fatto avevo per sua madre. Un'altra volta stando tutte in Coro, dopo la Compieta, vidi nostra Signora con grandissima gloria, con un manto bianco, fotto il quale pareva, che ricoprisse tutte noi, ed intesi quanto alto grado di gloria darà il Signore a quelle di questa casa.

Appresso il popolo cominciò a pigliare molta divozione al Monasteto, ed il Signore cangiò, come fuol fare, di tal maniera li cuori, che di maggiori contrari, li se maggior divori della casa: e già dilingannati chiaramente vedevano essere opra di Dio, e loro perfidia, inganno. e tentazione : onde a poco a poco difmeffero le liti, toccando con l'esperienza, che quel Monastero era di gran gloria a Dio, onore, ed

utile alla loro Città.

Menò feco la Santa Madre, quando usci dall'Incarnazione, quartro Monache, avendo il Provinciale dato anco licenza di potere andar con lei, a quelle, che gustassero di seguire questa nuova vita, e persezione. E queste quarrro erano Anna di San Giovanni, Maria Isabella, Anna de gli Angeli, ed Isabella di San Paolo. Di queste sece Priora Anna di San Giovanni, ( perche la Santa per la fua grand'umiltà guttava, anzi d'obbedire, che di comandare) e Sotropriora Anna de gl'Angeli. Ma in progresso di tempo, vedendo il Prelato, che conveniva, che fosse Priora quella, che veramente era Madre, e Maestra di tutte, le fece pigliare, ed efercitare l'ufficio.

All'ora cominciò la Santa con prudenza, espirito del Cielo a governare le Monache, dando loro modo di vita, fanti, e falutiferi configli, e facendo anche contituzioni, ed ordini con approvazione del Velcovo, che in quel tempo era suo Prelato, in ordine alla persetta osser-

vanza della primitiva regola, che erà quella, la quale pretendeva, che si offervasse in quel Monastero. Disegnò, e dispose le cose in ordine a'fini, che Iddio gl'aveva infegnato: Primieramente stabilì in tutte l'uso dell'orazione, e mortificazione, che è il particolar fine, e vocazione della nuova regola, la quale avevano prefa, ò per meglio dire, della antica, che avevano professato quelli Santi eremiti del monte Carmelo. Appresso dopo questa pierra, che è ferma colonna, la quale fostenta la religione, ne pose un'altra non meno necessaria, per so-Renere questo edifizio, che su il ritiramento, serrando i parlatori, e le grate, che chiamandosi reti, il nome stesso pubblica i danni, che recano, e l'esperienza a spese della Risorma de Monasteri, e di molte anime li piange : proibendo conversazioni, e pratiche, anche frà parenti : ferrando le porte a tutte le confolazioni umane. Stabili anche il vivere fenza entrate (cofa tanto raccomandatale dal Signore, e nella quale aveva durata tanta fatica. ) Finalmente instituì una vita penitente, cambiando la sajetta delicata in un sacco aspro; le scarpe, ò scarpini in calzari di corde, il letto molle in un duro pagliariccio, eda questo aggiunse il povero mangiare; essendo tutta la vita di pesce, ed erbe, come comanda la regola : della quale farà ragionevole, che prima di passare innanzi, facciamo qui menzione, a fin che meglio s'intenda, qual sia la regola, e l'instituto, che la Santa Madre elesse, che è quella, che oggi si osserva nel suo Ordine, così da' Padri Scalzi, come dalle Monache.

Regola Primitiva dell'Ordine della Madonna del Carmine, la quale la Santa Madre volle, che fi ofervoffe nel fino Ordine, e della gran perfezione, che in fe contiene. Cap. XI.

r.

h

1

ŕ

1

ì

1

Finche più chiaramente si conosca la regola, la quale la S. Ma-A dre Terefa di Gesù eleffe pel fuo Ordine, conviene, che fap pia prima il lettore, che nell'anno 1171. Alberto Patriarca Gerofolimitano, che prima era stato religioso eremita del Monte Carmelo, diede una regola a' fuoi Frati Carmelitani, che all'ora abitavano in detro Monte, tratta, e raccolta da un'altra, che al medelimo Ordine aveva dato Giovanni Patriarca pur Gerosolimitano come più a lungo riferiscono, e provano l'Istorie di dett'Ordine : La quale, come regola data a' Romiti, era molto rigorofa, edaspra, etale, che da chi professava vita eremitica in poi, difficilmente l'averebbe potuta offervare. Onde riducendosi i Romiti a vita più comune, e conventuale di prima, fu necessario moderare, e dichiarare alcuni punti di questa regola, data da Alberio. E così ricoriero da Innocenzio IV. che all'ora governava la Chiesa domandandogli moderazione, e dichiarazione di esta. Ed egli l'anno del Signore 1248. ed il quinto del suo Pontificato, la dichiarò, & accomedò, facendola più soave, che prima non era: ma rimale intale flato, che (come da effa li vedrà) è una delle più perfette, ed eccellenti, che fiano nella Chiefa.

Quella regola moderata da Papa Innocenzio ichiama Primitivà, perche la moderazione, che egli fece, fu folo in due cofe: Ituana filiterazio, che prima era risporolifimo, & all'ora rimafe temperato, dal dopo la Compieta in ini'a dopo Prima : e l'altra nell'affinenza dal-la came, che prima era necefiana l'eccellus finchezza, ò l'infermità, perche un religiolone potefie mangiare: cofa, che cagionava molti fornocenzio, che baflava, per poter mangiar came, l'infermità, ò la debo-lezza. Prima non convenivano nei na feterotrio, nei na firi atti dicomunità, fe non rade volte, come gente, che professa via folitaria, e romita. Innocenzio ordinò, che it agunafero in Refettorio: e parimente, che potesse ver case, non tolo ne gl'eremi, ma anche in qualivoglia altra parte, dove offe loro data, purche fosfero accomodate fecondo la loro professione, il chenon era permessone lempo, che con ogni rispore i o isferava a la regola d'Alberto.

Quefla regola d'Alberto Patriarca, dopo effere flata dichiarata da Innocenzio Papa, (come abbiamo veduro) i offervò per alcuni anni nell'Ordine di nottra Donna del Carmine: ma come col tempo fuole mancare, e finifi lo fipitito, non altrimenti che l'altre cofeturte, parve tanto rigorofa, che fu giudicata infopportabile, onde la Religione domandò ad Eugenio IV. che la mitigafle, e poi fete l'iffefio ad altri Pontefici, di maniera che alcune delle offervanze più rigorofe, erano già mitigate: e particolarmente ne' Monafteri di Monache era molto fermata l'offervanza, e perfezione religiofa: perche oltre le licenze generali, e gli slargamenti della regola, con gli abufi, e mancamenti della redultra, che all'ora non fi profeflava, vivevano con gran

larghezza, e libertà.

Queflo era lostato, e la regola, che la Santa Madre professara, mentre viveva nel Monastero dell' Incarnazione. Mastimolata dal Signore, come diremo a basso, i deliberò di abbracciare, e seguire la regola Primitiva del suo Ordine, che è quella, che diede Alberto Pariarca, e dopodichiarò, e moderò Innocenzio IV. Ia qual dice a questo modo.

Regola Primitiva data dal B. Alberto Patriarca di Gerusalemme, e confirmata da Innocenzio IV.

A lberto per la grazia di Dio Pastianea di Gerofalenmea a glamati figlinoli, Broccardo, ed altri Religiofi Carmeliami, che abitamo fotto la fisa
obbedieraza, mei Monte Carmelo, vicino alla fontama d'Elia, falute nel Signore, e benedizione nello Spirito Santo. Per molte vie, e modi inflistramo i Sani Padri, m ete modo ciaframo di qualivoglia ordine farta, è in qual fi fia
modo di vita religiofa, che cleggerà, debba vivve in fervigio di N. S. Cesti
crillo, e fervino fedelmente con puro cuore, e buona conficerza. Imperche,
perche el domandate, che fecundo la volfra maniera di vivvere, vi ferviamo regola, la quale offerviate da qui avunti; ve la diamo con le fequenti pardo.

#### Che abbiano Priore, e de i tre voti.

I Miliniamo primieramente, ed ordiniamo, che abbiate uno di voi per Prio.

L' il quade fia eletto per quesfio usfizio, di comune confusi di tutti, è dela moggior, e poi prudente parte, al quade ciafcuno di voi prometta obbedierza, e dopo d'averia promessa, procuri d'osfervanta con verità d'opera, mismem con cassilità, e pourrati.

#### Del ricevere luoghi.

Potrete aver luoghi, e case mel'eremi, è dove vi saramo dati, dispositi, E comodi per l'oservanza della vostra religione, secondo che al Priore, e Frati parto convenisti.

#### Delle Celle de Frati.

Lire a ciò nel fito, cb' eleggerete, ò proporrete di abitare, ciafcuno abbia te, confeno de participata, come gli fartà esfegnata, per disposizione del Prioces, confeno de gl'altri Fratelli, ò della più prudente parte di loro.

#### Che mangino in Refettorio comune.

D' tal maniera, che quallo, che vi fanà dato di limofina, lo mangiate in comune Refettorio, udendo qualche l'exione della Sacra Serittura, dove comodamente fi portà fare. È selfumo del Fratelli portà mutaffi luogo, sè canziarlo con altro ferza licerza del Prive.

La Cella del Priver fila d'Iventa da del Couvento, acciòche fia il primo, che

La Cella del Priore sia all'entrata del Corvento, acciòche sia il primo, che esca a viceure di verrà. E ad arbitrio, e disposizione di lui si faccia quamo in casa s'averà da fare.

Stia ciascumo dentro della sua Cella, meditando giorno, e notte nella legge del Somo e veggbiando in orazione, se non sarà occupato in altre giuste occupazioni.

# Dell'ore Canoniche.

Uelli, che sapramo recitare l'ore Canoniche co Sacerdoti, le devono recitare conforma a gii flatuide SS. Padri, et al costimu ujavo dalla Chissa. E quelli, che mos sapramo, disamo per Mattutino venitique Patro nosser, eccetto le Domeniche, e selle si consenito, e se selle si consenito, che si consenito con memor radadopiato, cice cinquatas volte, e se travalle si dica il dato memor prodopiato, cice cinquatas volte, e se selle volte si dica la medifima orazione per le laudi, e per l'altre ore sette volte per alcuma, solve, che al Vespro, che si dica quattoridi:

### Del non tener di proprio.

NEssumo Religioso dien d'avere cosa alema proprie, ma ogni cosa vi sia comune : e si distribussemo tutte per mano del Priore, ò dal Frate deputato

## Libro Secondo della Vita

168

putato a questo ustivio dall'istesso : tutto quello, che farà mestiere, avendo riguardo all'età, e necessità di ciascuno.

Di quello, che possono tenere in comune.

Portete tenere Asini, ò Muli, secondo che richiederà la vostra necessità, e qualche animale, ò uccelli per vostro nutrimento.

Dell' Oratorio, e Culto divino.

F. Accioss l'Oratorio in mezzo delle Celle, al meglio, e più comodamente che si può : dove ogni si vi radunarete per ustri Messa, potendosi comodamente sare.

Del Capitolo, e correzione delle colpe de' Fratelli.

Gai Domenica, ò altro giorno, quando (arà necessario, trattarete dell' osservanza dell'Ordine, e della salute dell'anime, dove parimente si casligberanno con carità le colpe, e gl'eccessi de Fratelli, se alcuni ve ne saranne.

Del digiuno de'Fratelli.

D sgiunarete opni di, eccetto la Domenica, dalla festa dell'Esaltazione delà dichoteza del corpo, à altra giusta causa non persuaderà che si lasci di digiunare, perche la necessità non bà legge.

#### Dell'astinenza delle carni.

On mangiarete carne, se non sarà per rimedio d'infermità, è debolezza. E perche vi converrà spelso mandicare caminando, acciecto non siat molessi a gl'opini, sioni delle volpre casp porte mangiare caldo, e legumi, à altre cose catte con carne, e sopra il mare vi sarà lecito mangiare carmi.

#### Efortazioni.

E Perche la vita dell'inomo fopra la terra è una tentazione, e quelli, che piamente, vagliono vivere in Criffe, bamno a patire perfectivene, ed il nemico voltro avurefiario và ringgendo, come un Leone, creamdo bis detvori; procurate con agni follestitudine di vessirvi dell'arme di Dio, per poter resistere a gi aguati del minico. Cingete: vossiri petti con fami pensieri, perche è feritto: Il pensiero fanto it guardera. Mettetevi la corazza della guissiria, accorde con tutta l'aminos vossira, con tutte le vossire forte amine deldio vossiro Store, ed ei vossir prossismo vossira, con intere le vossire forte amine deldio vossiro Store, ed ei vossir prossismo vivo interesa del successiro del premio: Mettetevi in al quale possita esperare tutte le factte di suoco del primio: Mettetevi in colla

tefla l'elmo della falute, e grazia, assiocche dal Salvatore folo aspettiate la falute, che falva i fuoi popoli da loro peccati. Stia, e perfeveri melle vostre bocche; e cuori abbondamenteme la spada dello sprito, che è la parola di Dio, e tutto quello, che farete, sia in suo nome.

## De gl'esercizi corporali.

VI escriarette in qualche escrizio mamuale, accineche il Demonie vi trovi semine coccipati, e non abbia aditi nell'amine vostre siacendo porta della sossita origina. Auest di ciò humon esempio, ed ammaestromento, o don-rima dell'appsido S. Paolo, nella cui bocca partiava Geiù Cristo, che essentia dell'appsido S. Paolo, nella cui bocca partiava Geiù Cristo, che essentia di contra della genera con travagli (dice) e satiche samo stati se di voi, stavorando di gierno, e di note, per mon vi aggravare : non perche non abbiamo sacoltà, e licerca per domandare, ma per darvi sorma e de sempre da militarei: con questo via amunicavamo vivendo strà voi, e do gui di vi presione da indiraci: coi questo via amunicavamo vivendo strà voi, e do gui di vi presione si stavora, che chi non vorra fasicare, non mangi. Abbiamo ndito, che sono alcumi strà voi, che vivono inquini; e strat si ra mala: questi tati avvortiamo si si que si pregbiamo nel S. N. Geiù Cristo, che mangiani li o pane; lavorando in silenzo: questa strada è buona, e sama, cama per essenza e lavorando in silenzo.

#### Del Silenzio.

I raccomanda l'Aposso il Silenzio, quando ci comanda, che fatichiamo con ssilo è e come dice il Prosteta; l'ornamento, ed acconciamento della giustica è il silenzio. E sin ma altro lugo. Nel silenzio e, s peranza saral a vostra fortezza. Per tamo statuano, e comandiamo, che detta Compieta si osfervi il silenzio in sin dopo detta Prima del giorno seguene. E mell'altro tempo, se he m ma sarà tanio rigorosa solleriormaza del filenzio, situagni però con mola seguenza il molto parlare: Perebe, come è scritto, e l'insegna l'esperienza: Nel molto parlare con mancherà peccato.

Ed in un altro luogo: Chi parla senza considerazione, scatirà male. Ed m un altro: Chi parla troppo nuoce all'anima sua. Ed il Signore dice nel Vongelo: Di qualunque parola ozosola, che diramo gli uomini, daranno conto nel giorno del Giudizio. Faccia adunque ciassemo una bilancia per le sue parole, ed un freno per la sua bocca, accineche non starcciol, e cada con la ingua; e la sua caduta sia mortale: e consideri co Profesa le suevi, acciocche non per chi con la sua singua; e con molta diligenza, e studio osservi il silenzio, nel quale conssiste sidu della Giudizia.

## Esortazione del Priore all'umiltà.

E Tu Frà Broceardo, e chimaque farà, dopo te eletto Priore, tenete femper a mente, e mettete in opera quello, che dice il Signere nel Vangelo, Chi fra di voi vorrà effere maggiore, fia vostro Mimitro, e chi vorrà effere Priore, sarà vostro fervo.

Efor-

# Libro Secondo della Vita

Efortazione a Fratelli, che onorino il lor Priore,

V Oi altreis Fratelli, owrate il vostro Priere con ogni umilià, ssimmando, che sia più tossa Crisso, che chi è; poiste egli ve lo pose lopra, e dise a Prelati della Chiefa: Chi ode voi ode me, e chi disprezza voi disprezza mi: a fin che così non vi giudichi Idelia pel disprezza, ma che meritate per l'obbediera il premio dello beattudine.

Queste cose serviciamo brevenueme, ordinando la forma, e regola del vofiro moda di vivere; ma se alcumo farià qualebe cosa di più, il Signore, quando vierrà a giudicare ne lo premierà. Ussis però discrezione, chè è la regola della virià. Fatta in Accon l'anno del nostro Signore mille cemo ser-

tant'uno

E perche meglio s'intenda che cofa fia questa regola, e quanto l'Ordina e tutta. La Chiesa deve a questa Santa, per avere riluscitato una modo di vita così perfetto, noterò qui brevementeciò, che in questa Re-

gola si contiene.

170

Quelta Regola d'Alberto Patriarca è di somma perfezione, e rigore, comprende in se cose divine, ed altissime instituzioni: ed è come un compendio del perfetto, e rigorofo, che nell'altre Regole fittova. Hà per particolar fine, & inflituto la continua orazione, e meditazione: e questo è il principale articolo, che ella contenga: (cosa non vista mai in veruna Regola di Religione) e questo non è per via di configlio, come: fece San Francesco nella sua, ma d'instituto, e precetto. Hà la clau-sura de gli ordini Monacali, e più stretta, poiche non solamente comanda la claufura del Chiostro, ma proibisce anche l'uscire d'una stretta Cella, fenza licenza, ò necessità. Sono in essa più digiuni, che in verun'altra Regola di quante io ne hò vedute : perche comanda, che si digiuni dall' Efaltazione della Croce, infinoalia Domenica di Refurrezione: il che non fi trova in veruna Regola approvata; e se alcune Religioni l'offervano, è per statuti, e constituzioni proprie. L'altro precetto è dell'astinenza continua dalle carni, e questo per tutta la vita. fenza veruna eccezione, falvo che per infermità, che non è poca firettezza, ed angustia, congiungendo tutto questo, con quello, che abbiamo detto, e diremo. Imperòche il nostro corpo sostentato con buone vivande, e fostanziose, qual'è la carne, soffre agevolmente qualsivoglia travaglio, e penitenza: come al contrario, mancandogli le buone vivande, non vi èdelizia, che gli foddisfaccia. Ben l'intefero quei Santi Padri dell' Eremo, li qualiriduffero tutta l'asprezza, e rigore all'astipenza nella qualità, e quantità del tutto. Che dirò della stretta povertà? Fù questa Regola, senza dubbio, la prima di quelle, cheora vifono, che infegnò il vivere in povertà in particolare, ed in comune, come dichiararono i Pontefici Gregorio IX. & Innocenzio IV. Lascio di dire quanto raccomandi lo stretto silenzio, e con quanta cura comandi il faticare con le mani.

Di maniera che quella regola conviene con le Monacalinel rinferramento, e contemplazione: con le Mendicanti nella povertà: con le firette, e che profeffano penitenza, ne i digiuni, e nell'affinenza della carne, nel caminare a piedi, e asel continuo rinferramento della Cella, che con ragione è comparato con una carcere perpetua: e finalmente con le Religioni ordinate alla vita artiva fi confa molto bene queffa regola nella cura, che pone nella fatica delle mani.

Questa è la somma della regola d'Alberto, e questa è quella che la S. Madre eleffe, e si offerva ora nella nuova Riforma de gli Scalzi. e Scalze, con altre nuove Constituzioni, le quali hanno aggiunto alla regola nuovo rigore, estrettezza: e con lo spirito, e servore, che il Signore hà dato a'nostri tempi si sono sforzati gl'uomini, e le donne non solo ad abbracciare una regola, che per il suo rigore, & asprezza dice di lei il Sommo Pontefice Eugenio IV, che è inosfervabile, cioè, che non si trovano forze, com'egli dice, oggi nella natura per tanto pelo, e carica, e che conviene mitigarli, perche non vi farà chi intraprenda professione così stretta, ed ardua; ma con santo zelo, e prudenza (non di quella. che la carne infegna) vi hanno anco aggiunto altre molte, egravi offervanze. Ma perche la mia intenzione è di trattar qui di quello, che fece la S. Madre, lascierò questo per altro tempo. Aggiunse adunque la S. Madre molte cofe di più perfezione, oltre la regola, come già cominciammo a dire: le quali confermò il Vescovo d'Avila, come suo Prelato: ma dopo aver fondato più Monasterj, andò perfezionando le sue Constituzioni, come più a lungo scriveremo in fine di questo libro.

Stette la S. Madre per qualche tempo nel Monastero di S. Giosesso d'Avila, e de' gran servori, che in quel tempo vi erano. Cap. XII.

Ome colui, il quale scappato da una gran burasca, e tempesta, esfendo giunto al porto non cape in fe per l'allegrezza, e contento: così era la S. Madre dopo aver passato tanti travagli, e tribulazioni. E veggendoù già in un'altra nuova regione, e vita di maggiore asprezza, claufura, e penitenza, stava contentissima, e le pareva esfere in un Paradifo, e che quell'anime, frà le quali viveva, fossero Angeli. E non era gran fatto, ch'ella ciò fentifle; poiche l'istesso Signore, gl'aveva detto, stando una volta in orazione, che quella casa era un Paradiso terrestre. Erano già tredici, che era il numero, il quale ella voleva: tutte Monache da Coro, che per all'ora non si ricevevano Converse: non chiedevano limolina, nè avevano entrate: filavano, e lavoravano continuamente con le mani, e le vigne, e le possessioni, donde vivevano, erano la rocca, e l'ago, e sopra tutto la confidanza grande, che avevano nel Signore: e così avevano, fenza chiedere, quanto li bifognava: e fe qualche volta mancava, (ordinando così il Signore, perche le fue ferve sperimentallero il frutto, e la foavità della fanta povertà) all'ora flavano più contente, e ritirate. Si penfava tanto poco al temporale, che la S. Madre, con effere Priora, non occupava mai il suo pensiero in quefto. Tutto lo studio di quella fanta compagnia di Religiose era di stringersi col suo divino sposo, e tutte staccate, e dimenticate di ciò, che non è Iddio

è Iddio, con animi virili, e forti, imitare la fanta nudità, obbedienza, inortificazione, e Croce: in questo mettevano ogni lor cura, ed in pensa-

re come per tutte le vie potessero servire, e piacere più a Dio.

La S. Madre ogni di riceveva maggiori grazie, efavori dal fuo celeste sposo: e le Monache con l'esempio, e parole di lei volavano, e non correvano nel camino della perfezione. Era la Santa la prima ad ogni cofa, al Coro, alla cucina, al filare, allo scopare, ed all'altre fatiche corporali, e per questo mezzo era più efficace la sua dottrina. Aveva gran cura d'esercitare le sue figliuole nella mortificazione, e nelle vere virtà, a fin che questo esercizio servisse per esamina, e prova de i propositi, e finezza d'orazione. Concioliacofa che bene spesso si ingannano alcune anime, penfando, che le loro confiderazioni fiano virrà, e che i loro fogni fiano rivelazioni, e le loro immaginazioni profezie: e per queste, e per quelle, che attendono all'orazione, non vi è la più gentil prova, che l'occasione, dove l'opera corrisponda al pensiero, e scuopra se è oro, ò alchimia quel, che riluce. Laonde siccome non può dirsi valente, nè stimarsi foldato, chi non s'è trovato negl'assalti, e nelle scaramuccie co'nemici, così non si può dire, che abbia virtà, chi non hà veduto in faccia il vizio contrario, e sperimentato le occasioni di prova, di mortificazione, e Croce.

Intendendo quello la Santa, procurava con molte prove (come nel corfo di quella Ildoria fi andrà narrando) provare, e defercitare le fue Monachenell' Obbedienza, e nell'altrevirtà: Onde flandouna voltain Refettorio prefe un pezzo di cedituolo molto fortile, e rutto fracido dentro, e chiamò una delle novizie di migliore intendimento, che folie nel Monaftero; che fui la Madre Maria Battifla, e volendo provarela fua obbedienza, le comando con grandifimulazione, cheandaffe a feminare quel cedriuolo in un'orticello, cheaveano: ella (comecolei, che avea imparato in cosòbiona feuola) fenza paffa più oltreco penfero, lo prende in mano, e domanda alla Santa, fe aveva da porlo per lo dritto, ò diffefo, e la rifpote, che diffefo. Andò fubito, e con gran prontezza, & arrendimento lo feminò, come la S. Madre le diffe, tena venirle immaginazione fe fi aveva da appicare, o no. come diffe

dopo.

Fece anco un'altra prova con un'altra ferva di Dio, che fu una delle prime quattro, la quale fi chiamava Oriola de'Santi; aveva avuno queita Religiofa cafa, e famiglia : e volendo in que principi la Santa intodurre la perfezione dell'obbedienza, pofe più particolarmente gl'ochi in questa, che nell'altre, e perche era ufata a comandare, volle provare, come in accomodava ad obbediene: Imperoche riuscendo buona Maestra d'obbedienza, sperava gran frutto nelle altre con l'esempio di lei: e così l'andava provando per turte le vie in questa virinì. Ecorrispondendo molto bene in tutte le prove ordinarie, pensò una straordinaria, con intenzione, ( per quanto diste dopo ad un sur Gontessono, ( per quanto diste dopo ad un sur Gontessono, e l'esempio di un ugiorno nel Chiostro alla presenza delle Monache, le ecoccò i possio.

e le diede ad intendere, che le aveva pietà, e compassione, e significando con alcuni gesti, che era ammalata, ed aveva febbre ( ma senza dir parola, che folle bugia, perche in quelle prove, che ella faceva, per provare, e perfezionare le sue Religiose, se bene usava tante cautele, non averebbe detto una bugia pel Cielo, nèper la terra) e le comandò, che se ne andasse subito a colcare: Obbedl la Monaca, senza che le passasse per l'immaginazione altro, fe non che era inferma, come la fua Priora lediceva. La mandava a vifitare la Santa per altre Monache, e domandandole effe come stava, rispondeva, che molto male: e dicendole che aveva, eche le doleva, rispondeva non sò sorelle, la Madre lo dice: e perseverando in quella santa, e sincera obbedienza, parve alla Santa, che sarebbe bene andare avanti nella prova, e vedere, se obbediva in sin' allo spargere il fangue. Andò a vitirarla, e toccandole di nuovo il polso. diffe, ò povera me, forella: vadati a chiamare il barbiere, che li cavi fangue: venne il barbiere, eli traffe fangue, fenza che ella replicaffe cofa alcuna, nè ebbe mai altro pentiero, se non che così fosse, come la fanta obbedienza diceva: da quell'ora avanti li pose la S. Madre un particolarissimo amore; ed a lei non fece danno veruno il sanguinarsi. Un' altra volta comandava ad una suora offici incompatibili, per esercitarle infieme nella fatica, e provarle nell'obbedienza: così lavorava la S. Madre le pietre, che aveva scelte per questo edificio. E perche sarebbe troppo lunga cofa il porre qui esempi, e casi particolari, che questo solo richiedeva un gran libro, andaremo accennando, e toccando brevemente nel filo dell' Istoria (quando occorrerà ) qualche cosa notabile, e di edificazione.

Con questo efercizio andavano crescendo le virrò in quei felici principi, e curandos l'imperfezioni, e fiacchezze della nostra natura. Caminavano con questo le Monache tanto piene di spirito, e di celeste consolazione, che non si curavano delle cosi della terra, si e non come se ne fossifero fuori, godendo dell'altra vita. Ciò che non era Iddio, era loro amaritudine; e dera tanta la divozione, che tutto l'osficio, efercizio, e fudio loro era orazione, e continua contemplazione. La povertà, con cui vivevano era eccessiva: poiche arrivò ta lora a non mangiarti altro, che pampini di una vite, che avevano nell'orto, ma maggiore però era il contento, che con essi a vevano. Alcune volte le provedeva il Signore, ed altre passivano le loro necessità, lodandolo, e ringraziandolo. Quando avevano, da mangiare cra il vitto conventuale assi a povero, e temperato come di gente, che professiva tanta orazione.

e penitenza.

Facevano molte aftinenze, ed aggiungevano molte altre afprezze a quelle, che avevan per regola, e conflituzioni: fegnale molto certo dello ipirito divino, che in effe viveva: il quale non lafcia mai l'orazione, mortificazione, e penitenza, come ne mai dice, baffa, ne li vede fazio, ne foddisfatto di piangere i fuoi peccari, di caffigare la fiua carne, e di chiedere mifericordia a Dio. In quelta guifa tenevano fempre foggetta la carne allo fipirito, e lo fipirito a Dio: eratale lifigiore, chi era

Ownselly Cappl

ben necessaria la prudenza, e discrezione della Santa, per moderare l'Impeto dello spirito, ed i desideri di penitenza, come li raccoglierà da quello, che ora dirò. Parve loro, che fosse grandelizia, che la tonica di fotto, la quale portavano sù la carne, fosse di lana, ò di stamigna, e così con grande spirito chiesero tutte alla S. Madre di cangiarla in mezza lana groffa, ò facco, che non è altro nell'asprezza, e nell'effetto, che un cilicio. Concedere la Santa la loro perizione, ed effendo ella la prima, si vestirono tutte di quest'aspra, e rigida veste. Cominciarono subito a generar pidocchi: li quali con occasione del nuovo vestito, crescevano in abbondanza, e l'inquieravano nell'orazione, ed in Coro, ed in tutto il resto del giorno: domandò la S. Madrea N. S. che le liberasse da queel' importuni vermiccioli, ed udi la fua grazione, perche fubito miracolofamente se ne videro tutte libere, nontrovandosene pur uno intutto il Convento, come più a lungo diremo nel lib.4. Dura questo privilegio in sin'ad oggi in tutti i Conventi di Monache, e principalmente in quella cafa. Ma avendo col rempo sperimentare grandi infermità per conto dell'asprezza del vellito, su necessario ripigliare le toniche di stamigna, che avevano lasciare. Avevano particolar cura dell'offervanza, e regolarità nel Coro, edell'altre ceremonie della Religione. Il parlare in tempo di filenzio era facrilegio: S'efercitavano tutte ne gl'uffici d'umiltà, senza veruna eccezione: e quello, che più fioriva, erala carità, e. l'amor fraterno, tanto sviscerato, che parevano tutte una persona sola. Ma non era gran fatto, che quelle, le quali amavano una medelima virtiì della carità, e tenevano stampato in se quello spirito della Madre, soffero, e paressero una cola istessa frà di se. Finalmente la vita, che all'ora vivevano, e la perfezione, in cui la Santa le pose, non era altro, se non un ritratto della santità della Chiesa Primitiva, ed una viva immagine di quelle Monache Romite Carmelitane figliuole, e compagne di S. Enfralia: che S. Girolamo ne racconta maraviglie grandi, e fattidieroiche virrà : ma non però maggiori di quelle, che si scorgevano, nella S. Madre, enelle fue compagne.

Mosa per rivelazione di Dio tratta di sondare altri ruovi Monasteri di Frati, e di Monache. Cap. XIV.

On effere si grande il rigore, c la perfezione in quei felici principi, alla S. Madre pareva nutroporo. E quantunque folfe viffuta cinque anni " (che tanti n' erano paffati dal principio della fondazione della cada il S. Giofeffo in finoall' ora ) da una parte con gran con confolazione per vedere l'abbondanza , con cui il Signore [pargeva il fuo [pirito, e le lue richezze [opra quella cafa; ce dall' altra llava quel geneno couore, e più che d'uomo, che non poreva capire infe, combattuo da molri generofi penieri, prodorti da quel vivo (picito, e ze do dell'antime, che nel Mondofi perdevano; fe le fehiantava il cuore, confiderando la tirannia, con cui il Demonio tratava, e teneva opprefile l'anime create per il Gielo, e redente con il fangne di Gesà Crifto, e quante ne teneva cieche l'eretai, e gli

gran mifericordia.

Ritrovandoli in questo pensiero, la venne a visitare un Padre Scalzo di San Francesco, chiamato Frat' Alonso Maldonato, che di nuovo era venuto dall' Indie . Raccontò alla S. Madre l'infinita moltitudine di anime, che in quella terra si perdevano: con le quali nuove in tal guisa la ferì, e li passò il cuore . come se li fosse stato trafitto da una saerta. Non potea quietarsi. nè capire in se medesima : se ne andò subito ad uno di quelli oratori, li quali già aveva fatti nell'orto, e ritiratasi quivi, piena di lagrime, e sospiri esclamava al sovrano Creatore dell'anime, ed a chi tanto erano costate, perche li desse alcun mezzo, con cui ella potesse giovare a qualche cofa, per guadagnarli qualche anima delle tante, che si portava il Demonio. Supplicava con grand'instanza al Signore, che a questo effetto le sue orazioni valessero qualche cosa, perche ella non era buona per più. Non cessavano le sue ansietà, nè le sue lagrime, finche una notte standonella sua folira orazione, ebbe una visione, ed in essa vide Nostro Signore Gest Cristo, il quale consolandola gli diste: Aspessa un poce siglinola, e vedrai gran cofe : Rimafe confolata, ed innanzi mai fi scordò queste parole, le qualili restarono ben fisse, e stampare nella memoria. Pensava, e ruminava alle volte frà se, che cose potessero essere quelle cosi grandi, e perche via dovessero farsi, ma non poteva penetrare la significazione, ed intento della rivelazione.

E se bene all'ora non intese il secreto, che stava rinchinso in quelle brevi, e milleriose parole; ( come suole avvenire a Profeti, a' quali rade volte, insieme con la visione, communica Iddio l'intelligenza, e manifestazione di quel, che vuol dire) tutta volta raccoglieva dalla soddisfazione grande, con cui restava il suo spirito, e molto più della luce, che feco recavano quelle parole, per il compimento de' fuoi defideri, che avea da effere ella mezzo, che vi fosseroanime, le quali persettamente lo ferviffero, in luogo delle molte, che l'offendevano. E di questo non poteva dubirare, che poiche Iddio ritpondendo alla fua orazione, e deliderj, gl'aveva detto, che vedrebbe gran cofe : ed effendo la fua rispolta a propolito, non poteva fare di non intendere, che doveva effere ella la mezzana di sì gran cose, e che per mezzo della debolezza d'una donna aveva da operare il Signore muove maraviglie, per meglio mostrare la grandezza sua, ma il che, il come, nè il quando non glie lo rivelò per all'ora. fin' a che offerendoli poscia l'occasioni, che avanti diremo, mediante una luce divina, intele più in particolare le parole, che Iddio gl'aveva detto, e come era volontà fua, che fondasse una nuova Riforma con mol-

ta per-

ta perfezione di vita, non solo di donne, ma anche d'uomini, e che la voleva fare Madre di molta gente, dandoli figliuoli, e figliuole, che con l'orazione, esempi, e dottrina ajutassero l'anime per tutti i secoli, che durasse la Chiesa, la cui falute, e rimedio cotanto l'assignerano.

Intese insieme, che quest'opere, per le quali Iddio la pigliava per instrumento, non avevano da effere in qualfivoglia modo grandi, ma in ogni genere grandissime, ed eminentissime, e con notabile eccesso superiori all'ordinarie sopranaturali, che Iddio opera per li suoi servi. Imperoché se quello, che è grande nella stima, e nella bocca d'un Rè, supera le cose maggiori de suoi vassalli; quello che sarà grande nel generoso pensiero di Dio, e che egli con la sua bocca chiama grande, che potrà effere, senon una cosa straordinaria, e di non mezzana grandezza? e veramente le mostre; che ha dato in sin'a qui questa nuova Riforma, sono ammirabili, e fanno stupire il mondo, ed ogni di promette crescimenti maggiori, e maggior frutto nella Chiesa; tanto che arrivi alla grandezza, che Iddio rivelò alla S. Madre: e quafi la medefima rivelazione ebbe (come scrissimo nel principio di questo secondo libro) il B. Padre Belrrano: dicendo, che frà cinquant' anni farebbe questa R iforma una delle più illustri Religioni della Chiesa di Dio. Che essendo un medesimo spirito quel che parla, e rivela a'Santi i nascosti secreti del petto di Dio. necessariamente, benche le persone, e li tempi siano differenti, la sostanza, e verità di quello, che rivela, ha da effere la medefima, perche non può Iddio effere contrario a se stesso. Onde con questa rivelazione lidiede Iddio ad intendere, che doveva esser fondatrice, e Madre di que sta nuova Risorma, e che questa nuova pianta verrebbe ad esser nella Chiefa un arbore altiffimo figurato in quel di Daniele, del cui frutto fi fostentassaro non solo gl'uccelli del Cielo, che sono l'anime, che per mezzo della contemplazione volano all'alto; ma anche gl'animali terrestri, e le bessie fiere, che dinotano così i gran peccatori, li quali stanno dentro della Chiesa, come gl'Infedeli, che non han preso sopra il collo il soave giogo della fede. O potere dell'Altissimo, ò profonda sapienza, e pelago immenso, dove si perdono i maggiori savi, e prudenti della terra? Chi averebbe detto, che essendo il mondo in quel tempo tanto pieno di letterati, e di persone in ogni genere grandi, dovesse cercare Iddio per le sue grandezze la picciolezza, e fiacchezza d'una donna, e lasciando tutti quelli, prendere lei per mezzo dell'opere sue?

Essendo adunque arrivato il tempo, che Iddio aveva determinato, per dare principio a queste gran cole, e per feuoprire questo resono a queste gran cole, e per feuoprire questo resono a queste firette mura, apparisse in pubblico, e si ponesse nel candeliero, onde illuminafie la suc biefa; o rdino che il P. Generale del Carmine, che all'ora era Frà Gio: Battisla Rosso da Ravenna, venisse da Roma in Spagna, a visttare il suo Ordine: (cosa, che in sin'a quel tempo non s'era mai veduta, ne si sperava vedere:) arrivò ad Avila, e la venuta sina, la quale la S. Madre temette, che dovesse si considera si si con de la considera si si con o altra con per fasti nuova contradizione, si sin, perche Iddio metero.

tesse in esecuzione i suoi disegni, e la Santa i suoi desideri. Temette la S. Madre, che il Generale fosse per offenders; e gravemente sentire l'aver rinunziata la sua obbedienza, trasferendola nel Vescovo, e l'aver fondato il Monastero senza sua licenza: onde stava con gran sospetto, e timore, che non la facesse tornare all'Incarnazione. Ma avendo ella in ogni cosa cercato la gloria di Dio, e l'aumento della sua Religione, ne in veruna cofa era andata contro l'obbedienza, esaminata la sua con--scienza da tutte le parti, non solo non si nascose dalla presenza del Generale, macon grand'animo, e valore procurò, che venisse al suo Monastero di San Giosesso, dove ella stava. In venendo gli diede conto non folo della fondazione, ma quasi di tutta la sua vita, con quella simplicità, e verità, che era folita, e con la quale l'averebbe data al Signore istesso, il cui luogo egli tenea. Gli disse, come Nostro Signore gl' avea rivelato, che si farebbe molto fervito della rinovazione di questa Religione, conforme alla primitiva Regola, ed altre cose, narrate da noi nel principio di questo libro.

Entà i Padre Generale uomo religiossissimo, ed amico d'ogni virtù, e fatà a e considerando l'opera, che s'era fatta, ed i motivi, che la Santa Madre aveva avuro, mirando la fantità di lei, ed i firuti così bel-ti, che già produceva la nuova pianta, la consolò assa, e l'assissimo con la caverebbe di li: Restava ammirato della santità di quel Monastero, e gli pareva di trovare in esso un vivo ritratto de i principidel suo Ordine. Lodava frà se l'animo, e la prudenza della Santa Madre: ma quello, che più lo faceva stupine, era il petto, e l'animo, che aveva avuro una donnicuola sola con tanti contrassi, ed aversirà. Ne gli cagiona-vano minore ammirazione quelli grandi, ed acecsi dedideri, che vedeva

in lei di condurre anime a Dio.

Conobbe fubito chiaramente, che era lo Spirito di Dio quello, che regreva, e governava quella donna, e che non era dovere refifere alla divina ordinazione: onde tutto ciò infeme fucagione, che non folamente li deffic gutto il fatto, machi inanimaffe la Santa a paffare avanti: e co-sidicede le Parenti affai favorevoli, e correfi, perche potreffe ar nuovi Monadler; di Monache, con condizione, che quelli, che da li innanzi fondaffe, reftaffero fotto la fua obbedienza, benche quel d'Avila per effer già fatto, doveffe per qualche tempo effer foggetto al Vectovo.

Tratto anche la Santa Madre con lui, perche li desse licenza di sondare Monasteri di Fratt Scalzi, che così per luno, come per l'altrocra di vinamente instigata, ed indorra dallo spirito, e rivelazione di Dio. Il Generale parendogli, che questia novirà potesse cagionare grande alterazione nell'Ordine, non il concedette per all'ora licenza, se non per le Monache. Ed affinche meglio si vegga l'affezione, e la stima, che egli faceva della Santa Madre, (che tutto era disegno di Dio, in ordine affini, che andiamo dicendo) meteremo qui la prima Patente, che li diede di poter sondare, ch'è la seguente.

N Oi Frà Gio: Battista Rosso da Ravema, Priore, e Maestro Generale, e per grazia di Dio, servo di tutti li Frati, e Monache dell'Ordine del M delo. M

# Libro Secondo della Vita

178 la gioriofissima sempre Vergine Maria del Monte Carmelo, alla Reverenda Madre Terefa di Gesù. Priora delle Religiose Monache di San Gioseffo d'A. vila dell'istesso Ordine, professa, ed ornena del sacro velo nel Monastero nostro dell'Incarnazione, purità di sporito, e servori d'ardente carità. Non vi è buon mercadante, ne buon lavoratore, ne soldato, ne letterato, che non abbia pensiero, e miri, ed usi diligenza, ed ogni sollecitudine, e prenda gran travagli per ampliare la sua casa, la sua roba, il suo onore, e tutta la sua facoltà. Se questi fanno ciò, tanto più si deve procurare da quelli, che servono a Dio, l'acquistar luogbi, far Chiese, e Monasteri, e raccogliere tutto quello, che si può. per servizio dell'anime, e gloria di sua Divina Maestà. In questo avendo continuo pensiero la Reverenda Madre Teresa di Gesù Carmelitana, figliuola, ed umile suddita nostra; ora Priera, con nostra licenza, del Reverendo Monastero di San Gioseffo, ci bà supplicato, che per onore, e grandezza di Dio, e della sua Santistima Madre, a prò dell'anime divote, si diamo sacoltà, e potere di far Monasteri di Monache del nostro Sacro Ordine in qualfiveglia luogo del Regno di Castiglia, le quali vivano secondo la Primitiva Regola, con la forma di vestire, ed altre maniere sante, che hanno, ed offerwano in San Gioseffo, e l'altre, che saranno ordinate : e tutto sotto la nostra obbedienza,

e d'altri Generali, che ci succederanno. E parendoci questo desiderio molto religioso, e santo, non possiamo recusarlo, ma favorirlo, abbracciarlo, ed aumentarlo. Per tanto con autorità del nostro Generale usticio concediamo, e diamo libera facoltà alla Reverenda Madre Teresa di Gesu Carmelitana, Priora moderna in San Gioseffo, e di nostra obbedienza, che possa pigliare, e ricevere case, Chiese, siti, e luoghi inogni parte di Castiglia, in nome del nostro Ordine, per sar Monasteri di Monache Carmelitane, sotto la nostra immediata obbedienza: le quali vadano vestite di mezza lana groffa bigia: e la vita sia conforme in tutto alla Primitiva Regola. Nes-Sumo Provinciale, ne Vicario, è Priore di questa Provincia possa loro comandare, ma solo noi, e chi sarà destinato per nostra commissione. Il numero delle Monache in ogni Monastero possa effere di centicinque, e non più. Ma prima, che si piglino case, e si faccino Monasteri, si procuri d'avere la benedizione dall' Illustrissimo, e Reverendissimo Ordinario; Vescovo, d Arcivescovo, d loro Luogotenente, come comanda il sano Concilio di Trento. E perche tutto si faccia con effetto, le concediamo, che possa pigliare per ogni Monastero, che si farà, due Monache del nostro Monajtero dell'Incarnazione d'Avila, quelle, che vorramo, e non altre : ne le possano impedire il Provinciale nostro, ne la Reverenda Priora, che sarà, nè alcuna persona nostra suddita sotto pena di privazione de loro ufficii, ed altre gravi censure : e li Monasteri stiano sotto la nostra obbedienza ; che altrimente non intendiamo , che questa nostra concessione vaglia. Non potendosi trovare mezzalana, si pigli panno grosso: e noi li dare-

mo Vicarii, e Commissarii, che le governino. Fatta in Avila a' 27. d'Aprile 1567.

# Fr. Joannes Baptista Rubeus Generalis Carmelitarum.

UN'altra feconda Patente le diede il Generale a' 10. di Marzo del me-f defimo anno, ed un'altra li mandò di Roma l'anno 1571. ed in effe, & in lettere particolari, che scrive alla S. Madre, le impone queste fondazioni, e l'inanima con molto spirito a faticare in esse : e quello, che più importa, glielo comanda con precetto d'obbedienza, non volendo lasciare in elezione di lei una cosa, la quale al parer suo importava tanto. Con questi fervori, e patenti, si vide ormai la Santa aperta la firada a fuoi defideri, e già cominciava a vedere le gran cofe, che il Signore in quella visione gl'aveva rivelato; imperocche qual maggior cola, che prendere Iddio una donna debole, povera, e fenza veruno appog-Rio. & ajuto temporale, per un opera tanto eroica, e di tanta gloria, come era fondare un Ordine di tanto frutto, ed esempio nella Chiesa? Suole ordinariamente la Divina Maestà eleggere per gran cose mezzi di poca fostanza, a giudizio de gli uomini, e tutto a fine, che da gli effetti si conosca l'opere sue effere tanto maggiori, quanto più son fatte di niente, e per niente. Per questo volle la bontà, e misericordia sua eleggere una donna poverella, ed umile, per rimedio di molte anime, e mosse il cuore del suo Generale, perche pubblicamente approvasse il fatto, e deffe autorità di far di nuovo altri Monasteri.

Quando la Santa ti vide aver Patente per fondare nuovi Monasteri, fenza pretenderla, nè procurarla, subito glie li rappresentò nostro Signore tutti, come se già gl'avesse fatti. Ed avvenga che dall'altra parte vedesse la molta tranquillità e quiete, che godeva nel nuovo Monastero; quanta necessità vi sosse di danari, e favore, perche una donna non conosciuta, senza lettere, ò pulpiti, fondasse Monasteri poveri; e se le rapprefentaffe quanto aveva penato in quelio d'Avila : e cheera negozio grande; i molti inconvenienti, i vari giudizi, veggendofiuna Monaca per le frade, e per le piazze: le sue poche forze per resistere a tante difficoltà. che se gl'avevano da offerire; con tutto cio come quella, che aveva animo per intraprendere cose grandi, e difficili, cotanta fede, e tanto desiderio della gloria di Dio, e della falute dell'anime, non si fgomentava di nulla. Enon era gran fatto, che chi aveva tali qualità da Dio, ed aveva sperimentato tali favori, li toccasse parte della grandezza, e fortezza fua: onde si risolse senza aspettar altro favore umano, di dar principios

quel che chiaramente intendeva effere volontà di Dio.

Era in questo tempo il Monastero di S Giosesso soggetto all'Ordinario per Breve particolare di sua Santità, come abbiamo detto, e così era la Santa Madre, e l'altre due Monache, che erano uscite con lei dell' Incarnazione: le quali per Breve pure particolare (convenendo più così per la nuova Riforma) avevano renunciato l'obbedienza dell'Ordine, ed erano passatea quella del Vescovo: matutte tre, con licenza del medesimo Vescovo, tornarono a rendere obbedienza al Generale l'anno mille cinquecento fessanta sette a' 29. d'Aprile, rimanendo il Monastero, e l'altre Monache venute di nuovo alla Religione, fotto la giurifdizione del Vescovo, in sin'a che per divina rivelazione la S. Madre sece, che si soggettassero all' Ordine, come avanti diremo. Vàla

M a

Và la S. Madre a fondare un'altro Monassero di Monache in Medina del Campo: ed otsiene anche licenza dal P. Generale dell'Ordine, di poter sondare Monassers di Frati Scalzi Carmelliani, Cap XV.

F Ondato il Monastero d'Avila, ed avendo dato principio ad opera cosiglioriosa, contenta per la patente datali dal Genetale, e moto più delle occasioni, che alpettava di travagli, (che erano i mercati, dove la Santa arricchiva l'animia sua) con un'ardente zelo della falute dell'anime piena di speranze del Ciclo, e constitata ne soliti favori del suo sposo, si deliberò non solo di proseguire le sondazioni de' Monasterj di Monaster, sin a auche intraprendere, o lorre quello, che al scisio, e condizione sua s'aspettava, fondazioni di Frati, che osservale con la mederina Regola, e rispore che ella, e s'eguitafetto l'instituto antico desl'

Eremiti del Monte Carmelo.

Fu questo pensiero postoli nell'anima da Dio, ed espressa volontà, e rivelazion sua, come già abbiamo derto: e se bene alla Santa (avendo riguardo alla pufillanimità, e debolezza fua, e molto più alla diffomiglianza della fua condizione) pareva (propolito, e pazzia; tutta volta quando confiderava, che Iddio l'aveva elerra per cofe grandi, ponendo al' occhi in fe, come in un instrumento di Dio, e mirandosi come rale, per nessuna cola, per grande, ed eminente, che fosse, si trovava inferiore, nè disuguale. Da una parte li pareva cosa nuova, che una donna debole qual'ella fi immaginava, avesse a dar principio ad una nuova riforma d'uomini: (cofa rara, e quasi non mai veduta nella Chiesa.) Dall' altra parte questa medelima fiacchezza l'inanimava, e dellava a sperare, che Iddio, per mostrare le sue grandezze, farebbe quest'opera. Vedeva effere necessario, che vi sossero Frati, li quali insegnassero, consessasse-10, e governassero le sue Monache, e che come gente esercitata nell' offervanza della regola, e nell'orazione, e penitenza, ajutaffero anche a fuoi Monasteri, acciochè non cadessero. Ma quando considerava come, e con che mezzo doveva ciò farsi, trovava serrate tutte le strade. A pensarlo li pareva superbia; a dirlo l'era una consusione, ed a gl'altri doveva esfere una cosa da riso, e pazzia: e per eseguirlo non vedeva per all'ora via , nè si apriva porta veruna .

Ma quando intendeva, che era volontà di Dio, non poceva defilitera da 'luoi intenti, quantunque, come dicemmo nel cap paffato, il Generale, avendogli domandato la Santa licenza per fondare qualche Monaftero di Religiofi, ed avendogli rapprefevato, che era volontà Divina, e rivelazione di Dio, che ii faccile quefta nuova Riforma dela primitiva Regola, così di Monache, come di Frati, non aveva voluto, o non s'era attentato a concederla: perche te bene egli l'averebbe voluto fare, trovò molta contradizione nel fuo Ordine, e così non le parve, che per all'ora convenife. Onde fe bene il Vefcovo d'Avija, co daltre perfone gravi, adinfanza della S. Madre ne lo pregaroso, no poterofto impetrare quefta facoltà, e beneplacito. Ma ella, la quale anon fi gomenuo mai per le difficultà, n'eper li travagli, ne di flancò per la

contra-

contradizioni; avendo già intefo, che questo era maggior gloria di Dio, e volontà di lui, non rallentava, ne si riposava punto, così in fare orazione, chiedendolo al Signore, come in accrescere diligenze, supplicandone il Generale. Al fine potè tanto la fua perseveranza, che stando il P. Generale in Valenza di ritorno per Roma, tornando la Santa ad importunarlo con lettere, ed a mettergli innanzi la gloria di Dio, il bene universale della Chiesa, l'aumento della Religione, e quanto importasse a questi nuovi Monasteri di Monache, che vi fossero alcuni Frati della medelima professione, espirito, e che gl'inconvenienti, li quali in ciò si offerivano, non doveano bastare, per impedire così gran bene: furono di tanta efficacia queste, ed altre ragioni, che quello, che prima non s'era ottenuto con favori umani, volle Iddio, che si impetrasse con una fola lettera di lei. In fine il Generale mandò la licenza, che si facessero due Monasteri di Religiosi, ma rimessa però al Provinciale, che era all'ora, ed al passato : accioche precedendo l'esamina, ed il consenso d'ambedue, si potessero sondare. Questa limitazione, e de-pendenza de Provinciali, che conteneva la Patente, metteva gran difficoltà nel negozio: ma veggendo la Santa fatto il principale, gli pareva anche, che già fosse satto il resto; e così sù, come s'immaginò. Perche se ben ci su gran difficoltà, come diremo avanti, volle il Signore, che si ottenesse, parte per intercessione del Vescovo. e

parte con la buona industria, e fatica della Santa Madre.

Crebbe con questo il contento della Santa, ed insieme cresceva il penfiero: Imperochènè ella, nè i Frati, che conosceva del suo Ordine, trovava chi li paresse, che fosse per gustare di tanto rigore, e penitenza, nè anco vedeva secolare, che si attentasse a dar principio a così grand'opera: nè aveva casa, nè modo d'averla: nè si trovava con appoggio. apparecchio, nè comodità vernna, per far la fondazione: aveva folamente le Patenti, ed i buoni desideri: e con essi grand'animo, e speranza, che avendo il Signore conceduto l'uno, concederebbe l'altro. Andofene all'orazione, (che era il comune rifugio de'fuoi travagli, e pensieri, ed il mezzo per ottenere da Dio ciò, che domandava) e quivi supplicò il Signore a restar servito di deputar'una persona, per cominciare quest'opera di tanta gloria sua. Mara vigliosa cosa dovette effere vedere un Patriarca d'una Religione, come un San Benedetto, ed un San Francesco, San Domenico, occupato in così alti pensieri, come era dar principio ad una nuova Congregazione, e famiglia: che per effer tali questi Santi ebbero ben necessità delle forze, e spirito più che umano, che Iddio li diede: ma molto maggior maraviglia doveva effere, vedere in questi tempi una donniciuola sola, povera, nuda, e senza forze, e favore mondano, con animo, e petto per negozio così difficile: e non solo con spirito di sondare Monasteri di Monache, ma anco d'uomini, fogettandoli a regola, e leggi di tanta strettezza, e perfezione, e tratrando di riformare, e rilevar un'Ordine caduto, cosa molto più difficile, che il farne un nuovo, ed impresa, nella quale sogliono spendere molti Pontefici, ed altri Prelati gran tempo d'orazioni, e di fonno, e M 3 molti

molti anni di travagli, e follecitudini: ed in fine non ne cavano alto; che l'aver moltraro il lor buon zelo, e defiderio. Imperochè è di anura la larghezza, e la relafazione, che dove pone una volta il piè, rade voltecoma adierro: perche oerde il pofiefio, che una volte haguarade coltecoma adierro: perche oerde il pofiefio, che una volte haguarade colte in aprire una porticella, o' rompere da qualche banda la regola, e l'offervanze, fempre efec di ll, come il fiume del fuo letro, enza dubbio: chi aveffe confiderato all'hora i penfieri, e gl' intenti della S. Madre, mirandoli con occhio umano, gl'averebbe tenuri per cofa da ridere, e da farfene beffe. Ma ella, che con occhi di Lince penetrava i ditegni, ed i configli divini, non folo li teneva per buo ni, ma li mirava già, come prefenti, e politi ne fecuzione.

Andando con questi penieri, l'affrettava N. S. perche proseguisse l'opera di fondare Monasteri di Monache, e che cominciasse damo e, che per essere lagono comodo, e ricco, e ra a proposito per questo intento: se bene questo d' Iddio non era solo questo, ma pretendeva offerirli quivi questo, che tanto desiderava, coè che desse principio a Monasteri di Religiosi Scalzi. come avan-

ti diremo.

Rifoluta la Santa Madre d'andare a Medina del Campo a fondare, prima d'andarvi, procurò di mandarvi il P. Giuliano d'Avila, Sacerdote di gran fantità, e virtà, molto amato da lei, ed il quale in fin da principio ajutò molto e lei, e la fua religione, e fi confessava assai ordinariamente con lui, per essere suo continuo compagno, così nella Città, come ne viaggi, e travagli delle sue sondazioni. Quetti dopo la morre della S. Madre restò tanto ajuraro dalla conversazione di lei e con tanta sperienza per reggere, e governare anime, particolarmente Religiose, che l'Arcivescovo di Toledo Garzia de Loisa, avendo notizia del suo talento, e buone qualità, lo mandò a pregare, che l'ajutasse a vistare, e riformare alcuni Monasteri di Monache del suo Arcivescovado: gli fece tanta inflanza, che lo cavò della fua cafa, del fuo paffo, e della fua condizione. Cominciò a fare l'infficio, in cui l'aveva posto l'Arcivescovo con grand'approvazione, e frutto. Ma essendo cotanto violentato, per effere di natura fua raccolto, non bastavano i prieghi, nè i favori. che l'Arcivescovo gli faceva, per ritenerlo, che egli non se ne tornasse alla solitudine, ed al ritiramento del suo cantone; dove stette in fin'a che piacque a N.S. di tirarlo a fe, mentre ferviva per Confessore delle Religiose di S. Gioseffo d'Avila, con più gusto, e consolazione, che non aveva in effere Visitatore di quelle dell'Arcivescovato di Toledo . Hò detto quetto a fin che si intenda, che persone erano quelle, che accompagnavano la S. Madre, e delle quali si valeva ne suoi negozi, e nelle fue fondazioni.

Ando dunque il P. Giuliano da Avila a Medina, e portò lettere della. S. Madre al Padre Baldaffare Alvarez, Rettore all'ora della Compagnia di Gesù in quel luogo, e prima in Avila era flato Confessor molto ordinario della Santa Madre: ed altre per il Padre Frat' Antonio di Heredia, Priore del Convento di Sant'Anna de'Carmelitani Calzati.

Al fuo

Al fuo Confessore domandava nella lettera, che gl'imperrasse licenza dall' Abbate di Medina, che all'ora non vi era Vescovo, ed era egli il Superiore di quella terra, e Chiefa : ed al Priore, che li cercasse, ecomprasse una casa per la fondazione, tanto certa della paga, come se avesse avuto i danari in un banco della Terra medesima : e certo con molto maggior certezza, perche questi banchi falliscono, e mancano, ma dove ella aveva collocara la fua speranza, e la paga era la parola di Dio, che prima mancherà il Cielo, e la Terra, che lassi ella di adempirsi. Il Padre Rettore della Compagnia, che ben sapeva chi era la Sanra Madre, ed il gran bene, eteforo, che Iddio mandava a quella Terra, intese effere negozio di gran gloria, e servizio suo; e come molto zelante dell'onore di S. D. M. per effere molto fanto, e spirituale, informò subito l'Abbate: E quantunque trovasse gran difficoltà; in fine con le fue fante, e buone ragioni, ottenne la licenza. Non la volle dar el'Abbate, che prima non precedesse una informazione giuridica, la quale sece il Padre Giuliano d'Avila, ed in essa giurò il medelimo Padre Rettore, e la maggior parte del suo Collegio, ed alcune altre persone gravi di Medina, in confermazione dell'utile, che la Terra averebbe fentito

da questa felice, e nuova fondazione.

Il Padre Priore del Carmine comprò una casa, ò per meglio dire, un cafolare: poiche a pena aveva un'androne, e certe muraglie mezze rovinate, nella via di San Giacomo, che è dove ora è potto il Monastero: onde veggendo Giuliano, che la casa comprata non era sufficiente, ne tolfe un'altra a pigione a lato a Sant'Agostino, acciòche in essa si accomodassero di presente: e con questo, e con la licenza dell'Abbate, se ne tornò molto contento ad Avila. Subito, che ciò seppe la S. Madre. determinò di andare a quella fondazione. Prese due compagne da San Gioleffo, cioè la Madre Maria Battilla, sua nipote, ed Anna de gli Angeli. Vedendo le Monache di quel Monastero i prodigi, e le maraviglie. che il Signore operava per mezzo della fua Santa, cominciavano già a credere, che non fossero sogni, nè il usioni, nè meno ipocrisie, come prima si immaginavano, ma il braccio potente di Dio, che pigliava in mano la fragilità d'una donna, per fare opere così grandi, e maravigliose: onde la seguirono quattro di loro, che surono Donna Agneia di Tapia, che poi si chiamò Agnesa di Gesù, e Donna Anna di Tapia sua forella, che si chiamò Anna dell'Incarnazione, ambedue cugine della Santa Madre, e molto simili allo spirito dilei; lequali governarono poi. e furono molti anni Priore ne Conventi, che la Santa fondò: e Donna Isabella della Croce, la quale poi fece Priora di Vagliadolid, ed un'altra chiamata Donna Terefa di Chefada.

Con queffe compagne, e con l'altra gente, che era necessaria per andare con la decenza dovuta, usci la Santa Madre dal suo Monastero d'Avila, cinque anni dopo di effere stato sondato, a' 13, d'Agosto del 1567. Quelle, che restarono, sentitono teneramente la sua partita, nè alcuna ve n'era, che volontieri non l'aveste accompagnata. Prima che uscisse del suo Monastero, se ne andò ad uno di quei Romitori, d'A Celler.

Cellette, che erano nell'orto, dove era un Cristo molto divoto alla Colonna, dipinto col medelimo fembiante, e figura, che ella l'aveva veduto, come narrammo di fopra: Lo fupplicò con gran divozione, e tenerezza di lagrime, (com'era usata di fare) che quando ella tornasse, trovasse il suo Monastero nel grado, e persezione che lo lasciava; ed il Signore li parlò, e glie lo concedette, come domandava, che non fu

poca consolazione, e grazia per la Santa.

Cominciò a seguire il suo viaggio con molta fretta, desiderando assai, che il nuovo Monastero si fondasse il giorno della gloriosa Assunzione della Vergine Maria N.S. e non vi erano fe non due giorni in mezzo: ma era tanta la fua confidanza, che si dovesse far quel giorno. come se vi fossero stati due anni, per fare le diligenze, che cirestavano, ò per meglio dire, come se già l'avesse fatte. Imperochè, se bene ella non lo diceva sempre, è però certo, che queste, e simili altre cose le vedeva come in uno specchio, e non nel medesimo Dio, ma in certe rappresentazioni, e specie, come in questa vita si permette. Conciosiacosa. che l'affeverare tanto le cofe future, l'ufar diligenza in cofe incerte, afsicurandole per tempo preciso, il riuscire tutte le cose tanto tagliate alla misura, che ella desiderava, e tanto certe, e conformi a quel, che diceva, è chiaro ed evidente segno di quello, che diciamo: e così lo sperimentai molte volte se bene la Santa per la sua grande umiltà, nell' esterno trattava queste cose per le strade, e termini ordinari, come se non ne avesse rivelazione dal Signore.

Non potette quella partita effere tanto secreta, che non si sapesse in Avila, e fu occasione, che si levasse di nuovo una grande, e generale mormorazione in tutta la Città: alcuni dicevano della Santa, che era una marra : altri, che stavano aspertando per vedere, dove era per battere quello spropolito: altri, che era un prurito di andare a spasso, e quelli, che più li volevano bene, non approvavano questo viaggio; onde procurarono, per disturbarla, di proporli gran difficoltà: Ma la Santa, con la caparra, che aveva da Dio, per nessuna di queste cose si sgomentava. nè ne faceva gran conto. Il Vescovo era quello, che più d'ogni uno la fentiva, così per esser privo della presenza di lei, dalla quale, oltre le gran confolazioni, ne traeva gran giovamento per l'anima fua, come, perche a lui eziandio non pareva, che fosse cosa riuscibile, ma non si arrifchiava ad impedire questo viaggio, perche l'amava tanto, che non gli voleva dar pena : e così tacque, e consentì contro il suo gusto.

e parere.

La prima giornata prima di arrivare ad Arevalo, ricevette la Santa Madre una lettera dal padrone della casa, che s'era tolta a pigione in Medina per fondare il Monastero, nella quale li diceva, che non partiffe d'Avila in fin a tanto, che li Padri di Sant'Agolfino, li quali erano vicini alla cafa, non dessero il loro consenso, che vi si facesse il Monastero, perche fenza il lor gulto, per effere divoto, ed amico loro, non voleva dare la fua cafa. Questa nuova, la quale era bastante per dare notabile pena, e (gomentare ogn' altro, alla Santa diede maggior animo : pa-

rendo-

rendogli, che, poiche il Demonio cominciava a follevarti, era fegno certo, che si doveva molto servire a Dio. Impose silenzio a chi portò la lettera. per non dar pena, nè turbazione alle sue compagne, ed all'altre, che con lei andavano. Si ritrovava in Arevalo il Padre Prà Domenico Bagnes, Confessore, ed amico della Santa: il quale sapendo il negozio, s'offerse di ottenere il consenso, e beneplacito da' Padri di Sant' Agostino: ma in maggior tempo di quello, che la S. Madre aveva desiderio, e necessirà: avvenga che stando ella risoluta, che la sondazione dovesse essere il giorno seguente della Madonna, ogni indugio l'era noioso, e molesto. Provide il Signore, che giungesse quivi il Padre Frat'Antonio d'Eredia, Priore del Carmine, il quale veniva ad incontrarla, & ad accompagnarla alla fondazione, molto ignorante all'ora del bene, che dalla Santa Madre, e per mezzo di lei, gli prometteva Iddio: & intendendo la difficoltà, ed il travaglio, in cui stava, la configliò ad andare a fondare nella cafa, che aveva accordata: nella quale pure era un portico, dove, ponendovi alcuni tappeti, si poteva far Chiefa, e porvi il Santissimo Sagramento.

Questo parve bene alla S. Madre, per esfere cosa più breve, e così si parti subito per Medina, dove giunse la vigilia della Madonna a mezza notte: e smontando nella porteria del Convento di Sant'Anna de' Padri Carmelitani: li quali erano già avvifati di quelta buona venuta, ed avevano preparato gli ornamenti, per dir Messa, e l'addobbamento per l'Altare: e senza alcuna dilazione, così il Priore, come i Frati, e due Preti, e le Monache, che andavano con la S. Madre si caricarono tutti tanto de gl'ornamenti, e de tappeti, quanto di quello, che faceva meftiere per accomodare la Chiefa. Andava la Santa in mezzo di loro, affrettandoli con quell'ardimento, e risoluzione, con che suol muoversi un valoroso Capitano con la sua gente a qualche impresa di grande importanza: la quale, perche non si perda, procura, che sia prima fornita, che essi scoperti. Per maggior secretezza andavano di suori della Terra: nella quale (dovendo effere festa, e caccia di Tori il giorno seguente I era tutta la gente follevata, e molti fuori d'effa; li quali incontrando quella così secreta processione di Frati, Preti, e Monache, ed a quell'

ora, ciascuno diceva, e glossava a suo capriccio.

Giuntialla cafa, dove doveva farfi il Monaftero, quando la S. Madre vide quelle mura rovinate, fe bene per effere di notte parevano anco meno, che non erano, e l'andito, dove fi doveva porre il Santifimo Sagramento, tutto ripleno di terra, e da etro, le mura affinate fenza effere intonacate, il foffitto coperto di polvere, e di ragnatele, vi mancò poco, che non lafetò di afra la fondazione per quella notre, perche giudicava non effervi la decenza neceffaria, per mettervi ll Santiffimo Sagramento. Ma fi inanimarono fubito tutti ad accomodarlo: Alcuni attaccavano, altriaffettavano l'Altare, altricavavano la terra: nel la Santa Madre fria fanto flava oziofa, anzi era la prima a cavarterra, e da fare quello, che facevano l'altre. Sidiedero tanta fretta, che nel far del giorno era già ogni cofa in ordine, tapezzato, e daffaiconvenientemente or-

nato. Suonarono fubito la campanella per la prima Melfa, la qual diede grand'ammirazione al vicinato, perche non fapeva, che porefie effer quefla novirà. Comparve ranta gente, che non capiva nel cortile: e vedendo un Monadero fatto dalla fera alla martina, fi guardavano l'uno l'altro, e con grande ammirazione, e flupore non fapevano, che dire. Si pofe fubiro il Santiffimo Sagramento: e così reflò fondato il Monaftero del gloriofo San Giofeffo di Medina, che coa volle la S. Madre, che fi chiamaffe, il di della fatra Affunzione di N. Donna.

a'is. d'Agosto del 1567.

Fu quella fondazione miracolofa, che così lo diffe N.S. alla Santa nel Monastero di Malagone, come diremo avanti, e veramente su così: perche miracolosa fu, e grande la prudenza, che la Santa usò, per finire in un giorno quel, che grandi Uomini non averebbono finito in molti anni: miracolofa la fermezza della fua fede, la quale non s'intiepidà per li detti de gl'amici, nè per la perfuafione del Vescovo, nè per le mormorazioni de nemici, ne per le male nuove avute per via. ne per le difficolià, e travagli della fondazione : miracolofa la grandezza dell'animo. che così gran cofa intraprefe, e la conduffe tanto avanti, tenendola per fatta, quando un'altro non averebbe cominciato a penfare, come fi aveva da fare: miracolofa cofa in tre ore, e meno, d'una cafa rovinara fare un Monastero, in una Terra così grande, e di tanta gente, senza che lo sapesse la Terra medesima prima di vederlo fatto: Lascio il travaglio del viaggio, fenza pigliar ripofo, digiunando, e mangiando male, e giungendo a mezza notte, caricarfi di roba una donna inferma di cinquantatre anni, non ricordandosi di mangiare, nè di dormire, ma rutta imbriaca in cercare la gloria di Dio, ed in finire quello, che aveva cominciato, non imbrogliandos con tante cose, che aveva da fare: Non sò io, che cosa possa essere di maggior maraviglia, nè più degna d'eterna gloria, ed eccellenza, che questo fatto della Santa.

Farta la fondazione, quando la S. Madre doveva stare più contenta. e soddisfatta del buon successo, li sopravenne una grandissima, e molto terribile tribulazione (che questo è il premio, che Iddio serba a suoi maggiori amici, i fervizi de' quali quanto fono maggiori, ed a lui più grati in questa vita, li paga con nuovi travagli, che per chi li sà conoscere, e flimare, fono grandi, e nuove grazie) finita la prima Messa, nella quale fi pose il Santissimo Sagramento, andò la Santa a vedere il suo Monastero, e vide le mura in alcuni luoghi tutte per terra, ed altre ruine, che erano più proprie di casolare, che di casa. S'accorse, che il Santissimo Sagramento stava quasi nella via, e se ne afflisse molto; ed essendo all'ora i tempi tanto pericolosi da Luterani, ed in Medina tanto traffico con le nazioni straniere, e con alcune inferte d'eresia; cominciò a temere, che non vi fossero a caso alcuni eretici secreti, che le rubassero di lì il Santissimo Sagramento, e li facessero qualche irreverenza. Entrò di quì il Tentatore, e si ritirò, e nascose per un poco il Signore, accioche la sua serva fosse più provata, ed esaminata, mirando la battaglia, come di fuori via. Li propone il Demonio quello, che cominciava ad immaginarís, come le giá folfe fucceduto, ed aveffe giá veduto disfatra la fondazione, e lirapprefenta, ed ingrandifice i morti, e le mormorazioni della fina venuta: L'ofcura l'anima: li leva di memoria le grazie, che dal Si, gnore aveva ricevuto: li pone avanti la baffezza fua: e la comincia ad annichilare con una falla umiltà, ed a metterli rante nebbie nell' anima, ed a muovere tante difficoltà, che li pareva quali impofibile, che andafíc innanzi il fatto. Facevali credere, che si toffe erraro in questo principio, e che ormai novalrebbe più passita avanti con le fondazioni. Donde ne cavava, che se questo era vero, non era stato il dio quello, che quivi l'aveva condotra, e che per conseguenza era tutto illusione, ed inganno, e che in tutta la vita sua era stata ingannata, fenza speranza (il che a lei dava più dolore, e tormento y di usicire nel rimaranza (il che a lei dava più dolore, e tormento y di usicire nel rima-

nente d'essa di questa illusione, ed inganno. Maravigliofa cofa è il vedere queste mutazioni, che la S. Madre pariva, che non erano altro, che certi avvertimenti, e dimostrazioni di Dio: ed a chi non averà esperienza, nè intenderà i suoi disegni, e configli. per giovare a suoi Santi, cagionerà alterazione, e novità. Machi sà lo stile, con cui Iddio tratta con suoi amici, intenderà, che questa è la più comune, ed universale usanza, che egli usi con suoi. Majo son di parere, che più ordinario fosse ciò con la Santa Madre, che con altri. Prima, perche avendo egli depositati in lei così gran tesori, e navigando ella con sì prospero vento, quest'oscurità, e tentazione, li serviva per nuvola, con cui Iddiocopriva le fue ricchezze, e scuopriva le miserie di lei, e per zavorra con cui afficura va il navilio, accioche non lo portaffe il vento della superbia. Secondo, perche essendo condizione di Dio, dar maggiori travagli a maggiori amici, non n'aveva verun'altro più alla mano, con che più affliggesse la Santa: perche l'infermità l'erano ripofo, i disprezzi gloria, e le persecuzioni erano il suo desiderio: conche dunque Iddio poteva provare la fua ferva, edarli da meritare, fe non lo faceva con cofa, che tanto la scottasse, e la toccasse così sul vivo, come era il dubitare s'era Iddio, ch'ella tantoamava, quegli, che pratticava con lei, li parlava, e la incaminava nelle sue cose. Questa su la Croce.

per afficurare i doní, che in lei aveva poño.

Li durò quefa rentazione dalla matrina infino alla fera, che all'ora apparendo la luce, la quale ordinariamente rifipiendeva nell'antina fina fiparvero le nuvole, e rimanendo il Cielo del inofpiriro fereno, e chia ro, conobbe ad un tratto l'autore di quelle rempette, eburache. Deliberò fubito di trovare un altra cafa, in tanno, che quella fiaccomo daffe, dove fieffero più raccolte, e di l'antifimò Sagramento più ficuro da tanti inconvenienti: e così fere: Prefe loro frà tanto gran divozione una Signora principale, chiamara Donna Elena di Quiroga, nipore del Cardinale di Toledo Quiroga: la quale li diede grandi elemoline, ed ajurò ad accomodare la Cappella, e la cafa, di maniera, che frà due mefi fe ne poterno tomare alla cafa propria. Prefe l'abito una figliuola di quefla Signora, che hora fichiama Geronima dell'Incarnazione, do-

che più l'aiflisse in questa vita, e su il contrapeso, che Iddio li diede,

po la quale fece anco l'ifletio la madre, fpogliandoli de pensieri de la gliuoli, e della roba, e chiamossi Elena di Gesti. Entrarno altre Religiose di portata, e diutile per la Religione: fralequali fegnalara su la Madre Caterina di Cristo, di cui, se il tempo me lo permettesse, vorrei io potere ferivere la gran fantità, vittà, e mincoli.

Quando la Santa Madre vide fatta questa fondazione, cominciò a perdere la paura di effere ingannata, vedendo, che il Signore l'eleggeva per fondare un nuovo Ordine, come ella lacciò notato in un foglio ve-

duto da me, di fua mano scritto con queste parole:

Se il Signore son mi avolle fatto le gravie, che mi ha fatto, non mi pare, che i auveri autuo amino per l'opere, che le figno fatte, ne forze per li travugli patiti, nè per refifere alle contradizioni, e giudizi; onde dope cominciana e le fondazioni perfi i inone, che prima cavou di prefigne di efferi giuntica, e, e mi accertai, che era Iddivi; e con questo mi avventavo a cele difficii, fe bem (empre con consiglis), e do obpediezza. Donde i mele, che volendo Nospro Signore eccitare il principio di quello Ordine avvendoni per sua mifericordia tolo per mezzo a ciò, dovveno Sua Divina Maglid admir quanto mi accava, che era il tutto, perche avesse quel e si sonstrasfe maggiormente la vendetza sia in cola coi ville, e cattiva.

Comincia a trattar di nuovo della fondazione de Monafleri de Frati Scalzi, e persuade al Padre Priore Frai Antonio di Eredia, ed al Padre Frà Giovanni della Croce, che soguano la nuova Regola, e diano principio a quest'opera, Cap, XVI.

A Vendo già la Santa Madre concluía la fondazione di Medina, Il parve di flare oziola, o no avendo travagli da patire, do oper eroiche, e grandi da intraprendere per fervizio di Dio: Pensò che fosse biono a opportunità, e congiuntura, per trattate della fondazione dei Monasteri di Religiosi Scalzi, il che, come aveva già intelo, era gunto, e volonta di Dio, e codo di mportara per l'aumento, e conservazione de' Monasteri di Monache, non si poteva quietare, in sin chenon vedeva fatto quello, che non poteva dubiare doversi fiare.

Non aveva in fin' all'hora trovario persona a sodisfazion sin, da chi incominciare, c che sofici la capitanodi questa impresa: Si determino in fine di trattare col Padre Frat'Antonio d'Eredia: e gli disse con molta fecretezza quello, che pretendeva, per vedere, che consiglio il dava: Egli im udirlo, si rallegrò grandemente, ed inspirato da Dio disse, che gli pareva cost del Cielo, e che sarebbe stato egli il primo. Non fice molto caso per all'hora la Santa di tale offerta: perche se bene sapeva, che era stato cimpre buon Frate, e ritirato; dall'altra parte lo stimava molto delicato, e non assuera, che ella dissenza; che concessione, e c'alsprezza, che ella dissegnava piantare: e cometa sentiova, cost glie lodisse: Ed egli, che parlava molto da dovero, e con deficio, e determinazione di fare quello, che aveva offerto, certificò la S. Madre, che eranno molti giorni, che il Signore lo chiamava a vita più freta.

stretta, e che sino all'ora stava risoluto di passarsene alla Certosa. Ma avvenga che si rallegraffe ella di sentire queste, edaltre ragioni, non si foddisfaceva affatto, nè le pareva, che egli fosse tanto maturo, come averebbe voluto. Lo pregò, che per qualche rempo ii fospendesse il negozio, e che frà tanto s'esercitasse in fare, e provare le cose, che aveva da promettere, ed offervare. Fu ciò, come un noviziato, e provazione, nella quale la Santa Madre il pose : perchè duro un'anno prima, che si Scalzasse, e facesse verun Monastero di Frati: e fra tanto, che egli provava festesso, e si preparava per sì grand'opra, era molto meglio provato da N. S. il quale procurò di ben pulire la pietra, che doveva effere una delle prime dell'edificio : Perche permeffe, che gli fossero apposte molte cose talle, e che avesse anche molti travagli, e persecuzioni, ma di tutte uscisse così bene, e con tanto profitto, che non si poteva desiderare miglior noviziato per la professione della nuova Regola, che sperava: di che la S. Madre itavalmolto ioddistatta, e contenta. In questo tempo conduste il Signore a Medina un'altro Padre del medelimo Ordine, il quale era chiamato Fra Giovanni della Croce, giovane, ma di grande spirito, etalento: ed avendo avuto la Santa Madre notizia della vita, e religione di costui, determino di parlargli, per vedere, se era cosa, che potesse servire per la sua intenzione; e subito, che gli ebbe parlato, come buona giojelliera conobbe il valore, e la stima di quella perla preziofa, e ne gli parve quello, ch'era, e che egli folo bastava per la prima pierra del Monaftero, che voleva fare, e volendo Iddio il medelimo, ed avendolo già eletto, perche fosse il primo Scalzo, si presentò buona occasione pet la pratica : perche avendo egli scoperto alla Santa Madre, che aveva desiderio di vita più perfetta, ed aspra, e che perciò defiderava paffare alla Certofa: ella gli perfuafe, che farebbe maggior perfezione professare, ed osservare la sua prima vocazione della Regola primiriva, (che era quella, la quale ella, e le fue Monache offervavano) che sperimentare nuovo Ordine, e professione : mutazioni, che rade volte fogliono effere di maggior profitto: Onde lo pregò a trattenersi fin tanto, che ella avesse avuto Monastero, per dar principio alla nuova Riforma delli Scalzi. Egli li promife di costfare, purche il negozio non avesse d'andar in lungo. Con questo rimase la Santa molto allegra, per aver trovato due pietre vive, quali ella desiderava, per la sua fondazione: ma fottoposta a nuovi pensieri, e travagli, che era quello, che andava cercando. Si rallegrava, che il negozio alquanto fi prolongasse, acciochè eglino la considerassero meglio, ed anche per aver tempo di trovargli cata, dove potessero ritirarsi.

Síando la Santa Madre nel fuo Monaftero di Medina con molto penfiero di piantare in quella cafa lo fipirito che Iddio gl'aveva daro di orazione, e mortificazione, e penitenza: avvenne, che in quefto tempola venne a cercare un Cavaliero principale, e giovane, il quale era chiamato Don Bernardinodi Mendoza, figliulo del Conte di Ribadavia, e fratello del Vefcovo Don Alvaro di Mendoza, di cui tante volte abbiamo fatto menzione; e di Donna Maria di Mendoza, signopra molto no-

mina-

minata, e conosciuta in Spagna. Da quello, che questo Cavaliere aveva udito della Santa Madredal Vescovo, gl'aveva presoparticolar divozione: ed avendo intefo, che andava a fondare Monasteridi Monache. desideroso di fare qualche servizio a Nostro Signore, ed alla Santissima Vergine, di cui egli era molto divoro, e mostrare l'affezione, che portava alla Santa Madre, fenza, che sapesse il gran bene. che di qui aveva da venirgli, gl'offerfe una cafa, con un giardino molto principale, e di gran valuta, che egli aveva in Vagliadolid, la quale prima era ffara cala didiporto del Commendator Corbos. L'affrettava affai, perche ne faceffe prendere subito il possesso, e sondasse in essa un Convento di Monache: par che il indovinasse, che questo doveva esfere il mezzo della salure fua. Ben conosceva la Santa, che quello non era luogo a proposito per fondazione di Monache, per effer quati un miglio lontano dalla Cirrà : ma per corrispondere alla divozione così grande, che era in quel Cavaliere: e per parerli, che potto quivi una volta il Monastero, averiano agevolmente potuto patiare poi nella Città, accettò la donazione, con propolito di fondare in quel luogo un Convento.

Ma prima la chiamava il Signore in altra parte, perche effendo già cominciato a divulgarine il Regno la fama della fua fantità, venne a notizia d'una Signora, che all'ora rifedeva in Corre, molto nobile, e molto tavorita dal Rè D. Pilippo II. per effere flata fua Aja, che fi chiamava D. Leonora Mafcaregnas. Quelta per il defiderio, che aveva di vedre la Santa Madre, e per la grande inflanza, che li faceva Maria di Gesà, che era quella divota beata, la quale per comandamento della Madona fantiffina aveva fondato un Monaftero in Alcalà d'Enares forto la Primiriva Regola dell'Ordine del Carmine, come più a lungo ferivefimo nel primo libro, e ricercava la S. Madre, che andaffe ad influtire quelle Monache, ed a riformatle it quello, che foffe meltiero. Al che ella acconfent, confiderando, che porteva effere cofa di molto fervizio del Signore. In questo ifesso, che cra in Medina aveva mandato a presarla Donna Lunfa della Cerda, di cui ricimo menzione di forra, che

fondaffe un Monastero nella sua terra di Malagone.

S'accozzò ogni cofa in una volta, per obbligare la S. Madrea queflo viaggio: fe il prefentava all'ora buona occasione pel luo cammino, chera l'andare in compagnia di Donna Maria di Mendoza, la quale andava a Ulbe da, e doveva paffare per Alcala d'Enares. Part Il Santa a mezza Qua refima dell'anno 168. dopo efsere flara in Medina circa fei mefi, lafciando quivi Priora la Madre Aguetà di Gesta, e per Sonopriora la fua forella Anna del l'Incarnazione. Mando ad Avila per più Monache, e ne prefe per compagne due di loro chiamate una Anna de gl'Angeli, e Ilara Maria del Sagramento. Et in giungendo ad Alcala fu ben villa da quelle Religiofe, e dopo efsere flara con loro alquanto di empo avendo, ostianto alcune cofe, che le parvero convenienti al fervizio di Dio, e maggior ofservanza della Regola, fi partiper Toledo, e dipoi per Malagone, come diremo nel feguente capitolo.

Come la Santa Madre Teresa sondò un Monastero nella Terra di Malagone, dove gl'apparve Nostro Signore Gesù Cristo, e quel di più, che succedette in quella sondazione. Cap. XVII.

Aceva grande instanza alla Santa Madre, mentre stette in Medina, come abbiamo narraro nel paísato capitolo, D. Luílá della Cerda Grella del Duca di Medina Celi, e Signora delle più principali, e nobili di questi Regni, la quale, come abbiamo riferito nel libroprimo, aveva non íolo conocicura, e praticata la Santa Madre; ma l'aveva ancetentra, e godura molti giorni incasa sua: con che l'era rimasta tantoa-fezionara, quanto foddistatta della sua gran fantità, e virtà, e desiderava, che fondasse un Monastero di Monache in una sua Terra chiamata. Malagone: di che la pregava con gran prieghi, offerendole casa farta, elentrata, che fosse necessaria, per la fostentazione delle Religiose, che per esere il luogo piccolo, non potevano vivere delemosine, come la San pretendeva: Ma quantunque ella defiderasse di dar gustoa quella Signora, non voleva a patro veruno ammettere questa fondazione, per non obbligarsi a tenerecentrata; cos da de lei grandemente abborrita.

Tratrò quello negozio con alcuni letterati, e i pecialmente col Padre Tratrò quello negozio con alcuni letterati, e i pecialmente col Padre de gli la configlio a non sopporte alla rendita, che poiche il Concilio Tridentino dava litenza di poteria tenere, nonera giufo, che per que foi i lafciale di fiare un Monaftero, dove anno fipoteva fervire al Signore. Ella, che fempre fi governava per parter d'aomini dotti, negò il tuo, fe bene mal voloniteri: perche elsendo vera amarice della fanta povertà, non fi poteva confolare in tenere entrare. Ammefica la fondazione, e partifii per Toledo, dove flava Donna Luifa, e dili dovevano

andare infieme a fare la fondazione.

Stando in casa di questa Signora poneva per la sua grande umilrà gran studio in ricnoprire le grazie, che il Signore li faceva, ma egli per fua gloria ne discuopriva alcuna: onde, non bastando le diligenze, che ella faceva straordinarie, per dissimulare i gran ratti, che aveva, due volte la videro in pubblico levarsi in estasi, di che ella restava dopo vergognosa, e confusa. Di Toledo parri per andare a fare la fondazione in compagnia di quella Signora; ed essendo artivate a Malagone la Domenica delle Palme Tanno 1568. s'accordò subito di fare la sondazione, e porre il Santissimo Sagramento. Venne tutto il luogo in processione alla fortezza, e casa di Palazzo, dove stavano la S. Madre, e le sue compagne: le quali uscirono con le loro cappe bianche, e veli neri d'avanti al viso, come usavano portarli. Se ne andarono così alla Chiesa del luogo, dove avendo udito Messa, e Predica, uscirono poi di licol Santissimo. Sagranicuto pur tutti in processione, e vennero al nuovo Monastero, dove fu riposto al suo luogo; elleno se ne rimasero in casa loro, e così fu fondato il terzo Monastero: il quale pure volle la S. Madre, che si chiamasse di San Gioleffo, per la gran devozione, che a quello Santo portava, & in ricognizione delle manifeste grazie, che da lui sempre aveva ricevuto. Era quella

quella casa sù la piazza, e l'ebbero in pressito, ma dopo sece quella Signora un Monastero in un olivero suori della Terra, molto buono, ed acco-

modato per la quiete, & orazione, che le Madri professano.

Come questa fondazione fu fatta con entrata, subito la Santa Madre confiderando i danni, che reca seco l'abbondanza ne' Monasteri, e religioni riformate, procurò di ferrare tutte le porte, per donde temeva, che potesse entrare qualche rilassazione nel suo Ordine; e già che non potè sfuggire l'entrata, posegran diligenza in fare, che le Monache di quel Monastero, non possedessero cosa alcuna in particolare, ma che in tutto si offervassero le constituzioni, come nell'altre case, dove si viveva con tanta povertà. Intendeva ella benissimo la destruzione, che ne viene alle comunità di Monache per queste entratuccie, e proprietà, che posseggono, e tengono le Monache particolari, l'uso, (come dicono con licenza) e fotto questo uso, hanno più proprietà, edominio, che se fosfero Signore fecolari, dando contra la volontà de Prelati, occultando loro quello, che tengono, negandoglielo, quando glie lo domandano, e spendendolo in usi superflui; per le quali cosenè li Prelati possono, nè danno licenza, nè esse son sicure in conscienza. Essendo adunque la Santa Madre tanto povera di spirito, e di cuore, & intendendo quanto importava, che tutti li fuoi Monasteri fossero tali, temendo, che non veniffero a così notabile ruina, procurava di prevenire gl'inconvenienti.

Dopo fatta la fondazione, ed afficurata ella da tanti, e tanti gravi letterati, ancora non fipoteva cavare dal cuore quelta fipina dell'entrata, cheogni volta, che di ciò si ricordava la pungeva, e passava per mezzo. Ma perche avera lasciato, e cattivato il parersito, per seguire quel di cioloro, i quali erano in luogo di Dio; il medelimo Signore l'assicuro è: passava del ma la ravolta per quella casa, consolando la con la vinone, e con le parole, che seguono, le quali ella narra nelle aggiunte

al libro della fua vita, in questa maniera.

Dopo, che mi fui communicata una volta il fecando giorno di Quarefina in Son Giefffo di Malagone, repperfectampin Noffro Signee Gesià Crifto in visconi immeginaria, come è folito, e flando lo rimirandolo, visti, che nel capo, in vece ni comon di fine, in tutta quella parre, ove ella deveue effere flata, e deve le fipina avevano fatto piaga, aveva una corona di grande fifendor. Osa effendo io molto divota di quello miferio, fenti gran confolazione, e comincia i a propiare, che grani iornavo dovva effer funo quello, porobe avea fatto tante, e i gravi ferite, e davami molta pena. Diffemi il Signore, che io non gli eva-fi complatione, per quelle prace, e ferite; ma fi bone per quelle, che ona gli era-mo date in gran numero. Diffegli io, che cofa poteri fare, per rinadiare a que-fiol è che ado qui cofa con propraectata. Rippofemi di Signore, che ora non era tempo di ripolo, però che mi affrettolli a fare quelle cofe, che con le lora anima averebbe egli ripolo, e che premedifi quame una examina offerte, effendovia molte, le quali per non avere dave, non lo fervivam; e che quelle, che io descli in lungho piccoli, soffero coma quella, che tanto patenno meritare con il defiderio di far quello, cee nelle altre fi fa: e che unte foffero fotto un governo di Prelato: (che ponelli molto fludo, che per cofa di mantamiamo corporale, que de Prelato: (che ponelli molto fludo e, tee per cofa di mantamiamo corporale).

non si perdesse la pace interiore, che egli ci ajuterebbe, perche non ci mancasse mai nulla.

Con questo si consolò la Santa Madre, e si animò a ricevere l'entrata in simili luoghi, e così volle, che si offervaffe nel suo Ordine. Ma perche il tempo è quello, che scuopre gl'inconvenienti, ed anche quello che licaufa, e reca feco; mostro con lunghe, e gravi esperienze, che conveniva alterare, e mutare questa disposizione, ricevendo, e tenendo entrata in comune, fenza veruna eccezione in tutti li Monasteri: conciosiacosa che non predicando, nè confessando le Religiose, nè facendo altri benefici al popolo di quelli, che fi toccano con mano, e veggono con gli occhi, ed essendo già maggiore il numero di prima, e le forze per faticare minori, per essere consumate con l'esercizio dell'orazione, vigilie, ed asprezze: e dall'altra parte scemando ognidì ladivozione de'fedeli. e piaccia a Dio, che non faccia l'istesso la fede, e confidanza de' Religiofi : e quello, che non è di minor considerazione, per vedersi obligata una casa povera a fare, che la Prelata assista continuamente ad una grata a visitare chi le dà un pezzo di pane, sotto pena, che non lo dia un'altro giorno: (che così fredda è oggi la carità) li parve bene, per osservar meglio, e con maggior rigore l'altre constituzioni, rompere questa. E questa è stata la cagione, che oggi le Monache Scalze posiono tenere entrate in tutti li Monasteri di Spagna, se bene molti vivono con gran povertà, e consolazione, e senza gl'inconvenienti, che abbiamo di già narrato.

E quantunque Nostro Signore, Il comandasse, nel principio, che fondalse li suoi Monasteri in povertà, non su contradizione alcuna in queste due rivelazioni, che ebbe la Santa: perche il comandarlo Iddio. che fondasse senza entrata, potette avere il suo principio in due cose: La prima in volere, che questa Santa avesse in ogni cosa spirito Evangelico, e comincialse con la maggior perfezione, e nudità possibile, a seguitare ella con le sue compagne Cristo nudo nella Croce. La seconda, perche volendo Iddio, che li fondassero molti Monasteri, e case per mezzo della Santa, sarebbe stato quasi impossibile, (parlando per via ordinaria) che si fossero fatti, se avessero avuto ad avere entrata; e così su convenientissimo, che da principio si fondassero con si eccessiva povertà, come detto abbiamo. Poscia con esperienza si vidde, che non si potevano conservare senza veruna entrata, essendo donne, e così ristrette, e la Santa Madre costretta da molti dotti suoi Confessori, essendovi ormai nuove circonstanze, non senza gran dolore, e sentimento del suo cuore, s'arrese a permettere, che li suoi Monasteri avessero entrata: e questo è quello, che approvò il Signore con la detta rivelazione.

In quefto Monaftero parlò Iddio alla Santa Madre, e frà l'airee cofe il difse, che farebbe molto fervito dall'anime di elso. Eparimente li comandò, che (crivefàe quefle fondazioni: poiche in tutte erano cofe particolari, e maravigliofe da contare: e così ofece, come ii può vedere nel libro, che flà feritro a mano, delle fondazioni di quefli Monafteri, dal quale fi fono cavate gran parte di quelle, che qui raccontiamo. Non fi

N trat-

trattenne la Santa Madre in Malagone più di due mesi, per la ragione, che diremo avanti, e lasciò quivi Priora la M. Anna de al'Angeli, la qual era una delle compagne, che aveva condotte dal Monastero dell'incarnazione.

Torna la Santa Madre a trattare di nuovo di fare il primo Monastero de gli Scalzi. Fonda quel delle Monache in Vagliadolid: e si racconta un caso particolare, che quivi succedette. Cap. XVIII.

Rande era la fretta, che aveva la Santa Madre di ufciredi Malagone, e venire alla fondazione di Vagliadolid, e cotinon fiquiesava il no fipirito, e con una fanta impazienza nata dal fuoco della caria, che nel fuo petto ardeva, ogni ora i pareva un'anno. L'ocarione di affretrar tanto la fua partita, era l'incredibile penfero, che aveva di dar principio alla fondazione dalcuni Monafterji di Frati : il quale
eanno più la firingeva, quanto più li pareva, che le mancafe più poco, poiche, aveva già le pietre vive per l'edifizio, e folo li mancava
la cafa. La fimolava eziandio il parerli di flare oziofa, e di mangiare il pane a tradimento, quando non aveva grandi occupazioni coci il pane a tradimento, quando non aveva grandi occupazioni mo, e defiderio, che il Signore li dava: e così l'era nojofa, e trifla la
vita, che paffava fenza travagli, quanto ad altri era grara, e deliziofa
fenza quelli:

Nê la spingeva meno un'altra occasione, la qualeaveva per le mani, ch'è la seguente: Quando la Santa Madre sitere nel Monastero delle Monache di Alcaià di Enares, ajutrandole con il suo buono cfempio, e dotrrita, e spirito, li venne nuova, che Don Bernardino di Mendoza, il quale gl'aveva dato la casa, e di li giardino per la fondazione di Vagliadolid, era morroin Ubeda, senza potre parlare, e cienza contectarii, e bene con motir segni di dolore, e contrizione: li diede gran pena questo successo, perche ella era molto grata, e motto doveva a questo Gavaliere, al Vescovo, eda Donna Maria suo intarelli, ed il caso era cale, che quando bene fosse avvenuroa du no, che passasse per la diade, era tusticiente per darti gran dolore, e sentimento. Sentì gran pena, temendo, che quell'anima non si fosse dannara, e standoe lla raccomandando la Dio, il rivelò nostro Signore (come diremo avanti) che la salute sua era stata molto in sorte, e da pericolo, e che non uscriebbe di Purgatorio in fina tanto, che non si dicesse qui la mina Messa.

Fu forzara a trattenerfi prima perquello, ilquale li pareva più necefario, e di maggior fervizio, e gloria del Signore, e per quello, che ella tanti anni aveva defiderato, e procurato, e domandato al Signore Iddio, il quale all'ora gl'aveva dato ad intendere, che era venura la congiuntura, e l'occafione. Laonde con queltà intenzione, avanti d'andare a Vagliadolid, andò al fuo Monaflero di San Giofeffo di Avila, fupplicando a nottro Signore, che li mandaffe qualche cofa, con checomincafastero quei due primi Padri, già che per altro non fi treflava. In

giun-

giungendo ad Avila, che fu nel mefe di Giugno del mille cinquecento refiani'otto, venne fubito à vederla un Cavaliere di quivi, il quale ca chiamato Don Raffaele d'Avila Mossica, che avendo egli udito dire, che si voleva fare un Monastero di Scalzi, gl'offerse una casa, la quale aveva in Duruelo, villa d'Avila di pochi abitatori, e scomoda, dove abitava un fiturario, che raccoglieva le sue entrate. Ben vide la Santa Madre, secondo la relazione, che del popolo, e della casa le dava il Cavaliero, quanto poca comodità vi sarebbe stato per un Monafero: Ma come non desiderava, se non cominciare, e vedeva visibilmente la buona opportanità, che se gli appresentava, si grande l'allegrezza situ, e molte le grazie, che nediceda sua Divina Maestà.

Deliberò fubito nel mese di Gingno uscire d'Avila per andare a Vagliadolid, & insieme per vedere la casa, ecomodità, che questo Cava-liere le offeriva per dar principio alla nuova Riforma delli Frati. Vi giunse molto tardi, e mirando a bell'agio la casa, la trovò efferetale, che nè ella, nè le sue Compagne si arrischiarono di fermarvisi per quella notte : perche tutto l'edificio era in ristretto un'andito, con una camera a due folaja, ed una picciola cucinetta. Difegnò fubito la Santa Madre il suo Monastero: deputò l'andito per la Chiesa, la camera terrestre per il Coro, ed il di sopra per le Celle, e la cucina per Reservorio. Dopo questo se ne andò in Medina del Campo, e quivi trattò con il Padre Frat' Antonio di Gesù, e col Padre Fra Giovanni della Croce, che volessero cominciare in quella casetta, la quale di presente Iddio gli offeriva, dicendo, che era occasione buona per ottenere la licenza da Prelati, e che il tutto era cominciare, e che tenessero per certissimo, che il Signore li provederebbe, e che col tempo vederebbono gran cofe; e quando ella li inanimava, e diceva queste cose, n'aveva tanta confidanza, e certezza, come se l'avesse veduto fatto. E non avendo li Padri altro defiderio, fi rifolfero fubito all'efecuzion di guanto la Santa Madre li aveva proposto: ed ella meno seco a Vagliadolid, per dove parti dopo alquanti giorni, il Padre Frà Giovanni della Croce: al quale, come se fosse stato novizio, diedenotizia, eminuta instruzione del modo di vivere, che si offervava ne i suoi Monatteri, dell'orazione, penitenza, e mortificazioni, e di tutto il resto, che a lei pareva conveniente, perche le cofe fossero ben fondate, e stabilite da principio: nel quale consiste tutto il bene, e la perfezione d'una Religione, la quale è appunto come un'edificio, che ordinariamente fondandoli bene, così resta. Elesse questo Padre, perche aveva già penerra o il grande spirito, che nostro Signore gli aveva dato, ed indovinava bene le virtù eroiche, & i doni, che era per porre in quella fant'anima, come in prima pietra, e fondamento di sì grande edificio. E te bene per dignità, e per età era minore del Padre Frat Antonio, volle Iddio darali quelta prerogativa, che fosse il primo a scalzarsi, ed a professare la Regola Primitiva, non senza divino consiglio, e providenza: a fin che quegli, che frà gl'uomini doveva dar principio a vita così alta, e perfetta, poresse effere un esempio di orazione, uno spettacolo di penitenza, ed un'

ed un abiffo di umiltà: Impercobè avendo quella Regola per fine principale l'orazione, ed a quella ordinando tutti gli altri efercizi di ritiramento, filienzio, digiuno, ed altre al prezze, era necefiario, che chi aveva da efere maelitro degli altri, folseanche di orazione. Onde elefe Iddio per le donne una Maeltra così divina, dororaza ne tearri del Gielo, come fu la Santa Maeltra, accioche fia diciplina di orazione: e frà ii religioli quello Santo Padre, al quale communicò ildio incosì alto grado quello dono di orazione; e lo fece tanto eccellente in quella, ed an altre virtà, che fe la Santa non folfe lata chi era, quati quali l'averebbe agguagliata. Ebbe altifimo ſpirito, e profonda intelligenza, e penetrazione delle cost d'orazione, e concemplazione, delle quali ferife fe libri d'ammirabile, ed alta dottrina. Dopo la sua morte bà operato il Signore per mezzo delle fue reliquie molti miracoli, come diri a più a

lungo chi scriverà la sua vita.

Veggendo adunque la Santa Madre i felici principi di quello, che tanto aveva deiderato, s'affrettava affai per partitif per Vegliadolid, follecirandola grandemente il penfiero dell'anima di Don Bernardino di Mendoza, la quale era tienuna nelle pene del Purgatorio. Ma N. S. it di amore verfo gl'uomini, eccede infinitamente qualifvoglia altro amore, e carità delle creature, per molto, che la Santa s'aftertafie a far quella fondazione, e deideraffe di foccorrere a quell'anima; maggiore però era la fretta, che N. S. li dava. E come, che ella per li negozii, che fe gl'offerivano, s'andava intrattenendo, flando un giorno in orazione in Medina, egli medeimo la fipronò, el idiffe, che abbreviaffe la fua andata, perche quell'anima grandemente pativa. O finitutara bonrà del noftro Dio, al quale non folo le noftre colpe, ma le noftre pene pongono in anta follecitudine, e penfiero! Certo non vi farebbe madre, la quale per molto che amaffe un fuo figliolo, veggendolo in qualche affizione, e e cormento, procuraffe la fua quiete con tanta diligenza, quanto poneva egli per l'anima di quelto Cavallere.

Subito la Santa lasciò quanto aveva per le mani, e si partì come potè, ed entrò in Vagliadolid a dieci d'Agosto 1568, giorno di S. Lorenzo. Conduste per questa fondazione Isabella della Croce, ed Antonia dello-Spirito Santo, la quale aveva rimenato feco da Malagone, e Maria, della Croce, che pur fu delle prime quattro. Arrivarono alla cafa, e giardino, dove si aveva a fare la fondazione, e subito, che la Santa Madre la vidde, s'accorfe, che era più per ricreazione, che per Monastero di Monache: e li diede anche pena la scomodità, che per ciò aveva: tacque però, per non difanimare le sue compagne, sperando in Dio, che poiche gl'aveva comandato, che venisse, darebbe loro modo di vivere. L'accomodò al meglio che porè, perche vi fosse clausura, ed il titiramento, che conveniva. Non fi era per ancora ottenuta la licenza, se bene si aveva cerra speranza, per esporre il Santissimo Sagramento. E per questo venendo un giorno di Domenica, l'Abbare la diede, perche toffe loro detto Messa nella casa, che avevano presa per Monastero. Diffe

Diffe la Messa il Padre Giuliano d'Avila, equando arrivò a communicare la Santa Madre, rimafe in un gran ratto, quale ella lo foleva avere ordinariamente avanti, e dopo la Communione, ed all'ora gl'apparve l'anima di Don Bernardino, , come la medesima Santa Madre: scrive nel libro delle sue fondazioni, narrando il successo di questo Ca-

valiere, con queste parole:

Mori in brevillimo tempo affai lontano da dove io stavo; mi disse il Signore. che molto felicemente si trovava in luogo di salvazione, e che aveva avuto misevicardia di lui per quel servizio, che fece a sua Madre in donar quella cala. perche si facesse in essa un Monastero del suo Ordine, e che non uscirebbe di Purgatrio, sin che non si dicesse quivi la prima Messa, e che all'ora sarebbe salita alla gloria. Io avevo così presente le gravi pene, che pativa quest'anima. ebe se bene desideravo di fondare in Toledo, lo lasciai per all'ora, e mi diedi quanta fretta potei, per fondare in Vagliadolid, quantunque non potesse essere come jo desideravo di fare: Epiù a basso proseguendo questo medesimo cafo , dice : Diedero licenza per dire la prima Meffa , ed io ero flata bene fpenfierata, che all'ora si avesse da adempire quello, che mi era stato desso di quell' anima: perche se bene mi era stato detto, che ciò sarebbe alla prima Messa. penfai, che dovesse effere a quella, nella quale si fosse posto il Santissimo Sagramento, Venuto il Sacerdote dove avevamo da communicarci, col Santissimo Sagramento nelle mani, accostandomi io per riseverlo, mi si rappresento vicino al Sacerdote quel Cavaliere, ebe bo detto, con volto risplendente, ed allegro, e con le mani giunte ringraziandomi grandemente di quanto mi ero adoperata per lui, accioche uscisse di Purgatorio, e ciò fatto, se ne salt al Cielo. E certo, che quando la prima volta intesi, che stava in stato di salute, ed in cammino pel Cielo, mi rallegrai molto, perche in quel primo, che io seppi la sua morte, e come era stata tanto repensina, ne rimasi hen suora di speranza, con molta pena, temendo, che quell'Anima non si fose dannata, parendomi, che alira morte si richiedesse alla vita, che menato aveva, perche se bene aveva alcune buone parti, era però immerso nelle cose del Mondo. Vero è, che aveva detto alle mie compagne, che teneva molto presente la morte. Non si può credere quanto gradisca Nostro Signore qualsivoglia servizio, che si faccia a sua Madre, e quanto sia grande la sua misericordia. Sia di tutto lodato, e benedetto, che così paga con eterna vita, e gloria la baffezza dell'opere nostre, e le fà grandi, essendo di piccolo valore.

In fine fu grande la ventura di questo Cavaliere : e fu, come s'è detfo, quella buon'opera il mezzo, per cui il Signo e l'aveva predestinato, perche veramente se ben il fare qualtivoglia limolina è opera molto grata a Dio, ed un bicchiero d'acqua fresca sarà premiato; con tutto ciò il fondare un Monastero, ovvero Chicsa, e l'ajutare a simili opere, è un servizio, che si fa a S. D. M. il quale contiene in se molte buone opere, e benefici molto generali, e di gran frutto nella Chiefa: onde nonpuò non effer premiato con particolar guiderdone. Ricevette con questa visione la Santa gran contento, e tanto più, quanto meno peníava, che quello, che il Signore gl'aveva detto, avesse da seguire all' ora; perche ella avea creduto, che non dovesse uscire di Purgatorio. lin tansin tanto, che non si fosse posto il Santissimo Sagramento nel Monastero.

Fondò la Santa Madre questo Monastero sotto l'invocazione della Concezione della Madonna del Carmine; e vi fi pose il Santissimo Sagramento il giorno dell'Affunzione di N. D. a'quindici d'Agotto del 1568. Nominò per Priora Isabella della Croce, e dopo alquanti giorni caddero quasi tutte inferme, per esfere il sito di mal'aria. Vedendociò D. Maria di Mendoza, che già era tornata da Ubeda, perfuafe alla Santa Madre, che lasciasse quella casa, e si offerse di comprarne loro un' altra, e così fece, accomodandogli una Chiefa, e cafa conveniente, dove passarono l'anno seguente a'tre di Febrraro del 1569, con gran processione, e solennità del popolo. Questa divozione andò crescendo ogni dì più, edura tuttavia a quella cafa, come nei principj. Vi ha condotto Nostro Signore molte anime di gran spirito, e perfezione, delle quali si potrebbe scrivere un libro intero, se molte di loro non fossero vive, ò a me il tempo lo permettesse. Risplendette qui singolarmente, frà gl'altri Conventi, l'offervanza regolare, ed è stata una delle case, delle quali più s'è servita la Religione, per l'aumento, e perfezione d'altri Monasteri di Monache, cavandone molte Religiose, e di gran talento. e fantità, per Priore, e Maestre di Novizie. Morì in questo Convento la Madre Beatrice dell'Incarnazione, di cui io potrei dir molto . s'avessi tempo, e la Santa non l'avesse satto prima. La quale con molta brevità scrisse nel libro delle sue fondazioni, la vita, e virtù ammirabili di quella Serva di Dio.

Dà ordine, che si fondi il primo Monastero di Frati Scalzi, con che diede principio alla nuova Riforma non solo di Donne, ma ancora di Uomini, Cap. XIX.

Lero non vi mancava ormai, falvo, che la licenza de' due Padri A Provinciali: perche quella del Generale, come diffimo di fopra, era concedura con condizione, che li due Provinciali della Provincia di Castiglia, cioè il passato, ed il presente, dessero il loro consenso: ma non vi mancava poco, perche penossi, e faticossi grandemente in ottenerla. Ma la Santa Madre, che per qualfivoglia difficoltà, per grandissima, che fosse, trovava il passo, parlò al Provinciale, che era di presente, che si chiamava Frat'Alfonso Gonzalez, e si ritrovava all' ora in Vagliadolid: e gli disse tali cose, e con tale spirito, ed efficacia, che non parve, che tresse più a lui il non dar licenza, la qual prima non averebbe data per cofa del Mondo : Con l'antecefsore, ch'era Frat'Angelo di Salazar, il quale era assente, si valse d'alcuni favori, comedel Vescovod'Avila, ed'altri: eprincipalmente di quel di N.S. in cui ella avea collocati tutt'i buoni configli: e fi arrefe a quanto la Santa domandava. Con questo davasi ella gran fretta, come quella, che sapeva per esperienza, quanto fosse nociva la dilazione in questi negozi; e temendo, che non cagionasse qualche sturbamento il non essersi sbrigato affataffatto il Padre Frac Antonio d'Eredia del fiuo ufficio, che tuttavla era Priore del Convento di Medina del Campo; mandò innanzi il Padre Frà Giovanni della Croce, perche accomodafse la Chiefa, e ne prendefse il pofesios: il che egli prontamente efegul, perche non vi era cofa, che più defiderafse. Scalzoffi fiobito, e vellifi d'un Abiro di panno afpro, e deliberò di vivere, e profesare la Regola primitiva, edandofsene con gran confolazione ad abirate in quella prima cala. Appretso rinunziò il fino Priorato il Padre Frat'Antonio, e fece l'itfefso: e con licenza di D. Alvaro di Mendoza, y Cercovo d'Avila, il quale aiente meno della S. Madre defidera va quello negozio, e l'pofero il Santifismo Sagramento, e così reftò fatta la prima fondazione, e cala di Scalzi Ianno del Signo-re 1568. la prima Domenica dell'Avvento, a 28. di Novembre. Rima le la Santa, quando lo feppe, in efferenco contenta di vedere il fine de finoi delideri), ed efeguito quello, il quale per tanti anni con tante di ligenze, ed orazioni avvea procurato.

Il loogo era molo focmodo per viverci religiofamente, e coal in breve tempo fitrasferi nella Terra di Manzera quella prima cafa, dove videro per alquanti anni con gran rigore, e penitenza, matanto opprefi dia niferuna, che non avevano un giorno di fanità; il che tutto pare, che ordinafse Iddio, perche quella muova pianna fi trafpiantafse nella Terra, dove era nata la Religione: così fubiro, che il Signor Don Lorenzo di Ottaduy, Veicovod Avila, venne a quel Veícovato, per la molta divozione, che aveva alla Santa Madre, e da tutta la fina Religione; domando all'Ordine, che trasferifse quella prima cafa ad Avila, dando tutto il necefario per la fondazione, come padrone, e fondarore di efsa, e così fu fatto: e fono oggi in quella Città li due primi Monatteri, che la Santa Madare codo, così di Monache, come

di Frați

Nè folamente fu mezzo la Santa Madre per quella prima fondazione. ma anche per quella del fecondo Convento, che fu quello di San Pietro di Pastrana, e di molti altri. Ma a me, che non pretendo se non scrivere quello, che il Signore operò in questi principi per mezzo di lei; bastera aver toccaro qui l'origine della nuova Riforma de gli Scalzi, parendomi così necessario, prima, perche difficilmente si patrebbe inten-dere il corso della vita, e dell' Istoria sua; senza saperti quello, che quì abbiamo noraro: perche se bene il buono ordine rich edeva che si profeguissero le fondazioni, i successi, e le vite così de'Frati, come delle Monache; tutta volta, per non confondere il Lettore, mi sono contentato di fuccintamente narrare la vita della Santa Madre, senza interromperla con altre cofe, benche fiano tali, e così grandi, come della sua nuova Riforma si porrebbono scrivere: la quale si và ogni di grandemente aumentando, non tolo in perfezione, e spirito, ma auco in numero; poiche non essendo più di quarant'anni, che si cominciò, s'è ftesa per molte, ediverse parti del mondo, ed in così breve tempo hagià due Generali; uno della Congregazione di Spagna, e l'altro di quella d'Iralia: e così gli uni, come gli altri fiorifcono in tutte le parti N 4 inoraino azione, lettere, e dottrina: e col loro e fempio di penitenza, tanto necessario oggidi per il popolo Cristiano, allettano, e stimolano i fede-

li a questi medesimi esercizi, e perfezioni di vita.

Ma perche l'intento mio è di accennar folo, come la Santa fu anche Autora, e principio della nuova Riforma de gli Scalzi, non hò necessità di stendere più la penna, poiche da quello, che abbiamo detto, e diremo avanti, chiaramente si vede: Perche se bene è vero, che questa fanta Religione, come cominciai a dire nel primo capitolo di quelta Istoria, ha per principali fondatori, e padroni li Santi Profeti Elia, ed Elifeo, che furono i fonti, e l'origine dell'inflituto monaffico: ed a tempo della primitiva Chiesa resuscitò Iddio un'Antonio, un'Ilarione, un Pacomio, ed altri innumerabili Monaci, ed Eremiti, che all'ora fiorivano nell' Egitto, e nella Palestina; con quali era così fiorita la terra, come il Cielo con le stelle: tuttavia in fin da quei rempi fu questa Religione con perpetua successione soggetta alle murazioni, che sogliono patire tutte le cose umane, e temporali; è però vero in fine, che tutto quello fiore di fantità, e religione era già molto minorato, e tvenuto, infin a che non piacque a Dio d'innalzarlo, e restituirlo al suo primo stato per mezzo di questa Santa Vergine. Ella fu la mezzana con Dio: ella l'intercessora con gli uomini; ed ella fu (per dirlo in una parota) l'Autora diquesto edificio. Imperochè, come si può vedere da tutto quello che abbiamo riferiro, la Santa fu quella, che ebbe rivelazione dal Signore, per fare così li Monasteri de' Frati, come delle Monache: per gli uni, e per gli altri l'elesse Iddio per operare mediante lei gran cofe: Ella procurò, ed ottenne dal fuo Generale la licenza, non fenza gran fastidio, e travaglio: ella persuase, e riduste li due primi Padri, che abbiamo detto, ad effer i primi Scalzi, e le prime colonne di questa opera: e dopo, mentre visse, come vera Madre di famiglia, condusse molti operari nella nuova vigna: onde ella su; che persuase il P. Mariano, e suo compagno Fra Giovanni della Miseria, e quel gran P. Frà Nicolò di Gesù Maria, della nobiliffima famiglia Doria, che fu poi Generale di quest' Ordine, il P. Frà Gregorio Nazianzeno Provinciale, il P. Frà Francesco di Gesù, con altro nome l'Indegno, ma degno di perpetua memoria per la sua ammirabile santità, bontà, e virtù: e questi, ed altri conduste alla sua Religione, e surono poi ferme colonne di questo edificio. Ella instruì come prima Maestra, il primo Scalzo, che fu il Padre Frà Giovanni della Croce: ella gl'imperrò, cercò, accomodò, e disegnò la casa, come se fosse stata per Monastero di Monache: e così ella fece tutta la spesa, e vi pose tutta l'industria, e farica : quello folo non vi pose, che non potè, che su il vivere con essi, e governarli: coia, che se bene era assai agevole al suo gran talento, non è permessa alla condizione delle donne: ma quel, che non faceva per titolo di giurildizione, suppliva con suoi continui consigli, avvertimenti, ed avvisi, de i quali i Religiosi per tutto il tempo, che ella visse, che furono alcuni anni dopo, non folo ne i principi, ma quando anche vi era gran numero di Soggetti, e persone di talento, per governar l'Ordine loro, e d'ale d'altri, in tutte le cose d'importanza si valevano, e conserivano con lei, e pigliavano il suo consiglio, come se sossi estato del Cielo, e la osservavano, ed onoravano, come Madre, e sondarrice di questi nuovi Monasteri, e risomatrice de gl'antichi. E d'all'ora in qua si pregiano, e com mosta ragione, d'averetal Madre, e principio: poche quello, che può onorare una Religione, ò Risoma, el Jeccellenza della fantista di chi li dié principio, che l'esservamo, ò donna, è cosa molto ac-

cidentale, e di poco momento. Con quello nome di Fondatrice, ò Riformatrice la chiama Papa Sisto Ouinto in una Bolla, nella quale confermò le sue Constituzioni, dove dice così: Avendo una Donna chiamata Terefa di Gesil, così illustre per · la nobiltà del lignaggio, come chiara per la gloria de' suoi fatti, e per la maravigliosa opinione di santità, col suo esempio, e sontissima dottrina tirato, mentre visse, molte donzelle, e donne alla professione della prima Regola. E più a basso dice : con l'esempio, e persuasione sua molti Uomini Religiosi, abbracciando la medesima Riforma, &c. E per tal Riformatrice è tenuta. e riverlta in tutta Spagna, e fuora di essa, come afferma Bozio. E così viene ad ellere quelta Santa Riformatrice dell'Ordine della Madonna del Carmine, così per avere drizzata la nuova Riforma delli Scalzi. e delle Scalze, come per effere stata occasione per questo mezzo, che anche li Padri, li quali prima professavano la Regola mitigata, si riformassero nella loro professione, e vivessero con più religione, e strettezza di prima, con molto esempio, ed edificazione del popolo Cristiano, come adesso fanno. E se si mira bene, in rigore questa è più Risorma, che Fondazione di nuovo: poiche quegl'istessi della regola mitigara furono quelli, che continuarono nel medefimo Ordine, e con la medesima Regola, tolte via le mitigazioni, che vierano: e così li Sommi Pontefici, e particolarmente il nostro fantissimo Padre Clemente VIII. hanno dichiarato effere la medefima Religione, ed avere li medefimi privilegi, e prerogative. Perche, come quando l'Ordine si mitigò, non perfero i profeffori d'esso il nome, l'antichità, i privilegi, e l'altre circostanze, che fanno tal'Ordine : così quando la Religione si riforma. e restiruisce a'suoi primi origini, devono godere i medesimi favori, ed esenzioni di prima; e con molta ragione, poiche quelli sono i veri, e perfetti Carmelitani, che professano la medesima Regola, ed Ordine con più perfezione, come di già fanno li Padri Scalzi dell'una, e dell' altra Congregazione.

Và la Santa da Vagliadolid alla fondazione del Monastero di San Giosesso di Toledo, e de travagli, ebe quivi patì. Cap. XX.

ERa in Toledo un uomo molto onorato, e fervo di Dio, chiamaro Martino Ramirez, riccodi beni temporali, e fenza figliuoli, perche non mai prefe moglie, e defiderava lafciare del fuo qualche memoria per fervizio di Dio. Si ritrovava allo ra in Toledo il Padre Dottor Paolo Hernandez, della Compagnia di Gesù, perfona moto pia, ve LetteLettereta , il quale conosceva benissimo la Santa Madre, per averla consessa ; il quale conosceva benissimo la Santa Madre, per averla consessa ; caractato con tanta sima della fua prudenza, e santità, che soleva dire: La Madre Tressa di Geni è gram Doma dal petto in gni, e molta maggiore dal petto in si. Volendo in ciò signiscare la gran prudenza, e sipsito di lei. Fu questo Padre a vistare Martino Ramtez, che siava già per morire: ca avendo intesi l'intenzion sina, lo consigliò, che le desiderava lasciare qualche memoria. I'ma fervizio, che sarebbe a Nostro Signore, poteva lasciar quivialcune Cappellanie, che car quanto pretendeva. Lo strinsero tanto in questo mentre gl'accidenti di morte, che non avendo tempo per concertare, e di prorre le cole in ordine a questa fondazione, slaccio il tutto alla disposizione, ed all'arbitrio d'Alonso Alvarez suo fratello, perche egli effectuas se questa condazione, cal con lo regozio, come meglio giudicassi convenire.

Fatro quello teflamento, se ne mori Martino Ramirez, e subito il Padire Paolo Hernandez, e di siratello di tiui, stando la Sagra Madre in Vagliadolid li oiedero conto di quanto passava, e la ricercarono, che sene venisse immediatamente ad effettuare quella sondazione. Ella non tardo molro in spediriti, e così artivò in Toledo a 24. di Marzo del 1562, conducendo seco due Compagne, che aveva cavare di San Giossifio d'Avila, che furono la Madre Isibella di S. Domenico, ed Isibella di S. Paolo, Religiote di molta considanza, e talento, e se ne andò a simonare in casa di Donna Luisi della Cerda, sondatrice del Monastero di Malagone: la quale ricevette con grand'amore e contento la Santa, el i diede sibutio un appartamento titirito per le le, e per le sue compa-

gne, perche avessero così maggior quiete, e ritiramento.

Cominció fubito a trattare la Santa con Alonfo Alvarez della fua fondazione, e non s'accordarono, per domandare egli molte condizioni, che non stavano bene all'ordine. Ma avendo ella posto tutte le sue speranze in Dio, questo non li dava pena veruna; anzi quando pariva più travaglio, e povertà, tanto maggior contento aveva: trattò di far da per se, e valerii solo del braccio suo, anzi di quello di Dio, che altro non n'aveva per li fuoi negozi, e così diede ordine di pigliare una cafa a pigione, per prendere il possesso, e procurare la licenza, che erano le due cose, delle quali sole li pareva d'aver necessirà per fare un Momastero. La casa non si trovava, avvenga che si cereasse con molta diligenza, e la licenza era difficile ad aversi, con tutto, che la procurasse Donna Luisa della Cerda, e persone gravi di Toledo: toccava a darsa al Governatore dell'Arcivescovato, che all'ora, per non effervi Arcivefcovo, era il Licenziato Don Gomez Girone, il quale aveva opposto tante difficoltà in dare quella licenza, che quasi rendevano la fondazione impossibile. Già erano passati due mesi, che la S. Madre era entrata in Toledo, e dopo questo tempo, e dopo la spesa, e travaglio del suo viaggio, e molta follecitudine, e diligenza, che ci avesse posto, si trovava fenzacafa, e fenza licenza, e fenza avere un quattrino, nè modo daverd'averne, ma non senz'animo, e confidanza in Dio, di dover conseguire la sua socranza.

Deliberoffi, dopo averlo raccomandato al Signore, di parlaril da per fe al Governatore, colomandargi la licenza, che nim all'ora aveva così rifolutamente negata: andoffene ad una Chiefa a canto alla cafa di ni, e lo mandò a fupplicare, che fi contentafe d'accloraria: venne il Governatore alla Chiefa, e con effere la Santa di natura fua così umule, emanfuera, e di il Governatore così per rifoetto della perfona, ed ufficio, come per conto del lignaggio perfona molto grave: fu moffa da Noftro Signore a parlargli con una grande, e fanta libertà, in quefa maniera.

Sono più di due mesi, Signore, che io venni a questa Città, non per vederla, ne in quella pigliarmi spasso, ma per cercare la gloria di Dio, ed il bene dell' anime, e per fare alla Maestà Sua in questa così illustre Città il medesimo servicio. che in alcun' altre gli bo fatto, che è fondare un Monastero di Monache Scalze, le quali offervino la primitiva Regola dell'Ordine di N. Donna del Carmine e per ciò fare bo qui meco alcune Monache. Cosa degna era della molta dottrina. virtu. e dignità di V. S. il favorire alcune povere donne, per opera così fanta. e dar loro animo, che paffaffero avanti, poiche Iddio l'ha posta in questo luogo, Nè io bo quello veduto; perche in tamo tempo, nè l'autorità di coloro, che banno domandato licenza, ne la giustizia così chiara della nostra causa sono state bastanii a fare con V. S. che la desse. Cosa dura e senza dubbio, che a povere Monache, le quali altro non pretendono, che per l'amor di Dio vivere in tamo rigore, perfezione, e ritiramento, con offervare interamente i configli Evangelici, non ci fia chi voglia porgere ajuto: e che coloro, the non passano per niuna di quelle cofe, ma se ne stanno in ricreazioni, e piaceri, e vivono a voglia loro, ar. discano disturbare opera di tanto servizio di Dio. Per certo abbiamo noi case, dove abitare, e se cene ritornassimo, averemmo poco, che avventurare, poiche non abbiamo in queflo Mondo, che perdere. Ma vegga V.S. quello, che potria perdere quella Città, e quanto faria messo a suo conto, se ciò per lei lasciasse di farli: studi un poco di che maniera potrà scularsi, quando starà avanti al cospet. to di Gesù Cristo Nostro Signore, per amore, e volontà del quale stamo qui ve. nute. Io non veggo con che potrà V.S. scusars, se disturbu cosa tanto grata al Signore, da cui ella è flata qui posta, per ajutare con tutte le forze sue tutto quel. lo, che è servizio di Sua Divina Maestà.

Quefle ragioni, ufcite da quel petto tanto infocato in Diocagionaro no grande ammirazione nel Governatore, di vedere in una donna coa grand'animo, e valore, e gli fectro tanta forza, che prima di partiritia Santa Madre dalla fua prefenza, li diede licenza, ma no no condizione, che non avefle entrata, nè padrone, nè fondatore. Di che ella fu molto allegra, e contenta, e diede ordine di cera crafa; e dopo effere fita e cercata dalle più ricche, e più filmate persone, che fioffero in Toledo, in fine non avendola trovata, volle Notiro Signore, che fi trovatfe per mezzo di un Giovane noncato, se bene povero: il quale s'offerfe, coa richiefone dal fino Confessore, che era divoto della Santa Madre, di ajutaria con la fua persona: e se bene nell'apparenza pareva tale, cheera necessaria la fede, e considanza della Santa Madre, per sperare frutto ve-

rono dalle fue mani; ella gl'impofe, che licercafic cafa, uon fenza ampinitazione, contradizione delle fue compagne, che non fperavano più dalla persona di lui quello, che l'esfer suo prometteva. Egli uso ranta diligenza, che quello, che persone molto ricche non avevano potuno trovare in tre mesi, fecelo in un sol giorno, che cercò: trovò una cafa molto buona, ed a contentamento della Santa Madre, di che ella non savoto pomo maravigliara, quando considerava i consigli, e le vie, che informa di Monastero, per la qual cosa li furono prestari certi pochi danati, con comprò due immagini per l'Altare, due facconi, ed una coperta per se, e e le sucompagne: e questo futuro il mobile, con cui si sondò il monastero di Toledone: e questo futuro il mobile, con cui si sondò il Monastero di Toledone:

Ebbe gran contradizione da 'iuoi amici, e conofcenti, perche non fondafie, parendoli temerirà cominciare un Monafiero fenza altro fondamento, che era un porrè una cafa in aria, ed un tentare ad un cerromodo iddio. Di quefte, e fimili ragioni, nare da prudenza umana, faceva poco conto la Santa Madre, come quella, che figovernava per una tramontanà molto differente; e così deliberoffi di porvi il Santifimo Sagramento a'14, di Maggio, giorno di San Bonifacio Martire dell'anno 1569, chiamò il Monaftero col nome medefimo di S. Gioreffo, come aveva

chiamato quasi tutti gl' altri.

S'infuriò fubito il Demonio, e procurò levare nuovi tumulti, e guerre a chi non ne temeva veruno: perche il Governatore non aveva dato la licenza in scritto, ma a parola, ese ne era andato, rimanendo in suo luogo nel governo Ecclefiaftico il configlio dell'Arcivefcovo, che prima non volle mai dar licenza per tal fondazione. Quando quelli del Consiglio adunque intesero, che siera fatto il Monastero, turbandosi assai, e flupiti dell'ardimento, dicevano : Come una Donnicciuola contro il voler nostro hà da fondare un Monastero? Trarrarono di disfarlo, e subito mandarono una scommunica, comandando, che non si dicesse Messa in quel Monastero, fin che non mostravano le spedizioni, con che s'era fatto. La Santa Madre parlò a D. Pietro Manriche, che era Canonico all'ora di quella fanta Chiefa, e che poscia su religioso della Compagnia di Gestì, nomo di gran talento, e riputazione in quel luogo, e molto devoto suo, perche egli parlasse, ed acquetasse quelli del Consiglio: ed egli lo fece con la prudenza, che le qualità fue promettevano, ed allegò tante buone ragioni di quello, che la Santa Madre faceva, che cessò il fuoco, il quale cominciava ad accendersi.

Vivevano in quelli principii con gran necessirà, così di vivere, come di vessiri: perche non avevano altro, che il due facconi, ela coperta: in guisa tale, che avendo una notte la Santa Madre freddo, che per esser inferma, non li mancava mai qualche accidente, domandò, che li mettessero qualche robba addosso: el compagne graziosamente li risposero, che non chiedesse più nobba, poiche aveva tutta quella, ch'era in casa, cioè la detta coperta, ele loro cappe: il che poi el la raccontava con allegrezza grande. Il mangiare era contorme a' mobili, e' dalle vesti: ma

l'alle-

l'allegrezza interna, ed esterna, che il Signore li dava, eta tanto graude, che non capivano in sè di contento: La Santa per la divozzione, econòlazione, che quella povertà li cagionava, stava fuori di sè: tanta è la soavità della santa povertà, che chi la prova con lipitio, non puo fare di mon la sentire molto maggiore, che non sarebbe con tutte le ricchezze, e piaceri del Mondo. Era tanto eccessivo quello gaudio, che ritrovana doli poi con qualche facolià, le compagne della Santa, si sentivano privedi questa allegrezza e giubilo, con che prima le carezzava quella feite cepvertà: tanto che accorgendosfere la Santa, e volendone sapere la causa, il rissosco che consistente della sonta con consistente del causa, il rissosco che abbiamo a fare, Madre, che ormai pare, che non siamo povere?

In questa fondazione ricevette la Santa alcune Novizie senza punto di dore, perche era tanto distnetrellata, e he mirava più le virtà, il ralento naturale, e la vocazione, che le conduceva, che la dote: desiderando, ni cò dare e sempio alle Priore dei luo il Monasseri, di sire il medesimo. Nè questo gl'occorfe solo in Toledo, ma quasi in tutte le sondazioni, che faceva: perche non li capitò mai persona, di cui ella avesse suvesti estadisfazione, e di intendesse, che veniva a cercare Iddio da dovero, che per non aver danari, il ferrafis la porta de s'uoi Monasseri. Il fare ella queste limosine, ed il raccorre persone onorate, e povere, lo teneva per uno de premii, che il Signore il dava in questa vita de travagli, che pativa

nelle fue fondazioni.

Nel tempo che ella stette quivi, procurò di piantare gran servore, e spirito, e le Novizie dichiravano con l'opere la Maestra, che avevano, e le grazie, che per mezzo di lei il Signore li faceva, come ella scrive nel libro delle sue fondazioni, al cap. 15. dicendo: Non si può dire quanto in queflo Monastero s'esercitavano in mortificazione, ed obledienza: di maniera che per quel poco di tempo, che vi fletti, avvertii, che alle volte bisognava, che la Priora guardasse come parlava, che se bene fosse stato inavvertitamente, e per burla, elleno lo mettevano subito in opera. Stava una volta la Priora mirando una fossa d'acqua morta, che era nell'orto, e disse ad una Monaca, la quale eragli presso: Or che sarebbe, se vi comandassi, che vi gettasse qui dentro? appena l'ebbe detto, che la Monaca vi era dentro: che quando se ne trasse, su necessario, che si mutasse l'abito. Un'altra volta essendo io presente, flavano le Monache confessandosi, e quella, che aspettava l'altra, la quale era innanzi al Confessore, s'accostò a parlare alla Prelata; e dicendoli ella, come ciò facesse, e se li pareva buona maniera di prepararsi, e che mettesse il capo in un poz-20, che era quivi vicino, e li pensaffe a' suoi peccati : intese ella, che si gettasse nel pozzo, e corfe con tanta fretta per farlo, che fe non vi correvano preflo, si ci gettava, pensando di fare a Dio il maggior servizio del Mondo, ò altra cosa simile, e di gran mortificazione, tanto, che è ftato necessario raffrenarle, perche facevano alcune cose troppo rigorose: nè questo avviene in questo Monastero solo, (se bene m'è occorso dirlo qui) ma in tutti sono tante cose, che vorrei io essere atta a dirne alcune, accioche sia lodato N.S. nelle sue serve.

Molte altre cose di grande esempio, e di edificazione lasciò di scrivere la S. Madre, temendo per la sua gran modeslia, che non paresse, che lodasse.

dasse l'opere delle sue mani : onde lasciando queste, seguita di raccontare nel medetimo cap. altri favori particolari, che il Signore fece a quella cafa, dicendo: Accadde, stando io qui in Toledo, che una Suora s'ammalò a morte. e dopo ricevuti li Sagramenti, e l'Estrema surzione, era tanto allegra, e contenta, che così se li poteva dire, che ci raccomandasse in Cielo a Dio, ed a Santi nostri devoti, come se fosse andata da un paese all'altro. Poco prima che spirasse, entrai io a star seco, (che me ne era ita innanzi al Santissimo Sagramento, per supplicare il Signore, che li desse buona morte) ed entrando vidi N. S. nel mezzo del capezzale del letto, con le braccia aperte, come se fosse stato per difenderla: e diffemi, che tenesse per certo, che tutte le Monache, le quali moriffero in questi Monasteri, averebbe egli in quel modo difese, e che non avessero paura di tentazioni nell'ora della morte. Io rimasi molto consolata, e raccolia. Di li ad un pochetto, me li accostai a parlare, e mi diffe, ò Madre, che gran cose hò da vedere: e così morì come un Angelo. Ed alcune, che morirono dall'ora in quà, bà avvertito, che la lor morte era una quiete, e pace, come se aveffero un'estasi, è qualche gran raccoglimento d'orazione, senza verun segno di tentazioni. E così spero nella bontà di Dio, che farà a noi questa grazia per li meriti di suo Figliuolo, e della gloriosa Madre sua, di cui portiamo l'abia to . Per tan'o , figliuole mie , sforziamoci d'effere vere Carmelitane Scalze . che presto si finira la giornata : e se intendessimo l'asstizioni, che molte banno in quel tempo, e le sottigliezze, ed ingami, con che li tenta il Demonio, stimeres. simo affai questa grazia. Questo, che dice qui la Santa efferli stato detto da Nostro Signore è un singolar favore, e privilegio, conceduro da S. D. M. alla S. Madre, il quale s'intende di quelle, che perfettamente offervaranno l'instituto.

Mentre stava la Santa Madre a fare questa fondazione in Toledo, acade, che udendo Messi in una Chiesa, prima, che nella sua sinonessi il Santissimo Sagramento, una donna a caso perse una pianella, & andandola a cercare, il Demonio li pose in testa, che glie l'avestier abbara la Santa, la quale per non effer conosciuta stava coperta, e curata con un manto. La donna prese l'altra pianella, che l'era rimasta, ed assianca con gran collera, incominciò datale delle pianellaresta per la testa, che per effere icolpi gagliardi, e la S. Madre molto debole, ed inferma, li dieda mal'ora; uma ella per la sua umità, e parienza non li parlò, ne rispose puri una parola, e voltandosi alle sue compagne diffe, Iddio la remuneri quella buona donna, che affai male mi fentivo lo mai resta.

Accadde eziandio in questo empo, che essendo in Toledo una donzella, la quale io pur conobbi, molto amica di prediche, e fiazioni, volle esfere Monaca nel Monastero delle Scalze. Parlò alla S. Madre, ed cllas appagò a prima villa dell'intendimento, fanità, & inclinazione di lei: e così la volle ricevere: ed essendos già appuntata la fua emtrata, per un giorno determinato; venne la fera avanti a parlare alla Santa, ed a trattar con lei alcune cose, e quando si volle licenziare perandarsene a cala, diffe, Madre, porterò anche una Bibbia, che sò : quando ella fenti queste parole, rispose con gran risoluzione: Bibbia, psi pinola r mo sunta quà, che ma abibama biggma di voi, nel di vossira Bibbia, psi glinola r dome ignoranti, e aus fappiamo altro, che filare, e fore quel, che ci dicono: E così la licenziò dall'effer Monaca, perche intele da quella parola, che aveva detro, che non era buona pel luo Monaflero: perche li parve, che foffe una donna troppo faputa, e curiofa, che per Monache Scalze è vizio e difetro notabile. Accade poi, che quella fanciulla saccompagnò con altre donne beate, le quali diedero in tali firopoliti, e fcioccherie, che furono prefe, e calligate dalla Santa Inquitizione, e da lei con l'altre fu mefio l'abitello, l'anno mille cinquecento fettantanore, donde fi conofece-chiaramente il dono, che aveva quelta Santa di conofece-

re gli spiritì.

E per dar fine a quelta fondazione voglio raccontare un cafo, che in essa occorse degno di timore, ed ammirazione. Aveva un vicino di queste Religiose fatto molta contradizione alla fondazione del Monastero. per certa opera, che in esso si faceva contro la voglia, e gusto suo, e dopo averli mosso alcune liti, cominciò sfrenatamente, e senza timor di Dio a dir male di loro : onde permesse il Signore, per giudizio giustisfimo fuo, che paffando con un fuo parente pel Ponte d'Alcantara della medesima Città, venisse un Cavallo correndo senza briglia, e senza fella, e l'urtaffe con tal furia, che'l fece dare della testa in una pietra di questo ponte, e se la fracassò tutta, e sene morì senza poter dire, Gesù ajutami, e senza sapersi mai, che Cavallo fu quello, nè di chiera. nè donde veniva, nèdoveandava: onde si può credere, che mandasse Iddio quel Cavallo senza freno, per castigo di chi non frenava la sua lingua. Ed a fin che intendano quelli, che perfegultano i successori d'Elia, e d'Eliseo, che quando essi non si disendono, possono esserci de' Gavalli, che li fracassino, in luogo de' cani, e de gl'ors, li quali vendicano l'inginrie fatte a' figli di questi Santi Profeti .

Fonda il Monastero della Madonna della Concezione nella Terra di Pastrana, e tira alla Religione il Padre Frà Mariano. Cap. XXI.

E Rano poco più di due mefi, che la S. Madre flava in Toledo, & tin do sò breve tempo aveva valorofamente vinto tante difficoltà, quante abbiamo che con el cafo paffato, e non erano più di quindect giorni, che è era fisti in andare turta occupata con artifi accomodando la Chieramenteno tuoto parlactori, e grate, e & in mille altri acconci, che acca fecoli mettreccafa di nuovo: onde così per quefti, come per li paffatti travagli e ra affai bene firenca: e fedendo fin Referetori per definance, le venne uno fitaordinario contento, confiderando, che già aveva que que finance di con la confidera di con N. S. in quella Pafqua (che ciò fu la vigilia dello Spirito fanto dell'ano mille cinquecento fedinara nove, quindeci giorni dopo la fua fondazione ) e si compiaceva tanto di quefto pensiero, che quasinon poveva mangiare pel gaudio di quel, che feptava.

Ma il Signore, che cerca più il profitto de suoi amici, che il loro gusto e cone contento, ordinò le cose affai differentemente da quello, che ella si penfava: perche quando stava più posta, e contenta in questo pensiero, con le speranze del suo riposo, che era di starsene più tempo sola con Dio, fenza paura, che le fosse turbata la sua quiere, e tranquillità, arrivò un fervitore di D. Anna di Mendoza Principessa d'Evoli, moglie del Principe Ruy Gomez de Silva, che all' ora era molto domestico, e favorito del Rè; la quale strettamente la pregava, che andasse a fondare un Monastero di Monache in Pastrana, secondo che frà di loro si era trattato, ed accordato. La S. Madre non pensò mai, che dovesse eseguirsa così tosto tal pensiero, ne li pareva occasione di partire all'ora di Toledo, per esfere il Monastero così nuovamente fondato; e veggendolo cosinella fua fanciullezza, e principii, gl'era duro levarfelo dal petto, prima di darli il latte: Considerava la contradizione, che vi era stata in fondarlo, e quanto male l'aveva preso il Consiglio, ed appena li pareva, che stelle sicuro il fatto: Onde deliberò di differire la sua andata: benche il servitore li facesse grande instanza, dicendoli, che la Principessa con questa speranza era già partita di Madrid per Pastrana, e che la stava aspertando d'ora in ora, e che non essendovi ita per altro, era un fare aggravio, ed affronto ad una persona di tante qualità. Con tutto ciò non mossero la S. Madre dal suo parere queste ragioni, nè altre più forti, che furono rappresentate: come erano le necessità, che aveva l'Ordine del favore della Principessa, e di Ruy Gomez suo marito. perche il Rè lo difendesse, incominciandosi già a scuoprire le contradizioni, ed i nemici, de' quali diremo avanti: perche confidata in Dio, posponeva ogni cosa al bene del suo Monastero. Ma essendosene ira innanzi al Santiffimo Sagramento a domandar configlio al Signore per scrivere una lettera, licenziando la Principessa in modo, che non si sdegnasse, ma che soffrisse pazientemente la sua dilazione; il Signore li rifpose non a quello, che andava a domandare, ma a quello, che conveniva farsi, dicendole: Figliuola, non lasciar d'andare, che tu vai per altro, che per questa fondazione, porta la Regola, e le Constituzioni.

Quello, che fece la Santa dopo avere udito queste ragioni, m'è parfo porlo quì con le sue istesse parole, accioche chiaro s'intenda quan-

to ella sicuramente caminava.

To (dicc) inch questo da N. Signere, e quantinaque avesti molte regioni, per non andare, non arcili di fare se non quello, che solvevo in simili cose, che era quidarmi col configlio del Consissor; e così to mandai a chiamare, semza assistanti col configlio del Consissor a da revole così rimango sempre pui soddistiatta; ma siupplicando il Signore a da revole così rimango sempre pui soddistiatta; ma siupplicando il Signore a da revo luce cosò come a quello, che nattrasimente possono consesere, e quello mi è avvenuto molt; vote: Accasi quello caso, che il Consissor e quello mi è avvenuto molt; vote: Accasi quello caso, che il Consissor e quello mi è quello assistanti con consessioni con con consessioni con con consessioni con consessioni con consessioni con con consessioni con consessioni con consessioni con consessioni con con con consessioni con con consessioni con con control con control con consessioni con con consessioni con con con consessioni con con control con con control control control con control con control con control con control con control c

Partt di Toledo per Paftrana il fecondo giorno di Pafqua dello Spirito Santo, che fu a' 30. di Maggio 1569. lafciando in Toledo per Priora la Madre Ilabella di S. Domenico, e menò feco due Monache, oltre la

gente,

gente, che soleva accompagnarla. Si faceva la strada per Madrid, e se ne andò ad alloggiare in cafa d'una Signora chiamata Donna Leonora Mascaregnas, che su Aja del Rè Don Filippo Secondo, dove la Santa per ordinario foleva stare, quando aveva occasione di passare per Madrid. Quivi conobbe il P. Mariano di San Benedetto, che all'ora andava in abito di Romito. Era quello Padre di nazione Italiano Nobile della Città di Bitonto nella Provincia di Bari nel Regno di Napoli, Dottore di Legge, ed in altri tempi era stato gran Corrigiano, e Cavaliere molto favorito del Rè: ma conosciuti gl'inganni del Mondo. l'aveva lasciato, es'era ritirato in un Eremo, che si chiama del Tardone nell'Andaluzia, dove viveva con certi altri Eremiti: ed all'ora difegnava d'andare a Roma, a domandare a sua Santità, che gli desse regola, e modo di vita, perche pretendeva fondare una nuova Religione. Piacque molto alla Santa il suo talento, perche l'aveva molto grande, e li parve, che farebbe flato a propolito per ajutare la nuova Riforma degli Scalzi: e così gli perfuadette, che andasse a pigliare l'abito, e la protessione della Primitiva Regola di nostra Donna del Carmine . Egli defiderando di fapere più fondatamente la Regola, ed il modo di vita di questa nuova Riforma, la S. Madre si trovò di ciò provveduta, che solamente per questo fine l'aveva predetto il Signore, che portasse seco la Regola, e le Constituzioni, che per tirare alla Religione degli Scalzi quest' Uomo infigne, l'aveva cavata di Toledo, e dettoli. che andava per più, che per la fondazione di Pastrana: e così su perche come vedremo avanti, la fondazione si disfece, e di questo viaggio la S. Madre ne cavò solo quello, che non stimava poco, cioè tirare all' Ordine il P. Mariano, ed il suo Compagno Fra Giovanni della Miseria: de'quali averei molto da scrivere, se questa sosse la materia del libro. Con questo si parti di Madrid molto contenta del buon successo. che aveva avuto de i due nuovi compagni.

Gimfe a Paftrana frà due giorni, dove con buoniffima accoglienza fu ricevura dal Prencipe Ruy Gomez, e dalla Principeffa, e li diedero un appartamento in cafa loro, dove flette più, che un averebbe voluto: perche la cafa, la quale la Principeffa penfava dato e car piccola, e formonda per Monaflero, e così fu neceffario gettarno e reliciono, che in precede e difignarla in modo, che puerfic fervire per l'inti una buona parte, e difignarla in modo, che puerfic fervire per l'inti una buona parte, e difignarla in modo, che puerfic fervire per l'inti una contactifa cova, gii, come nell'altre, n'ebbe uno grandiffino in accordarfi cova, gii, come nell'altre, n'ebbe uno grandiffino in accordarfi cova, gii, come nell'altre, n'ebbe uno grandiffino in accordarfi comperla, attendendo più alla Gloria di Dio, ed a quel, che conveniva alla fua Religione, che al guffo della Principeffa. Amava ella tanto la Santa Madre, ed il Prencipe fuo, che quivi era prefente: era uomo di si gran gindizio, e prudenza, che fi acquietarnon a quello, che la Santa domandava: e con queflo i fondò il Monaftero di noftra Signora della Concezione a', 9 di Luglio l'ottava della Vifitazione l'amno 1566.

Mentre la S. Madre stava occupata in questa fondazione, venne il P.
O Maria-

Mariano, e riceverte l'abito in Paftrana, e fi fondò in quella Terra un Monaflero di Frati de i più Religión, e divori, che abbia l'Ordine, alche la Santa ajurò molto. Partifi poi frà pochi giorni per Toledo, taciando il fuo Monaflero affai ben provveduto. Eleffe per Priora la Madre Ifabella di S. Donmenico, cavandola di Toledo, dove flava di prenne, e per Sottopriora la Madre Ifabella di S. Paolo. Crefceva la divozione nel Popolo verfo il Monaflero, e l'affezione, e le limofine della Principeffa. E del la avendo veduro la fua fondazione in buono flato, che fu dopo alquanti giorni, fe ne parti per Toledo, come s'è detto, per tirare a fine quello, che quivi aveva cominciato.

Quefto Monaftero della Concezione di noftra Donna di Paftrana, in trasferi poi a Segovia, per caufe necessarie, le quali succedetere poficia di molta lode per la Santa, e per le sue Monache, che il riferirle sa poco al nostro proposito: onde pare, che nostro Signore ordinasse l'abaca di Pastrana con occasione di questo Monastero, perche procurafe la fondazione del Convento de Frati, e n'avesse la gloria, ed il merto, per estere stato questo Monastero la colonna principale di questa Risorma, e seminario, dal quale uscirono uomini insigni in spirito, e elettere, che poi l'illustracono, e governau ono mila Congregazione di

Spagna, e d'Italia.

Fonda il Monastero di San Giosesso di Salamanca. Narrosi una apparizione, che ella sece ad una Religiosa di quel Monastero. Cap. XXII.

S Tette la S. Madre in Toledo, dopo il ritorno di Paftrana alcunimen fix cola lì ferifite il P. Martino Guirerez, Rettore del Collegio della Compagnia di Gesù di Salamanca, Uono di grandiffina fantità, e prudenza, riccrcandola di andare a fondare in quella Città così infigue un Monaftero di Monache. Conofeeva quefto Padre la Santa, ed aveva molta notizità del fuo buono fivitito, e del gran frutto, che il fuoi Monafteri facevano in tutti il huoghi, dove erano fondati: e co¹ fuoi gran zelo procurava, che quella Città participaffe di quel bene. La S. Madre s'oppofe alquanto da principio, coniderando la poverta di Salamanca: ma voltò tofto foglio, e nirando la folita Tramontana, che ral a gran providenza di Dio, e la fua parola, che non manca mai a chi lo ierve; e con l'efperienza, che già aveva, che in altre Città più povere non I tera mai mancato, i triolfe di fare quella fandazione.

Fatta la rifoluzione, fi parti immediatamente di Toledo, e venne ad Avila, e di la procurò la licenza, frivendo al Vefexovo di Salmanca, che era all' ora D. Pietro Gonzales de Mendoza, e di al P. Martino Guierez, perche l'informafie; quelfi diede così buona relazione dell' Ordine, e della Religione, alla quale aveva dato principio la S. Madre, che con effa, e con l'autorità, e credito, che aveva apprefío al Vefexovo, agevolmente ottenne la licenza: il che faputofi dalla S. Madre, li parve, che fofie già atto il Monafetro. Feec fubio poillare una

cafa

cafa d'un Cavaliere, chiamato Gonzalo Yannez de Ovaglie, nel Rio di S. Francesco: se bene vi fu gran difficoltà in sgombrarla, per abitarvi studenti, che l'avevano tolta per tutto l'anno. Alla fine s'accordò con essi, che la dessero, quando sosse vonce chia veva da abitarvi; perche messimo fapeva, che doveste servire per Monastero; che in que sto, come quella, che sapeva per esperienza, quanto importava, procurava la S. Madre grande cautela, e secreto, per la disigenza grande,

che il Demonio faceva in contradirli.

Parti la Santa di Toledo per Salamanca, dove giunfe la vigilia di tutti i Santi del 1569, avendo caminato tutta la notte innanzi con molto freddo, ed infieme oppressa dalle sue indisposizioni, se bene nè per quesi, nè per altri travagli maggiori lasciava di mettere in esecuzione quello, che intendeva effere maggior gloria di Dio: Andoffene a posare ad un'albergo, per non avere in Salamanca persona veruna conofcente, dove ella, e le sue Monache potessero star ritirate. Questi erano gl'appoggi, ed i favori, con che ella fondava, una camera locanda, una Città povera, dove non era conosciuta lei, nè il suo Ordine, nè le fue Monache: ma con la fola licenza del Vescovo, aveva gran sede, e confidanza in Dio, che non le fosse per mancare, e con questo si inanimava a così grandi, e difficili imprese. Durò gran fatica in fare, che li studenti sgombrassero la casa, ma in fine con la sua buona maniera, e diligenza, per mezzo d'un mercadante onorato, e povero, ottenne che se ne partissero quelli inquieti abitatori , e lo secero; se bene a spese di molta sollecitudine, e struggimento. Ed ella vi andò fubito quali di notte con la fua compagna : la fece affettare, e per dir meglio ella, e la fua compagna faticarono quali tutta quella notte in accommodarla, che vi era da fare molto, per effere laiciata mal trattata dalle mani delli studenti.

Si disse la prima Messa il giorno di tutti i Santi del 1569, e pose la Santa al nuovo Monastero il nome, che a tutti gl'altri, che non avevano fondatore, cioè di S. Gioteffo, Sposo della Beatissima Vergine. Mandò fubito a Medina per Monache; perche avendo provato quello, che l'era occorso nella fondazione di Medina, aveva determinato di non menar feco (massime quando la tondazione era vicina) altro, che una compagna. Per quel giorno, e per altri le mandarono da mangiare, per limofina le Monache di S. Ifabella, che l'erano vicine, e l'ajutarono con molta carità nelle sue necessità. Venuta la notte rimasero due fole in una cafa così grande, e scoperta, che ad ogni uomo averebbe messo paura. La compagna della Santa, che si chiamava Maria del Sagramento, cominciò ad averla ben grande, immaginandofi, che qualch'uno di quelli scolari, che se n'erano usciti con gran disgusto, per vendetta, ò per burla, fosse rimasto in qualche vano, ò cantone, che per effere la casa così grande, ce ne erano molti : si ritirarono tutte due in una flanza, dove non era altro, che un poco di paglia, la quale ferviva per letto, ed era l'ammanimento, che provedeva la S. Madre nelle sue tondazioni. La compagna puntellò bene la porta, e con questo le pareva

r to tringle

di stare alquanto sicura, e quieta dalla paura delli studenti. Nessuno di questi timori veniva alla Santa, perche gl'aveva Iddio dato un'animo tanto valorofo, che non temeva nessuna cosa di questo Mondo: ma la compagna altro non faceva, che guardare in quà, ed in là, con mille pensieri tutti di timore: alli quali ajurava esfere la notte de' Morti, e così il rumore grande delle campane svegliava più la immaginazione sua, e la fua paura. Quando la S. Madre la vidde così inquietata, li diffe; che gnardate forella? Stavo io pensando, Madre, (rispose ella) se io ora mi morissi, che saria V. R. quì sola. Il caso posto in esecuzione averebbe dato molta pena alla S. Madre, perche se bene nessuna cosa le caufava timore, in ogni modo la villa di qualfivoglia corpo morto l'indeboliva notabilmente il cuore; e così li fece la rispotta della compagna; ma accorgendoli fubito, che erano rigiri, e fanciullezze del Demonio. che a chi non teme lui, procura di mettergli paura in altri mille modi, e fargli perdere il tempo con mille ombre vane, ed immaginazioni di quello, che non è mai per essere; le rispose con molta discrezione, e Rrazia: Quando questo sarà, penseró a quello, che doverò fare: per ora lascia. temi dormire. Con questo acquetò la compagna; ed il sonno, che erano già passate due notte, senza prenderne punto, vinse in lei il timore, e

ripofarono tutta quella notte, avendone gran necessità.

Vennero appresso di Medina la Madre Anna dell'Incarnazione, la quale fece Priora, Maria di Cristo, che su Sottopriora, e Geronima di Gesù: e d'Avila venne la Madre Anna di Gesù, che dopo fondò il Convento di Granata, e Maria di S. Francesoo, che ora stà in Avila. e Giovanna di Gestì, che vive in Salamanca: le quali erano tutte tre novizie, e donne di molta virrà, e talento. Viffero in quella cafa tre anni con grande scommodità, e travaglio, e poca fanità: perche era molto umida, e fredda: ma il peggio, che le ferve di Dio pativano, era il non goder quivi la Real presenza di S. D. M. perche non ci era posto il Santissimo Sagramento, nè vi era parte accomodata, nè decente per porvelo. La S. Madre pochi giorni dopo fatta la fondazione, se ne parti per Avila, essendo così necessario, e forza per quello, che dirò avanti. Di lì non solo consolava, ed inanimava le sue Religiose con lettere, ma li mandava anche parte del fustentamento, perche non erano anco conofciute in Salamanca, e pativano gran necessità, e povertà: sentiva ella i travagli delle figliuole afiai più, che se ella li patisse : Onde per participarne alquanto, e per rimediare a'loro patimenti, si risolse di tornare a Salamanca dopo tre anni: ed in quel poco di tempo, che vi ste tre patreggiò una casa d'un Cavaliere, chiamato Pietro della Vanda posta fra le case del Conte di Monterey, e del Conte di Fuentes, ed ebbe nell'accordo gran difficoltà, per essere casa di Majorasco, ed esfe re il venditore di natura, e di condizione alquanto dura, e rigorofa: Passarono in essa la vigilia di San Michele dell'anno 1573. dove si patì e ziandio un buon pezzo: ed essendo già in casa tornò il Cavaliere con nuove condizioni, stringendo la S. Madre a quello, che non aveva prom esto, e convenne litigare per qualche tempo.

Subito, che le Religiofe paffarono alle cafe di quesso avaliere, cominciarono ad esflere conocioure nella Città, e con la conversazione loro cresceva la divozione, e la sima della loro santità, e del loro Oriene, e li facevano molta limosina, e particolarmente la Contessa di Monterey D. Maria Pimentel, la quale le ajutava, e savoriva con gran cura. Andò N.S. destando gl'animi, e di cuori di molte Signore sanciule figliuole de più illustri, e nobili di quella Città: le quali calpestando le ricchezze, e di testori, the il Mondo sima, i deliberarono decreare quello, che Iddio ha nascosto nell'umittà, e povertà del fanto Vangelo, e così molte prefero l'abito. Sono sempre state in questa casa religiose fantissime, molte delle quali godono già il premio delle loro fattiche.

Passar alcuni anni dopo la morte della S. Madre, non potendos acordare con quel Cavaliere, lasciarono la sina casa, e se ne nassarono ad una, che era Ospirale del Rosario, vicina a S. Stefano, Convento inigne dell' Ordine di S. Domenico, che è dove stanno ora. Non si pos-sono raccontare i travagli e le difficoltà, che occorfero alla Santa in tuto o questo viaggio, da che usci d'Avula, così per via, come i an Salamanca, nell'accordo delle case, nello sgombrarle, nell'accomodarle, e rassile tarle, ed in altre cose, che accompagnavano queste, le quali io vò dicando: onde foleva dire, che una delle fondazioni, che gl'erano costa-

te maggior travaglio, era questa di Salamanca.

Prima di passar più avanti racconterò un caso molto raro, e particolare occorso in questo Convento l'anno 1573, e su che venendo a morte una Religiofa chiamata Isabella degl' Angeli, dopo essere stata travagliata da una fiera infermità, e da gravissimi dolori: e fopra tutto da ogni parte oppressa da scrupoli, e timori, ed altri travagli interni, che la tenevano tanto afflitta, che non era parte nel fuo corpo, e nell'anima, la quale non patisse con si grande eccesso, che cagionava gran compassione a chi la mirava. Particolarmente il giorno di San Barnaba-Apollolo flette in estremo faticata, perche stava per morirsi: se ne andarono l'altre a Messa, ed ella restò raccomandandos a Nostro Signore domandandogli rimedio, e favore in quel passo, che con ragione è il più temuto, per essere il più pericoloso di questa vita. Ouando la Priora, che all' ora era la Madre Anna dell' Incarnazione, e le Religiole tornarono da Messa, la trovarono con una straordinaria allegrezza, e contento; onde li difle la Priora; Lodato sia Iddio, sorella, che pare, che voi stiate meglio: che cosa è quella che sentite, che sete così allegra? Rispose ella: L'allegrezza è, Madre, che oggi finiranno questi travagli, e goderò del bene, che da tanto tempo in qua delidero; La Madre Sottopriora che era quivi, li domandò, Chi ve l'hà detto, forella? la inferma forridendo rispote: Che domanda, Madre Sottopriora? Chi può me l'hà detto: Nè disse più per all'ora; uscirono fuora le Monache, e rimate tola con lei la Madre Anna di Gesù, di cui abbiamo fatto menzione di fopra, la quale era stara sua Maestra nel Noviziato, e volendo etaminare dal fondamento la caufa di quelto contento, le diffe:

Che abbiamo, che stare così certa d'avere oggi ad uscir di questo esilio? Ella affermò, che mentre stavano alla Messa, era stata con lei la Santa Madre Terefa di Gesù. benedicendola, ed accarezzandola, e che toccandoli il volto colle mani, diceva: Non fiate ftolta figlinola, e non flate con questi timori, ma più tosto considata assai in quello, che fece, e pati per voi il vostro Sposo, che grande è la gloria, che vi hà apparicchiata, e crediate pure, che oggi la goderete. Stava l'inferma tanto mutata per queste parole, che li parve di cominciare già a sentirla nell'anima, godendo di tanta pace, e serenità, come se non avesse mai avuto guerra. timore, nè scrupoli: e così passò con quella vigilia, e speranza di gloria infino ad un'ora avanti la mezza notte: quando ebbe un così vivo fentimento, che quella fosse l'ultima ora di sua vita, e che già fosse giunto il tempo, nel quale Iddio voleva seco condurla; che non potendo di ciò dubitare, lodiceva tanto affermativamente, che si persuase il medesimo la Priora, e ragunò tutto il Convento; e dicendo il Credo, con l'ultime parole d'esso, cioè Vitam aternam, spirò quel giorno istesso, che ella aveva detto. Rimafe il suo corpo con si gran bellezza, e splendore. che si conosceva chiaro, che era tutto cosa sopranaturale e divina : il che raccontarono non folo tutte le Monache, ma molte persone secolari, e religiole d'altri Ordini, che si trovarono al suo mortorio, che per la strettezza della casa su seppellita nella Chiesa, e su tanto il concorso della gente a questa nuova maraviglia, che fu necessario, che il Conte de Fuentes, ed il Commendator Paez defendessero il cataletto della desonta, mentre si facevano gl'uffici. Quel medesimo giorno, che l'inferma diffe aver veduto la Santa Madre, stava ella intorno alla fondazione di Segovia: e le Religiose di Salamanca, desiderando di certificarsi meglio della verità del caso, ne scrissero alla Priora, e Sottopriora, perche lo contassero alla Santa, e procurassero intendere da lei, come era passato: Elleno lo fecero, e quanto più la S. Madre dissimulava, tanto più nefacevano instanza, dicendole, che doveva la cosa avere gran fondamento, poiche la stessa mattina, dopo d'essersi communicata, s'accostarono due volte, per darle un certo spaccio, e non aveva risposto, perche stava come morta: e questa dicevano essere l'ora medesima, nella quale avevano scritto di Salamanca, che era colà. Onde veggendosi ella quasi convinta, disse loro sorridendo, Andate via, vedete che cose stravaganti inventano. Per le quali parole tennero per certo, che così fosse seguito, e di li ad un'anno si seppe il caso più chiaramente: perche mandando la S. Madre a torre Anna di Gesù, per condurla per Priora alla fondazione del Convento di Veas, volle informarli più particolarmente di quanto l'inferma gl'aveva detto, e con l'amore, che la Santa le portava chiaramente li rispose, che era stato vero: ed ella desiderando di ricevere una grazia simile, pregò la Santa a farli tanto bene nell'ora della sua morte, che donde si fosse, la visitalse : ed ella glie lo promeffe, dicendo: Io ve l'offero, se Iddio mi darà licenza, che questo non è in poter mio, nè posso farlo se non quando egli l'ordini. Domandolle eziandio, se aveva detto quelle parole alla desonta, che Iddio gl'aveva apparechiato molta gloria, e rispose di sì, perche S. D. M. ce lo aveva mostrato: e che era tanta la gloria, la quale godeva in Cielo, per cinque anni, che era stata Monaca, quanta altre per cinquanta di Religione, benche vi fossero vissute con molta rettitudine. Everamente la vita di quella Religiosa era tanto esemplare, che non si poteva dubitare di quello premio, perche su grande il servore, e grandi l'ansie, che sempre aveva di piacer a Dio. Quanto faceva, le pareva nulla, ed avendo lasciato molto per Dio nel secolo, stava nella Religione la più abbietta, ed umiliata, tenendosi per la più sprezzata di tutte: non viera veruna, da cui ella non si stimasse esseregrandemente superata: Equello, che è più, non si trovava mai degna di veruno contento interno, ne esterno: e non solo non lo desiderava, ma lo fuggiva dimaniera, che recitando l'ufficio divino s'accorgevano bene spesso, che in arrivando a quel verso del Salmo 118. Quando consolaberis me, lo diceva tanto presto, che scordava dall'altre; e domandandoli la causa di questa fretta, rispose: Tremo, che Iddio non mi consoli in questa vita.

Della fondazione dell'Ottavo Monastero, che su in Alva di Tormes, dove si pone una visione particolare, ch'ebbe la fondatrice d'esso. Cap. XXIII.

A Lquanti giorni dopo che la Santa Madre ebbe fondato il Convento di Salamanca, effendo ritormata ad Avila, e foctorrendo
dili col fuo gran zelo ad altre gravi neceffirà, che in altri Moualteri is
offerivano (che come figliuoli novellamente nati ne pativano nodico)
un Computità del Duca d'Alva D. Fernando, chiamato Francefo Velazquez, e Terefa de Layz fua moglie, importunarono la S. Madre per
nezzo di Giovanni d'Ovagglie, e di D. Giovanna d'Ahumada moglie di
lui, e forella della Santa, perche clla fe ne andaffe ad Alva per fondarvi
un Monaffero. Non guldava moto la Santa di queffa fondazione, per
effete Alva luogo piccolo, e per quefto rispetto cra neceffario, che il

Convento aveffe entrate, il che ella recufava affai. Ma il P.F. Domeairo Bagnes fuo antico Confeffore, il quale all'ora flava in Salamanca, la perfuafe a non lafeiar di farlo in modo alcuno, dicendo, che fe bene il Monaftero aveffe entrata, non diffurberebbe nulla, perche le Monache non fosffero povere e, e perfette; el deffendo la Santa tanto obbediente, fi determinò a fondarlo, veggendo, che non era possibile foftentarsi quivi di limosfina.

Ma prima, che veniamo a trattare in particolare di quella fondazione, farà bene, che diciamo chi furno ni i fondarori, e le Iragioni, che li moffero a fondare: che veramente fono maravigliofe, e degne di coni-derazione; e quali tutto quello, che divo, farà cavato da quello, che la S. Madre feriffe nel cap. 19. del libro delle fue Fondazioni, trattando di quello caco, del quale e lla s'informò e foddisfece interamente, e così

l'andarò raccontando con le fue medesime parole.

Terefa di Layz era figliuola di padri nobili, li quali per non effere così potenti, come la nobiltà loro richiedeva, risedevano in un popolo piccolo chiamato Tordiglios, lontano due leghe dalla Terra d'Alva. Fù gran serva di Dio, e molto pia, il che li su pronosticato in sin dal fuo nascimento, perche subito nata cagionò gran sentimento in casa de'fuoi padri: li quali essendo carichi di figliuole, e desiderando grandemente un maschio, che conservasse il lor nome, e la loro casa. fecero di lei tanto poco conto, che se bene la battezzarono subito. in ogni modo in capo a tre di del fuo natale la lasciarono sola, ed in abbandono dalla mattina infin'alla fera, fenza ricordarfi d'aver figliuola. fe non come fe non fosse loro. La fera venne una donna, che aveva cura dilei, la qual'era stata in sin'all'ora fuora dicasa, e sapendo il poco pensiero, che se n'era avuto, se n'andò correndo a vedere se era morta, eseco altre persone, ch' erano venute a visitare la Madre, e surono testimoni diquello, che ora dirò: e pigliando in braccio la bambina li disse con gran sentimento: Come figliuola mia non siete voi Cristiana? quasi lamentandoli della crudeltà, che seco avevano usato; La bambina alzò la testa, e disse: Si sono: e non parlò mai più parola fin'al tempo, nel quale fogliono gli altri cominciare a parlare. Tutti quelli, che l'udirono, rimafero stupefatti, e la Madre tenendo ciò per presagio di qualche gran bene della figliuola, cominciò dall'ora a volerle bene, ed accarezzarla, e diceva molte volte, che averebbe voluto vivere tanto, che avesse veduto quello, che Iddio voleva fare di questa bambina.

Venuto il tempo, che volevano maritarla, non averebbe ella voluto, pigliare fiato, nel li paffava nel peniiero d'effere maritata: ma in fapendo, che la chiedeva France(o Velazquez, fervitore di D. Ferdinando Duca d'Alva, da lì avanti fubito fi determinò di maritarfi feco, fenza mai averlo veduto in vita fua, e forfe fenza fapere di ciò altra ragione, fe non perche era così mossa da Dio: il quale aveva ordinato, che per tal via si facesse quello Monastero. Dopo avere quelli consorti abiato qualche tempo in Alva, per cetti rispetti risologico d'andarfene ad

abita-

abitare in Salamanca, dove vissero in servizio di Dio, ricchi, e contenti, fentendo folo pena di non aver figliuoli. Terefa gli domandava a Dio con grande istanza, e faceva molre divozioni desiderando solo averne, come ella diceva, perche vi restasse venendo ella a morre, chi da parte sua, e come in suo luogo lodasse Iddio N.S ne mai in desiderarli ebbe altra mira. Avendo adunque paffati molti anni , tormentata da questa ansietà, raccomandò il negozio al glorioso Apostolo Sant' Andrea, il quale li fu detto, che era particolare avvocato per quello, che ella defiderava: e dopo aver fatto molte divoz oni a quello Santo. per le sue intercessioni l'elaudi il Signore, per ottenere quello, che ella tanto pretendeva, che era aver generazione, che dopo la fua morte lodasse continuamente Iddio, se bene non per li mezzi, nè come ella pensava, che era con avere figliuoli carnali: perche si fece quetto Monastero di Monache, come appresso vedremo, dove sono state, e sono tante serve ni Dio, occupate giorno, e notte in orazione, vigilie, e divine laudi. Stando ella adunque una notte nel letto, udì una voce, che le disse: Non volere aver figliuoli, perche ti dannerai. Rimase molto turbata, e paurofa di questa voce : ma non per questo diffidata di ottenere quello, che chiedeva, parendole, che co'l fine, che ella aveva non doveva temere di dannarfi; e così profeguiva le fue divozioni, fenza flancarli, e follecitava il B. Apoltolo con la medetima diligenza di prima.

Accadde poscia, che itando una volta con questo medesimo desiderio, e follecitudine, ebbe una vitione, fenza che ella potesse risolverii, fe quando l'ebbe stava svegliata, ò dormiva; ma si conobbe nel successo, che fu di Dio. Parevale di stare in una casa, nel cortile della quale fotto il corridore era un pozzo, e vidde insieme vicino a quel luogo un prato molto verde, sparso di candidi fiori di tanta bellezza, quanta non aveva già mai veduto, nè fapeva immaginarsi: Vicino al pozzo vidde il medefimo Apostolo Sant'Andrea di molto bella, e venerabile presenza, la cui vista dava gran ricreazione, e li disse; Altri figliuoli sono questi di quelli, che tu vuoi: intendendo di que' fiori bianchi, e belli, che aveva veduto. Cagionò tali effetti in lei quella visione, che subito se li passò del tutto il deliderio di figliuoli, come se non l'avesse mai avuto: e chiaramente intese essere volontà di N.S. che sacesse un Monastero, senza avere ella avuto mai tal pensiero; ma tutto questo se li diede ad intendere in quella visione: la quale fece tale operazione in lei, che cangiando il fuo studio in altro migliore, da l'avanti cominciò a trattare d'altri figliuoli, pensando giorno, e notte come potesse sare ad escguire quanto il Signore gl'aveva comandato. Trattonne co'l marito, il quale essendo simile a lei nella bontà, e pietà, se ne contentò, ma non già del disegno, che aveva di farlo in Tordillos, che era la villa, dove era nata. Stando ambedue in questa determinazione, la Duchessa d'Alva, Donna Maria Enriquez mandò a chiamare Francesco, per farlo computista del Duca Don Fernando suo marito. Accettò egli l'utficio di buona voglia, e comprò fubito cafa in Alva, e mandò a torre Te refa di Lavz, che stava in Salamanca; la quale andò con molto suo

difguílo, ma maggiore cominciò a mostratlo, quando vidde la casa, che tuo marito aveva comprata; perche se bene era in buon sitto, ed era molto capace, e grande, l'edificio però, che era fabricato, esarto, era molto ben poco. Dormi la notte, che arrivò, con quella pena, ma matrina entrando nel corrile, vidde un corridore, e sotro di lui un pozzo, e subito si ricordò, che quel pozzo era l'istesto, che aveva veduto nella visione, che abbiamo riferito: e resto-marvigilara, confiderando, come senza faperlo il marito aveva comprata quella casa, che a lei tanto avani era sitta mossirata, e rimanendo tutta turbata, veggendo che con la visione corrispondeva il fatto, si risols fubito di fare in quel si no il Monastero, e di vivere da quel punto con molto gusto in Al-va Compratono a quello effetto altre case vicine a quella, accioche vi fosse sono a quello effetto altre case vicine a quella, accioche vi fosse sono a quello effetto con che pretendevano.

Andava Terefa di Layz con molto fludio penfando, che Ordine doveffe eleggere, perche delidiquava, che le Monache fosfero poche, e molto rilitrette, e di grande efempio, e spirito. Lo communicò con due Religiofignavi didiverio fordini, e da mibidue s'accordarono in dire, che faria flaro meglio impiegarlo in altre opere pie, che in fare ora Monatte; id in movo : maffimamente, che farebbe molto difficile trova-Monache di tanta perfezione, com ella le dipingeva: Le propofero alcune altre rasgioni, al parereloro, apparenti, e buone: per le quali ella, e suo marito si trifosfero di mutare intenzione, perche il Demonio si intrametteva, e cemeva grandemente di veder quivi un Monasfero tale.

quale eglino defideravano.

Onde parve bene a tutti due di ammogliare un Nipote di Teresa con una Nipote del marito, e dar loro la maggior parte delle loro.

fustanze, ed il resto impiegarlo in far bene per l'anime loro.

Ma avendo Noftro Signote ordinato altra cofa, fervì a poco la loro determinazione, perche in termine di quindeci giorni venne un male cosi gagliardo al Nipote, che in breve tempo fe ne pafsò a miglior vita, e gurbo i loro intenti. Alla donna cadde fubito in penfigero, che la caufa di quella morte era flata il mancamento di coflanza, che avuto aveva nel dio primo propofito, e il dava gran timore, ricordando fi di quello, ch'era avvenuto a Giona Profeta, pernon voler obbedire a Dio. Determino di adquel giorno di non laficiare di fai il Monaftero per cofa venuna, e l'illefio fece il marito, fe bene non fapevano come metereto in efecuzione, perche a lei pareva, che Iddio i poneffe nel cuore di procurare Monache riftrette, gente d'orazione, e di fpirito: e quando lo communicava a qualch'uno, e gli rapprefentava quali voleva, che foffero le Monache del fuo Monaftero, fi ridevano di lei, parendoli, che non fofe tempo di cercare Monache cosi raffinate, com'ella le chiedeva.

Ma quello, che più ditutti la (confortava, era un Padre di San France(co fuo Confesiore, uomo di prudenza, e dottrina; ma permeti Signore, che egli li portasse la buona nuova di quello, che egli prima aveva renuto per impossibile: perche andando suora di quel popolo, che be uotizia de 'Monasterj, che sondava la Santa Madre, ed informando in

moho

molto in particolare del modo, e forma di vita: trovò compito quanto i fondatori defideravano. Tornando poi ad Alva molto contento, diede loro nuova di quanto aveva faputo, e diffeli, che il mezzo, che ci era, perche ciò fiaceffe in breve, e ra ferivere alla Madre Terefa di Gea, che che avia in Avila: il tiche e fii fectoro, come nel principio del capito-

lo cominciammo a dire.

Due volte fu la Santa Madre ad Alva per questo affare, e passarono frà loro molte dimande, e risposte, perche venisse ad effettuarsi il Monaftero: imperoche li fondatori non davano tutto il necessario per la fabbrica, e sostentamento delle Religiose, e la Santa (come avveduta, e prudente ) era sempre d'opinione, che ò li suoi Monasteri fossero senza entrate, ovvero quelli, che fondava in popoli piccioli, avessero la necessaria, senza che avessero dependenza da padroni, parenti, nè da altre persone. In fine assegnarono l'entrata, che pareva fufficiente, e così fenza alcuna contradizione si fondò in Alva il Monastero della Nunciata, che così volsero, che si chiamasse, li fondatori, a'venticinque di Gennajo l'Anno mille cinquecento fettant'uno, il giorno della Conversione di San Paolo Apostolo, e si fondò nelle loro case medefime. Così s'adempì la visione di Teresa didayz, e quello, che Sant'Andrea li diffe: e conobbe in progresso di tempo, che quello era il prato, dove avevano da nascere quei bianchi, ed odoriferi fiori, come già per misericordia di Dio si veggono cresciuti di molto soave odore. Fece Priora Giovanna dello Spirito Santo, e Sottopriora Maria del Sagramento: e nel termine di pochi anni si ricevettero molte Monache di molte qualità : fra le quali furono Donna Beatrice di Toledo . forella del Duca d'Alva, Don Antonio Alvarez di Toledo, che ora fi chiama Beatrice del Sagramento, ed è Priora del Convento di Salamanca, ed una Nipote della S. Madre, figlinola di fua forella Donna Giovanna Ahumada, la quale (come avanti scriveremo) venne alla Religione per mezzo dell'orazioni della fua fanta Zia, ed ora è Priora in Ocagna, e chiamasi Beatrice di Gesù.

Dopo morta la S. Madre s'ammalò gravemente Terefa di Layz fondatrice, e flando con qualche miglioramento, e fenza penúero di morirfi, gl' apparve la S. Madre Terefa di Gesà con la fua cappa bianca, com lella l'aveva conoficiuta, e trattato con lei, e li fece cenno chiamandola, cheveniffe feco, dal quale l'inferna intefe, che í moriva, e che la S. Madre la chiamava, per andare a godere la gloria, che le fue buone opere avevano meritato, che quello è il premio che dà il N. S. e li

fuoi Santi a chi così s'impiega nel fuo fanto fervizio.

Come la Santa Madre fù eletta per Priora del Monastero dell'Incarnazione di Avila, e di altre cose notabili, che succedettero in questo Monastero, Cap, XXIV.

Omposta la fondazione d'Alva, andossene la Santa Madre al Convento di Medina del Campo per accordare alcune gran differenze, che

che vi erano, per conto d'una Novizia, frà le Monache, ed i parenti di lei, li quali, fenza ragione, erano favoriti dal P. Provinciale de' Carmelitani Calzati, e la Santa, parendoli, che avessero il torto, era loro contraria. E così per non aver in ciò dato gusto al Provinciale, come per non aver fatto Priora una Monaca, che egli pretendeva, che fosse, sdegnato, e risentito gravemente di questo fatto, fece un precetto forto pena di scommunica alla S. Madre, che se ne uscissero di Medina ella, e la Priora, che aveva eletto, dentro a quel medeumo giorno. E se bene era già tardi, quando li notificò questo precetto, ed il tempo importuno, e rigorofo, per esser vicino al Natale, le sue infermità tante, e tanto gravi, ed il fentimento, e lagrime delle Monache grandissime; e se bene elleno si offerivano diplacare il Provinciale, ella rifolse di uscire subito, e fare l'obbedienza, senza replicare, nè discrepare un punto. Fece il Provinciale Priora la Monaca, che pretendeva, che si chiamava Donna Teresa di Chesada, la quale era Monaca della Mitigazione, e la Santa si parti per Avila con la Madre Agnesa di Gesù, che era la Priora, la quale era stata prima eletta in Medina del Campo, patendo gran dolori, e freddo per le strade.

Octorie poi in quetto tempo, che il Santo Pomefice Pio V. col granzlo, che avvea della glori ad Dio, e dell'aumento delle facre Religioni, determinò di nominare Vilitatori, per maggior Riforma d'aligina, funominato il P. F. Pietro Fernandez dell' Ordine di S. Domenico, Umon Apollolico, e di molta prudenza, edotrrina: il quale eferciando l'ufficio, e vilitando la fua Provincia, arrivò ad Avila con gran defiderio di conofecre la Madre Terela di Gesti, di cui aveva udito raccontare gran cofe dal P. Maeftro Bagnes, e da altri Maeftri, e perfone gravi del mo Ordine, ma fempre ne flava poco foddisfatro, udendo cofe tanto firaordinarie, econ gran trimore, e fofpetto della fua fantià a, e delle coie, che di lei dicevano, temendo, come prudente, e deferto, le affui-

zie, e gl'inganni del Demonio, che in simili casi sogliono intervenire. Visitò, e parlò alla Santa Madre, che era Priora all'ora nel Monastero, fondato da lei in Avila: ed ella, come a Prelato gli diede conto della sua vita e spirito, e di tutto il corso delle sue fondazioni : ed egli restò tanto foddisfatto della sua fantità, quanto prima n'era dubbioso: onde poscia diceva, che Teresa di Gesù era gran donna, e che aveva mostrato al mondo, come era possibile, che vivessero donne osservando la perfezione Evangelica. E parendogli, che in Avila non fosse molto bifogno di lei, frà pochi giorni la mandò al Monastero di Medina del Campo, donde l'aveva cacciara il Provinciale, eleggendola quivi per Priora col volere delle medesime Religiose : perche la Priora, la quale vi era avanti, aveva lasciato l'officio, e l'abito delle Scalze, e tornatasene all'Incarnazione: onde era molto necessaria la presenza della Santa Macire in quella cafa. Venne subito a Medina, e con inciò a governare le fue Monache, il P. Visitatore eziandio si parti per Medina, frà due. o tre mesi tornò ad Avila a visitare il Monattero dell'Incarnazione : e quello.

quello, che dalla viíta a ríultò, fu sperimentare la gran necessirà, che aveva quel Monastero di chi lo proteggessire, così nel temporale, come nello spirituale, perche in tutto andava in rovina. La caula era, che al. Monache non davano il necessario soldentamento, ne avevano di che darlo; ed elleno erano già risolute di domandare licenza a superiori per andarfene a catà de l'oto parenti, che le soltentassiro, che per effere tanta la necessirà, ed il numero delle Religiose tanto grande, che passavano tranta, era molto la speta. E di qui nateva l'estrevi molta occasione, perche si mancasse nel ritiramento, e nelle altre osservit usotava casione, perche si mancasse nel ritiramento, e nelle altre osservit sustanziali della Religione, e ne seguissero altri dannali, che suo lo cagionare nelle comunità il mancamento del temporale. Parve al Vistratore, che nestina persona si potesse strovare, la quale con tanta soddisfazione provvedesse al rimedio di cutte quelte necessità, e riempisse quel vano, come la s. Madre Terefa di Gesù.

Onde consultandolo prima con Definitori del Capitolo de'Padri del Carmine Calzati, co'l loro voto, e con l'autorità, che egli aveva, fece la S. Madre Priora del Monastero dell'Incarnazione, accioche con la presenza, ed esempio suo, ed iniseme con la sua gran prudenza, e

spirito rimediasse a quella casa.

Senti molto la S. Madre questa elezione, così per la gran quiete, e ripofo, che ella aveva ne fuoi Monasteri di Scalze, come per la gran necessità, che tutti avevano di lei : perche non solo dependevano tutti da fuoi configli, e lettere, ma anche bene spesso esclamavano per la presenza sua. e massime in tempo di contradizioni. Nè minor pena le dava l'amore, che portava alle sue Monache, le quali avendo conosciuto tal madre, dovevano restar orfane, e sconsolate. A tutto questo s'aggiungeva la gran repugnanza, che la S. Madre aveva a gl'offici, e prelature, massime dove aveva da moderare tante condizioni, e dove pareva, che li costumi fossero alquanto trasandati, e stessero già quasi corrotte tutte le buoni leggi, che a suo tempo s'osservavano. Questi timori la trattenevano, nonavendo ardire di esporsi a si evidente pericolo, in sin'a che Nostro Signore come quello, che aveva messo le mani in quello negozio. non dichiarò la sua volontà, e levò le difficoltà, e timori, com'ella l'ha scritto nella sua vita con queste parole. Stando io un giorno dopo l'ottava della Visitazione, raccomandando a Dio un mio Fratello in un Romitorio del Monte Carmelo, dissi al Signore: non sò in quanto a me, perche questo mio Fratello slà in luogo, ove corre pericolo della salute sua, se io vedessi, Signore, un vo-Aro fratello in tal pericolo, che farei per liberarlo? Pareva a me, che non averei lasciato di sare qualsi voglia cosa a me possibile. Mi rispose il Signore: O Figliuola, Figliuola: Fratelli miei sono queste dell' Incarnazione, e tu ti trattieni. Or piglia animo, e mira, che lo voglio io, e non è tanto difficile, quanto ti pare: per dove tu pensi, che quest'altre case perderanno, per di quivi guadagneranno l'una, e l'altre. Non resissere, che grande è il mio posere.

Queste parole dettele dal Signore spianarono tutte le disficoltà, che il gogozio secoreava: ecosì obbed senza replica a quanto il Visitatore il comandava, determinandosi di morire, e crepare più tollo, che di ri-

tirarli

sirarí da quello, che intendeva effere volontà di Dio. E perche il Vifatatore nelle fue viitre aveva fatto un decreto, che qualinque Monaca della Regola mitigata voleffe reflare nel Monaftero delle Scalze publicamente rinunziafie a privilegi, e dalle efenzioni della mitigazione : fe bene la Madre in fin da principio aveva fatto quefta rinunzia, avendo perciò un Breve del Cardinale Affandro Crivello Legato Apofibilco, dato in Madrid a '21. di Agolfo del 1564. ad aveva eziandio fatta elpreffa profeffione della primitiva Regola; in ogni modo per doddisfare di nuovo al comandamento del Vifitatore, ed a fin che non la firingeffero, effendo Priora, a conformarfi con l'obbedienza della mitigazione, fece di nuovo quefta rinunzia in mano del P. Frà Pietro Fernandez, ed innanzi a molti, e gravi reflimonj con le parole, e con lo filte feguente.

Dico lo Terefa di Gesì Monaca di N. Doma del Carmine, professi dell'Instruzzione di Avula, e de ora di prefente in S. Gieffo di Artisle, dove si offerva la Regola primitiva, I a quale impie ad ora do offervata qui con letera del nofto Revereddifino Padre Frá Govarmi Bastilla Ressi, che me la dicde ambre con questo, che quanimagne mi commadisfreo li Prelati, che tornatifi all'Instruzzione, quivi disformossi post avvolonta mia è di offervaria in televativa de vita mae e coi prometto, e rimurzio a tutti il Brevi, che abbino conceduri la Pomessi per la muitgazione di detta primitiva Regola, e col favore di N. penso, e prometto offervaria infin alla morte. E perche così è la verità, mi sono correvo di pien mano, a l'a si, di Luglio 1573.

Teresa di Gesù Carmelitana.

L'Elezione della Priora farta dal Vifitatore in persona della S. Madde, cagionò nelle Monache dell'Incamazione grande Inquieudine, e sollevamanto, così per effere stata fatta senza iloro voti, come perche li pareva, che le dovessie molto ristringere, come quelle dis Giossifo, vita, che esse non avexano professo, ne pensiavano d'ammetere: e così deliberarono di non riceversa per Superiora, e di sare in questo caso rutta la resistenza, che alle lot forze susse permessi e per meglio conseguire l'intento loro, avevano convocati in lor savore molti Cavalieri della Cirtà d'Avila.

Nefuna diquelte cofe era occulta alla Santa, nè dell'altre, che fucettette olpo: ma come che andaferiolinat dipatrie, e fiperava (come il Signore gl'aveva detro) di vedere il frutto de'fuoi travagli; consadata in Dio, e nella obbedieraz, intanimofii viri Intente ad afalire l'imprefa. Andoisene al Monaftero, dove flavano afpetrandola più con animo di ingiuriaria, che di obbediria; onde temendo di ciò il Vitira core, accioche dalle Monante folse ricevuta come conveniva, ordinò, che andafsero in compagnia di lei il P. Provinciale dell'Ordine, ed un'altro fiuo compagno, e così fu fatto.

Arrivarono al Monastero dell' Incarnazione, ed il Provinciale ragunò il Capitolo nel Coro da basso del Convento, dove lesse loro la Parente dell'ele-

dell'elezione fatta nella Madre Terefa di Gesù dal Vlifitatore, e Defini, rorio del fuo Capirolo. S'alzarono all' pora molte, e con foverchio ardire non folo non volevano obbedire alla Patente, ma dicevano parole contro Is. S. Madre molto gravi, e forrefi. Ma le più raccolte, e divore del Convento (che per all'ora etano la minor parte) prefero fubito la Croe, per riceverla, edi IP. Provinciale, che erail P. Frar'angelo disalazar, e fuo Compagno la mefsero dentro per forza, relifiendo l'altre. Si Levò un rumore, ed un follevamento come fi può prefumere da gente così appalfionata. Alcune cantavano il Te Deum landamus. Altre maledicevano la Priora, e chi l'aveva mandata.

Il Provinciale nera alterativesa malatas. Madre, mentrequesto seguiva, se nestava inginocchio mi inanazi al Santissimo Sagrameno: e rizzarasi di mentre in provincia del mentre del mentre

Quefto er a il ricevimento, che facevano le Monache alla nuova Priora in averebbe terminato qui, fe il Signore non avefse rimeditore perche fi unitono firettamente infieme alcune delle più proterve, ed oditiana en el 1000 parere, per romperficon lei alla prima occasione. Mostrò qui la S. Madre la fua fingolar prudenza, e spirito, perche confecno quanto avvelenati folsero i cuori, determino di guadagnare la loro volontà con amorevolezze, e piacevolezze. E mostrò quefta anmirabile prudenza nel primo Capitolo, che celebrò, dove tutte le Monache afpetravano, che dovesse stodrare la spada, e cominciarea ragliar bracci, e gambe, e troncare abili.

diffimulare quella, che il Signore aveva posto nelle sue mani.

loro volontà con amorevolezze, e piacevolezze. E mosfrò questa anmirabile prudenza nel primo Capitolo, che ciclebrò, dove tutte le Monache aspertavano, che dovesse stodrare la spada, e cominciarea ragliar bracci, e gambe, e troncare abiti, ò almeno a cavar molto singue, e levaril la libertà, di cui elle godevano con tanto gusto. Onde molte entrarono congiurate, per resistere a suoi comandamenti con parole, ed anco, le solse stato necessario, con metterie mano. Ma la S. Madre, che come favio, ed esperto Medico, intendeva bene quando era tempo di carezze, equando di purga, usò questo divino artiscio: pose nella sedia Prionale (che era dove ella si doveva sedere per soprastare nel Capitolo) na molto bella immagine di N. Donna, fatta di foclura, e le misse le chiavi del Convento in mano, dando ad intendere, che essa sone ra nulla, e che la Santissima Vergine, di cui era questa Religione, e casa era la vera Priora, che l'aveva da governare, ed ella si sederte a suoi piedi, per fare di lì il Capitolo.

Quando entravano le Monache, ed alzavano gl'occhi alla fedia della Priora, e vedevano in essa quella così gran novità, cominciavano a temere, ed a raffrenare con queflo i loro pensieri, ed a molte di loro trenavano le carrii, come molte volte poi raccontarono. Sedutes ile Monache in Capitolo, aspertando, che le parole della Santa Madre dovesfero essere sulgori, e saette, che mettessero loro turbazione, e timo-

re, ella non li disse altro, che le seguenti parole:

Signore Madri, e sorelle mie, N. S. m'ba mandato a questa casa, per fare questo officio, al che io perfavo tanto poco, quanto sono lontana dal meritarlo. M'ba dato gran pena questa elezione, si per avermi posta a cosa, ebe io non saprò fare, come perche sia stata tolta alle carità vostre la facoltà, che avevano di fare le loro elezioni, e li fia flata data Priora contra il vostro volere, e gusto: e Priora tale, che farebbe affai, se sapesse apprendere dalla minore, che qui sia, il mo'to buono, che ba. Vengo solo per servirvi, e carezzarvi in tutto quello . che potrò, ed in questo spero, che mi debbia ajutar molto il Signore, che nel resto ogn'uno mi può insegnare, e riformare. Per santo veggano, Signore mie, quello, che io posso fare per ciascuna, che quando bisognasse dare il sangue, e la vita, lo sarò molto volomieri: sono figliuola di quessa casa, e sorella di sutte le carità vostre: e della maggior parte conosco la natura, e la necessità; non ci è occasione, che le carità vostre si alienino da chi è tanto loro propria. Non temano del mio governo, perche je bene infin' a qui bo vissuto, e governato trà le Scalze. sò bene per la bontà del Signore, come s'banno da governare quelle, che non sono tali. Il mio desiderio è, che serviamo tutte al Signore con soavità, che questo poco, che ci comandavo la nostra Regola, e Costituzioni, lo facciamo per amore di quel Signore, cui tanto dobbiamo. Ben conosco, che la nostra debelezza è grande: ma già che quì non arriviamo con l'opere, arriviamoci con li defideri: che il Signore è misericordioso, e farà, che a poco a peco l'opere agquaglino l'intenziore, ed il defiderio.

Con questo ragionamento, e con la divozione, e vista della immagine (che aveva loro fatto grande impressione quello spettacolo) rimasero tutte intenerite, e tanto foggette, che fubito proftrarono il cuore, (dove eran così rubelle) al servizio di Dio, ed all'obbedienza della loro Prelata, deliberandos, ed offerendos a qualsivoglia Riforma, che la Santa Madre ordinasse: perche vedevano, e provavano con esperienza da una parte la fua gran fantità, e dall'altra il grande amore, che con parole, ed opere li mostrava, e come poneva tutto il suo studio, ed esfercizio in cercare danari per carezzarle. Il Signore cominciò fubito a provedere con larga mano a quella casa: perche dall'ora in quà non mancò mai alle Monache la loro porzione con maggiore abbondanza, che mai: E come Iddio benedisse la casa, e la robba di Laban, dopo che vi entrò Giacob, così pareva, che nel temporale, e nello spirituale avesse mandato la benedizione a quel Monastero, dopo esservi entrata la Santa. Adalcune dava il velo, ad altre la tonica, el'abito, e foccorreva universalmente alle necessità di tutte, senza mostrare amicizia particolare con veruna. S'efercitava in fare le feste de' Santi loro devoti, ed in darli fante, ed oneste ricreazioni. Cresceva con questo l'amore di tutte verso di lei, convertendosi la malagevolezza, e disgusto, che prima avevano mostrato in uno sviscerato amore, e riverenza: guada-

gnò in breve le volontà loro, ed appresso usò molti mezzi, per guadagnar l'anime : perche mise alla Porteria , Sacristia , ed in altri uffici persone confidenti, e cominciò a tor le visite, conversazioni, edaltre corrispondenze, che sono il veleno de' Monasterj. Le Monache, che a poco a poco si andavano affezionando alla virtù, ed alla familiarità di Dio, al che la S. Madre le andava introducendo, si scordavano insieme di quello, in che prima avevano collocato il loro contento : le vifite non necessarie s'andavano licenziando, e dimenticando col notabil valore, che in quelto mostrò la S. Madre, opponendosi a molta gente principale, le quali tentando la mutazione, e l'esemplare ritiramento delle Religiose, volevano sturbarlo.

Or' avendo la S. Madre ben fortificata la Casa per di fuora, e serrato le porte, ed i parlatori, per donde ordinariamente entrano i ladri. che rubano le anime, e la quiete delle povere Religiole: concluse, per rimediare più fondatamente all' interno, e più fecreto dell'anima, che veniffero, all'Incarnazione Confessori Scalzi della nuova Riforma. che già s'era fondata : perche alcune desiderando cominciare nuova vita. volevano fare confessioni generali, e stavano con grande ansia di aver persone, le quali li trattassero di spirito, e d'orazione. La Santa domandò al Visitatore due Religiosi Scalzi per Confessori del suo Convento: ed egli nominò il Padre F. Giovanni della Croce, ed un'altro Padre chiamato Fra Germano, tutti due di singolar virtù, e Re-

ligione .

Con questi mezzi, e principalmente con le sue orazioni, aveva la S. Madre così riformato il suo Monastero, come se fosse stato di Scalze, che quasi non erano in altro differenti, che nel vestire, e calzare: perche vi era gran penitenza, ed orazione: S'esercitavano nella mortificazione Interna, ed esterna; vivevano con gran purità, e ritiramento: erano tanto mutate in tutto, che non folo parevano altre. ma erano. Fù tale questa semenza, che per mezzo della S. Madre nostro Signore piantò in quella casa, che non solo la rinovò, e riformò per all'ora, ma infin'ad oggi vi dura molta parte di quello fpiriro, e religione, che ella vi lasciò fondato: e restarono le Monache ranto affezionate al trattamento, e conversazione di lei, tanto appagate della fua prudenza, tanto foddisfatte della fua fantità, che avendo ella fornito il fuo officio, tornando elleno a fare elezione, con gran conformità, e gusto di tutte l'elessero Priora : e non volendo li Superiori confermare quest'elezione, (che all'ora era il Provinciale del panno) fu tanta l'inffanza, che fecero per riaverla in casa loro, che eccedette di gran lunga la contradizione, che prima avevano fatto, perche non vi entrafie: Imperocche litigarono co' Superiori, e feguitarono la lite infino a metterla nel Configlio Reale, e molte di loro in così giufta domanda tiettero prigioni, e mal trattate dal Provinciale: ma finalmente avendo già il Signore confeguito quanto pretendeva in quella cafa, e riferbando la S. Madre per rinovare, e fantificare molte altre, non permesse, che li desiderii delle Monache si eseguissero. Per

## 226 Libro Secondo della Vita

Per la grand'affezione, che le Monache avevano posto alla Santa, e per la molta stima, che facevano della sua Santità, già che non potettero averla per Priora in casa loro, risolsero molte di seguitarla, chi per ajutarla ne'suoi Monasterj, e chi per vestirsi dell'abito, e prosesfione della Regola Primitiva. Furono frà tutte le Monache, che uscirono dall'Incarnazione dal principio, che si cominciò la Riforma. ventidue: le quali furono le quattro prime, Anna degli Angeli, Maria Isabella, Anna di San Giovanni, Isabella di San Paolo: Maria della Maddalena, Maria Suarez, Donna Agnesa di Cepada, Donna Anna di Tapia, Maria Vela, Donna Beatrice Suarez, Donna Giovanna Yera, Giuliana della Maddalena, Isabella di Gesù, Anna di S. Giovanni, Donna Terefa di Chefada, Ifabella Lopez, Ifabella di S. Gioseffo, Donna Caterina Yera, Geronima di Sant' Agostino, Donna Isabella Arias, Donna Antonia dell' Aquila, Donna Maria di Cepada. Di queste alcune per loro infermità tornarono all' Incarnazione, ma le più perseverarono con gran frutto loro, e della Religione, e ne vivono ancora alcune.

Nel principio, che la S. Madre venne all'Incarnazione, dopo aver fatto il primo Capitolo, chando pregando il Signore per l'aumento fipirituale di quella cafa, vidde la B. Vergine nostra Signora, la quale la confolò, c. le diede foranza di quello, che domandava, come si dice nell'Addizioni alla vita della Santa Madre, con queste parole: La vigilia di Smo Stoligimo, il primo amo che lo vemi all'Incarnazione ad si, fere Prima , cominciansio) la Satve Regina, vicidi mella sciale Primate, dove è posta la Vergine Nostra Doma, adsenser con gran motinuine di Angilia filegia glorio a Madre di Dio, e pori quivi: parcument di vedere sopra le covon della sciale, e sopra il paragetto moli Angeli, amorche mo in forma corponele, perche era vispone intellettuale. Scietti coi tutta la Salve, è dissemi: Bon facessi a por qui quessa minelituale i. Scietti coi vita la Salve, è dissemi: Bon facessi a por qui quessa minelituale s. Scietti coi vita la Salve, è dissemi: Bon facessi a por qui quessa monte monte in vivocreò prefente allo di, che si daramo ai min sigluodo, e gillet experse este el Ed in altro luo go disse: L'Ottava dello Sprino Santo mi fece si Signore una grazia, e mi adete sperange, che questi ca qui arben misconi si Signore una grazia, e mi adete sperange, che questi ca si Signore una grazia, e mi adete sperange, che questi ca si Signore una grazia, e mi adete sperange, che questi cal si Signore si suveva dato, come chiaramente può vedersi da quel che si niqui abbiamo scritori.

Essendo Priora dell'Incarnazione, per ordine di N. S. sondò il Monastero di San Giosessi del Caronine di Segovia, e di due visiom molto particolari, che quivi ebbe. Can. XXV.

Tette la S. Madre nel Monaftero dell' Incarnazione, fenza uficine mai, due ami attendendo alla Riórma delle fue Monache, da la governo di tutti li fuoi Monafteri di Scalzi, e Scalze, che aveva fondato: perche di lì, come un airro San Paolo dalle carceri, fovveniva alle necceffità, ed al comento delle fue figliuole: ed offerendofere, (come di fopra cominciammo a dire) una molto grande del Convento di Salamanca, intorno alla mutazione, che volevano fare del fito, dove ve fita-

ve flavano, ricercarono le Monache il Padre Vifitatore, che all' ora quivi fi ritrovava, a dari licenza alla Santa Madre di venire a Salamanca, perche effendo ella prefente pareva loro, e così era vero, che fubito fi agevolerebbono le difficoltà. Il Vifitatore condefecfe alle loro prephiere, e la Santa tomò a Salamanca, come le fue Monache, e la neceffita richiedevano. Stando quivi un giorno in orazione, il comando il Signore, che andaffe a fondare in Segova: cosa al pater fuo impofibile: perche ella fondaffe per all'ora più Conventi, ma che affifeffe al governo di quel Monaftero dell' Incarnazione, dove ti fperimentava, e raccoglieva così gran frutto. Stando ella in ciò penfando, li diffe il Signore, che lo diceffe al Vifitatore, che egili o farebbe.

Si ritrovava in quel tempo il P. Visitatore in Salamanca, e subito la S. Madre gli scriffe una poliza, dicendogli, che già sapeva, che ella aveva comandamento dal fuo Generale di fondar in qualfivoglia luogo, che per ciò fare, avesse avuto comodità, e che di presente l'aveva in Segovia, perche il Vescovo, e la Città avevano perciò prestato il consenso; e che gli scriveva questo per discarico della sua coscienza, ma che con quanto egli comandasse, restarebbe sicura, e contenta. Ben si vide, che N.S. Iddio lo voleva, poiche appena il Padre Visitatore vide la poliza, che mutò parere, e diede la licenza, che la Santa Madre chiedeva. Quella della Città di Segovia, e del Vescovo Don Diego de Covarruvias l'aveva imperrara un Cavaliere della medefima Città, chiamato Andrea de Ximena, fratello della Madre Isabella di Gesù, Monaca del medesimo Ordine : la quale diedero con molto gusto, e contento. E perche consentirono così la Città, come il Vescovo con tanta dimostrazione di contento, parve a questo Cavaliere, che bastava. che avessero data la licenza in parole, e così non sece maggior diligenza. La S. Madre prima d'andare a Segovia, fece pigliare a pigione una casa, per fondare, e fatto questo, si parti subito con la febre, e con altre infermità, la più forte delle quali li durò più di trè mesi, ed a queste si aggiungeva un male interno dell' anima fua datoli da nostro Signore: cioè aridità, ed oscurità terribile. Ma non effendovi cofa, la quale bastasse a spaventarla, perche ella lasciasfe di fare quello, che conosceva effere maggior gloria di Dio, parti di Salamanca all'entrare di Marzo del 1573, e menò feco la Madre Isabella di Gesù: passò per Alva, e per Avila, e cavò altre Religiose di questi due Conventi.

Arrivo a Segovia la vigilia del gloriofo S. Giofeffo, ed andò a fmonare in cafa d'una Signora vedova, chiamata Donna Anna de Ximena, che era quella, che li aveva pigliata la cafa a pigione, ed accomodarell altre cofe per la fondazione. Il giorno feguente, che era fetla del gloriofo Patriarra S. Giofeffo, prefe il poffefio con fuo gran contento, per effere flato in giorno di quefto Santo, il quale ella teneva per padre in tutte le fue neceffità. Si diffe la prima Meffa la mattina a buon ora, e fi pode il Santiffuno Sagramento: ed il nome del Monafle-

ro fu S. Giuseppe del Carmine.

P 2 E per-

E perche questa fondazione non fosse senza la sua parte di pena. e travaglio, come era occorso nell'altre; permise il Signore, che se ne offerisse uno alla S. Madre, e ben grande, e su, che il Vescovo, il quale era quello, che aveva dato la licenza, all'ora non era quivi . ed il Vicario, a chi non s'era dato conto del fatto; fubito, che lo feppe, andò la medelima mattina con gran colera al Monastero, procu-rando di sapere chi aveva fatto quell'Altare, e posto il Santissimo Sagramento; le Monache stavano rinferrate, e non rispondevano nulla. Fece subito guastare l'Altare, e staccare tutto quello, che s'era accomodato nella Chiefa, e lasciò un barigello alla porta, perche niuno vi entrasse a dir Messa, e vi mandò un Prete, perche consumasse il Santiffimo Sagramento: e cercava chi aveva derro la prima Meffa per farlo prigione. Alla S. Madre, ed all'altre davano poco fastidio questi rumori, perche effendoli preso il possesso, tenevano per certa la perseveranza. Si messero frà tanto di mezzo alcune persone gravi, e parlarono al Vicario, il quale sapeva che il Vescovo aveva dato la licenza, ma si teneva offeso, che si fosse farto senza darnea lui di nuovo parte: e così fi placò, e diede la fua licenza, che si dicesse Messa, ma non che si po-

nesse il Santissimo Sagramento.

Si trattenne la S. Madre in questa casa mezzo anno, perche come buon Capitano s'offeriva sempre a primi incontri, e travagli, che sono nel principio delle fondazioni: e procurava d'affiftervi infin che foffero fedate le liti, e le borasche, ed accomodate le cose. In questo tempo, che stette quivi, diede ordine, che si disfacesse la fondazione di Pa-strana, la quale su come una traslazione a questa di Segovia; dove giunfero le Monache pocodopo. Prefero fubito l'abito due Signore, madre e figliuola, una chiamara Donna Anna de Ximena, che ora si chiama. Anna di Gesù, e l'altra Donna Maria di Bracamonte, che oggi si chiama Maria dell'Incarnazione, ed al prefente Priora del medelimo Convento di Segovia. Con l'entrata di queste due Signore, e d'altre, che entrarono dopo, e particolarmente della Madre Aguesa di Gesù, che nel fecolo si chiamava Donna Agnesa di Guevara, la quale è stata Priora di quel Convento, si comprò casa, e rimase il Convento molto bene provveduto nel temporale. Con la compra della cafa si accrebbero nuove liti, così col Capitolo, come co' Padri della Mercede, perche era vicina alla cafa loro: egl'uni, egl'altri placò ed accordò la S. Madre, parte con danari, e parte con la fua buona maniera. Passarono alla ca-sa nuova dopo sei mesi, ed in tutto questo tempo patì la S. Madre gran travagli, e contradizioni: ma il tutto foffriva con gran gusto, per averle detto Iddio, che se gli era per fare molto servizio in quella casa. Quello, che più di tutto fentiva di queste liti, era che non li mancavano più, che sette, ò otto giorni per fornire i tre anni dell'ufficio di Prio-7a, ed aveva necessariamente da assistere nell'Incarnazione in quel tempo. Finalmente dispose il Signore le cose in modo, che potè soddisfare in Avila a gli obblighi del fuo ufficio: perche con quelta nuova muazione rimafero conclufi, e quieti quelli di quella fondazione.

Stando

Stando la S. Madre in Segovia ricevette due particolari, e fegnalate grazie da nostro Signore, le quali riferisce nella informazione di Piedranta il Padre Maestro Frà Diego de Yangues, che all'ora si trovò in Segovia, ed era suo Confessore. L'una su, che andandosi a communicare il giorno di Sant' Alberto, Santo del fuo Ordine a' fette d'Agosto del 1573. vide Christo nostro Redentore alla sua man drieta, e Sant' Alberto alla finistra : e dicendoli nostro Signore Gesù Cristo, Ripofati conlui; sparve, e restò la S. Madre col suo Padre Sant' Alberto. raccomandandogli li negozii de' fuoi Conventi degli Scalzi, e delle Scalze: il Santo li diffe certe parole, la sustanza delle quali era, che per il buon successo, ed aumento della nuova Riforma era necessario, che gli Scalzi, e le Scalze si separassero da' Padri della Mirigazione, ed avessero Prelati proprii del suo Ordine istesso della Risorma, e da all'ora la S. Madre ebbe l'occhio a questa separazione, ed andò disponendo le cofe in guifa, che in capo di pochi anni, se bene con molte difficoltà. e travagli, come avanti diremo, vide adempiuto il suo desiderio, e

quello, che Sant' Alberto le aveva profetizzato.

In quest'anno medesimo uscendo ella dal suo Convento di Segovia. il giorno di S. Girolamo, per tornare all'Incarnazione d'Avila, dove era Priora, andò per viaggio a fare orazione alla Cappella del gloriofo S. Domenico del Convento di Santa Croce, dove il Santo stette, e fece gran penitenze. Entrò dentro, accompagnandola il Padre Priore di quel Convento, ed il Padre Maestro Frà Diego Yangues suo Confessore, ed altri Padri, fece quivi orazione: si trattenne quasi per spazio di mezz'ora: quelli, che l'accompagnavano, aspettavano per vedere. che fine aveva così lunga orazione. Quando ebbe orato fi licenziaro. no da lei il Priore, e gl'altri Religiosi, e se gli accostò il P. Maestro Frà Diego Yangues, come più familiare, e Confessore suo, e li vide il volto tutto infocato, e pieno di lagrime, e molto allegro : e li domando, che cofa avesse avuto, perche tanto li aveva fatti aspettare: ella gli rispose, che subito che entrò, e si pose inginocchioni, gl'era apparso S. Domenico con molto splendore, e gloria, e frà le altre grazie, e favori, che gl'aveva fatto, gl'aveva dato la fede, e la parola di favorirla, ed ajutarla nelle cose spettanti alla nuova Riforma degli Scalzi, e delle Scalze, come poscia vide effettuato: perche ne principi di questa Religione, così la separazione, come tutte l'altre cose gravi, e d'importanza, furono fatte per mezzo de Padri del fuo Ordine, e col fuo ajuto, e favore.

Non termino la grazia, e cortefia, che S. Domenico fece alla Santa in quella medetima Cappella, perche paffata un'ora, flandofi ella confediando col Padre Mactitro Yangues, gli diffe che quello benedetto Sagto la flava accompagnando a mano manca, come prima, e voltandofi la Santa a far riverenza a N. S. le diffe: Goditi el mio amico; e con quello fparve, rimanendo in compagnia fua S. Domenico. Finita la Meffa i diffe il Confediore, che fe volvea godere di quella Cappella, a andafle a fare orazione nella Cappelletta più piccola, dove era

un San Domenico di rilievo: La S. Madre il fece; e dopo effere flate quivi profitata un quarro dora, fi drizzò, e diffe al fuo Confeffore: che
S. Domenico era flato un gran pezzo con lei, che li diffe: Grand' allegrezza è flata per me, che tu fia ventua a quefla Cappella, e tu mo hai perdusto
quivi con fi Demonii, e le grazie grandi, che da Dio vi aveva ricevutonell'orazione: E domandanogli la S. Madre, perbe g'apparius flempre
a mano manca? Rifpofe il Santo: Perbe la mano dritia è dal mio Sigha.
v. Diffe parimente la S. Madre, come tellimonio di vifa, al fuo Confeffore, che quella immagine di rilievo, che era in quella Cappelletta,
erai l'evo ritratto del gloriolo S. Domenico.

Con quelli favori (e ne romò ad Avila, lafciando in Segovia per Priora la Madre [fabella dis. Domenico, e per Sotropriora la Madre [fabella di Gesù. Giunfe, al fuo Monaftero dell'Incarnazione, dove era Priora in tempo, che fu eletra una periona, di cui ella aveva molta foddisfazione: fe bene le Monache, come diffimo di fopra, frecro gran forza in volere eleggere di nuovo lei medefima, ma non lo permife il Provinciale, edellaanche fece refifienza dal canto fuo: ma fu lei fubito eletta per Priora delle Monache di S. Guiteppe, e la riconduffero a

cafa fua con gran contento, e gusto di tutte.

Della fondazione di San Giofeffo in Veas; Soccorre questo glorioso Santo alla Santa per via in un gran pericolo. Narrasi il principio, che chibe questa fondazione, che è molto maraviglioso.

Cao. XXVI.

L A Santa Madre flava contentifima frà le fue Monache di S. Giufeppe d'Avila: ma appena aveva cominciato a ripofare frà di loro, quando da una Terra chiamata Veas, che è alli confini di Andaluzia, ii feriffero due Signore donzelle molto principali di quel luogo, offerendoli tutta la loro facolda, per fare un Monaftero, ele perfone do 
ro, per effer Monache. E perche il Signore fia lodato nelle opere fire, el fi intendano più original mente i principii di quefta tondazione, li quali furono molto notabili, piglierò più da lograno il corfo: efe beme vi è

molto da dire, andarò abbreviando più che farà possibile.

Era nella Terra di Veas un Cavaliere, che fi chiamava Sancio Rodriguez da Sandoval, e la moglie Donna Caterina Rodriguez. Frà gl'alri figliuoli, che nostro Signore li diede, furono due femine. La maggiore fichiamava Donna Caterina Godinez, e la minore Donna Maria di Sandoval, che sono le due Signore, le quali domandavano la fondazione del Monaflero. Aveva la maggiore quatrordici anni, quando il Signore la chiamò, perche lo ferville, che insin'a quest'e rar molto nontana dall' abbandonare i il Mondo, a nazi aveva si grande fiina di sè, che quanto egli ità, il pareva poco, tanta eta l'alterigia de s'uoi penferi. Disperezzava tutti i maritaggi propostili dal Padre, perche nessiuna cosa s'affaceva con la grandezza, che ella aveva di sè conceptus. Standou de una de u

un week Grongle

do una mattina in uno stanzino dietro alla camera, dove dormiva suo Padre, pensando ad un mariraggio, che gl'era proposto, di che suo Padre era contento, ed a lei secondo lo stato, e qualità sua merteva conto, e flava bene, ma non secondo l'alterigia del suo cuore; Diceva frà sè così: Di quanto poco si contenta mio Padre, che abbia un maioratco, e penfo io, che debba cominciare il mio legnaggio m me? Mentre era fitta in questi ragionamenti , ed altri fimili , pose gl'occhi in un Crocififfo, che quivi era, col titolo che ordinariamente fi pone fopra la Croce, cioè Gesù Nazareno Rè de' Giudei, e subito lettolo, il Signore la mutò tutta, e li parve, che soste venuta una gran luce all'anima sua per intendere, e conoscere la verità : come se repentinamente entrasse di mezzo di in una stanza il Sole; e con questa luce mirando il Crocifisfo, che era molto fanguinofo, confiderava quanto mal trattato, ed umiliato fleffe il Creatore del Cielo, e della terra, e quanto era differente la firada, che ella teneva, camminando per quella vanità, e superbia. Rimale con questo in un punto cangiara, e come fatra di puovo. Li diede quivi Iddio un gran conoscimento della sua bassezza, e miseria, con defiderio grandissimo di patire, una profonda umittà, ed odio di sè, intieme con certi accesi desideri di far penitenza de'suoi peccati. Si vidde bene, che veniva da Dio questa murazione: prima per l'opere, che avanti diremo; fecondo perche i primi fcaloni, ne quali Iddio pone l'anime, che vuole per sè, sono il conoscimento, ed abborrimento di sè ttesse, dierro a quali ne segue il mal trattamento del corpo. Stava con questi sentimenti inginocchioni innanzi a quel Critto, disfacendosa in lagrime; e prima di partirsi di lì, promise castità, e povertà, e trovosti in un punto tanto nimica del suo proprio volere, che per stare soggetra ad altri, averia voluto esser menata in terra di Mori.

Non gustava il Demonio di vedere così gran principi in una tenera donzella, che fogliono per lui esfere pronottichi di grandistimo danno: e così stando ella tutta occupata, e sempre immersa in questi sentimenti, fospiri, e lagrime, prima di finire la sua orazione udi un grandiffimo rumore fopra la stanza, dove orava, e li pareva, che per un cantone della camera fua calaffe tutto quel fracasso, e strepito, dove ella si ritrovava; Ed udiva insieme certi gran rugiti, che durarono per qualche tempo. Nè fu questo rumore immaginazione, ne pensiero suo, perche fu così grande, che svegliò il Padre, il quale dormiva, e con gran timore cominciò a tremare, e come pazzo prete una veste, e la spada, ed entrò dove era la figlinola, tutto cambiato: e domandandogli, chi era quello? Ella gli diffe, che non aveva veduto nulla. Guardo in un'altra flanza più a dentro, e non trovò niente: e diffe alla figlinola, che andaffe da sua Madre. Dava segni con questi rugiti il Demonio del disgusto, che aveva di quella mutazione : perche intendeva effere illufire esempio, e specchio all'altre, e stava come spaventato di vedere, che il Signore facesse tante grazie, ed in sì breve tempo ad un'anima.

Frà queste, che aveva ricevuro questa donzella dalla potente mano dell'Alristimo, rimase con grandissimo desiderio di entrare in religione:

e se bene andò trè anni combattendo co' Padri suoi, non ce li potè mai voltare. Faceva in quetto tempo molta orazione, e si mortificava in quanto poteva, e per diventar negra in volto, e farvisi venire i panni, entrava in un cortile, e filavava con acqua, e poi fi metteva al Sole, per diventare talmente brutta, che nessuno si volesse ammogliare con lei, nè pure mirarla in faccia. E veggendo di non potere imperrare d'effere Re-ligiosa, che tanto pretendeva, si mise in abito onesto, e perche suo Padre non la poteffe impedire, andò pubblicamente il giorno di S. Giufeppe alla Chiefa, avanti di dirgli nulla, vestita di un' abito bigio, e groffolano, parendoli, che avendola veduta in quella foggia il popolo, non ardirebbe il Padre ditorglielo, e così fu. Quattro anni stette così, facendo strane penitenze, ed una Quaresima portò un giacco di maglia di fuo Padre sù la nuda carne: L'orazione, la quale faceva, era lunghiffima, edinotte, perche digiorno la tenevano molto occupata: e li avveniva dalle due ore avanti la mezza notre perseverare orando infin alla mattina. Per la continua penitenza, e mal trattamento, cominciò a patire grand'infirmità, perche aveva febbre continua, idropitia, mal di cuore . ed un carboncello, che dipoi li cavarono, e stette, e passò con queste così gravi malattie di dieciffette anni: alli cinque della sua infermità morfe il Padre, rimanendo ella, e fua forella fotto la cura della Madre.

Donna Maria fua forella vedendo così raro efempio un'anno dopo, che ella fece murazione di vita, procurò di feguitarla, e con effere amica di fogge, le rinunciò tutte, e cominciò a trattare d'orazione. Morto il Padre, la Madre, la quale era gran serva di Dio, diede loro larga licenza di darsi da dovero a S. D. M., e non mirando a puntigli d'onore, ed alla vanità del Mondo, permise loro, che pigliassero officio di infegnare a lavorare ad alcune fanciulle: il che elleno facevano con molto particolar gusto, e gratis, con gran desiderio di insegnar loro, ed introdurle nel servizio di S.D. Maestà. Morì appresso la Madre, e Douna Caterina, che era la maggiore, trattò di proposito d'essere Monaca Carmelitana Scalza, per ittinto particolare, e rivelazione divina. Perche effendoù nel principio della fua conversione, e quasi vene anni prima della nuova riforma corcara una fera con grandefiderio di trovare la Religione più perfetta, che fosse nella terra, per essere in essa Religiofa: e volendoli il Signore mostrare quello, che più a lei conveniva, e quello, perche l'aveva riferbata, se li rappresentò in sogno, che andava per una strada molto angusta, nella quale era pericolo di cadere in certi gran balzi, e vide un Frate dell'Ordine de'Carmelitani Scalzi, che li diffe: Vieni meco forella, e la menò ad una cafa di gran numero di Monache, dove non era altra luce, che quella di certe fiaccole accese, che portavano in mano. Domandò ella di che Ordine erano? e tutte tacquero, ed alzarono i veli, ed i volti allegre, e ridenti; e la Priora la pigliò per mano, e le disse: Figlinola per quì ti voglio io, e le mostrò la Regola, e le Constituzioni. Ella si risvegliò con un contento grande, che le pareva effere stata nel Cielo, e passò molto tempo, che non lo disse a persona: e se bene in generale procurava informaria, per

vedere, fe trovava qualche vestigio di quello, che aveva veduto, neffano li fapeva dir nulla di quella Religione: fersifie ella tutto quello che si porè ricordare della Regola, che gl'avevano letto, e procurò di

tenerlo conservato pel suo tempo.

Venne quivi dopo molti anni un Padre della Compagnia di Gesù. il quale fapeva i fuoi delideri, ed ella gli mostrò quello, che aveva scritto, dicendogli, che se avesse trovato quella Religione, con molto contento vi faria fubito entrata. Oh di questo Ordine, ritpote il Padre iono li Monasteri, che fonda ora la Madre Teresa di Gesti, donna di ammirabile spirito, e santità. Si consolò molto di questa nuova e veggendosi all'ora libera, ed alquanto meglio delle sue infermità, dererminò d'effere Monaca Scalza fuori del fuo luogo. I fuoi parenti li differo, che poiche aveva della robba, farebbe stato maggior servizio di Dio fare un Monastero in Veas. Approvò ella il consiglio, ed informandoli dove era la Santa Madre, li (ped) un uomo a posta, e le scrisfe ella, ed il Vicario del luogo, ed altre perione, ricercandola a venire a fondare un Monastero in quella Terra. Stava la S. Madre in quel tempo, che era l'anno 1572. in Salamanca, dove tornò, essendo Priora dell'Incarnazione, per dar festo a quella fondazione, come di sopra s'è detto. Subito, che ricevette le lettere, se bene s'appago de desideri, e della disposizione, che vi era per la fondazione, dall'altra parte li pareva impossibile, essendo il Padre Visitatore Apostolico Frà Pierro Fernandez di parere, che non facesse per all'ora più fondazioni; onde flette per licenziare il mandato; Ma per obbedire a quanto il Padre Generale gli aveva comandato, cioè, che non laiciasse di fare veruna fondazione, che gli fosse offerta, gli mandò le medesime lettere, che aveva ricevuto. Rispose egli, che si era edificato della divozione di quelle persone, e che non le sconsolasse, ma più tosto scrivesse loro, che avendo la licenza dell'Ordinario, la quale era necessaria, andaria subito. ma che stesse sicura, e certa, che non l'averiano potuta ottenere. perche quella terra era Commenda di San Giacomo, e si aveva da cavare la licenza dal Configlio degl' Ordini: e che egli sapeva per esperienza d'altri cali, che in molti anni non s'erano potute ottenere fimili licenze. Il che diffe più con intenzione di licenziare la fondazione, (domandando condizioni impossibili) che con animo, ò speranza, che si facelle. Scrisse la Santa Madre quanto il Visitatore gli aveva ordinato; e con questa risposta la Fondatrice procurò subito la licenza del Consiglio de gl' Ordini, nè in quattro anni potè ottenerla. Veggendo quelto i parenti, la configliavano, che cessasse da tal pretensione, poiche non era possibile aver la licenza, ed ella era talmente trattata dalle sue indisposizioni, che era più atta per la sepoltura, che per essere ricevuta in verun Monastero. Il Confesiore eziandio li diceva, che si quietasse, che le sue infermità erano tali, che quando l'avessero ricevuta per Monaca, averebbono tornato a rimandarla. Il medefimo gl'averebbe detto chiunque aveffe mirato questo caso con occhi di umana ragione: perche erano più di otto anni, che non fi levava di letto con febbre continua. etica, tisica, idropica, e con tale infiammagione di fegato, che si fentiva sopra la Velle, e le bruciava la Camicia, e sopra tutto aveva gotta arretica, edera punta da sciatica: Per queste parole, e per vedersi infieme circondata da tante infermità, e tener quali per impossibile di confeguire li suoi desider), si affliggeva grandemente, e voltandos a N.S. gli disse, che ò gli togliesse questi desideri, ò le desse modo per adempir-li; All'ora udi una voce dentro dell'anima sua, che li disse; Credi, e spera, che sono io quello, che posso il tutto : tu avrai sanita, perche colui, che ebbe possanza di fare, che tante infermità tutte per se stelle mortali, non facessero i loro effetti, più facilmente le potrà tor via. Confidata adunque in queste parole, che il Signore li aveva detto, rispose a suoi parenti. che se dentro d'un mese Iddio li dava fanità, averebbe inteso effere volontà fua, che si facesse il Monastero, ed ella medetima andarebbe alla Corte a tor la licenza, fe non delisteva dall'intento. Quando diede quelta rispolta, l'aveva già avuta interiormente da N. S. che ella sarebbe stata bene in tempo di potere a Quarefima andare a pigliare la licenza. Questo fu intorno a' 19. di Decembre, e dentro d'un mese, la vigilia del gloriofo Martire San Sebattiano, li venne un tremore interno tanto grande, che la forella pensò, che ella fosse ormai al suo fine. ed in un punto fi vidde fana, e star bene di corpo, e nell'anima notabilmente megliorata. Desiderava ella grandemente ciò nascondere, dicendo, che la muraffero ad altro luogo, acciòche s'intendeffe, che questo miglioramento non era venuto per miracolo, ma ò per la buona temperatura, e mutazione di aria, ò peraltri mezzi: ma nè il Confessore, neil Medico diedero luogo a questo, neera possibile, che si celasse, che quella non fosse opera di Dio, e così l'intesero i parenti, ed insieme cheera volontà divina, che si facesse il Monastero. Subito alla Ouaresima fu per procurare la licenza alla Corte del Rè, dove stette trè mefi, fenza potere ottener nulla, fin che dette un memoriale al Rè medefimo, fupplicandolo a darle questa licenza: e come egli seppe, che il Monastero aveva da esfere di Scalze Carmelitane, senza rimetterlo a Configlio, glie lo concederre subito.

Tornó ella molco confolata alla fua Terra con la licenza, e ferific hubito alla Santa Madre, che già flava in San Giufeppe d'Avila. Ed effendo paffato prima qualche tempo in propofte, e rilposte sopra questo negozio, al principio di Quaretima dell'anno 1574. ando al la fondazione di Veas, passando per l'Oledo, donde condussi feco la Madre Maria di San Gioteppe, e la Madre Ifabella di San Francesco, e mandò per la Madre Anna di Gesab, e per altre ret Monache, untre per la fon-

dazione di Veas.

Nell'ultima giornara, paffando per Serra Morena, i Carrettieri perfero la firada di maniera, che non faspevano dove a andaffero: e per effere il paefe così afpro, fi ritrovavano in gran pericolo. La Santa Madre diffe alle Monache, che erano in fua compagnia, che domandaffero a Dio, ed al gloriolo San Giofeffo, che le guidaffero, perche i Carrettieti dicevano efferfu perduit; e che non trovavano rimedio per ufeire di

errri

certi precipizi altissimi, dove si trovavano, e che se sossero passati avanti, farianoandate in pezzi, ed il tornare a dietro era impossibile. Si posero tutte in orazione, e subito dal fondo d'una profonda valle (che con molta difficoltà si discerneva dall'alto diquei precipizi) cominciòa gridare un'uomo, che alla voce pareva vecchio, dicendo: Tenetevi, che andate smarrite, e vi precipitarete, se passate avanti. Si fermarono le Carrozze a questa voce, e le persone, che andavano in compagnia della Santa, cominciarono a domandare ad alta voce a quello, che le avvifava, che rimedio vi era, per uscire dallo stretto, e pericolo, nel quale si trovavano? Rispose egli, che si voltassero tutti verso una parte, dove era così mal paffo, che non fu minor miracolo il paffar quello, che ufcire dal pericolo, nel quale stavano. Veduto questo caso così maraviglioso, volsero alcuni andare a cercare chi li aveva avvisati: e mentre esti l'apdavano cercando, disse la Santa Madre a tutte le Religiose con molta divozione, e lagrime: Non sò perche li lasciamo andare, era il mio Padre San Gioseffo, e non lo trovaranno. E così fu, che non ne trovarono anco vestigio, se bene arrivarono in fondo della valle: e d'all'ora in poi camminarono le Mule con tanta leggierezza, che i Carrozzieri affermarono con giuramento, che pareva che volassero, ed era ben necessario

così per arrivare quel giorno a buon'ora a Veas.

Per ricevere la Santa Madre, e le compagne, uscirono molti a cavallo, che le stavano aspettando, e col contento grande, che avevano, facevano molte galanterie, ed allegrezze innanzi alle Carrozze, el'accompagnarono infin vicino alla Chiefa, dove era molta gente, cheafpetrava, ed i Preti con loro abiti di Coro, e Croce, e le menarono in processione alla casa delle due sorelle, che tanti anni l'avevano desiderate, ed era dove parimente si doveva fare il Monastero. Fu grande il piacere, che ebbero in vedersi l'une, e l'altre: e Donna Caterina veg-gendo i volti delle Monache, conobbe esser quelle, che se li erano rappresentate nella visione, e così lo diceva dopo. Occorse anche, che stando quivi la Santa Madre, la venne a vedere un Frate Laico Carmelitano Scalzo, chiamato Frà Giovanni della Miferia, ed in vedendolo affermò D. Caterina, che li pareva l'istesso, che aveva visto prima in quel fogno profetico, e maravigliofo, che ebbe. Fondoffi il Monaftero con gran contento, e giubilo di tutti il giorno di San Mattia del 1574, e fi chiamò San Giofeppe del Salvatore. Le due forelle gli donarono rutto il loro avere, e ranto liberamente, e fenza alcuna condizione, che se non avessero poi voluto riceverle, non avevano perche via ridomandarlo. Il medesimo giorno si diede loro l'abito, e la maggiore si chiamò Caterina di Gesù, e la minore Maria di Gesù. Già in questo tempo stava bene D. Carerina, come il Signore l'aveva promeffo, e s'andava avvanzando nella fanità, e nelle virtù, e particolarmente nella umiltà, ed obbedienza. Procurò grandemente d'effere Conversa, e non Monaca di Coro, finche la S. Madre li scrisse comandandoglielo, con riprenderla affai, perche in quello non si rimerteva. Morì poi, essendo Priora del medelimo Monastero, pochi giorni dopo la morte della sua Santa Madre.

Madre. E ritrovandofi quivi il Padre Frà Girolamo della Madre di Dio, Provinciale all'ora de Religioti Scalzi, nel tempo della fua infermità, ed avendo nuova della morte della Santa Madre, procurò, che l'inferma non l'intendeffe, temendo, che la pena non l'itogliefse la vita. ma ella avendo veduto il Provinciale, e gl'altri alquanto malinconici domandò loro, perche flavano con tanta pena: che fe era per la morte della Santa Madre, già ella lo fapeva, perche li era apparfa, mentre ficommunicava il giorno dopo S. Francefco, che fui il di, che mort 18. Madre, e gl'aveva detto; che andava a godered Dio, ed altrecofe, che diremo a fuo luogo. Con quefto andoffene anche ella, come fi può fperare dalle fue gran virtù, ad accompagnare la fua S. Madre in Cielo. Rimafe fua forella Maria di Gesù, che fu poi Priora in Cordova. La Santa Madre di qui fe ne ando à fondare il Convento di Siviglia, lafciando quivi Priora la Madre Anua di Gesù, e Sottopriora la Madre a Madre Maria della Vittazione.

Della fondazione del Monastero di San Gioseffo di Siviglia, e de gran travagli, che quivi patì. Cap. XXVII.

STava la Santa Madre in Veascon intenzione di tornare a Caravacca, per fare un'altra fondazione, che in quella Terra gl'era offerta: ma prima di partire atrivò il P. Fra Girolamodella Madre di Dio, Frate Scalzo del fuo Ordine, che all'ora era Comminiario, e Vifiatore Apofiolico, così de Padri Calzati, come degli Scalzi nella Provincia dell' Andaluzia per ordine del Nunzio: ed in Cafiglia era il Padre Fernandez, di cui abbiamo fatto menzione di Gaftiglia era il Padre Fernandez, di cui abbiamo fatto menzione di fopra, ed avendo nuova, che la Santa Madre flava in Veas, andò a vilitarla, avendo gran defiderio diconofecria. Si ricreò molto la S. Madre con la prefenza, e trattamento di lui, parendole d'aver già un uomo, che potefie giovare alla nuo-ya Riforma. Non era ancora atriviato interamente a Veas, quando il Nunzio Ormaneto lo mandò a chiamare, e lo fece anco Vilitatore della Provincia di Caffiglia, com era dell' Andaluzia.

Avanti che la S. Madre ufciffe di Veas, cominciò a trattare con lui, come con fuo Prelato, che già era, che farebbe bene tormarfene in Ca-figlia, ed in paffando, concludere la fondazione di Caravacca. Il Padre Vilitatore le diffe, (più con internzione di provar il fuo firitio, ed obbedier za, che con altri fini) che trattaffecon N. S. perche li dichiaraffe, che cofa farebbe meglio, andare di la fondare a Madrid, offerendolene all'ora l'occasione, ò a Siviglia, dove era di tanta importanza, che foffe un Monaftero di Monache Riformate. Ella dopo avere fopra ciò fatta orazione, gli iripole che N. S. leaveva dato ad intendere, che la volontà fua era, che andaffe a fondare a Madrid, perche effendo quivi cata di Monache, i tratterebbono meglio trutt il negozi dell'Ordine. All'ora il Padre le dise, che a lui pareva, che andaffe a Siviglia. La Santa funza replicar parola, comincio fubito adifporte il fuo viaggio, a nominar Monache, e ad accomodare tutte l'altre cofe, per la fondazic nedi

Siviglia. Dopo due, ò tre giorni le diffe il P. Vifitatore, che poiche avevavototi fiare intutto il più perfetto, e di negozi gravi, e del luo îpirito l'avevano afficurata gli uomini più dotti, e più fanti di tutta Spana, che era buono, e da Dio, e da vendole narlato il Signore nel modo, che foleva l'altre volte, e detrogli, che andaffe a fondare a Madrid, ed egli per comandarle che andaffe a Siviglia, s'era guidaro folamente per quello, che detta la ragione, e prudenza; perche conto non gli aveva replicato? Rifpofe la S. Madre, che ne quella rivelazione, ne fe n'aveffe avuto quante ne fon nel Mondo, l'alficuravano tanto della volontà di Dio, quanto quello, chel Prelato diceva; perche fobbedienza la teneva per efperfia volontà di Dio, e nelle rivelazioni fi farebbe pottata ingannare. Tornò a dirle che confultaffe di nuovo con Dio que fon egozio: lo fece, e le rifpofe N. S. che aveva fatto molto bene ad obbedire, e che andaffe a Siviglia, che fe bene fi doveva fare la fonazione, le cofterebbe molti travagli, che pel mezzo, che l'obbedien-

za le diceva, si farebbe meglio la fondazione di Madrid.

Si parti fubito la S. Madre per Siviglia, conducendo per quella fondazione la Madre Maria di S. Gioseppe, Isabella di S. Francesco, Maria dello Spirito Santo, Isabella di S. Gironimo, Leonora di S. Gabriele, ed Anna di Sant' Alberto: le quali furono le prime pietre, e madri di quella Provincia: conduceva anche in sua compagnia il P. F. Gregorio Nazianzeno. al quale il P. Visitatore diede l'abito in Veas, e poi su Provinciale nell'Ordine, ed nomo di gran giudizio, e talento, e di fingolar prudenza, e virtù. Andava insieme il P.Giuliano d'Avila, ed Antonio Gaytan. E perche si adempisse bene la Profezia, che il Signore le aveva detto, de'gran travagli, li quali aveva da patire in quella fondazione, piacque a Dio, che cominciassero insin' per viaggio: perche essendo già alla fine di Maggio, erano anche i caldi grandi, ed essendo il Paese di Andaluzia così caldo, in questo rempo è insopportabile il Sole per li viandanti. Sopra tutto venne alla Santa una febbre tanto gagliarda, che diceva ella di non l'avere avuta maggiore in vita fua. Arrivarono ad un' albergo, e per refrigerio della sua infermità, non vi era altro, che una Cameretta a tetto, ed un letto tale, che per stare più comoda, se ne uscì, e si coricò nel solajo: ma il soco, che s'era concentrato in quella stanzuola, era tanto grande, che ebbe per miglior partito caminare nel mezzo giorno sù la sfera del Sole, che fermarsi in quel caldo, con timore di aflogarsi. Caminando nel rigore del Sole, e del caldo, sentivano le compagne, come era dovere, la sua infermità e remendo qualche mal successo della sanità, facevano grande instanza al Signore con le loro orazioni, che glie la conducesse: imperrarono con esse, che la febbre non durasse più che un giorno.

Paffando più innanzi, paffarono anche con loro i travagli, e pericoli: perche arrivando al fiume Guadalquivir, entrarono in una barca, dove i Barcaroli perfero il canapo, e la barca fciolta, fenza remi, e canapo, andava a tutta furia all'ingiù: gridavanotutti, come chi vede già il pericolo. ed hà il morte sigl'i cochi: All'ora la Santa Madre alzava le voci

di cuore a Dio, e faceva a turti bron animo. Volle Iddio afcoltare le orazioni della fua ferva; e la barca fior di tutto quello, che î poeva fperare dal corfo, e viaggio, che faceva, fi incagliò in un renajo. All' ora femendo le firilla, che davano i barcavuoli, un Cavaliere da un Caftello, dove flava; fofpertando del pericolo grande della barca; mandò fubito chi li foccorrefie; e fe bene erano già uficiti dal più pericolofo, erano però dati un milatro non piccolo, perche effendo di notte, non fapevano dove li foffero, nè che itrada doveflero fare, fe non arrivava quell'umo, che da parte del Cavaliere veniva a foccorrefii; il fo

quale li fervì di guida, e li pose nella strada.

Arrivate a Cardona nel passare del ponte ebbero grandi difficoltà . perche non potevano paffare fenza licenza del Governatore, e quando quelta fi ottenne dopo molte diligenze fatte con lui, i carri non capivano pel ponte, e fu necessario segarli, e spiccolirli, nel che si pose molto tempo, e maggior fastidio. E perche non movessero passo senza travaglio, era il giorno primo della Patqua dello Spirito fanto a buon' ora, ed avendo ad udir Messa in un Oratorio, che era dall'altra parte del ponte, vigiunfero, e per effere la festa titolare d'esso, vi trovarono gran concorfo di gente, e vi fi facevano molte danze, ed altri festini per dimostrazione della gran solennità di quel giorno. Sentì molto la S. Madre l'avere da smontare, ed uscire in publico con le sue Monache innanzi a tanta gente: ma non potendo far di meno fcesero tutte da'loro carri, e cominciando ad entrare in Chiefa col velo ful volto, e con le loro canne bianche, fu tanto grande il follevamento, e concorfo della gente a veder quello spetracolo, come se sosse tato la più nuova mascherata del mondo, e tanta l'alterazione, che la Santa aveva, che foleva dire, che per questo l'era andata via la febbre.

Giunfero a Siviglia il primo Lunedì dopo la Pasqua dello Spirito santo, dove già il P. F. Mariano di S. Benedetto avea tolto casa a pigione. Pensò la S. Madre, che in arrivando a Siviglia averebbe fubito fatta la fua fondazione, come in altre parti aveva fatto, parendole, che l'Arcivescovo, che all'ora era Don Cristoforo de Rojas, per esser molto amico de' Padri Scalzi, (li quali pure andavano in tretta stendendose per la Spagna, con universale divozione, e già avevano Convento in Siviglia, e per la molta santità, che in essi riluceva, era loro molto divoto l'Arcivescovo) le dovesse subito dare licenza. Ma non su, come si pensò, perche il Signore volle, che durasse fatica in questa fondazione, come nell'altre. L'Arcivescovo era molto inimico di Monasteri di Monache, che non avessero entrate; e se bene desiderava, che le Monache Scalze venissero in Siviglia, non lo desiderava per questo, perche facessero Monastero del loro Ordine, ma per distribuirle ne gli altri Conventi, che stavano sotto la sua cura, accioche col loro esempio, e buona vita li riformaffero. Il P. Mariano diceva alla Santa, che fondaffe con entrata, perche altrimenti non gli pareva, che l'Arcivescovo fosse per dar licenza. Ma ella a patto veruno non si volle accordare a questo, parendole, the in una Città, come Siviglia, non fosse bene the il suo Mo-

naftero

nastero avesse entrata. Finalmente l'Arcivescovo essendo amico del P. Mariano, e tanto divoto della Religione, diede licenza, che si dicesse la printa Messe, che su a 29, di Maggio del 1475. ma comando, che non si ponesse il Sagramento, ne si suonaste campanella; e con questo si prese il possesso, si comincionno a dire i divini offici, e chiamossi il Monastero di S. Giosfrio del Carmine.

Stette l'Arcivefcovo molti giomi forte in non dar licenza, che fi pomefic il Sagramento: e così per quello, come per la posa comodità, che
trovava la Santa Madre in Siviglia, non era molto contenta di quella
fondazione: cie fon ni fofie fato per non dat digudo al Padre Vitiratore
Frà Girolamo della Madre di Dio, ed al P. Mariano, volontieri se ne
farebbe tornata senza faria. Frà tanto il Padre Mariano, andava a poco a poco guadagnando la volontà dell' Arcivefcovo, il quale avendo
già avuto notizia delle gran dott di fantità della S. Madre, dopo alcuni giorni andò a vitiraria, ed ella gli parlò in tal maniera, e con tanra efficacia, che fece di lui l'ifeffo, che faceva degli latri, ai quali parlava: perche non potendo l'Arcivefcovo refiltere a Dio, che parlava in
lei, le diffe, che ifi acesse quanto ella voleffe: e da il avanti fi tuo
gran devoto, e la favori in tutto quello, che potette: Siaccordarono
infeme, che si appertale a porre il Santilimo Sagramento, fino a
infeme, che si appertale a porre il Santilimo Sagramento, fino a

anto che aveísero caía propria.

In questo tempo con estere Siviglia luogo così ricco, e dove per ordinario si fanno così grosse limosime, per maggior prova delle sue ferve, ordino il Signore, chequivi petistero maggiore necessirà, che inverun' altra parte: La caía era tutta scomoda, e i proveduta, non avevano fopra che dornire, n'eche mangjure, nelstono le conosceva, n'el evistica va: e sopra tutto la Santa era inferma con quasi tutte le compagne, alle quali il Paese non i safaceva, e di grani callo, come gente non utata a questio, le stringeva sovercino el grani callo, come gente non utata a questiono de la compagne, alle quali il Paese non i safaceva, e di grani callo, come gente non utata a questiono con consulta de di State. Non vi era chientrase, n'ecitedesse l'abiro: escretche quelle, le quali prima che venise la Santa Madre, l'aspertavano con questio desiderio, parendo loro troppo il rigore della Religione, desidievano da questi propositi: Ma passato certo tempo, entrarono alcune, che giutarono alsciune, che giutarono alsciune, che giutarono alsciune, che giutarono alsciune.

Ma frá quefle Novizie una ve ne fu, che ajuto plù di tutte a provare la pazienza, e veirrò della Santa, e delle fue compagne. Quelli, i quali pazienza, e veirrò della Santa, e delle fue compagne. Quelli, i quali trattava, che coffe fi ricevefse, dicevano di lei cofe così grandi, che udendo la compagne della coffe così grandi, che quanti anci. El racofiei una buona donna, ma molto punta, edopprefia an milinconia, ed avendo la S. Madre comincia o a mortificarla, ed a otel le fue divozioni, e li efercizi flampati con la fua volontà, cominciò a rifentirii, e con la fua malinconia ritorere quanto vedeva nelle Monache, i mal fenfo. Il Demonio le poci intefla, che nelle Monache con cole, delle quali era tenura di dar conto alla Santa Inquifizione:

### Libro Secondo della Vita

240

la cacciarono dal Convento per malinconica, e fubito andò a denuntiarle al fanto Officio, dicendo, che le Monache si confessavano l'una con l'altra: pigliando il motivo da quello, che le loro Conftituzioni fantamente ordinano, che ogni Mese diano conto alla Superiora del loro spirito; ed a questa aggiunse altre simili invenzioni, affermando, che erano ingannate dal Demonio, e con grandi illusioni di spirito. Ajutò a quello nn Prete, che confessò certo tempo le Religiose, se bene buon uomo, molto scrupoloso, e malinconico: il quale essendo ignorante, e di poche lettere, di tutte queste cose, che la Novizia diceva, facova tal concetto, che gli pareva, che il maggior fervizio, che a Dio far si potesse, sarebbe il farle tutte condurre all'Inquisizione. Andava questo Prete tutto il giorno da un Religioso all'altro, non lasciando Uomo grave in Siviglia, al quale non parlasse, e sotto pretesto di domandare il caso, insamava la virtù della Santa Madre, e delle sue Monache: e per finire di avvelenar più il negozio, si venne a mettere infieme una certa Religione, la quale aveva grande emulazione con la S. Madre e sua nuova Risorma degli Scalzi, e diedero parte al Santo Officio delle loro immaginazioni, e fogni: e finalmente il negozio andava di maniera, che quali tutti li principali di Siviglia stavano con grande ansia, aspettando, che ogni di dovessero esser menate tutte le povere Monache all'Inquisizione.

Venendo un giorno il P. Frà Girolamo della Madre di Dio, che già era in Siviglia, a visitare la Santa, vide nelle strade molti Cavalli, e mule, e sapendo, che erano de Signori Inquisitori, e loro ministri, li quali erano nel Monastero per verificare la verità di questo caso, ed il Prete a un canto, aspettando, che le menassero prigioni, ebbe gran paura, e turbazione: ma andando a parlare alla S. Madre, la trovò tutta allegra, e contenta, sperando, che per buona sorte se le dovesse offerire occasione di patire qualche affronto, perche di qualsivoglia infamia, pur che fosse senza sua colpa, ne gustava come se sosse la più dolce cosa del Mondo; ma veggendo così turbato il Padre, gli disse che non si desse pena, che Iddio amava assai l'onore delle sue serve. e non confentirebbe in lei tal macchia, nè affronto; che già Nostro Signore gl'aveva detto nell'orazione, che non temesse, che non sarebbe nulla, e che quelli, li quali pretendevano oscurare la verità, non otterrebbono il loro intento. E così fu, perche li Signori Inquisitori chiarirono la verità, e secero una grandissima riprensione al Prete: e per certificarsi più dello spirito, e modo di procedere nell'orazione della Santa Madre, andarono dal Padre Rodrigo Alvarez, Uomo molto spirituale della Compagnia di Gesù, al quale ella diede una Relazione in scritto della sua vita, ed egli l'approvò, e mostrò a gli Inquistori, e con questo cessò la sollevazione, e per questo mezzo venne ad effer più conosciuta, e stimata la virtu, e santità della Santa Madre, e delle sue Monache.

Con questo travaglio si unirono molti altri, di maniera, che soleva dire la Santa Madre, che dopo la soncazione di San Giuseppe d'Avi la, in neffuna aveva patito tanto, come in quella di Siviglia: perché li noi travagli non etano folo da gl'uomini, e tali quali abbiamo raccoanto, ma anche da Dio, il quale dall'altra parte pare, che fi affenteffe, e nafcondeffe, accioche la fua Serva ellendo priva di quelto appoggio, abbondaffe ne' travagli, & accioche provaffe per efperienza, che la fortezza del fuo braccio, non era fun, ma del Signore: e così confessava ella, che in questo tempo il trovò tanto vile, e di si poco ani mo, che non riconoficeva se steffa, e il accorgeva, che il Signore a un certo modo, aveva ritirato la mano da lei, perche vedeffe, che l'ammo, il quale in fimili occasioni foleva avere, non era fuo, ma del Panimo, il quale in fimili occasioni foleva avere, non era fuo, ma del

medefimo Dio.

Era già quali intorno ad un'anno, che la S. Madre stava in Siviglia, ed in turtoquesto tempo non li faceva menzione di comprar casa, në vi erano danari per ciò , në lepranza alcuna daverli ; dall larra parte in negozii dell'Ordine, e le fondazioni, che aveva fatte nella Provincia di Cattiglia, richiedevano necessariamente la siu prefenza, ed ella invernu modo averebbe voluto partiriti di li, senza lasciare le Monache in cafa propria. Ricorte a N. Signore, e da al gorioso S. Gioseffo, che era l'ordinario risugio de suoi travagli, supplicandolo a proveder si di qualche casa comoda per il suo Monastero. Cira si ando un giorno in orazione, le rispose N. Signore: so vi bi ustito, salciane jare a me. Subito udite queste paro por con controlo daver già casa i e così si gi perche ne compe

che cafa comoda per il fuo Monattero. Ora stando un giorno in orazione, le rispose N. Signore: Io vi bò udito, lasciate fare a me. Subito udite queste parole, fece conto d'ayer già casa; e così su; perche ne comprò una, che le costò sei mila ducati : e quando non aveva chi entrasse mallevadore, nè chi conoscesse in Siviglia, venne un suo fratello dall'Indie, chiamato Lorenzo di Cepada, il quale ajutò molto alla compra della casa, e sece gran spese in accomodarla, ed in sostentar le Monache per qualche tempo. Paffarono le Religiofe secretamente alla nuova cafa, e volendo porre in essa con silenzio, e senza strepito il Santisfimo Sagramento, parve il contrario ad alcune persone gravi, e così concertarono con l'Arcivescovo, che si facesse la festa con molta solennità. Egli fece ornare le strade, ragunar tutto il Clero, ed alcune Confraternite, e con una folennissima processione, e buona Musica di voci, e ffrumenti, traffero da una Parrochia il Santissimo Sagramento, e lo pose l'Arcivescovo medesimo, la Domenica precedente alla Pasqua dello Spirito Santo, che fu a' 3. di Giugno del 1576. Stando la S. Madre in Siviglia con quel gran zelo, che aveva dell'a-

Stando la S. Madre in Siviglia con quel gran zelo, che aveva dell'anime, tirò alla Religione un loggetto di unaggior importanza, che vi sa mai stato, che si quel gran Padre Frà Nicolò di Gesà Maria primo Generale di quel' Ordine, e pietra sindamentale dello fipirio di rispore, ed osservanza, che in essa si consideranza, che in essa si consideranza, che in essa si consideranza, e cata di questo nome nella Citrà di Genova. Ebbe ventura di tratrare in Siviglia con la Santa Madre, ed aquarda ne suoi negozi, ed ella lui nel tuo prositto. Onde foleva la Santa dire dopo: Esti si mirigò de sinti sigozi, ed io della sina anima, e detuno d'un son termo Frate. Viste quell'unomo stantissimamente, e morì avendo compito con grand' applauso l'usficio di Generale, offettogli da Pa-

# 242 Libro Secondo della Vita

da Papa Sisto Quinto, lasciando gran nominanza del suo spirito, e zelo nella sua Religione.

Stando la Santa Madre in Siviglia, mondò a fondare il Monastero di Caravacca: e come il Generale le comandò eb usesse di Siviglia, e la sece rinserrare in un Covvento, e per questa causa cessarone sondazioni, e pai l'Ordine gran travogli. Cap. XXVIII.

Nanti che la S. Madre Terefa di Gesti uscisse di Siviglia, mandò a fondare un Monastero nella Terra di Caravacca, e su per Priora, e Fondatora di esso la Madre Anna di Sant' Alberto, che all' ora stava in Siviglia, la quale conduste seco dal Convento di Malagone quattro Monache, e si fondò quetto Monastero l'Anno 1576, la vigilia della Circoncitione del Signore. Furono le fondatrici tre fanciulle tutte tre nobili, e principali di quel luogo, chiamate Donna Francesca de Saogiofa, Donna Francesca de Moya, e Donna Francesca de Tauste. Queste Signore ebbero notizia della S. Madre, ed innanzi, che ella uscisse d'Avila per la fondazione di Veas, e di Siviglia, le scrissero, ricercandola a restar servita di sondare in quella Terra un Monastero. Non potè per all'ora la Santa Madre corrispondere a così giusta dimanda : ma fignificò loro, che ottenessero la licenza dal Consiglio de gl'Ordini, e che ottenuta, andaria a consolarle. Mentre le fondatrici la procuravano, stava la S. Madre occupata nelle fondazioni di Veas, e Siviglia. Non poterono impetrare la licenza, ed allora la S. Madre scrisse al Rè Don Filippo Secondo domandandogliela : ed egli per la notizia, che aveva della fua Religione, e del molto frutto, che facevano i Monasteri, la concedette subito.

Non poté la S. Madre nícir di Siviglia, per andare personalmente a fare questa sondazione, e cool deliberò di mandare prima il Padre Giuliano d'Avila, ed Antonio Gaytan (cheerano ledue persone, che ordinariamente Paccompagnavano, e tratravano i suo inegozii) perche vedessirente la terra, e si informassero delle comodità del Monastero, e facessero le fertiture, e gl'accordi, (s se ne avevano da fare ) con sondatori; e ciò satto, avendo ella assai buonissima relazione di quanto destiderava sapere, mandò a sondare le Monache dette di quanto destiderava sapere, mandò a sondare la Monache dette di

fopra.

Farta questa sondazione, e posto in questa di Siviglia il Santiffimo Sagramento con tanta scela, e folennità, come diffimo di lopra, quando già pareva che la S. Madre Teresa dasse ine a suoi travagli, e che soltero finite le perfectizioni, e le nuvole di Siviglia, ne cominciarono altre maggiori, che per essere più universali, e cheminacciavano più al ben comune, ed alla quiete, e pace della Religione, erano più da temersi. Impercoche il Demonio invisiolo di tanto bene, non pozendo sofitire la prosperità, e bonaccia, con che questa unova piante andava erecencio, edi granfutto, che per qui si faceva nell'anime, ordi (comegli suole ) mille invenzioni, ed inganni, apponendo grandissime falità alla alla S. Madre, ed infamando lei, e li Padri Scalzi appreffo il Generale dell' Ordine in guifa tale, che cangiò l'amore, e la benevolenza, che
portava alla S. Madre, in odio, e diguillo: e così lo molito fubico con
inti; mandande a dire, che ulcifid ti Sivigila, ed eleggeffe un Monaflero di quei di Caftiglia, dove viveffe, fenza mai partirlene per andare
adatro Monaftero, ò fondazione alcuna. Non fiturbo la S. Madre per
quella nuova, perche come aveva così gran perto, e confidanza in Dio,
di la fapetrava maggior bonancia, donde altri temevano maggiori danni.
Adempi prontamente quanto il Generale comandava, e laticiando in Siviglia Priora la Madre Maria di S. Giofeffo, i parti il giorno dopo efferii
pofto il Santifimo Sagramento, con grand'allegrezza, com'ella narra
nel can zo, ed libro delle fue fondazioni con quette parole

Avanti, che io partiffi di Siviglia, da un Capitolo Generale, che si fece. dove parendo, che si dovesse ricevere per servizio quello, che si era fatto in aumento dell'Ordine, mi venne un comandamento dal Definitorio, non solo che io non fondassi più case, ma che per veruna via uscissi da quella, la quale eleggessi per starvi, che è una specie di carcere : perche non vi è Monaca, alla quale per cose necessarie al bene della Religione non possa comandare il Provinciale, che vada da un Monastero ad un'altro, ed il peggio era, che stava meco disgustato il nostro Padre Generale (che è quanto a me dava pena affai) senza causa. Con questo mi dissero insieme altri due capi di querele ben grandi , ebe mi erano date . lo vi dico , forelle , perebe veggiate la misericordia di Dio nostro Signore, e come S. D. M. non abbandona chi desidera servirlo, che non solo mi diede pena, ma un gaudio accidentale tanto estraordinario, che non capiva in me ; di maniera, che non mi maraviglio di quello, ebe faceva il Rè David, quando andava ballando innanzi all'Area del Signore, perche non averia io voluto fare altro all'ora, secondo il mio gusto, che non sapevo come nasconderlo. Non sò la causa, perche in altre grandi mormorazioni, e contradizioni, nelle quali mi fon trovata, non mi è occorfo sal cosa : c pure almeno una di queste cose, che mi si opposero era gravissima, che questo di non fondare, se non era per gusto del Reverendissimo Generale, era pure di gran riposo, e cosa, la quale io bò desiderata molte volte. di finire la vita in quiete, se ben non pensavano questo quelli, che me lo procuravano, ma di farmi il maggior dispiacer del Mondo: se bene forse avevano altre buone intenzioni, Mi davano anco alle volte contento le grandi contradizioni, e maledicenze, che in questo andare a fondare bò patito, mossi alcuni con buona intenzione, altri con altri fini: ma così grand' allegrezza, come sentivo di questo, non mi ricordo averla avuta mai per travaglio, che mi sia occorso: io confesso, che in altro tempo qual si sia delle tre cose, che mi furono opposte insieme, sarebbe per me stata di gran travaglio. Credo, che la mia principale allegrezza fosse perche mi pareva, che poiche le creature mi pagavano in questa moneta, tenevo consenso il Creatore; perebe bò inteso, ebe quello, ebe la riceverà per le cose della terra, e per detti di lodi degl'uomini, è molto ingananto, oltre al poco guadagno, che in ciò si ritrova: una cosa pare oggi a gl' uomini del mondo , e domani un' alira; e di quello, che una volta dicono bene, tornano presto a dirne male . Benedetto fiate voi , Iddio , e Signor mio , ebe fete immutabile

## 244 Libro Secondo della Vita

per sempre mai. Amen. Chi vi servirà insin' alla sine, viverà senza sine in una

Partifi la S. Madre di Siviglia per Toledo, eleggendo quel Monafleto per carcere, come il Generale le aveva comandato: Furono tranto grandi le perfecuzioni, che filevarono contro la S. Madre, e lue Monnache, e contro li Frati Scalzi, che quafi flette in punto di perderii l'Ordine, e disfarfi il fatto, it el ISignore non avefle provveduto, pigliandola per la giullizia, favorendo la virtà, e facendo venire a luce la verità. Furono inventare molte cofe, che tutte pare, che l'avefle trovate
il Demonio, e fattone quafi un fiquadrone per afalire in una volta, e
dare così gran colpo nella Religione, che in finifie, e rovinafie affato. Perche da una parte il Generale, che era il capo, e fotto l'ombra,
e favor di cui s'era nifino al l'ora fondata al nuova Riforma (parendogli di far bene) ii muto in nemico (coperto, e contario a gli Scalzi,
che quello loi farebbe flato batlante, i fe non vi fi intrometteva la Di-

vina providenza, a mandarli tutti a terra.

Mancò in quello tempo il Nuncio Ormaneto, il quale mentre governò, fu molto propizio, e favorevole alla Religione, e faceva spalle alle contradizioni, che li Padri Calzati (li quali erano cotanto opposti alla nuova Riforma, fecondo loro, con buono, e fanto zelo) ogni momento facevano. Per la morte del Nuncio Ormaneto, succedette nel suo officio, ma non nell'affezione, che portava alla Religioue, Monfignor Sega: il quale pareva appunto, che fosse stato preso da Dio per inttrumento di escreitare la pazienza, e santità, così della S. Madre, come di que primi Padri fondatori, e colonne della nuova Riforma. Veniva infin da Roma con finistra informazione della verità : e così per questo, come per esfere grande amico del Generale, aveva gran desiderio di disfare, ed annichilare questa nuova Riforma degli Scalzi: e così cominciò adeseguirlo, con grandissimo rigore, esiliando gli uni, e carcerando gl'altri, fentenziandoli, e condannandoli generalmente tutti, come se fosse stata gente di qualche nuova setta d'errori, ò di così mala vita, che fosse necessario ragliarli i passi, accioche non distruggessero, ed infertaffero il Mondo. Quelli, li quali avevano emulazione con la Religione, che erano certi Religiosi, veggendo nel Nuncio così buona dispolizione per quello, che tramavano, fecero processi, accumularono calunnie sopra la S. Madre, e sopra li poveri Frati innocenti d'ogni male. Tolfe fubito il Nuncio l'officio di Visitatore Apostolico, che aveva, al Padre F. Girolamo della Madre di Dio, e nominò il Padre Frat' Angelo di Salazar, ch'era stato Provinciale delli Padri del Panno, accioche fosse Visitatore, e Prelato delli Scalzi, e delle Scalze, slando sempre risoluto di finire, e distruggere tutti li Monasterii, e specialmente quei de' Frati.

Alla S. Madre ancora toccò gran parte di questi travagli, se non surono i maggiori, preche ella era edifervata, come fattucchiera, come esti dicevano, e come autora di tanti danni. Onde il Nuncio per lapoca soddisfazione, che aveva di lei, e per le similtre informazioni de contrarii.

trarii , le comandò , che non uscisse d'un Monastero, chiamandola semina inquieta, e vagabonda, e che per diportarfi andava in vanità, fotto prerello di Religione. Ella si racchiuse nel suo Monastero di Toledo. e sterre quivi più di tre anni, mentre duravano l'onde delle contradizioni, le quali erano così grandi, che pareva che volessero inghiottic lei, e tutta la sua Religione; ed in tutto quetto tempo non si secero sondazioni, nè fi tratto di altro, che di patire, e soffrire così rerribili col-pi, come erano quelli, che il Nuncio, e gl'altri contrari li davano. Che doveva all'ora fare la benederta Madre? Che doveva fentire per vedere tali travagli, e perfecuzioni ne fuoi figliuoli, e figliuole? Faceva conto, che per cagion di lei s'era levara quella tempesta, e che se lei l'avessero gettata nel mare, come un'altro Giona, saria cessata. Molto il farebbe rallegrata, che tutte queste persecuzioni si fossero scaricate fopra lei fola, e non avessero patito que Padri senza colpa . Con questo pariva ella per tutti: e se bene sapeva, che dicevano di lei cofe molto gravi, non le fentiva, quanto l'afflizioni de'fuoi figliuoli, le carcerazioni, e li travagli, che pativano. Ordinava, che si facessero in tutti li Monasteri continue orazioni , digiuni , e discipline; e così i Frati, come le Monache levarono tutti gl'occhi al Cielo, donde folo asperravano il rimedio. Procurava favori da' Grandi del Regno, e da' Religioti di maggiore autorità. Scriveva al Rè Filippo lettere in favore de'fuoi Frati con parole tanto efficaci, che lo mossero più d'ogn'altro mezzo, che per questo fine si adoperasse: aspetrava dalla mano di Dio con gran pazienzà tutto quello, che fosse venuto: e se ben vedeva, che a un fuccesso cattivo, ne seguiva un'altro peggiote, e quando pareva, che si disfacesse tutto il fatto, all'ora aveva ella più ferma la confidanza in Dio.

In quelto tempo mi trovai io presente con la S. Madre in Toledo, e stando un giorno il Padre Mariano con lei, riceverrero una lettera dal Padre Frà Girolamo della Madre di Dio, quati disperara di tutto il buon successo ne suci negozi. Perse per essa il Padre Mariano li appoggi della confidenza, e gli averebbe perfi ogn'uomo, che non vi fosse staro così ben radicato, come era la S. Madre, perche li Frati erano quattro, o cinque, e questi poveri, conosciuti da pochi. esfavoriti, e perfeguitati da molti, e fenza appoggio, nè autorità: La S. Madre, che era la Fondatrice, rincantonata, e mal trattata dalle parole, che si dicevano di lei. Ma quando stavamo tutti più difanimari, ed avevamo più ferrate le porte della speranza, ella stava con maggior ferenità, e confidanza, come fuole avvenire in una grave rempetta, dove con la furia de'venti, ed ofcurità della notte, perdendo la tramontana li marinari, perdono anche la speranza, se a caso alcuno su'l far del giorno fale sù l'albero, e scuopre da lontano il porto, cessa la pena con la buona nuova della sperata sicurrà, e bonaccia; così pare, che quella fant'anima faliffe fopra tutte le tempette, e nebbie, e con gli splendori del Cielo, che la illuminavano, vidde che non era molto lontano il porto, ed il fine di così pericolofa, e terribile rempesta; e subito ci disfe;

Q, 3

## 246 Libro Secondo della Vita

Travagli abbiamo da patire, ma non si disfarà la Religione: perche, come io feppi di poi, stando ella pensando, se volessero disfare questa nuova Riforma degli Scalzi, le rifpose il Signore : Alcuni la vorrebbono, ma non larà così, anzi tutto il comrario, E così io da li avanti, se bene viddi l'Ordine in grandi strettezze, non perfi mai la confidanza, nè temetti di mal successo: renendo per certo da quel punto, che dovesse succedere il tutto, come la S. Madre diceva: come si vidde poscia per esperienza, convertendofi tutte quelle tempeste in bonaccia: Perche il Rè Don Filippo Secondo, il quale fu fempre Padre della verità, e giuftizia, e protettore della Riforma, e virtà, ti messe di mezzo, ed informò il Nuncio di quanto sapeva, essendoti certificato dal Visitatore Frà Piotro Fernandez della gran perfezione che era in quelta fanta Religione, e che tutte quelle contradizioni erano chiare invidie, e manifelli inganni, e paffioni, nate da petri avvelenati: e concepì così grande stima, ed affezione a' Frati Scalzi, che da ll avanti, come to fono buon gettimonio, fu perperuo parrone, e fautore di quetta nuova Riforma, e quello che ajutò, perche arrivaffe a quel buon grado, in che oggi fi trova . Ma con rutro che il Rè, ed altri Vescovi di Spagna informassero il Nuncio della verità, in ogni modo aveva egli ranto iposato il suo parere, che non tarebbe battatoa mutarlo dal fuo intento, fe il Rènon avefse ordinato, che in compagnia di quattro altri vedesse, e sentenziasse tutti li negozii delli Frati Scalzi. Con quetto s'andò mitigando l'ira del Nuncio, e ichiarendoli la verita, la Religione alzò il capo, effendo flata quali per quattro anni fotto i piedi di quelle, ed altre gravi perfecuzioni, ed ando crescendo, come ora la veggiamo, e la Santa prosegui le fue fondazioni, come si dirà ne'seguenti capitoli.

le lue tondazioni, come li dira ne'leguenti capitoli.

In quelto tempo, che la S. Madre flava in Toledo, mutarono il Velcovo Don Alvaro di Mendoza, al quale il primo Monaftero di Avila saveza reto obbedienza, da quel Velcovato a quel di Palenzia. Dava alla S. Malure gran fattistio, il vectore quel Monaftero divido dagli altri orazione, le difficio noltro Signore, che procurafie, che le Monache di S. Ginterpe delicro obbedienza all'Ordine, perche non facendo queflo, totola rietaffattebe la religio di quella catà, Ella lorrarto col Velcovo avani, che lafciaffe il Velcovato, e con le Monache e, e col beneplacito di ambedie e parti, refero obbedienza all'Ordine, perche publicito di pulla cati, effendo flava

te forto quella del Vercovo diecifette anni .

Per comandamento di nostro Signore sonda il Monastero di Villa movoa della Kara : e le oppare sil cammo la Esca Madre Catterina di Cardona : e d'aliri grandi miraccii, cole suo Drumo Massila operò in quella casa per intercessono della Sama Madre . Cap. XXIX.

S Ubito, che la S. Madre giunfe in To'edo, che fu nel mefe di Giugno del 1576, le vennero lettere dal Reggimento di Villa nuova della

della Xara, che in un luogo, il quale è nella Mancia di Toledo, stavano in un Romitorio ritirate nove donne, le quali vivevano con molta perfezione, e fantità: ebbero quelle serve di Dio notizia della Santa Madre per relazione de Religioli Scalzi Carmelitani, li quali avevano fondato un Convento in un diferto, nella riviera del fiume Jucar, ne'confini d'un luogo, che si chiama la Roda, lontano quattro leghe da Villanuova della Xara: ed andando là a predicare . diedero notizia a queste buone donne de'Monasterj, che fondava la Santa, e della perfezione con cui in essi si viveva. Stavano con desiderio di vivere fotto l'obbedienza, e professare la regola, e l'instituto, che la Santa, e le Monache offervavano: quelli del popolo, che stavano molto edificati della loro buona vita e coltumi, procurarono fubito d'ajutare i loro pii defiderj: e così in nome del Reggimento, e del Parocchiano del luogo, chiamato il Dottore Hervias, persona molto grave, e dotra, mandarono un Prete con lettere alla S. Madre, domandando, che si fondasse quivi un Monastero; arrivò questo messaggiero in tempo, che le cose dell'Ordine erano tanto sotto sopra, che ci era più fondamento per remere, che non si togliessero i già fatti, che speranza, ò strada di fondarne altri di nuovo. Laonde la Santa lo spedì, con dir loro, che non aveva per all'ora ordine d'andarli a confolare.

Dopo quatti anni, che fu l'anno del 1580, stando già le cose della Religione in tranquillità, e pace, tornarono di nuovo da parte di quelle serve di Dio a fare instanza della medesima fondazione: e per obbligare più la S. Madre, venne il Priore delli Scalzi del Convento della Madonna del foccorfo, chiamato per altro nome la Roja, che era F. Gabriele dell'Affunzione, Religiofo di gran virrà, e spirito, a S. Gioseffo di Malagone, dove all'ora fi ritrovava, con gran defiderio di favorire quella caufa, e di perfuaderle, che ammetreffe quella fondazione. La Santa era di affai contraria opinione, e se le offerivano gravi ragioni. ed inconvenienti: parendole, che forfe quelle buone donne, come gente usata a fare la loro propria volontà, ed esercizi, si fossero per accomodar male a quelli della Religione, ed obbedienza: cofa, che ordinariamente si sperimenta in simili persone: perche avendo già conosciuto i loro costumi, e modi, e tolto per regola della lor vita la propria volontà, tornano fubito alla corrente loro, e ie ne vanno pel medefimo letto, che è la mattigna del loro profitto: e così rade volte fi affanno con l'obbedienza, e volontà altrui, itando tanto sposate con la propria volontà. Temeva di quello la Santa, ed infieme l'effer tante, ed il potere effere tutte una, e col tempo mettere poi in parte il Monaflero: ed in oltre confiderava la gran povertà, che avevano, e le poche speranze di aver più, per essere il luogo piccolo, non molto ricco, ed effervi altri inconvenienti.

Quefic ragioni le facevano fotza, e la movevano a non accettare la fondazione: fe bene dall'altra patre non finiva di rifolveri a licenziaria affatto. Fece gian diligenza per non andare, e perche il Vifitatore, che all'ora era il P. Frat' Angelo di Salazzar, non glie lo comandadie: ma le giovò poco, perche le orazioni di quelle divote donne avevano gia

Damado Cod

#### 248 Libro Secondo della Vita

impetrato, il sì, dal Signore, come la medesima S. Madre narra nel li-

bro delle fue fondazioni con quette parole:

Dopo effermi communicata stando raccomandando il negozio a Dio, temendo , che sturbavo il profitto di qualche anima , effendo mio deliderio di effere sempre in qualche modo, mezzo che si lodi il Signore, e che vi sia chi più lo serva: mi fece S. D. M. una riprensione ben grande, dicendomi: Con che iesoro s'è faito quello, che infin'a qui s'è fatto? e che non dubitassi di ricevere questa casa, che sarebbe stata di molto suo servizio, e profitto dell' anime. Ed essendo tamo potenti le parole di Dio, che non solo le intende l'intelletto, ma è anco illuminato per intendere la verità, e dispone la volontà ad operarla; così accodde a me, che non solo gustai di ammetterle, ma mi parve aver satto male ad indugiare tanto. e stare tanto attaccata a ragioni umane: poiche tanto sopra ogni tal ragione bò veduto quanto S. D. M. ba operato per questa Santa Religione.

All'ora fi deliberò, fe bene stava molto aggravata dalle fue infermità, di andare personalmente a fare la volontà del Signore. Diede conto del tutto al suo Prelato; il quale non solo le diede licenza, ma le comandò, e sece precetto, che si trovasse presente a quella fondazione. e menasse le Monache, che più le paresse. Andavano in sua compagnia il P. Frat' Antonio di Gesti, ed il P. Fra Gabriele dell' Affunzione, ed uscirono di Malagone a'13. di Febbrajo del 1580. E se bene era così inferma, che le pareva di non si poter porre in viaggio, subito il primo giorno, che camino ricuperò miracolofamente la fanità, come ella scrive, trattando di quella fondazione: che per effere parole, le quali invigoriscono affai la nostra fiacchezza, per più servire a N.S. m'è parso di metterle qui . come le scrisse : Partimmo (dice) di Malagone, e mi pareva di non aver mai avuto male, che me ne stupivo: e consideravo quanto importi, non badare alla nostra debolezza, e poca sanità, quando conosciamo, che si serve al Signore, per contradizioni, che ci si parino avanti; poiche è potente a fare da deboli gagliardi, e da infermi fani, e quando non lo farà, farà meglio per l'anima nostra: e perche serve la vita, e la sanità, se non per perderla per si gran Rè, e mirando alla gloria, ed onor suo dimenticarci di noi? Crediaiemi, sorelle, che non si averia mai male andando per questa Arada: Io confesso, che la mia malizia, e debolezza molie volte m'hanno fatto temere, ma non mi ricordo dopo che'l Signore mi dicde l'abito di Scalza, ed alcuni ami prima, che mi fa effe grazia, per fola sua misericordia, di vincere queste tentazioni, e di slanciarmi ad abbracciar quello, che era più fervizio suo, per difficile che fosse. Sò bene, che era pochissimo quello, che vi era di mio, ma Iddio non vuole altro, che quella deliberazione da noi, perche si faccia il tutto dal canto suo : sia per sempre benedetto, e lodato.

Per tutti iluoghi, per dove passava era tanta la gente, che correva per vederla, che quelli che l'accompagnava, non si potevano difendere, particolarmente in uno, chiamato Villarrobledo, dove la Santa fu alloggiata in casa d'una buona donna, e vi concorte tanta moltitudine di nomini, e di donne, che venivano a vederla, che fu necessario mettere due birri alla porta, perche la lasciassero mangiare; e nèanco

quelto

questo era rimedio sufficiente, perche, falivano, ed entravano per le mura de cortili. Onde fu tanto grande il concorfo all'uscire del Popolo, che nella maggior festa, e Processione dell'anno non poreva esfere maggiore. Arrivarono ad un'altra Villa, dove le avvenne l'istesso, e su necessario partirii tre ore avanti giorno, temendo più il tumulto, e la follevazione della gente, che la ofcurità, e freddo della notte. Così correva la fama da un luogo all'altro, arrivando prima, che il carro, ò cocchio, nel quale andava la S. Madre, e procuravano alcuni benefattori prepararle il mangiare e la stanza, particolarmente un Contadino ricco, e divoro dell'Ordine, sapendo, che doveva passare pel suo luogo, raffetto la cafa, apparecchio affai buon banchetto, convoco tutta la sua famiglia, che era assai grande, sacendo venire tutti i suoi Generi da altre Ville, dove abitavano, e raccolfe anche in cafa fua tutto il fuo bestiame, perche la Santa Madre desse a tutti la benedizione, così a gl' Uomini, come al bestiame. Quando la S. Madre arrivò alla Villa, non volle, nè potette trattenersi, e così il divoto Contadino usci con tutta la fua gente fuori del luogo, per aver quivi la benedizione, che aveva desiderato in casa sua. La Santa si mosse a divozione, e raccomandandoli a Dio, passò innanzi, ed arrivò in compagnia de' Padri al Monaflero della Madonna del foccorfo: ed avanti che entraffe in Convento. uscirono tutti i Frati a riceverla, che le causarono gran divozione, e renerezza, com'ella scrive. Parvemi di esfere in quel fiorito tempo de'nostri. Santi Padri: i Religiosi con le loro cappe povere di sacco in quel campo, e Scalzi, parevano tanti fiori bianchi, ed odoriferi: e così credo, che siano nel cospetto di Dio, perche quivi, al parer mio, è servito molto da dovero, Entrarono in Chiefa dicendo il Te Deum laudamus, con voci molto mortificate: l'entrata d'effa è fotto terra, come d'una Caverna, che rappresentava a punto quella del nostro Padre Elia: certo io andavo con tanto gandio interno. che averei tenuto per bene impiegato più lungo viaggio. Tutte quelle sono parole della S. Madre, la quale si recreò, ed intenerì grandemente con. la vista di questo Monastero, e molto più con la memoria della gran. fantità, e penitenza della B. Madre D. Caterina di Cardona, cresciuta, e stimata in Palazzo, e lasciando il tumulto della Corte, come un' altro Arfenio, per rivelazione particolare di Dio, se n'andò ad un diferto, dove lasciando indietro le grandi penitenze, e rigori degli Antonj, Macarj, ed altri Padri dell'Eremo, visse molti anni in abito di Monaco Carmelitano, e per rivelazione divina fondò quella casa, e Monastero: e dopo sì aspra vita, ebbe selice morte in quell'Eremo, ed era sepellita nel Monastero fondato da lei. Di questa Santa si poreva fare un gran libro, e scrive parte della fua vita la medetima S. Madre nelle sue fondazioni, che è un testimonio, ed una approvazione molto baflante per fare stima della sua gran fantità; io solodirò, che giungendo quivi la Santa stava considerando la gran penitenza, che vi aveva fatto la Madre Cardona, e ii confondeva: parendoli, che effendo maggiori i fuoi peccati, era flato minor'il cattigo, che n'aveva prefo: informossi quivi della sua vita, e con la molta notizia, che n'aveva prima, la ferifie. Teneva in grande flima que fla Santa, e le aveva gran divozione, e così ella ne la volle pagare, apparendole quivi nella fua chiefa, ed officendole i fluo ajuto, come ferive la S. Madre iftefía con quelle patole: Dopo effermi commentata un georso in quella Santa Chiefa, en mi teme un racceglimento tembo grande con me felfoi, che mi alten dal fejor de fu glio mi frappreficio quella Santa doma per utinome intelettuale, come copo giornofo accompognata da aluni Angeli. Ali dife, che son mi firaccefia quella Santa doma per utinome intelettuale, come copo giornofo accompognata da aluni Angeli. Ali dife, che son mi firaccefia collega della mi patamento in quelle fondazioni. Junefi io, fe bere ella mon che precurenti di andare innanzi in quelle fondazioni. Junefi io, fe bere ella mon che procurenti della mi patamento innanzi la Dun; e mi diffe estandio altre cofe, che non occorre feriverle: in rimnofi molto con idato, e con defiderio di traveglia er, e ferro nela bontà del Sigorore, che con i buono ajuto, come fono aufle

orazioni, di potergli servire in qualche parte.

Molto consolara rimase la Santa per avere visto la Religione di quel fanto diferto (che le mura pubblicavano la perfezione de fuoi figliuoli) e per quella visione, e per aver vitto in vita fua quella, che tanto avanti aveva conosciuto per fama, ed amava teneramente per le sue gran virrù: Si partì subito per Villa nuova della Xara, la prima Domenica di Quarelima a buon'ora, che fu a' 21. di Febbrajo 1580. Un poco prima, che arrivasse alla Terra, suonarono le campane, uscì il Parrocchiano, etutro il Configlio a riceverla, con tutta l'altra gente del popolo. la quale stava suor di modo giubilando del nuovo Monastero. In arrivando al Carro, nel quale la Santa Madre veniva, fi inginocchiarono tutti: condussero le Monache alla Chiesa principale del popolo, donde uscituttoil Clero, perriceverla, cantando il Te Deum laudamus, Dopo fatta orazione, presero il Santislimo Sagramento, che lo tenevano già preparato sopra una Pisside, e le Croci, e li Stendardi, ed altre insegne di divozione, e secero una Processione così solenne, come il giorno del Corpus Domini, con molti Altari per le strade, cantando molte Laudi a propolito della tanto deliderata venuta delle Religiose. Giunsero al Romitorio di Sant'Anna, dove si doveva fondare il Monastero: Andava in mezzo della Processione appresso il Santissimo Sagramento la Santa Madre, e le sue Monache con le loro cappe bianche, e veli sul volto, ed appresso a loro molti Frati Scalzi, che erano venuti a quella felta della Madonna del Soccorso. Giunte al Romitorio esposero il Santissimo Sagramento con gran solennità, e presero il possesso del nuovo Monastero, restandogli il titolo di Sant'Anna, che prima aveva. Stavano tutte quelle serve di Dio dentro la porta, aspettando così buona giornata, e ricevettero la Santa Madre, e le sue Monache con molte lagrime d'allegrezza, e contento.

Appresso diedero l'abito a tutte nove, e si accomodarono tanto bene alla Religione, ed osservanza d'esa, che sa Santa Madre, e le sue Compagne se ne maravigilavano, e ne ringraziavano grandemente Iddio: e quanto più la terratravano, tanto più lacili le trovarono per seco fe della Religione. Trovosti confolatissima la Santa Madre con tali Compagne, e soleva dire, che per grandi, che sosser si travagli, che le sosse convenuto patire, li terrebbe per ben impiegati, pre non

la scia-

Infeine di confolare quelle anime. Ed aveva per maggior reforo l'efciri abbarrura in anime così iante, che le vi foffe una molto grade dei abbarrura in anime così iante, che le vi foffe una molto grade ricurza, al lavoro, con che s'erano follentare per fipazio di ci anni, dare all'orazione, amiche del ritiramento, perche l'offervavano, come fe foffero Monache, e bene eferciare nella mortificazione. Di modo che l'abito, e gli efercizi della Religione le ftavan così ben addoffo, come lo fimalto fopra Irov.

Seguita la fondazione di Villanuova, e si narrano alcuni miracoli occorsi in quella Casa. Cap. XXX.

CTette la Santa Madre in questa fondazione per spazio di due Mesi. O che era quanto le aveva percio dato licenza il fuo Prelato: ed avendo accomodata la Cafa, lasciando per Priora d'essa la Madre Maria de' Martiri, fi parti per Vagliadolid, come diremo nel Capitolo feguente. Rimafero le Monache molto contente di vederii con l'abito : ma molto bitognofe, e povere: tanto che al rempo della Profeilione delle nove Novizie, contiderando la Priora la gran poverra di quella Cafa, e la grande angustia, nella quale si metteva con dare la Professione a nove Monache senza dote, cominciò a dubitare, te era bene ammerterle tutte alla Professione, vedendo la necessità evidente, neila quale si poneva. Scrisse alla Santa Madre, significandole lottato di quella Cafa, e domandandole l'ordine di quello, che doveva fare, perche ella non lo trovava per rimediare a quella necessirà. Rispote la Santa, che le ammetreffe subito tutte alla Profettione, e che non dubirattero, ma aveffero molta confidanza in Noftro Signore, in cui nome, e per cui le afficurava, e dava parola, che te erano quelle, che dovevano effere, non li farebbe mai mancato nulla. Leffe la lettera la Priora in pub-blico, erimafero turte tanto contente, come fegia avesfero veduto con gl'occhi quello che leggevano nella lettera. Onde s'apparecchiarono fubito per la Professione, e la ricevertero tutte con grin contento, e confidanza nel Signore. E da quel giorno innauzi confermò Iddio la parola, che aveva dato per bocca della fua ferva, con miracoli chiari, e manifetti, che poscia si viddero in quella Casa; de'quali ha molti anni. che io ho intera notizia, e cerrezza, e sono notori a turre le Monache, che all'ora stavano in quel Monastero, e quasi tutte lo testificano nella informazione per la Canonizazione della Santa Madre.

a lliou di ouefi fa., che effendo preceduto ai primo anno della fondalon al morto 1573 il quale in quel Paefe est fatto fletilidimo, il luogo
por morabilmente povero, e necefficato. Avevano all'ora le Monache
per provvinone dell'anno una bugnola di farina, dove ir-frano citac del
taja, fenza alrit danari per comprarne più, ne modo alcuno, per provvedere molto frumento, che li manevara i perche fe bene la Superiora fece molta diligenza, domandando limolina, ed adoperanda altri mezzi
umani, dopo molta follectivalidine por detrivarca mettere intieme in fin'a

due reali. Veggendo quanto poco ferviva il fuo travaglio, ricordandofi di quello, che la S. Madre li aveva offerto da parte del Signore, pose la fua confidanza in Dio, e cominciò a lograre della farina, che in Cafa aveva, della quale mangiavano frà Monache cercanti, ed altre persone infin'a fedici, ò diecifette: e piacque a Dio, che la farina sosse come quella della Vedova d'Elia, che non scemasse, e non venisse meno insin' a tanto, che Iddio non diede abbondanza di frumento nuovo, che fu per fpazio di fei Mefi, per li quali fecondo il confueto ordinario dove appena sarebbono bastate sessanta staja di grano, supplì, e sece essere a bastanza Iddio sei staja di sarina.

Paffata quella neceifità del grano, le pose Iddio, per maggior dimofirazione della fua gloria, e provvidenza in un'altra nuova, e forfe maggiore, che la passara: e fu, che il Settembre appresso del medesimo anno venne quella infermità univerfale del Montone, e così per effer tutta la gente inferma, ed il luogo povero, e bilognofo, e per non venderfi ilavori, che le Monache facevano, e per effere anche molte di loro inferme diquesta malarria, venne il Monastero a caricarti d'inferme, e di necessità. La Priora che non trovava rimedio nel Popolo, scrisse ad una persona Ecclesiastica, ricca, e potente, rappresentandole la fua gran necessità, e povertà, e permife Iddio che non le rispondesse mai cosa alcuna, e così si viddero prive d'ogni umano favore, e quel che era peggio, serrate le porte per trovarlo. Ma piacque a Dio di provvederle del loro medelimo pel mezzo, che ora dirò. Era nel Convento un folo piè di pero, e non moltogrande, eda quelto cavo il Signore il loro vitto, e foltentamento: perche fi caricò in guifa tale di pera, che ne coglievano ogni di quanto bastava pel comune, e le mangiavano una volta cotte a lesto, e l'altra arrosto, e ne coglievano some per vendere nella Villa, e co'danari, che cavavano delle pera, compravano tutte le cose necessarie pel Convento. Ed era tanta l'abbondanza, che concorrevano ordinariamente molte persone del Popolo per pera per li Infermi, ed a turti ne davano. Perseverò il pero in dare abbondante trutto più di due Mesi; e con coglierne ogni di con tanto eccesso, pareva, che non fosse rocco. Questo su l'arbore della vita, col cui frutto si curavano l'inferme, rimediava il Monastero alle sue necessità, ed a quelle degli Infermi di fuori, ed onorava il Signor Nostro la sua parola, data in fuo nome dalla Santa Madre Terefa di Gesù alle fue ferve. E quali l'istesso si vide in setre melottori, che commemente chiamiamo nani, da' quali fi durò per tre Mesi a coglierne ogni di due Cetti per vendere, fenza quelle, che si falvavano per le Religiose, e per li Infermi del luogo.

Nè è di minore ammirazione delle passate un'altra maravigliosa providenza, la quale il Signore usò in quel Monastero, dove come erano tanto ordinarie le necessità, ordinario anche era il mostrare il Signore maravigliosamente il pentiero, che aveva di quelle, che tutto il negozio loro avevano polto in fervirlo. Mancava loro il danaro, che non avevapo un reale, nè fapevano donde cavarlo. Stava la Proveditora alquanto afilitta, e stando pensierosa, a caso cominció a scavare nel fondamento di un cortile della Caía, e trovò lessanta reali, dove non si poteva sperare,

che persona umana gli avesse possi: persone quelle, le quali insin' all' ora erano visiture in cala, e rano state tanto povere, che non reovavamo per vivere. Le ripose, e cominciò a spenderne: molriplicò il Signore di tal forre quel denaro, che in più di un' amno si provided a Monassero di tutto quello, il quale era neccsiario, solo con cacciar mano la Provediora alla bosfetta, dove pare, che avesse una mano di reali zecera; il

fenza che in ruto queflo tempo le mancafle.

In altre occasioni provide il Signore alle loro necessirà per altri mezzi molto simili al passari, come si vedrà dall'esempio, che ora dirò. Quando sicce la Processino della Chiefa Parrocchiale di Villanova per il nuovo Monastero, che si aveva da fondare, veniva la Santa Madre dietro al Santissimo Sagramento, il quale portavano, per pour nel movo Monastero, ed una Monaca di quelle, che venivano in sua compagnia, molto serva di Dio (che per estere viva non dico chi era) vide un fanciullo Gestì, che parlava con la Santa Madre, alcoli al uno, che le diede il P. F. Gabriele dell' Assunzione, Priore del Convento della Ruota; contò quanto aveva visto alla Santa Madre, edella e comandò, che non lo dicesse a persona: mache quando avefae biogno di qualche così, ricorresse a quel fanciullo, che le era stato datos e con questa sede, e parola in molto rempo, che si Portinaja, e Sacrestana questa Religiosi, domandava al fanciullo, che le Gecorresse nelle loro necessirà.

conforme alla qualità, e materia d'ese, trovava fubito dovunque l'animo le detrava, quello che le faceva melliere: e tal volta trovò 300, reali in luogo, dove non le lo farebbe mai penfato; donde venne, che chiamavano il fanciullo, il fondatore, e con molto giulto titolo, poiche egli era quello, che con tanta cura le provedeva di tutto il loro bifogno.

Nè folamente le foccorreva il Signore in certe necessità così precise, e gravi, come detto abbiamo, ma anche in altre molto minori, come si vedrà dal caso, che ora dirò, il quale non è meno da notare, che li pasfati. Mancando una volta nel Convento le pignatte, per cuocere le vivande, e non essendo nel luogo dove comprarle, vide la cuciniera quartro pezzi d'una pignatta, che s'era rotta, e considerando, che non ci era altro rimedio, pensò di nettarli, e congiungerli al meglio, che poreva, e con gran confidanza in Dio vi pole dentro la vivanda, che aveva da cuocere per la comunità. La pentola fece l'ufficio suo, come se fosse flata di ferro, ò affatto intera, e dopo aver mangiato, tornò a nettare ogni pezzo da per se, e li univa di nuovo, ogni volta, che voleva far la minestra, e durò a far questo per spazio di un mese, insin'a che venne occasione di comprare nuove pignatte. In queste, ed in altre occasioni rifplenderre miracolofamente in questa fanta casa la providenza del Signore. E sempre che sperimentavano questi, ed altri simili accidenti. si ricordavano della lettera scrittali dalla Santa Madre, e siaccorgevano, che erano grazie fatte dal Signore a quella cafa, per l'intercessione, e preghiere della fua ferva, ed in confermazione della promessa, e parola, che ella in nome del Signore li aveva dato. Sono occorti in questo Monastero altri miracoli, e maraviglie, che per non toccare alla Santa Madre, lascio

Darenday Goo

lafcio diriferite, perchefono flate in effo Monache di fegnalata virtà, e perciacione, e tali, che hanno fatto miracolì. L'elercizio comune di tutte dopo il rempo dell'orazione, e flato comtinuamente filare alla roc ca, e questa è flata la loro entrata, con la quale hanno viffuto molti anni, e con i foli lavori delle lor mani hanno fatto due quarti di quel Convento, che è de maggiori dell'Ordine, ed una chiufa affai buona, e l'edificio è tale, che palfando per li perfone diferere, fapendo la poverta loro, ed i lor baffi principi, e che fi fono foftentate col filare, e provveduto la loro Sacreffat d'ornament i, loro dornitori, ed infermeria di pannina, e l'altre officine di fufficienti mobilì, non fan che diffi, fenon che, ò è incantamento, ò fingono la povertà, che dicono.

Come la S. Madre per espresso comandamento di Dio sondò il Monastero di San Giuseppe di Palenzia, Cap. XXXI.

DA Villamova della Xara venne la S. Madre a Vagliadolid, perche D. Alvaro di Mendoza, che era flato Velcovo d'Avila, fu proveduto di quello di Paleuzia: e come quello, che amaya, e riveriva tanto le cofe della Santa, e fapeva per elperienza la virio, e religione, che era ne fuoi Monafteri, per effere flato Prelato molti anni di quello, che if sece in Avila; edicidero di fondame un'altro nella Metropoli del fuo Velcovato, che era Palenzia, ed a perizion fua il Vifinatore, che era il P. Frat' Angelo di Salazar, sece venire la S. Madre da Villamuova della Xara a Vagliadolid, accioche trattaffe delle condizioni, e flabilimento di queflo Monaftero.

In arrivando a Vagliadolid ebbe la S. Madre una grave infermità, dalla quale credevano tutti, che non (capperebbe: megliorò, e cominciando a trattare della fiua fondazione, pigliando lingua della Città, della divozione, e polibibità della gente, come ella aveva fempre mira, che i fuoi Monafleri viveffero di elemofina, non le pareva, che fofeluogo, dove le fue Monache poreffero vivere fenza entrata, e così s'oponeva, e recurlava molto d'accertare quella fondazione. Conferlì l'cafo con un Padre della Compagnia, che era fuo Confefiore, col quale rattò anche, le foffe bene andare a fondare a Burgos, e quantunque a lui pareffero bene quelle fondazioni, ruttavia ella non finiva di ridolverii affatto. E così flando un giorno dopo la communione, ratecomandando quello negozio al Signore, e domandandogli luce, per apporti a fare in quello cafo la tua fantifilma volonat; le rifipofe S. D. M. quali ri prendendola, e le diffe: Che temis Quando ii è mancato? Quel medefimo, che fono l'atos, fono: non lociare di jar quelle fondazio, fono: non lociare di jar quelle fondazio.

Per quefte parole rimafe con tanto grande animo, e rifoluzione, che fe bene ledicevano, non effere possibile, che fi foltentafe il Monaftero fenza entrata: e se bene tutto il mondo se le soste opposto, non farebbe flato ballante per impedire, o pintepidre la fuar folozione; Percheconfidata nel potrere di colui, che le aveva comandato, che sondasse, non - vi era cosa, la quale babasse a fastil contrastizione, che esta tempera per considera per con

così

così non ben'anche convalescente della sua infermità uscì di Vagliadolid il giorno de gli Innocenti del 1580, essendo prevenuto prima con lettere il Canonico Reynofo, che era una persona molto principale, ed affai pia di quel luogo, accioche con molto secreto li pigliasse a pigione una cafa, egli fece quanto la Santa Madre gli imponeva, e la accomodò molto bene per quando la Santa venisse con le Monache. Arrivò ella bene stanca del viaggio, ed il giorno seguente su'l sar dell'alba si prese il possesso, e si pose il Santissimo Sagramento, e chiamosii il Monastero di S. Giuseppe. Avvisò subito il Vescovo, il quale venne con gran contento, ed allegrezza, e le providde di molte cofe, delle quali avevano necessità, per accomodar la casa loro, e si offerse di dare il pane, che fosse necessario per sostentamento del Monastero. Molto ancora le favorì Suero de Vega, figliuolo di Giovanni de Vega Presidente di Castiglia, e la sua Moglie Donna Elvira Manriche, figliuola del Conte d'Oforno: li quali per la loro gran pietà, e virtù, erano chiamati Padri de poveri, e le furono dall'ora in poi della Religione, facendo opere da tali, ajutando così le Religiose, come i Religiosi col loro fa-

vore, e limofine.

La Santa Madre cominciò subito a trattare di cercar casa propria, dove si facesse, ed edificasse il Monastero. Al Vescovo pareva, che sosse molto a proposito una Chiesa, che era nella Città, di molta divozione, chiamata N. Donna della Via: perche, se bene non aveva casa propria, n'erano due vicine a lei, che si potevano unire, e farne una bastanre per Monastero. Della Chiesa fecero subito donazione il Vescovo, ed il Capitolo: le case le volevano vendere i Padroni a prezzi molto alti: ed a quelli, che trattavano della compra in nome della Santa, parve loro mutare, etrovarne altre a miglior mercato: e così avendo lasciato le prime, trattavano di comprare certe case principali, e buone. La Santa Madre aveva non sò che fpina nel cuore, che fe bene non contradiceva a lasciare quella Chiefa di Nottra Signora, che già l'era stata data. non le finiva di piacere il cercarfi altro fito per il fuo Monaftero, e l'inquierava questo pensiero, di maniera, che quati non la lasciava stare attenta alla Messa. Andò a ricevere il Santissimo Sagramento, come faceva ogni dì, ed in riceverlo intese quelle parole: Questa ti stà bene, e lo diceva N. S. per la Chiefadella Madonna, e per le case, che le erano vicine. Turbossi alquanto per queste parole, perche le pareva cosa dura aver a disfare l'accordo, che già avevano stabilito dell'altra i compratori, i quali erano due Canonici principali, che in nome della Santa Madre, eda divozione di lei follecitavano quetto negozio, ed all'ora le torno a dire N.S. Non intendono eglino quanto quivi io sono offeto, e questo sarà gran rimedio. Diffe ciò il Signore, perche a quella Chiesa della Madonna concorreva molta gente da tutta la vicinanza, e vegghiavano quivi alcune notti, dove si facevano gravi osfese a S. D. M. Stava la Santa Madre dubbiofa di quetto parlare, e nonera ancor ben ficura, fe era Iddio, quando il medelimo Signore le tornò a dire, Io sono. Con che timale quieta, e certificata di quello, che aveva intelo. Confessossi subito col Canonico Reynofo, che era uno di quelli, che compravano la cafa, e gli diede conto di quanto le era occorío. E così per questa caufa, come perche il venditore della cafa tornoa chieder el inuovo più prezzo di quello, che s'era convenuto, i disfece la vendita, e i accordò quella delle cafe, che erano attaccate alla Chiefa. Ed effendo i accomoda re al meglio, che i porette, trattò il Vefcovo che la Santa con le fue Monache passistiero al alorcasa, e Chiefa: il che fin farto con molta solennia: perche il Vefcovo fece ragunare il Capitolo, e gl'Ordini, e la Città, e con molta Musica, e con una folennissima Proceffione il trasferirono le Monache, le quali andavano tutte coperte col oro veli dinanzi al volto: e il pose il Santissimo Sagramento con gran di vozione, ed allegrezza di tutto il popolo: e perche prima il Monaftero si chiamava di San Gioseppe, la Santa Madre accoppiò il due nomi, e fece, che da li avanti si chiamassie San Gioseppe di Nostra Donna in Visa.

Stando la Santa Madre in quefla fondazione di Palenzia, ebbe nuova, che era venuto il Breva cella feparazione, perche colì li Frati, come le Monache della nuova Riforma degli Scalzi aveffero Provinciale della loro medefima profeffione, a cui obbedifiero come a Prelato, fenaz, che fi intrometteffero più nel fuo governo li Padri della mitigazione. E feppe infieme, che già il Breve era flato efetope de di Dio Fiz queflo un giorno per la Santa Madre di gran contento, per effere una di quelle cofe, che ella deidierava, e fiperava di vedere compita, come il fino gloriofo Padre Sant'Alberto glielo aveva detto in Segovia. Fermoffi in Palenzia alcuni giorni; latciò per Priora la Madre Habella di Gesà, e per Sottopriora la Madre Baetalia di Gesà, e per Sottopriora la Madre Baetalia di Gasà, e da Gandare alla fondazione nella Città di Soria, come me-

glio vedremo nel feguente capitolo.

Và a fondare nella Città di Soria, e del resto che occorse in quella fondazione. Cap. XXXII.

PRima che la Santa Madre partiffe di Palenzia, ricevette una lettera dal Dottore Velaquez, che all'ora era velciovo d'Ofma, ed era flato fino Confessore, mentre era Canonico in Toledo, eletto da lei per questo Monastero per particolar rivelazione di Dio, perche il Signore aveva posti gil occhi nel talento di questo grand' Uomo, perche giovasse alla fua Chiefa (esteno dato postia non solo vescovo d'Ofma, ma anche Arcivescovo di San Giacomo, con grand'esempio, ed utilità di queste Chiefe 2 volvea S. D. M. che prima trattasse, e communicasse con la S. Madre, a sin che per questo mezzo egli fiajutassi del di questo con la consideraziona dell'orazione. Avendo dinque il Vescovoranta notizia della sinità della S. Madre, prese fubito, che venissa a sinona con l'orazione. Avendo dinque il Vescovoranta notizia della sinità della S. Madre, preseste fubito, che venissa a sinona en si suo escovaro. E perche questo si facesse con comodità, trattò con una Sisguora.

gnora principale, e ricca di Soria, chiamata Donna Batarlee di Viamonte, che facefie quivi un Monaflero di Scalze: cettela offirefe fubito ma cata molto buona, ed il Vefcovo una Chiefa della Cirtà, chiamata la Trinità e feriffero alla S. Madre, pregandola afra quivi una fondazione. Ella comunicata la lettera col nuovo Provinciale, e Prelato del fuo Ordine, effendo piacciura a tutti due la comodità, che quella Signora, ed il Vefcovo offerivano, fi parti nel principio di Giugno per Soria.

Andò in sua compagnia quel gran Padre Frà Nicolò di Gesù Maria, che fu poi primo Generale degli Scalzi, il quale ella amava affai, e simava grandemente il suo talento, santità, e virtù, e lo riguardava come Padre, e colonna della sua Religione, come poi su. Meno anche seco sette Monache, trà le quali era la Madre Caterina di Cristo, donna santa, e di eroiche virtà, le quali in vita surono ben conosciute da tutto il fuo Ordine, e dopo la morte le dichiara più Iddio nostro Signore con molti miracoli, e con la incorruzione del corpo di quelta venerabil Vergine. Arrivarono a Soria a'13. di Giugno, avendo il Vescovo mandato un suo ministro a levarla, perche facesse la spesa per viaggio, e l'accompagnaffe, e servisse, ed onorasse lei, e tutta la fua compagnia. Il giorno appresso, che fu la festa del S. Profeta Eliseo, si ditse la prima Messa in una sala della casa, che per esser la Chiefa separata da lei, su necessario sare un passatojo; e frà tanto si diceva Messa in quella sala, dove andava a dirla alcuni giorni il Vescovo, e confessava, e communicava la Santa, e le Religiose: alle quali foleva dire, lodando la S. Madre, che la teneva per la maggior fanta, che Iddio avesse in terra.

Stette quivi la Santa un poco di tempo, tanto, che si fece un corridore della casa, datale da quella Signora, alla Chiesa: nel che indugiò alcuni giorni, e si passò qualche travaglio: su finito il giorno della Trassigurazione, ed all'ora si pose il Santissimo Sagramento in Chiesa con gran festa, e solennicà del popolo. Il titolo del Monastero su della Santiffima Trinità, per aver così chiesto la fondatrice, la quale era contentissima di questo suo Monastero; e nostro Signore le pagò questa buon'opera, e molte altre, che ne fece, in concederle, che pigliaise l'abito di Monaca, e morifse nella Religione nella maniera, che ora dirò. Era questa Signora nativa di Pamplona, figliuola di Don Francesco di Viamonte, Capitano Generale della Guerra dell'Imperatore, s'era maritata nella Citrà di Soria con un uomo molto possente, e ricco, chiamato Giovanni di Vincussa: morto il marito, rimase ella senza figliuoli, e di beni acquistati, le toccarono in sua parte cinquanta mila scudi, e tutti li distribul in opere di servizio di Dio. Dopo aver facto questo Monastero di Soria, passati alcuni anni, ajutò a fondarne un'altro in Pampiona, dove ella prese l'Abito; ed essendo vissuta con gran Religione, morì nel 1602, piena d'anni, e virrù, lasciando fondati due Monasteri.

Partiffi la Santa di Soria per il Convento di S. Giofeffo d'Avila a' 16, R d'Ago-

Engineer by Look

d'Agolto lafeiando Priora la Madre Caterina di Crifto, vera iggliuola; de imiartice del fuo fiprito: e menó feco la fua fida compagna Anna di S. Barrolomeo, molto amata, e thomata da lei. Paíso nel viaggio gran ravagli, perche il carro tletre in molti pericoli di precipiarti, che per non fapere il Carrettiere la tittada, ufcito della carrareccia, dava in pafii molto pericolo i: onde glunde finalmente ad Avila ben facietas, e fire-

ca dal viaggio.

258

In quello tempo, che la Santa stava in Soria, fornendo io d'effere Priore di Zamora, fui da miei Prelati mandato ad abitar alla Riogia : e paffando per Ofma, feppi dal Vescovo, il quale era già tornato di Soria, ed era mio grande amico, e conoscense, che la S. Madre stava facendo una fondazione in quella Cirrà, e che doveva presto esser là : che fu per me una nuova di grand'allegrezza, e contento. Arrivò quel giorno due ore dopo la mezza norre: io andai a riceverla alla porra, e nell' uscir dal carro la falutai, e domandandomi ella; chi ero? ( perche havendo ella il volto coperto co'l velo, ed effendo di notte, non mi aveva anche conosciuto ) e dicendole , che ero Fra Diego de Yepes , ella tacque: ed io mi ristrinsi, temendo, che ella non si fosse dimenticata di me, e che non gradiffe della prefenza mia : Stando potcia foli, le domandai, che aveva fignificato quel filenzio, quando le diffi chi ero, perche mi aveva dato molta pena, ed ammirazione infieme : ella mi rispose: Mi turbai un poco, perche mi si rappresentarono due cose, che ò dovessere and are penitenziato dal vostro Ordine; ò che N.S. mi volesse pagare il travaglio di quella fondazione con trovarmi qui. lo mi confolal con quelto favore, e le diffi, che il primo era vero, ma che il fecondo non voleva Iddio, che fosse.

Mi disse il tempo, che mi doveva durare la penitenza, e destramente mi riprete, dicendoni: Che mi versognossi, quando josse nila, perche mosfirrato di me essere propieta a patre, proche facto e esse il ni poste esse. E così seguì, come ella disse ad Anna di S. Bartolomeo sua compagna,

dicendole il tempo, che mi doveva durare il mio travaglio.

# Fù eletta Priora in Avila, e di li mandò a fondare il Monastero di San Giuseppe di Granata. Cap. XXXIII.

A Rivio la S. Madre a San Ginícppe d'Avila al principio di Settembre bre del mille cinquecento ortant'uno, dove venne fubiro a vederla il Padre Provinciale Frà Girolamo della Madre di Dio, il quale all'ora flava in Salamanca, alla fondazione de l'Frari Scalzi di quella Cirtà. Ed avendo le Monache d'Avila veduto la S. Madre tanto flanca da travagli, 'che aveva partito nelle fondazioni, rtartarono col P. Provinciale, che la facefle Priora di quel Convento, con che fi farebbe anco rimediaro alla neceffità di quello, 'che la pativa molor grande nel temporale; fapendo per refereienza, che dove flava la S. Madre nonmancava nullà : 'Ordirono, che la Priora, che all'ora era la Madre Maria di Cri.

di Criflo, rinunziafic l'ufficio, ed ella lo fece con molto guffo: ed il Provinciale con voti delle Monache fece Pioros la Santa, dichiarando, che te bene andaffe a Burgos, che fi trattava all'ona di quella fondazione) non laiciaffe di effere Pioros, come aveva fatto aftre volte, ma irin anendo la Sottopriora per Vicaria, governaffe in aftenza per

lettera. Communicò la Santa col P. Provinciale, che conveniva effettuare la fondazione di Burgos, della quale erano molti giorni, che trattava, e nostro Signore le faceva fretta grande, che si facesse. Voleva il P. Provinciale, che li fosse prima iolta la licenza dall'Arcivefcovo di Buigos: ma alla S. Madre pareva, che baltaffero le lettere, che aveva da lui. nelle quali la ricercava che andaffe a fondare, e che non fosse necessaria altra licenza Con tutto ciò inisfeva il Padre Provinciale, che ottenesse prima la licenza, temendo, che non ricevelse dopo qualche travaglio, ed affronto: la S. Madre gli diffe quelte parole : Ora vedere Padre , le cole di Dio non hanno bilogno di tanta progenza, ne fi fanno cole gravi di fuo fervizio, cercando tutte le comodità, che ci feno necessarie : quella fondazione bà da ellere di gran servizio di Dio: e se si differisce più, non si fara: anzi arrischiamoci noi , e taccia , che mentre patiremo , sara meglio ; e sappia , Padre , che il Demonio fà gran forza , perche non je ne tratti : ma non oftante quefto . vegga V. R. quello, che comanda, che quello fara il meglio. Con quelta rifoluzione, che vidde nella Santa, fi rifolse il Padre Provinciale al medesimo parere, che ella aveva; delibero d'accompagnarla quando andasse

a quelta fondazione: e frà tanto fe ne tornò a Salamanca, per concludere quella del Collegio.

In quello tempo era Priore nel Convento de' Martiri di Granata il P. Fra Giovanni della Croce, uomo molto ipirmuale, e molto fanto, di cui già abbiamo façio menzione: ed era Vicario Provinciale della Provincia d'Andaluzia il P. Fra Diego della Trimità. Ad ambidue parve, che farebbe un'opera di gran tervizio di Dio, e di molta ritorma de'costumi della Città, che la S. Madre venisse quivi a fondare un Monastero di Monache: e ne trattarono con la Maure Anna di Gesti, che all' ora aveva finito d'effere Priora di Veas. Se bene le comodità della Città erano poche, ed incerte, ii accordarono di scrivere alla S Madre, ed al P. Provinciale, perche la facesse venire a quella fondazione. Il Padre Provinciale rimesse questo negozio all'arbitrio, e parere della Santa : alla quale aveva già dato la fua antorità , perche facesse , ed ordinasse ne' Monasteri delle Monache, come se tosse Provinciale d'esse, ed aveva comandato, che come a tale, l'ubbidiff ro: La S Madre che aveva posto gl'occhi, ed il cuore nella fondazione di Burgos, rispose alla Madre Anna di Gesti, che non poreva andare alla fondazione di Granata, perche il nottro grande Iddio comandava un'altra cofa: che ella era molto certa, che ir aveva da far tutto molto bene in Granata: e che intendeva, effere volontà di Dio, che la faceste ella, e sperava. che la dovesse ajurar molto sua Divina Maestà. Già che la S. Madre non potette andar colà, mandò da Avila due Monache, perche accom-PREMA

260

pagnassero la Madre Anna di Gesù: l'una su la Madre Maria di Cristo, che era stata quivi Priora, e l'altra Antonia dello Spirito Santo, che era una delle prime quattro: e di Toledo anche mandò la Madre Beatrice sua Nipore.

Si trattennero le Religiofe in Veas infin' a che il Padre Vicario Provinciale pigliafle licenza dall' Arcivefcovo, e pigliafle cafa per la fondazione: perche tutte l'altre commodità, le quali pareva, che si fossero offerte da principio, erano sparite, e date in nulla. E così confidavano solo nella Divina providenza: già si contentava per all'ora il Padre Vicario, se aveva la licenza dall'Arcivescovo, il quale era molto duro in non volere ammettere nuovo Monastero. Perche in quel paese erano stati anni di gran sterilità, e s'era scoperta tanta fame, quanta in molt'anni prima non s'era veduta. Onde trattandoli con l'Arcivescovo di fondare Monastero povero, e senza entrata, il sottentamento del quale dovevano effere le limofine del popolo, quanto più lo confiderava, tanto più relifteva alla fondazione: parendo a lui, che quello fosse più tempo di disfare, se si sosse potuto, i Monasteri fatti, che di sondarne di nuovi. Se gli stringeva con questa considerazione il cuore, e fe gli serravano le porte della volontà in guifa tale, che se bene due Auditori i più gravi, ed antichi di quella Audienza, che erano il Licenziato Laguna. il quale ora è Vescovo di Cordova, e D. Luigi de Mercado, l'importunarono fopra questo molte volte, non poterono mai impetrare da lui, che desse la licenza, nè anco speranza di darla. Convennero il Padre Vicario, e la Madre Anna di Gesù, la quale era nominata per Priora, che sarebbe stato bene pigliare una casa a pigione, ed andarvi secretamente, di li domandare la licenza all'Arcivescovo, credendos, che fi fosse mosso a darla per vedere le Monache nella Città. Si penò assai a trovar cafa comoda, ma in fine col favore degli Auditori si trovò tale. quale pareva conveniente al propolito loro.

Uscirono le Monache di Veas con gran contento, e fretta per la loro fondazione, ed arrivarono il primo giorno ad un luogo chiamato Dayfuences, dove stando trattando la Madre Anna di Gesù col P. Frà Giovanni della Croce, nomo veramente fanto, fopra il modo da tenersi, perche l'Arcivescovo volesse ammettere quel Monastero, dava loro penfiero il successo, ma non perdevano la speranza, che il Signore, in mano di cui stanno li cuori degli uomini, non fosse per inclinare il suo ad una causa così pia, e giusta. O gran bontà di Dio I quanto sono maravigliofe le fue invenzioni, ed i mezzi, che elegge per li fini, che pretende. Quella medelima fera, che stavano le Monache in Dayfuentes, temendo se l'Arcivescovo sosse per ammetterle nella sua terra. ò no: udirono un tuono tanto spaventevole, e terribile, che come poi si feppe, mando una faerta, che cadde in Granata nella propria cafa dell' Arcivescovo, vicino alla stanza, dove dormiva. Fece molta ruina nel fixo palazzo, perche li bruciò parte della libreria, ed ammazzò alquante bestie della sua cavallerizza, e lo spauri tanto, che per la turbazione cadde infermo: e pel timore fiammolli a dar fubito la licenza, che prima

con tante preghiere non s'era impetrata. Le Monache profeguirono il lor viaggio ignoranti del successo: e prima d'arrivare a Granara, seppero, che il padrone della cafa che avevano contrattata, era uscito dell' accordo: perche quando intese, che era per Monastero, se bene vi surono molti favori, e li offerivano gran ficurtà, non volle mai confentire, che quivi si sondasse Convento. Giunsero a Granata il giorno di San Sebaltiano a ventidue ore del 1582. & andarono a fmontare a cafa dell'Auditore Don Luigi di Mercado, ed egli affegnò loro un appartamento, accomodato per poter stare con maggiore ritiramento: furono ricevute con buone accoglienze da D. Anna di Pegnalofa fua forella . Signora vedova molto principale, e virtuofa, che le ajutò molto in quella fondazione.

Subito fatto giorno la Madre Anna di Gesù mandò a supplicare l'Arcivescovo, che li venisse a dare la benedizione, & a dire la prima Mesfa, perche non l'udirebbono infin che, ò fua Signoria non la veniffe a dire . o non li ordinaffe quello , che avevano da fare . L'Arcivescovo era già tanto cangiato, e contento del nuovo Monastero, che sarebbe venuto, e così mandò a dire: ma per stare tuttavia in letto per lo spavento, che gl'aveva cagionato la faetra, mandò in luogo fuo il Proveditore, perche dicesse la prima Messa, e ponesse il Santissimo Sagramento, ed egli lo fece. Concorse molta gente da tutta la Cirtà tutti allegri, per veder una così fanta Religione nella loro terra: ma quantunque la divozione della Città, ed il gusto, che mostravano sosse molto grande, che vi fossero venute le Monache Scalze, con tutto ciò grande anche era la neceffità, e povertà, che pativano: perche frando in una cafa così principale, e ricca, vivevano tutti fpenfierati, stimando, che li avanzassero le limosine, stando in parre, dove se ne facevano rante, a poveri, e la causa era, che quella Signora pensava che le Monache fossero provvedute dalle limosine del popolo: e così era limitata quella, che li faceva, e molto quello, che elle parivano per questa causa. Di maniera, che era nccessario che li Padri Scalzi dividessero con la povertà. che avevano, ed il vitto, che Iddio gli dava.

Con l'esempio, e rinserramento del nuovo Monastero, si mossero molte Zitelle della Città a chiedere l'abito: e frà tante a pena si trovava chi avelle talento, ed abilità per sì thretta, e perfetta professione : e così la Priora le andava destramente licenziando, con occasione di non. aver casa, nè comodità. Cercavano con gran diligenza una casa, per andarvi a flare, e ne trovarono una a pigione, dove fi mutarono dopo effere state sette mesi in casa di quella Signora. Cominciarono subito a dare l'abito ad alcune novizie, e ne ricevettero in una volta fei delle . più nobili, e principali di quella Città : le quali per ordine de'loro Confessori, e senza licenza de loro Padri, mosse da nostro Signore. calpettarono il Mondo, metrendofi fotto i piedi i diletti, e la gloria, che egli flima; ed a tutte infieme diedero l'abito con molta folennirà, e molta turbazione de'loro Padri, ed ammirazione di tutta la Città, alla quale pareva cosa dura, che persone così delicate avessero

a pigliare una vira cosà afora, e penitente. Pafati alquanti giorni con le dotri-di quelle, ed altre, che fi andarono ricevendo, comprarono certe cale dal Duca di Seffa, le quali erano in un buon fito della Cirtà: e fe bene vi furono molte difficoltà, per effere di Majorafco, tutte però ficno fipiante da noftro Signore, tanto, che fi venne ad effettuare la vendita: e con quelto rimafero molto bene accomodate nel remporale, e molto più nello fpirituale, perche infino dal principio di quella fondazione fu in quella cafa molto fpirito di orazione, molto ritiramento, e Religione.

Come nostro Signore comandò alla S. Madre, che sondasse un Monastero in Burgos. Cap. XXXIV.

STando la Santa Madre già vicina a morte, ed alla vigilia di godere Quella gloria, e ripolo, che il Signore nel fiuo Regno le avera preparata, accioche quella foffe maggiore, difponeva S. D. M. le cofe in modo, che ella parifie maggiori travagli, che fono quelli, a quali nell'altra vita, corrifponde maggiori premio, e così le comandò, che andaffe a quella fondazione di Burgos, dove come quelli, che dovevano effere gi'ultimi de' molti, che prima aveva patiri, in prono rarane.

diffimi, come ora diremo.

Erano fei anni, che alcuni Padri gravi di spirto, e lettere della Compagnia di Geni periuaderano alla Santa Madre, che farebbe fervizio di nostro Signore, che faccsse una condazione in Burgos: e dall'alra parte stando ella in Vagliadolid, come dissimo di sopra, trattando della fondazione di Palentzia, e Burgos, le comando Mostro Signore, che le facesse, e procurasse ambedue, dicendole: Di che cofa inneua: quando le tra manua di I o fom di medissimo: mo lassicata di inre quelle sus fondazione. Passimo dunque all'ora per Vagliadolid l'Arcivescovo di Surgos. Don Cristosoro Vela, che veniva nuovamente cletto a pigliare il postesso di Compando del su della coma della S. Madre, Don Alvaro di Mendeza Vescovo di Palenzia, domandandogli licenza per fondare un Monastero nella Città di Burgos. Egli rispose, che la darche be molto voloniteri, perche effendo nativo di Avila, monto bene conofecva la S. Madre, ed aveva interissima foddistazione del gran frutto, che facevano i suoi Monasteri, dovunque erano.

Un'airra volra flando la Santa Madre alla fondazione di Palenzia, trattò col Vefcovo, che tornaffe a ferivere di nuovo all'Arcivefcovo di Burgos fopra la fondazione del Monaftero: ed egli rifpofe, che dal canto fuo era ficura, e cetra la licenza; una che prima di venire, procuraffe quella della Città; perche, o doveva effere il Monaftero con entrata, ò fenza, e fee ra londato in poverta, ci voleva il confenfo del

Reggimento della Città.

Stando la S. Madre in Palenzia, vi era una Signora di Burgos chiamata Carcrina di Tolofa, molto ferva di Dio, e di molta carità, ed aveva quattro figliuole Scalze nell'Ordine; due ricevute in Vagliadolid, e lid, e l'altre due in Palenzia; e piacque a Nostro Signore, che ella ancora, dopo aver mandato alla Religione degli Scalzi altri due figliuoli, ed una f gliuola, che le restavano, come un'altra Santa Felicita i fuoi al marcirio, venisse a fare il medesimo facrificio di sè a Dio. Trattò dunque con questa Signora la S. Madre, che le trovasse una casa a pigione, e le comprasse grate, e ruota, parendole di non avere a far altro, che arrivare, e torre il poffesso. Ella prese talmente il negozio a petto, che non folo fece tutto quetto, ma procurò anco la licenza dalla Città, obligandoli a dar casa pel Monastero, il vitto, e sostentamento, e tutto quello, che mancatle di più alle Monache, con un animo molto liberale, e generoso. La S Madre, come abbiamo narrato, ando da Palenzia a Soria, e di lì tornò ad Avila, donde mandò a fondare la cafa di Granata, e stava con gran desiderio d'andare a Burgos, ma con molta paura di metterfi in viaggio, effendo alla fine di Decembre del 1581. e con le sue infermità, dalle quali era molto aggravata, temeva affai il rigore dell'Inverno, ed i freddi, che fogliono effere rerrbilissimi in quella Città. Pensava fra sè, se sosse bene mandare la Priora di Palenzia : ma N. S., che serbava a lei questi travagli, come anche la corona d'essi, le parlo all'ora, e le disse: Non fare stima de'freddi, che io sono il vero calore . Il Demonio mette tutte le sue forze, per impedire questa fondaziore, metti tu le tua da mia parte, accioche fi faccia, e non lasciare d'andar in persona, che ti forà eran profisto. Per quelle parole intele, che già era data la licenza dalla Città, il che ella intin'allora non aveva faputo.

Ben i conobbe, che furono di Dio quefle parole, perche, com'ella ferire , le dicel atano poco falidio il lireddo, coneflere dimorata tura quella Invernata in Burgos, ed effere tanto fiacca, ed inferma, diceva d'averlo fenito così poco, come le foffe intata in Toledo, ne li farche le fatta la fondazione, teella non andava in perfona, perche verun'altro petro, che il fuo invincibile, a avrebbe potto a fipertare, ne foffire colpi così contrarii, nè retillere a tante difficoltà, che in quefla fondazione fi offerico, come in vedrà da quello, che avanti diremo. Deli-beroffi fubito d'andar a Burgos, e così parti d'Avila il fecondo giorno dell'anno nuovo del 1528. Menò feco per fua compagna Anna di S. Bartolomoc, e di Alva, e di Palenzia cavò fei Monache, di modo che in nutre etano orto. Accompagnolle eziandio il Padre Provinciale degli Scalzi con due altri fuoi compagni, che fiu una compagna di gran confolazione per la S. Madre, e di molo quivo, e follevamento per li

travagli del viaggio.

Da che usci di Avila cominciò a sperimentare li travagli della sondazione: perche fu molta l'acqua, e la neve, e da lei cominciò ad aggravarsi la patalisa, di che pativa assai. Arrivò a Vagliadolid, dove il male la firnis ranto, che il Medici dissero, che seno usciva pretto di la l'aggraverebbe di sorte l'infermità, chenon le farebbe thato possibile metteris così presio ni viaggio. Con questo passò a Palenzia, dove conceferanta gente, quando doveva posare, per vederla, e sentirla parlare, e perche desse sono la benesizione, che a pena pote su sicire del cocchio;

le Monache la ricevettero con gran contento; cantando il 72 Dirim laudamus; come facevano negl'altri Monalteri; ed in legno della gran feña, che con la lor Madre avevano, adornarono molto bene il Chio-firo, e drizzarono molti altari, come fe già foffe canonizza, e la dovetiesro collocare in qualcuno d'essi. La pregarono assai, che li trattenesse quivi qualche giorno, e dessi con defensi ne condecendere alla loro petizione; perche il tempo era tanto volto all'acqua, e la litrade tanto piene di fango, e di torrenti, che farebbono tlati più a proposito barrono trato del proposito barrono del proposito del proposito del proposito del proposito barrono del proposito del proposito del proposito del proposito barrono del proposito de

ni per passarli, che carrozze per andarvi.

La Santa inítava in dire, che si doveva partire, ma per non parere temeraria nella fua rifoluzione, mandò prima un'uomo, che provaffe le strade, ed avvisasse, se era possibile il caminare: l'nomo recò molto cattive nuove, e stando la S. Madre pensota, le disse il Signore : Bon potete andare, non temete, che io faro con voi. Per quette parole s'arrifchiò a partire, se bene a gl'occhi umani pareva temerità, e pazzia; ma il Signore, che aveva dato la parola, non mancò nell' opera, ed efecuzione d'essa: perche se bene ebbero molti pericoli, e travagli, di tutti uscirono molto bene. Alle volte erano così grandi i fanghi, e zolle, che non essendo possibile, che li carri n'uscilsero, era necessario per bnoni pezzi fmontare così la Santa, come le compagne; nè era quello il peggior partito, attefo il gran pericolo, che correvano li carri di roversciarsi. Vidde la S. Madre, salendo su per una costa, il carro delle compagne roversciarti di forte, che irremediabilmente andavano tutte a cadere nel fiume, se un garzone di quelli, che conducevano, il quale lo vidde, non si fosse attaccato alla ruota alta, perche dalla parte bassa non farebbe stato possibile, per esser tamo rapida la costa, che molti uomini insieme non sarebbono stati bastanti a trattenerlo: E sarebbe stato impossibile, che un solo tirando la ruota di sopra, la trattenesse, se il Signore non vi avesse posto la sua mano, per liberarle da quel pericolo. Diede gran fattidio alla S. Madre quello fucceifo, ed all'ora ordinò, che il carro, nel quale ella era, andasse sempre innanzi, accioche a mali passi, e cattivi pericoli, li quali occorrevano, fosse ella la

Arrivarono la fera ad una Bettola tanto foomoda, che non vi era nè pure un letro per la Sanra, che per eller nual fiana n'avez gran necellità. Ma le davano tali nuove della firada, che ci reflava di lì a Burgos, che pareva lor bene trattenetti quivi qualche giorno, perche avevano da paffare per certi pontoni, che così il chianano, vicino a Burgos, el dera no si grandi le inondazioni dell'acque, che li alzava mezzo palmo fopra d'elli, e dall'altra patre erano tuticoperti, e nono itvedeva per moto to ipazio altro, che acqua, e Cielo: c fe non andavano per mezzo dell'alto del pontone, erano perfi, ed aninegati: di modo, che patrea gran temerità l'entrarvi, mallime co'carri. Le Monache li confellarono per paffare, e chicfero la benefizione alla Sana Madre, dicento il Credo. Ella ce bene non fu fenza timore, tuttavolta con grand'animo, ed allegrezza, e fenza veruna tentazione, fece che il fuo carro paffafie innazione.

zi , ed inanimò le sue Monache , dicendogli : Orsiì figliuole mie , che maggior bene vogliono elleno, che se fosse bisogno, effer qui martiri per amor di nostro Signore? Lasciami, che voglio pussar prima : e caso, che io mi affegeffe, le prego freitamente, che non possino. Ma non era gran fatto, che ella avesse questo animo, perche nell'entrare nell'acqua le disse il Signore: Non temere figliuola mia, che qui sono io. Vedevano alcuni di quelli, che passavano di là, andare le ruote del carro della S. Madre sopra l'acqua. Come la S. Madre paísò innanzi, afficurò il paffo all'altre, e tutti paffarono fenza verun pericolo, e con molta allegrezza di vederfi liberi da tanti travagli.

Giunsero a Burgos a' 26. di Gennajo, dove furono benissimo ricevute, ed alloggiate da Caterina di Tolofa: Veniva la S Madre con febbre, che non l'era patlata mai in tutto il viaggio, ed una infermità nella gola, che la stringeva di maniera, che non poteva mangiare, se non con molto dolore, diche se li sece una piaga, che sputava sangue; ebbe quella notte certi vomiti, e giramenti, e debolezze di tetta tanto gagliardi, che non li permisero il levarii l'altro giorno per negoziare: e così fu necessario porla sopra un lettuccio in una stanza, che aveva una finettra con ferrata, la quale ritpondeva in un corridore, e pollo un velo alla ferrata, quelli, che venivano a visitarla, stavano di fuori, e negozia-

vano, e trattavano quello, che li occorreva.

Vennero subito da parte della Citrà a visitarla, mostrando il gran contento, che avevano della sua venura, ed il gusto d'aver dato licenza, perche fi fondasse quivi un Monastero del suo Ordine. Parve alla S. Madre, che stando la Città così ben disposta, che tutto il suo negozio sosse spianato, ma su molto diverso da quello, che ella pensava, perche le restava anco da patire assai, come si vedrà nel capitolo seguente.

Della gran contradizione, che s'ebbe per fondarsi il Monastero, e come alla fine dopo alcuni giorni, e travagli, si fondò, e la Madre li parti per Alva. Cap. XXXV.

A matting feguente, che la S. Madre arrivò a Burgos, andò subito il Padre Provinciale, che veniva in compagnia fua a visitare l'Arcive(covo, & a domandargli la benedizione per prendere il possesso, pensando, che come prima l'aveva offerta, non facesse resistenza in darla subito. Lo trovò tanto alterato, ed in colera, che la S. Madre fosse venuta senza sua licenza, come se egli non l'avesse comandato, nè si fosse trattato con lui cosa alcuna di questo negozio. Ed alla fine dopo molte propotte, e risposte, si risolse col Padre Provinciale, che non darebbe la licenza, se non vi era entrata, e Casa propria, e che la entrata non confillesse in quello, che le Monache portassero di dote, e che non essendovi quetto, se ne potevano tornare, perche in altro modo non fifondarebbe il Monastero. Tutto era invenzione del Demonio per rendere il negozio impossibile, e che se ne tornassero senza far nulla. Domandarono licenza per poter dir Messa in una stanza della casa dove flave-

flavano, e non la volle dare; di maniera che le povere Monache non udivano Messa, se non le seite, ed all'ora andavano mosto a buon'ora ad una Chicsa cou molti sanghi, ed acqua, che all'ora erano assa igrandi

in Burgos.

Doporté lettimane, che li confumarono in difcorti con l'Acciveftovo fopra il modo, che fi dovevatenere in effervi entrara, veggendo, che llava costiorne, come nel principio, la S. Madre rifolie di andare in persona a parlargli, itinando di averla, come aveva fato con altri in timili occaioni. Volle Iddio, che il negozio rifolific cost male a lei, come era rifictira agl'altri, che ne avevano trattato i le bene chi avede veduto l'allegrezza, con che cel la ene romava, a verra pendano, che lofte paffato benifimo, e pure l'Artivelcovo l'aveva licenziata con pochifimo attacco.

Quello, che più dava pena alla S. Madre, era il vedere, che il Padre Provinciale stava molto disgustato, e quasi ritoluto che se ne tornassero turri, parendo a lui di non avere speranza, che l'Arcivescovo si fosse per mutare di parere, e che non fosse bene, che stessero tante Monache fuori del Monastero: e se le rappresentava ancora la gran perdita, che la Santa Madre faceva per altre fondazioni. Ma ella come quella, che fapeva certo effere volontà del Signore, che si facesse quella fondazione, non giudicava bene levarne le mani, e stava molto afflitta, per vedere la pena del fuo Provinciale : ed in quel punto le difse il Signore : Ora Terefa tien forte. Con quetto procurò con più animo perfuadere al Padre Provinciale, che se ne andasse, perche aveva a predicare quella Quarefima in Vagliadolid, e lasciasse lei in Burgos. Fecelo il Provinciale, lasciando con lei uno de suoi compagni, chiamato F. Pietro della Purificazione, e subito, veggendo il negozio andare in lungo, diede ordine, che le fossero date alcune stanze nell'Ospedale della Concezione, e di andarvi a stare, per esser quivi il Sagramento, e dirvisi Messa ogni dì: ed anco in questo ebbe gran contradizione per conto de' Confrati, li quali sospettavano, che si usurpasse l'Ospedale, per farvi il Monaftero. Entrarono nell'Ofpedale la vigilia di Santo Matria Apollolo, ed era la casa tanto povera, e piena d'infermi, che non si potevano difendere da'lamenti, mali odori, topi, ed altri animaletti fchifi, che vi erano; ma quello, che più fentiva la S. Madre, era il vedere quello, che pativano le fue compagne, che ella già teneva per gloria il patire. e per piacere il vederfi in quella povertà.

Andavano cercando cafá com nolta cura, accioche l'Arcive(covo defeia licenza, già che quella Signora Caterina di Tolofa prometteva dari fi currata dopo l'a moure fua : ma avendola cercata molti giorni, non la trovavano a lor modo, infina a che la Santa non ne ritrovaffe una, che le pareva a propolito. Le ne era domandato (al parere d'alcuni) più, che non valeva: e ile bene era rifoltata di comparala, reflava per danarite et all'ora le diffe N. S. Per danari refli? per le quali parole intefe efsere volontà di Dio, che la comprafse: onde conclute immediatamente la compra, la vigilià del gloriofo, S. Gisieppe, il qualte era fatto.

molto pregato dalla S. Madre, e dalle fue compagne, che defee loro cafa il fuo giorno: e fubito fi pafastono le feritture. L'Arcivefcovo, che per il trattare della S. Madre s'era un poco ammollato, moftrò di rallegrarfi moito, quando feppe, che avevano cafa: e vennedue volte a vedre la Santa all' Ofpedale, ed una alla cafa, che avevano comprata: ma non volle mai dar licenza, nè pure che le fosse detta una Messa, elsorini di fefta, infina e de non fiè l'entrata certa, e fetura.

Erano intorno a quattro meli, che stavano in Burgos, nè vi era per ancora cerra speranza della licenza dell' Arcivescovo. E vergendo la Santa, che non s'opponevano cofe di fustanza, ma che tutti erano cavicchi, ed invenzioni del Demonio, le quali al fine molto poco gli dovevano giovare, foleva dire con molta grazia: Che era un Diavolo sciocco quello, che quivi loro faceva guerra. Aspettava il successo con grand'animo. e longanimità, e benche tutti perdessero la speranza, considerando la durezza dell'Arcivescovo, ella però non si sgomentò mai un punto. Onde accadde, che in questo rempo il compagno lasciaroli dal Padre Provinciale, stanco dalle lunghezze dell'Arcivescovo, e desperato del buon fuccesso, persuadeva di nuovo alla Santa, che se ne andasse, e desse a lui licenza d'andarfene. Ella, che sapeva già bene il termine, che Iddio aveva prescritto per dar fine a quel travaglio, gli dise : Verea Padre. non si dian pena, che il Santissimo Sagramento sarà posto avanti ad otto viorni: E così fu; perche il Vescovo di Palenzia, al quale l'Arcivescovo aveva dato parola di dare la licenza, sapendo quanto quivi patisse la S. Madre, da lui teneramente amara, gli torno a scrivere di nuovo, ed all'ora glie la diede, e si pose il Santissimo Sagramento con gran solennità a' nove d'Aprile del 1582. Chiamoffi il Monastero S. Gioseffo di Sant' Anna : disfe la prima Messa il Dottor Manso, che ora è Vescovo di Calaorra, ed in quel tempo fu Consessore della S. Madre, ed ella gli profetizzò, che doveva arrivare alla dignità, che ora possiede. Predicò l'Arcivescovo. e fignificò la gran foddisfazione, che aveva della Santa Madre, e fua Religione, mostrando gran dispiacere della dilazione, che si era posta nella fondazione.

Stando in quefto tempo la Santa Madre con le fue Monache molto contene di vederfi nella loro cafa, e claufura; i igiorno dell' Afcensione crobbe tanto i fiume e fu tanta l'acqua, la quale entrò per la Città, che fi cominciavano a disbitare i Monasteri per non petrivi dentro e ca-devano cafe, e il scavavano i morti, edil nuovo Monastero correva maggior pericolo, per effere in un piano, e più vicino al fiume, che altri; Onde configiavano la S. Madre a uscime di cafa con l'altre, ma non lo volle mai fare : fece però porre il Santisfimo i una stanza alta, e che le Monache fi ritiraflero in cifa, e decifero le Litanie, tanto che cessifa fe quel travaglio. Diceva l'Artivescovo, e lo decvano anche molt altri, che per effere reltara quivi la S. Madre, Iddio aveva lasciaro d'annegare quella Città. Nominò Priora di questa sondazione la Madre Tomassina Battista, checera stata prima d'Alva, e per Sotuporiora Caterina

di Gesù, la quale aveva cavata di Vagliadolid.

Non avrebbe voluto la S. Madre partire di Burgos, prima di vedere qualche comodirà temporale nel Monastero, e che alcune pigliassero l'abito, con che si sosse accomodata la casa; e stando con questo desiderio, e pensiero, le apparve N.S., e li difse : In che dubni? che già questo è fatto? bene te ne puoi tù andare . Intese ella di qui , che Nostro Signore. pigliava a fuo carico il fostentarle: e così parendoli di non sar quivi cosa alcuna, deliberò di partire subito per Avila dove era Priora, e v'era molta necessità della sua presenza: Ma per l'occasione, che appresso diremo, su forzata andare prima ad Alva, dove fini li suoi giorni, come si vedrà ne' capitoli seguenți.

Del modo, e divozione, con che caminava la S. Madre Terefa di Gesù, quando andava a queste fondazioni . Cap. XXXVI.

là che abbiamo detto delle fondazioni, le quali fece questa S. Ma-G dre, sarà bene, a fin che più chiaramente si vegga lo spirito di Dio, che in lei viveva: avanti, che narriamo la sua morte, che diciamo il modo, e l'ordine, che ella osservava non solo nel camino, ma anche quando passava per qualche Monastero, così della sua Religione, come d'altre, e del governo, e constituzioni, che ordinò coranto avvi-

fato, e prudente per li Conventi di Monache.

Primieramente, quando la S. Madre caminava, procurava di menar seco alcuni Religiosi dell' Ordine, quando ve ne erano, ed insieme qualche Prete, che fosse persona di buona vira, e fama. Per ordinario l'accompagnava il P. Giuliano d'Avila, persona di molta virtù, e pietà, come di sopra abbiamo detto: la prima cosa, che sacesse in arrivare al luogo, era udir Messa, dove ella si communicava ogni dì, ne questo, per gravi negozii, che vi sossero, e per gran fretta, non si aveva a lasciar mai. Menava sempre alquante compagne, alcune per lasciare nella fondazione, altre per averle sempre seco: e frà l'altre elette per officio di compagna su la Madre Anna di S. Bartolomeo, che oggi vive, ed è Priora in Parigi, Religiosa tale, quale doveva esser colei, che la S. Madre elesse srà tante, e la quale adocchió persua compagnia, e consolazione. Caminava la Santa, e le sue compagne ordinariamente in carri, per parerli, che sosse cavalcata più povera, e più facile, che quella de cocchi. Vi andavano dentro le Religiose con gran ritiramento, perche anche nel viaggio, stando in luogo, dove potessero essere vedute da persone secolari, benche fossero donne, non si levavano mai i veli, e se tal'una era in ciò trascurata, la riprendeva la Santa, e questo istesso osservava ella con molta puntualità, e rigore.

In arrivando all'alloggiamento procurava fubito un'appartamento ritirato, e ferrato, dove fi riposassero: e quando non ciera di ciò comodità, come suole avvenire in alcune Bettole, le coperte di lana servivano dimuro, e faceva i suoi appartamenti ritirati, edonesti, accioche così non vedessero, nè fossero viste, ed avessero manco conversazione, e prattica con persona: che in questo stava molto avvertita, come quella, che svisceratamente amava ogni oncstà e purità, e così poneva la ruota iu una

bettola

bettola come se solte si mu Monastero: perche di quivi pigliassero uttro quello, che li bisognava. Finalmente caminava con tanta di vozione, e ritiramento, come se solte si ata nella propria sua casa.

E perche li Santi fono della natura delle pietre preziofe, e rifplendenti, che il medelimo prezzo, e splendore hanno nella casa, che nelle frade, la Santa Madre, e la sua compagnia, in cui risplendevan ; tante virtà, stando ne'loro Monasteri non si oscuravano, ne annebbiavanone'viaggi: Imperò che anche tra le scosse de carri, frà la molestia, e stanchezza del cammino, facevano la loro orazione, come in Coro, e per questo ci erano le sue ore determinate, e le misuravano con un oriuolo d'arena, come se itessero nel Convento; e molte volte passavano tutra la notte in orazione vocale, e mentale. Suonavano una campanella all' ore del filenzio ordinaro dalle Constituzioni, e l'osservavano tanto, come fe le obbligasse la Regola. E quello, che sa supire è, che era così grande il rispetto, e la venerazione, che avevano alla fantità della S. Madre quelli, che con lei andavano, che non folo i Preti, e l'altra gente di fua compagnia, ma i garzoni, i carrettieri, contro la natura loro, ofservavano il filenzio, mentre le Monache tacevano. Pofcia quando fuonavano, facendo cenno, che era finita l'ora del filenzio, era grande il loro contento. Andavano tutti volentieri con la Santa, nè fi Rancavano de travagli, ne si faziavano della fantità, e grazia delle sue parole, perche erano sopra modo piacevoli, ed allegre per tutti. Da ciò che si offeriva per via, cavava ragionamenti di Dio, con che tratteneva, e compungeva molto quelli, che l'accompagnavano: e quelli, che altre volte folevano andare giurando, e giuocando, gustavano più di udirla, che di quanti piaceri potessero all'ora avere, come eglino medefimi spesse volte confessavano.

Procurava, che rutre quelle, le quali andavano in compagnia fua, rendefero l'obbedienza, a nuno dovuta a se per l'officio, e per la perfona, a qualche Religiofo, fe venera, fe non al Sacerdore, che le accompagnava, ed ella era la prima ad obbedirgili. Ed era tanto l'amore, che aveva quefta virrà, che in facendo in qualfivoglia fondazione Priora, (che ella per molti anni con l'autoriat i dua le fece, edelefes fi libito le rendeva obbedienza, efi forgetrava a lei, non come fondarrice, ma come una delle minor fundire del Convento, domandando licerza di quanco aveva a fare. L'iflefso ofservava, quando arrivava a qualche Monaftero di Monache di altro Ordine, che futborio of offerva all'obbedienza del posterio del produce del produce

za della Superiora, come se fosse stara sua Prelara.

potelse

potesse servire per Monache Scalze: Ma non solo queste cose non voleva ammettere, ma ne anchealtred i maggior ftima: perche costella fuggiva le ricchezze, come altri le cercano. Onde avvenne, come testifica nella sua deposizione Donna Maria Enriquez Duchessa d'Alva, che dandole ella, per sapere la sua necessità, e povertà, certe gioje di molto. prezzo, evalore, la Santa Madre le ricevette, ringraziandonela molto, per non mottrare di disprezzare i suoi doni, ma licenziandosi da lei, chiamò les reramente la Cameriera, e le diede le gioje, perche le rendesse alla Duchessa, ed ella ne rimate tanto edificata, ed ammirata, quanto meno era avvezza a vedere fimile disprezzo di quello, che il mondo prezza, ed adora. Aveva procurato la Ducheffa con grande initanza licenza. dal Provinciale dell'Ochne, che quando la Santa Madre venisse al Monastero d'Alva, andasse a posarsi in casa sua, prima d'entrare in Monaflero, che è nella medefima Terra, ed avendolo ella fatto, come l'obbedienza glielo comandava, fu altrettanto ben ricevuia dalla Ducheffa, quanto era flata deliderata. La prego a cenar feco, effendo arrivata di notte; ma la Santa Madre, con tutto, che venisse stanca, e bisognofa, come è da credere d'una donna carica di tante infermità, e travagli, non volle mai a patto veruuo condescendere alla sua petizione, parendole, che non toffe giutto, effendo il fuo Monattero nel medelimo luogo, mangiare un boccone fuori di effo; e per quelta occasione. e per goder più della Santa Madre , comando la Duchessa a tutta la sua fancielia, che cenaffe, ed ella fe ne stette infin'alla mezza notte, quando la S. Madre, vincendo l'importunità, che le faceva la Duchessa, per trattenerla quivi più, fi ritirò al fuo Monastero: di che restò la Duchessa non meno ammirata, che edificata...

Era eziandio molto puntuale (come quella, che da Dio era stata po peda per Mactira, a de fempio d'airre). Inell'offervara regolare: concioniacosa, che oltre quello, che detto abbiamo del silenzio, dell'orazione, dell'obbedienza, del tritiamento, e dell'altrevitrio, facendo viaggio, osservava ancora i digiuni dell'Ordine, come se ella abroca la silenzia pora fantia, e forze fisse silenza obbligata: e quando arrivava a Conventi, non ammerteva, tanto nel vivere, come nell'altre cose, altre carezze, che l'ordinarie, dell'inate dalle Costituzioni per cutra la communità. Arrivò una volta-assa bene silenza, e con sebbre ad un Convento, la Priora del quale; conoscendo la siua divozione, e che non averebbe ammesso un matarazzo per riposo non solo del viaggio, ma delle sue intirmità, volte deltramente porso sotto di accone, che è il letto delle Scalze (come se così le dovesse dare gran riposo) se na ecorse subicio a S. Madre, e facendolo, rovi si, riperse molto l'infermice

ra, che ve l'aveva posto.

Ne' viazgi, mentre la fua fanità li permetteva, faceva la cucina all'altre, come anche lo faceva ne' Monalteri, e di quefto fi pregiavapiù, che d'efser Fondarice: perche con efser di tanti Monalteri non gultava, che la chiamalsero rale. Quefto èquanto i puòdire del modo, che nell'elter no ofservava la Santa, quando caminava: ma quello, fi può fi può può del modo.

fi tro-

si pod dire , è l'interno, e l'orazione altissima, nella quale quell'anima fanta andava tutta inzuppata, secosì può dissi, ed immersa in Dio; la carità, il zelo dell'anime, che nel suo perto ardeva, il desiderio co si grande di patire per amor di Dio, le quali cole obbligavano nostro Signore, perche l'apatasse, ed invigotice molto, e le desse una grande del abtro che aveva piantato con le sie mani, come glie lo aveva promesso in una rivelazione, che ebbe l'anno 1571, dove le disse quale promesso di Sorgani, poste si uvali l'apino, cb' io si dò. Hi sotato, che guadagni su quella corona: Vestrai a tuoi giorni molto imanzi l'Ordine della be vezine.

Constituzioni principali fatte dalla Santa Madre pel buon governo delli suoi Monasteri di Monache, Cap. XXXVII.

Mel Signore, che diede valore, e vigore, più che umano, perche una donna povera, e spogliata degli terreni favori, fondasse in tutta Spagna con tanti travagli, e contradizioni, tanti e così illustri Monasteri; il medesimo le porè dare, ele diede, luce, e prudenza divina, perche li governasse, e desse regole, e maniera di vita, accomodate per acquistare così alta perfezione, che in essi si professa. Sono più che umane le Constituzioni, le quali sono instrumento per lavorare tali pietre, e più che di uomo, ò di donna, ò creatura umana, ò Angelica li configli, li quali mostrano strade così divine, così ficure, e piane perandare al Cielo. Non apprese ella le Constituzioni, che diedealle sue Monache in terra, su senza dubbio dottrina rivelata, ed appresa in Cielo; Perche se Iddio mostro tanto amore, e providenza con questa Santa, che non folo le cose appartenenti ad un Monastero, e fondazione, glie le scuopriva con l'amore ed agguaglianza, che un amico scuopre, e versa tutto il suo petto in quello dell'altro antico, e compagno: ma le diceva, e dichiarava eziandio altre più parricolari, e più minute. quelle, che erano così universali, e di tanta importanza, e quelle, che dovevano effere permanenti, e perpetue, e come tante forme dianime fante, è ben certo, che con particolar providenza le furono da lui inspirate, e rivelate. E così è dovere, che si mirino, e si riverischino, e molro più, che si offervino, come regole divine, e celestiali. E non è gran cosa. che certamente crediamo, che abbia fatto questo Iddio con la Santa Madre, e che il Signore si sia abbassato a tanta minuzia, come è quella, che nelle Constituzioni molte volte, secondo la necessità, si comanda, fapendo noi, che il medesimo Signore avendo dato per mezzo d'un Angelo all'Abate Pacomio la regola, la quale egli, e li fuoi fucceffori avevano da offervare, discende a cofe tanto piccole, che pare, the fi degnarebbe un'uomo grave, the non fapelle l'importanza loro a riferirle Porrò qui alcune delle più principali di quelle, che fece la Santa Madre, perche come detidero molto, che quelle si offervino. fentirei gran contento, che quando si perdessero gl'altri Originali.

Enmaly Googs

fi trovassero in quello, e sofaeto freno a secoli situri, e confisione; se di prefente sidmenticano alcune della lotro ofservanza. Quelle, che qui porrò, saranno per lo più parole feritre dalla Santa Madre, se bene non col medesimo ordine, perche pretendo solo mettere le più principali. Hò cavato quelle Constituzioni dalle antiche, che si stamparono di observatoro, vivendo la Santa Madre, le se di famparono di observatoro, vivendo la Santa Madre.

Di quanto la Santa ordinò interno al ricevere le Novizie. S. I.

A Binsis motte atvertexea, che quelle, le quali si doveramo ricerver, siano persone d'avezione, e cob presendamo aggi perfecione, e disprezzo del
Mondo; perche se ma vergono siacetate da quello, maiagevolmente porramo sigfirire quello, che qui sossi lo softre: e dè e affai meglio attenderei prima , che caeciarte dipoi. E che non siano minori di discissi e mosti amo di activa del positi del pretrectare 100 sico di aviano del 200 siano del non consensa del cono; e
uno si di als a prossissione del amo del Novizian non si comprenderà, che
abbino abitità e l'altre cose, che sono necessarie per quello, che qui a'ha da
ossissione del calena di quelle cos se mancherà, non si rivale.

la fede, e perfezione, ed il confidare solo in Dio.

Questa Constitucione s'avversa modio bene , e si esseria, consciente : e si legga alle fortie. Per vicever a clussa all'abore, facciono moda disgerca nelle parri, che ba di fanta e d'ingegno per poter forporare questa fanta offervança , precès dopo vicevasa e, dissiste a rinectaire; na ma per questo, s'ata la disti gene, che conviene nell'amo della provazione, si ammettamo alla prossigno quel·le, delle qualmo me s'avversa della provazione, so conviene per l'agrecarga, e bene della Religione; e di questo ne marinistamo la cossienza della Priora, e Macrife delle moviese, e dell'arre Religiose.

Del modo, e fille, che ha da tenere la Maestra di Novizie nell'educazione, ed ammaestramento loro, ne tratta la Santa Madre con la medesima prudenza, e discrezione, che dell'altre cose, dicendo così:

L A Maestra delle Novizie sia di molta prudenza, orazione, e sprino: ed avverta molto bene di leggere le Constituzioni alle Novizie, e di infigurarii tutto quello, che banno da farre, così interon coli cerimonie, come alle mortificazioni, e prema più all' interno, che all' esferime, domandandogii ogni di conto del prostito, che famo nell' orazione, e come si portamo nel molterio, che banno nell' orazione, e come si portamo nel molterio, che banno nell' orazione, e come si portamo nel molterio, che banno nell' orazione, e come si contano e da portamo nel moltamo da portamo in tempo di gulli, e di avaitità e, nell' candassi incende rella volorata, ambie in cose minute. Avverta, chi sa questo officio, che nou trasseri unula preche

perche è su allevour anime, nelle quali disspi il Signore. Le tratti con pietà, ed amore, son unaravajolismolpi delle lore ve dep. perche bi di andare morificane do a peco a poso ciefamiolio lectra, che può loffrire il lon pirmio; face pri filma, che può representatione della proliteza e do relia pri filma, che può relia proliteza e ed ordini la Prima, celte fia levo infegnato lectro. Osmola la Prima vedebi non estre chi fia bioma pri di giora di Rovice; fia ella e, e poli quella finion a cure ci fia bioma pri la prima per cola molto importante, e fi facti la more di alcinani. Tutre que fe inon parto che, che lo Spirito Santo diffe subcea della Santa Madre. Perche quello, che qui incarica di attendere al tratento più che al a doce, rimantefe più flampato ne'loro cuori, i or tepettete molte volte nel camino di perfezione: ma più in particolare nel cap. 26. delle fonda zioni, dove dice così:

Se avete confidença nel Signore, ed animi coreggiofi, di che è molto amica Sua Divina Massilà, son abbinate panara, che vi manchi nulla. Non lafciste mani di ricevere quelle, che verramo a vulore difor Monoche, parceli finei solditifante de l'oro desfatrii, e talenti: e che mon lo succino solo per provucedersi, ma per service a Dio com più persegicine: nè preche non abbinano beni di sortuna, se li bomno di virtà: che per altra pante provucederà dello quelle, che per quelta avute

voi da provvedere, al dappio.

Grande esperienza bò di ciò. Sà S. D. M. che per quanto io mi posso chare, non l'in il lasciato di ricevere nessuma per questo mancamento, pur che sossi justi a mi resta.

In tre cofe fa grand'illanza la S. Madre in quella Confliruzione: la prima, che quelle, che fi riceveranno, abbino vocazione da Dio, buona abbina, ed intendimento. La feconda, che non fi miri ad intereffic: e l'ultima ( che non è di minor importanza, ) che nell'anno di probazione, e noviziato, quella che non avrà fiprito, e talento per l'Ordine, in modo alcuno non firiceva: perche la principal cauta della rela.

Tenton (L. Loc

relassazione delle Religioni, è, l'ammerterei gente non chiamata da Dio a quell'instituto: attesoche non solo non osservano la Regola ess.

ma fono impedimento a gl'altri, perche non l'offervino.

Laonde il bene delle Religioni confifte in non riceversi l'abito se non da quelle persone, che non si può dubitare, che siano state chiamate da Dio: ed in esaminar poscia molto nel tempo della provazione, se ci su inganno nella prima elezione. E questo non vuole altra prova, che la lunga esperienza delle Religioni : nelle quali ha fatto più danno la compassione d'alcuni, coperta col velo di pietà, e carità (che suol effer affai propria delle donne ) di quello, che non averebbe fatto un coltello in mano d'un pazzo: perche non folo questa compassione indiferera è veleno, e peste nella Religione, e gran peso per la conscienza propria, ma anche per quello, che si riceve, in vece di farli beneficlo, se li fa il maggiore aggravio, che possa aver ricevuto, e come tale, e da li avanti, veggendosi carcerato nella catena de'voti, e professione, piange la fua fventura, e si lamenta de'favori tanto in suo danno, e quello, che prima averebbe poruto fare, falvo l'onore, e la confcienza, viene dopo, facendogli giogo di ferro la gran foavità, e dolcezza della Religione, a faltare le mura, ed a mancare nell'uno, e nell'altro, ed a rettare in uno tlato il più miserabile, che possa essere fra' Cristiani . Questo è il frutto della carità disordinata, e compassione donnesca, the si usa con i novizii, e per far piangere una Religione, e renere per certa la fua rovina, e relaffazione, non trovo io fegnale più certo, che vedere, che tutti quelli, che pigliano l'abito, faccino professione: poiche non fono tutti per la Religione, che se così sosse, non avrebbono i Sacri Concilii dato un'anno di provazione : e così è congettura (al parer mio) evidente, che si carica la Religione di più ghiaja, che non può foffrire, e che in fine hà da effere sommerfa dall'onde della relassazione, e che in luogo di Figliuoli, che la fostentino, riceve basilischi, e vipere, che l'avvelenano, ed uccidono.

Onde in nessura cosa hanno posto maggior cura i sondatori, che in questa: ve la volle porre anche la Santa, come quella che intendeva be-

nitlimo tutti quell'inconvenienti, e danni.

### Dell' Abito, e vestito delle Religiose. S. II.

El cap. 8. delle Constituzioni, erastando dell' Abito delle Religiofe, dice così : Il vellus fia di pome grofi, e di frandima de doto bortino força tintera ; e pellit il più vilo pomo, ebe treven fi poffo; per abito abbito la manica fireta, omo più fireta da mono che da capo, perca pieghe, omo più lungo di detro, che d'avanti, cel arrivi infia a predit. Lo (capdare dell'ilific), quattro dita pui adto che lebito. La cappa di coro della mede-finna muteria banna squale allo (sappare, e fia fempre faite, con mano pano, che fi poffa, atteno il necesfaro, e moi il peopliu: lo peripole ci lo perino fopra i teti, e (inmi vici di flamgua, o tela grofi, a non pragati. Le tono the difati, e le lengroda dell'ilifica. I cale ardi di coda, e per l'espita catette di frandit.

na, à di floppa, à cofa fimile. I guanciali di faja, fluva per necefficià, cle le paramo aver di livo. I letti fenza alcive mostarezzo, ma con m faccone di paragia, che 2è provuno, che per perfone deboli, e non sai ne puo poffare: ne vo fa cofa alcuna astacata, fe nos fofi una flora dissimolo per necefficià, à una portie, vet di fipalitera à o pama genfò, è cofa fiunte, che fa povera. Per creamo i capellicorii, per son per der tempo i o petitiarii, nè s'od moi d'avere foecchio, nè cofa curiola, ma tuto firanezzo, di necefa, posta la compania del considera para futo firanezzo di considera di firanezzo di firanezio di firanezzo di firanezzo di firanezzo di firanezzo di firanez

Della poverià, e fatiche manuali. S. III.

D Ella povertà, ed opere manuali fu la S. Madre in estremo amica, perche conosiceva bene quant importava per l'aumento dello spirito: e perche l'uno ajura all'altro, porremo qui le Constituzio ni, le quali ordinò intorno all'uno, ed all'altro. Della povertà, che era quello, che tanto l'era costato pinatrae nella fua Religione,

dice così: S'ba da vivere d'elemofina senza veruna entrata ne' Conventi, ebe saranno in Terre ricebe, e popolate, dove ciò si potrà foffrire: ma dove non si potranno soflentare con l'elemosine sole, possano avere entrata in commune, ma in tutto il resto non sia alcuna disferenza frà li Monasteri, che vivono d'entrata, e quelli, che vivono di povertà. E mentre potranno soffrire, non domandino: molta sia la necesfità che le faccia domandare, ma si ajutino con le fatiche manuali, come faceva S. Paolo, che il Signore le provederà del necessario. Come non vogliono più, e si sontentino senza delizie, non le maneberà da poter sostentare la vita: se con suste le forze loro procureramo di contentare il Signore, S. Divina Maestà averà pensiero, che non li manchi guadagno. In modo veruno posseggano le sorelle cosa in particolare, ne se li permettano ne per il mangiare, ne per il vestire, che tengano saffa, ò caffetta, nè armario, salvo quelle, ebe banno gl'Officii della comunità, nè veruna altra cola in particolare, ma tutto fia comune. O uesto importa molto, perche in poche cost può il Demonio andare relassando la persezione della povertà: e per questo abbia molta cura la Priora, quando vedrà una sorella affezionata a qualche cofa, ò fia libro, ò cella, di torgliela: e questo fi osfervi in tutti li Monasteri, è abbiano entrate, è nò, e sia con molto rigore, e la Superio. ra l'eseguisca, e non consenta, che li rompa, ed il Provinciale la castighi rigo. rofamente, fe fi romperà.

Intomo all'opere manuali, ordina le feguenti cofe: Non fi factis operva curiola, fia di lavano, filare e, da lure oste, che non finan inano cecilleni, che excupion il penfero, acciò che non fi tenga nel Signore. Non cofe d'uro, nè d'urgento, nè contribulo (opera il prezgo, che n'homa de riverer: un bounamente pi, glimo quello, che li farà dato: e fe veggono di non effere (oddisfatte non faccino autil' opera.

Lavoro a floylo mos fi dia mai alle forelle: inifemos processi fatieare, perche sumagino l'altre. Tengoji molto como di quello, the comanda la Rigela, che chi varrà mongiare, ba da fatieare, e coì faccus San Paolo; e fe qualelee volta word alcuna operar o flaglio di fua forentare avolonda, per fairla ogni di, lo pofi-fa fare, ma non fe li dia penienza quantunque non la finifa.

De temp Goog

In questa Constituzione delle satiche manuali sece la S. Madre molta forza, e sempre che le occorre, l'incarica con molta esaggerazione, l'uno perche, come ella desiderava, che li suoi Monasteri stessero senza entrata, e che le Monache non andassero molestamente cercando ne popoli, dove abitano: non trovava altro mezzo, nè vi era migliore, che procurare con le loro fatiche di guadagnare il vitto, e torre a gl'altri la modestia : ma il principale intento era fuggire l'ozio, e l'agio. ch'è porta di tutti i vizii. Quelto era il fine, che Iddio le aveva infegnato, e quello, che nella sua Regola ella aveva letto, dove gravemente s'incarica il faticare, allegando per ragione: Perche non trovi il Demonio per l'ozio emrata nelle vostr' avime. Sapeva ben ella, che dietro all'ozio ne feguiva il redio, e la noja della claufura, ed offervanza della cella, l'andar vagabonda pel Monastero, il rompere il silenzio, l'inquierare l'altre Religiose, ed il perdimento di tempo, ed orazione: onde una delle cause, perche temeva l'entrata, è, perche da questa ne suole seguiro la fazietà, dalla fazietà l'ozio, dall'ozio il ciarlare alle grate, l'ambasciace, le lettere, e tutta la distrazione, che veggiamo oggi in molti

Monatteri.

Teneva anche gl'esercizi corporali per un gran mezzo del profitto e perfezione delle Monache, perche con esso li castiga il corpo, si guarda il ritiramento nella cella, fi ferrano le porte a'penfieri vagabondi, e peregrini, e si conserva l'anima pura per l'orazione. Onde leggiamo in Caffiano lib. 10. cap.22. di que' Padri antichi dell' Eremo, che mifuravano il profitto spirituale de' Monaci dal servore, ediligenza, cheusavano negl'efercizi manuali: e molti di loro faticavano non ranto per fothentarfi, quanto per perfezionarfi nella virtù : perche come riferifce il medelimo nel capitolo 24, era frà di loro molto ricevura quella fentenza; Che il Monaco occupato non era tentato se non da un Demonio, e l'oziofo era combattuto da molti. Ben l'intendeva quel gran Paolo primo Eremita, che con non poter vendere, nè valersi de suoi lavori, avendo riguardo non al guadagno temporale, ma al frueto fpirituale, faticava di continuo, ed empieva la fua caverna di cestelle copeste, ed in capo all'anno le brucciava. Desiderava la Santa, che ne suoi Monafteri le Monache non diventaffero delicate, tenendo per onore l'ozio, per divozione la trascuraggine, ed il soverchio sonno per neceistà : ma che fravvanzassero a faticare, e non si sdegnassero di por le mani in quello, che è tanto proprio delle donne : perche come abbiamo detto, la fatica corporale è'l fale, che preserva dalla corruzione la nostra vita, la nostr'anima, e particolarmente la cattità nelle donne, che quanto di natura loro fono più inclinate alla delizia, tanto più facilmente fe li attacca l'ozio, e con esso si perdono. Che se gl'uomini, che sono vitili, con le delizie concepiscono animo, e natura di donne, che sarà delle donne? ed in che daranno, se non inquello, che veggiamo oggidì in alcuni Monasteri, che è quello, che non finiremmo mai di piangere? Come quelli adunque, li quali pernatura loro tono fottopotti adalcune infermità, e mali, tono da' Medici guardati con diligenza da quello, che può effere principio di quel danno, coà la S. Madre, come quella che intendeva la dispolizione, che in quella parre è nelle donne, e dall'altra aveva siprienza di quello, che aveva veduro in altri Monasferi, volle prevenire questa maistria, con levar l'occasione, che è l'ozio. E' vero, che quella fatica non hà da effere, con ella avverte, per via di tassa, affretando a finire il lavoro e la facenda a rempo determinato, che questo vuol dire stagio, ò rassa; perche quest'ansia, de avidira, quando è fenza discrezione, assoga, e spegne lo spirito, e gli toggie la libertà, e lo soggetta, e tira in suo potere; ma che ciascuna fatichi quando contra, leccodo de fue forze, come figlionel, e spose di Dio, debderando di fare tutto quello, che portanno per lor gusto, e facciasi quello che si vuole, e darrivi dove vuole; perche l'intenzione della Santa si questa, che la fatica ferva allo spirito, e non che lo spirito si factiavo della fatica.

Nê folo la S. Madre incaricava il lavorare, ma era ella la prima a farlo. Perche con effer così gravata di infermità, fempre che l'occupazioni neceffarie la lafciavano, fi occupava in filare, ò cucire, ò cofe fimili, di modo che non flava un punto oziofa. Quando andava alla grata a negoziare con perfone gravi, portava, feco qualche lavoro, in che
occuparii: di che non poco s'edificavano quelli, che flavano quivi, fe
rail ora fe ne accorgevano. E così foleva dire, che era gran vantaggio
il parlare a grate ferrate, perche potevano negoziare, e lavorare in un
medelimo renpo. Era tanto amica di lavorare, che quando le ra comandato, che feriveffe qualche libro, lo fentiva affai, perche le impediva il filare, ce altri lavori propri di donne, e di fino gutto, e natura.

per essere tanto umile.

Quando fondò il primo Convento di S. Giuseppe d'Avila, prese per modello, e forma della fua vita, e del fuo Monastero la Primitiva Regola della Madonna del Carmine, e vi aggiunse certe altre offervanze, così nel vestito, vitto, e coro, come in tutte l'altre cose di Religione, brevi si, ma sustanziali, e d'importanza: le quali surono approvate dal Vescovo d'Avila, al quale all'ora era soggetto il Monastero: e con quefte ordinazioni visse non solo il primo Monastero di Monache, ma anche ad imitazione di quello si governavano gl'altri, che andava fondando, infin all'anno 1580 nel quale effendo i Padri Scalzi col favore, e protezione del Rè Don Filippo Secondo usciti dall'obbedienza, e soggezione de' Padri dal Panno, fecero il loro Capitolo Provinciale in Alcalà d'Enares, dove fu Presidente, come Legato Apostolico, il Padre Maestro Frà Giovanni de las Luevas dell'Ordine di S. Domenico, che fu poscia Vescovo d'Avila, e con Apostolica autorità, secero Constituzioni per il loro Ordine, e con la medefima approvarono quelle, che la S. Madre fece, & ordino per le Monache : le quali anche furono confermate da Papa Sisto V. nel 1590. dicendo, che approvava le Constituzioni fatte per mano di questa Santa Vergine; e dopo sono state venerate, e confermate da tutti li Capitoli Generali del fuo Ordine, e dagl'altri Sommi Pontefici, che sono succeduti. Ho riservato questo capitolo a questo luogo, perche non avendo la S. Madre perfezionato, ne autorizzato le sue Constituzioni, insin che non surono quasi finite le fondazioni, non veniva bene a trattat di ciò prima.

#### Delle Communioni, 6. IV.

A communione sia ogni Domenica, e giorno di festa del Signere, e della Ma-A communione sia ogni Lomenicu, e gio.

A communione sia ogni Podre Sani' Alberto, e di San Gioseffo, e del titolo
donna, e del nostro Padre Sani' Alberto, e di San Gioseffo, e del titolo della cafa , del Giovedì Santo , del Giovedì del Santiffimo Sagramento , il Giovedì dell' Ascensione, e gl'altri giorm, li quali parranno al Confessore, conforme alla divozione, e spirito delle sorelle, con licenza della Madre Priora, senza la quale eccetto questi gierni notati quì, non si possino communicare, benebe lo dica il Confessore .

Questi sono li giorni ordinati dalla S. Madre, perche le sue Monache si communichino: dove si conoscerà il riguardo, il quale ella aveva in concedere la communione alle sue Religiose : che con aver avuto in quei principi anime così pure, e fante, com'ella molte volte riferisce, e tutti lo tocchiamo con l'esperienza: e dall'altra parte communicandosi ella ogni di: che questo pare, che dovesse facilitare, & aprire la porta, per conceder alle sue figliuole maggior frequenza di questo Santissimo Sagramento, intendendo quanta gran purita, e preparazione si ricerca, andava sempre con molto riguardo, detiderando, che le fue Religiose poneffero più il loro profitto in esercitare le virtù di carità, umiltà, pazlenza, ed altre fimili, che in frequentare communioni; le quali quanto fogliono effere di frutto a chi vi fi accosta con la dovuta difpolizione, tanto fono di pregiudizio a chi non ha quetta: ma fe vi ha da effere qualche frequenza straordinaria, vuole la S. Madre, che sia con licenza del Confessore, e consenso della Prelata, perche così si faccia con maggior maturezza, e configlio.

### De' Confessori. S. V.

A Priora col Provinciale, d Visitatore trovi Prete dell'età, vita e costumi di A Priora col Provinciale, 6 V sistatore trovs Prete dell'esta, vuta ecostungs da La cui vi fia la foddisfazione, che conviene; ed esfendo persona a proposi-to con parere del Provinciale portà esser consissione delle Religiose. Mà oltre quefto Confessore ordinario, potrà la Priora non solo le trè velte, che il socro Concilio di Trento permette, ma anche altre, ammettere per confessare le Monache alcune persone Religiose de medesimi Scalzi, ò d'altri Ordini, essendo persone, della cui dottrina, e virtà, abbia la Priora la seddisfazione, che conviene : ed il medefimo potrà fare per le prediche : ed a sali Confessori, così a gli Scalzi, come a gli altri, potrà per il confessare, applicare qualsivoglia elemolina, ò frutti di cappellania.

Desiderò molto la Santa Madre, che le sue Monache avessero libertà per confessarsi, e mentre visse la procurò, e l'incaricò, e domandò con grand'instanza a' Prelati, che erano all'ora, che li concedessero questa santa libertà, perche cercassero gente dotta, e serva di Dio, che l'aju-

l'ajutassero a maggior persezione: perche intendeva ella, che mentre quello si conservasse, si conservaria anche la persezione. Ma come non vi è cofa, per buona, che sia, la quale non sia elposta a molti mali, col tempo scuoprì la S. Madre, che quello, che aveva ordinato per medicina delle fue Monache, se li poteva convertire in veleno : perche scomandoti col tempo lo spirito, come l'altre cose, cominció a temere in vita fua di lasciare una porta aperta, perche sotto pretesto di communicazione spirituale, entrasse il cicaleccio, e trattenimento. Considerava anche altre ragioni, che tutte insieme la facevano temere, che questa Contliruzione non fosse occasione di qualche relassazione ne' suoi Monasterj: e così lo disse a una Priora, ch'oggi vive, ed è delle più sante de' fuoi Monatterj, con queste parole: Sio molto confusa per quello punto, che posi nelle Constituzioni : perebe, se bene quando su futta questa Constituzione, vi era molto spirito, e sincerità, temo, che per l'avvenire non se ne vagliane, per effer visitate, e conferir malinconie, ebe saria meglio non lo sapeffero se non quelli dell'Ordine. Laonde i Prelati della stessa Religione, limitarono questa Constituzione conforme all'intenzione della Santa, togliendo alle Priore questa licenza, ed ordinando a Provinciali, che proveggano a' Monasterj di Monache, consorme al decreto del Conc. Trid. li quali Provinciali, e gl'altri Superiori dell' Ordine usano gran diligenza in depurare a ciò persone rali, quali sono necessarie per la contolazione, e profitto delle Religiose, sapendo quanto importa, che i Confessori siano tali, ch'abbiano lettere, per sapere, ed intendere quello, ch'è peccato, e per dar luce a un'anima nella verità : che fiano sperimentati in cofe spiritnali; perche mancando l'esperienza, bene spesso s'ingannano le lettere, e speculazioni; e quantunque i letterati senza sperienza possano dare molta luce nelle verità speculative, come se una cosa sia, ò non sia peccaro, se si deve fare scrupolo in questa, ò in quella mareria, con che si può assicurare, e quierare molto la conscienza d'una persona ignorante; tutta volta quel, che s'appartiene ad incaniminar un'anima per li mezzi necessarii alla persezione, insegnarle a relittere ad una tentazione, come hà da profittare nell'orazione, e mortificazione, quetto è più proprio di chi lo sperimenta, e l'hà provato: ed è un parlare Arabico, e linguaggio dell'altro mondo per chi non l'hà gustato; nè bastano lettere, ed esperienza di cose spirituali, ma è anche necessario, che chi confesserà Religiose, abbia notizia del loro Instituto, e Constituzioni, e lia persona inclinata ad orazione, rigore, e penitenza: perche non avendo questo, può agevolmente ruinare in un giorno, quanto la S. Madre piantò, e faticò in molt'anni. Ma dato cato, che non fi trovi persona con tutte queste parti, si deve preserire, come la Santa insegna, l'esperimentata a chi è dotta fenza sperienza: perche se quella è umile, ed ignorante in qualche cofa, ne potrà domandare, e faperlo da persone dotte, al che rare volte s'umiliera un dotto.

Dell' Orazione mentale, e dell' Ore Canoniche. S. VI.

I. Matusino disofi more ore dopo mezzo giorno, e mos prima, mè tanto dopo, che nos poffino flare e; fivilo che fia, sin quarto di va a faminando in che avceramo confinente quel giorno: a quella e famma fi finonerà, ed a chi la Prima lo commaderà, legga un poco in vulgate del millero, che s'hà da penfare di gorno apprefio. Il tempo, che un chi fi fipraderà, fia tanto, che undici ore dopo mezzo giorno, poco più, ò poco meno facciano fegno con il campanello, e fi viriro tutte a dormire.

Questo tempo di esamina, e lezione stiano tutte insieme in Coro. e nessuna Suo-

ra elca di Coro levza licenza dopo ellerli cominciati gl'ufficii.

Nell Estate si levino seu ore avanti merzo giorno, e situoo in orazione un'ora, e sell'Inverno si levino sei ore prima di mezzo di, e vi siliano na cinque. Finita l'orazione dicansi l'ore, e se salla Priora parrà, le dictino unte institue, se nò, ne sosci avanti la Messa una, ò due, di modo, che siavo sinite tutte avanti la Messa.

Le Domeniche, ed i giorni di festa si canti Messa. Vespro, e Mattutino. Li primi giorni di Pasqua, e gli altri giorni solemi potramno contare le Laudi, e particolarmente i dai del gliviso S. Giossis. Il canto non sia mai in musica me canto fermo, e le voci uguali. Per ordinario si reciti tutto, e di ogui di vi sia Messa contacta, calla quale si trovuno le Some, dove comodamente sport di are. Prescrino nacie di non mancare verma di loro al Coro per leggiera occosione, e siniel tore si uvadimo al non officii.

Quattro ore avanti mezzo giorno l'Estate, e trè l'Inverno si dirà Messa, e

quelle che si communicano, restino un poco in Coro.

Un poco prima di mangiore si sioni la campanella, e si raganino tutte a si ra l'esamina di quello, che hamo satto insin a quell'ora: e propongano de, mugdassi del mancamento più grasso e troveramo in st, e dire un Pater na stre, perbe ledio li dia a siò grazia: cioscuna, dove sarà, s'inginocchi, e saccia la sua samma brevennetta.

Per rendere le grazie dopo desinare in ogni tempo si vada in Coro, dicendo per via il Salmo Miserere, e dopo cena dalla Pasqua di Resurrezione insin all'Es-

saltazione della Croce si faccia il medesimo.

Due ore dopo merzo giorno dicam Vespro ; e dopo detto si legga : in medio che sta Vespro, e lezione si sponda solo un ora, o stamo vespro silotum; à do. Quessi mon rientenda la Quardinna, che si dice avunti desinare ; ed all'era si peria leggere chem, à tre ore debo merzo giorno, e vi si spendam unta l'ora : e le si troversamo com spirito, per spenderda in orazione, sacciasi come più l'ajuterà il zitimanmeto, e propieto dell'amma loro.

La Compicta dicasi tutto l'anno dopo cena, è colazione, accioche dopo detta

s'offerui il filenzio conforme alla Regola, e Constituzioni.

In quella Condituzione tratta dell'orazione mentale e vocale, iopra la quale, come fopra principal fiondamento a papoggiano utti il Monafteri, che la Santa fondo, per effer quella la profelifione, e di il fine particolare della Regola Primitiva, di cui ella rinovò l'offervanza, avendo quello per principale inflituto: cd a quello ordinò tutte le fine Conflitu.

----

fituzioni, per allevar gente d'orazione: onde foleva dire, chequelle, le quali non enviano con questa vocazione, non erano ritare da Dio alla fua Religione; e quelle, che stando in essa, la perdevano, subito le teneva per perdute, come gente, ch'avendo perfo la tramontana della loro navigazione, non potevano non patire tempessa, e naufragio nella vita spirituale.

#### Della Claufura, e Parlatorio. S. VII.

Essima si lasci vedere senza vela, se mon sarà Padre, à Madre, à Sorella, salvo se sosse propona, alla quale parrà così giusso, come alle dette, per alcun sin: è co si sa cota sal, che più solo sedationa, che ai apiano anossi e esercizi d'orazione, e consolazione spirituale, e mon per riereazione: e sempre con suna terza, mon ellendo nevozio d'aimma.

Le chavi delle grate, e porteria flismo appreffo della Priora. Quondo che entere à il Medico, o Chivrago, d aitre perfora necessira; di a Pater Conffficio re abbismo fempre due compagne: e quando fi conffferd qualche inferma, fi vitiros tutte, is modo però, che poffino vedero il Confffere: con il quale no porti fe non che l'inferma, eccetto qualche parola, ed una di lovo voda fuonando il campano ficio accione tenti il Convento fispria, che via fe gente di fisora. Le svoizie non lafino di visitare, como le profeste, perche fe averanno qualche ficonterio, fi fappia, che vin fi periode, f. pen ove fisiamo molto vodontariamente.

e darli campo, che lo manifestino, se non vi vorramo rimanere.

De regazi del mondo non se tengano cono, ne ne tratino, se non faramo cose, che possimo da rimedio a quelle, che il disono, e porte sella verità, e conssidante di qualebe travaglio: e se son si spera acavarre siruto, concludamo prospe, con me i è detto; percie mette cono, che guadagni qualebe cosa, che i vissira, e non che perda tempo, ed il simile sactimo moi. Avverta molto bene la compagna, che civi si sirveto, e la soligana ad avvolseme la Privra, e se mo si sirveta.

As quando, che moi lo sactia, cada nella mesissima pena, che chi contravveral: e questo sa deposita avvolse a dem volte. La compogna si si nove di ritirata in cella, e di i terzo delli detti nove, saccia man discipima in refettorio, perche è cosa, la quale importa molto alla Religione.

Assembly quanto più possono dal trattar molto con paremi: perche oltre, che si attaccamo molto le lor cose, sarà dissincile il lassiar di trattare con sile alcune co e del colo: ed avvertosi molto bene nel partar con quei di suora: ancorbe siamo paremi molto congiuni; se non sono persone, che si debbano compiane; si real-

tar cose di Dio, veggansi rade volte, e queste si spediscano presto.

In questa Constituzione è molto da considerare la prudenza, che la Santa ordina, che niño le fue Monache nel parlare, determinando le petsone, con le quali s'ha da parlare, e le cose, di che hanno da trattare: perche non essendo pirituale la materia, ò ordinata a questo proposito, le Constituzioni non permettono, che se ne possa trattare con qualunque persona, che sia : e se non fair Padre, Madre, ò Fra-tello, non vuole, che si faccia senza velo: perche nello scoprire il velo, vuol che s'usti molto riguardo.

Di al-

Di altre cose, che ordinò la Santa nelle sue Constituzioni, S. VIII.

Ueste sono le Constituzioni principali, senza altre moste di gran perfezione, e fpirito; e fe si considerano tutte bene, vedremo, che quello, a che principalmente attese in queste Constituzioni, su a piantare nella sua Religione quattro cose. La prima, (che è come sine, e berfaglio di tutte l'altre) fu l'orazione mentale, edil trattamento, e linguaggio di spirito. La seconda fu il ritiramento, e clausura, come cofa tanto necessaria, ed importante per l'orazione, non solo nel Monastero, ma denero la cella di ciascuna, come comanda la Regola; e per quello incarica tanto, che fuggano da parlatorii, e dal converfare con secolari. La terza, penitenza, ed asprezza, come si vede ne digiuni della Regola, e nell'asprezze, che viaggiunse la Santa così in vitto letto, veflito, e discipline, come in altre penalità, che sono nelle Constituzioni: che per donzelle delicate sono grandi. La quarra, la povertà, e fatica di mano, di che di fopra parlammo. Oltre a ciò ordino un'inflituto tutto pieno d'umilià, e carità: perche l'umilià volle, che si mottrasse, in che nessuna si chiamasse Don, nè avesse cognome del Mondo, come s'ufa in altri Monatteri, nè fosse fra le suddite altro linguaggio, che di carità, e riverenza alle Prelate. Fece tutte uguali nell'andare a fare gl'offici comuni, ed umili, come sono scopare, lavare, ed altre cose timili, equesti ordinò, che cominciassero dalla Priora. La carità, el'umiltà frà le fue figliuole procurò, che fosse sempre molta, e per questo rispetto inflitui, che fossero poche, e che nelle loro necessità si provedessero con molta cura: e perche maggiormente questa si fomentasse, comanda, che dopo definare, e dopo cena, possano tutte insieme parlare di quello, che più li piacerà, pur che li ragionamenti fiano Religiofi, e conformi alla loro professione: e che insiememente stiano filando, e facendo i loro lavori. Ma proibifce con gran rigore, che in altri tempi non parlino l'una con l'altra, fenza particolare licenza della Superiora, e questo per cofe spirituali, ed ordinate al profitto, e consolazione d'alcuna; e. così abbomina come la morte, l'amicizie particolari fra le Monache. ma che tutte s'amino in generale, come comandò Cristo a'fuoi Apostoli; e molto più proibifce, e vieta l'ufarfi fra di loro altri atti, carezze, e tenerezze di donne, benche lecite, come l'abbracciarfi l'una l'altra; accottarfiil volto, e pigliarii le mani: le quali cofe rurte devono effere molto lontane da gente, le quali vivono, e trattano di spirito. Raccomanda affai lo fraccamento non folo trà di loro medefime, ma anche da domestici, parenti, e da tutto quello, che sà di carne, e fangue: e perche le Religiose non vengano a tempo così miserabile, ed a sì disgraziata sorte, che si facciano tributarie di devoti, dando amorevolezze, e sperando da loro comodità temporale; e perchenon abbiano dependenza da parenti, ne da verun'altra persona di fuora, e così siano obligate a tener loro conversazione, e ragionamenti, quando le verranno a visitare, sece Constituzione, che le Priore fiano tenute a dare tutto il necessario in vitro, evellito, in fanità, emalattie a tutte le Religiose: e così si offerva ogzi in tutîn tutti li fuoi Monasteri con la medesima puntualità, ed amore, con che una Madre di famiglia potria provedere a rante figliuole, se l'avel. C. Ordinò eziandio, che ne'Conventi non si facciano verune delizie di zucerzo, nè di altra cosa simile, acciochè stando elle più sontane

dall'occasione, così stiano dal peccaro.

Quando mi merro a considerare la perfezione di questa primitiva Regola, e Constituzioni, le quali per maggior guardia di esse la Santa Madre Teresa con tanta prudenza, espirito, e miro i molti viaggi, travagli, ed afflizioni, che le costarono questi Monasteri di che sono io buon tellimonio; non posso fare di non mi accendere d'un desiderio grande, che questa Regola, e Constituzioni s'offervino con gran puntualità, e perfezione, e che ringrazino Iddio della grazia, che hanno ricevuta da S. D. M. l'anime, le quali stanno in questi Monasteri, con averletirate (come a piedi asciutti) senza travaglio alcuno a godere de frutti d'un Ordine tanto perfetto, e fanto, che con tanta fatica fu rinovato, e fondato. Desiderograndemente, chea queste Constituzioni si porti la riverenza, ed il rispetto, che conviene, così dal canto delle Monache, come de Prelati dell' Ordine: Le Monache offervandole con Religione, ed offervanza, ch'in ciò hanno da mostrare l'amore, e la riverenza, che portano alla S. Madre, e principalmente a Dio, la cui volontà è espressa in quette leggi, nel perfetto adempimento delle quali consiste tutt'il loro profitto: e quella fara Monaca più fanta, non che avera più rivelazioni, ma che offerverà meglio la legge di Dio, Ja sua Regola, e le sue Constituzioni: e quella farà più figliuola della Santa Madre, che più la simigliera in questo. Concioliacola che mentre ella visse, non pose tanto la sua persezione nelle visioni, e sentimenti spirituali, e divini, da'quali più tosto suggiva. come veramente umile, quanto nel patire per amor di Dio, ed in adempire la sua santissima volontà. Li Prelati devono parimente riverire quette facre Conftituzioni, pon mutando, nè alterando cofa d'effe, che poiche infin a qui l'esperienza ha mostrato il frutto, e profitto d'esse, così nell'aumento spirituale dell'anime, come nella gran consolazione, che tutte lentono in effe, e nel grand'accrescimento, che ogni di veggiamo farsi di Monatteri, non solo in Spagna, ma fuori ancora; così quantunque altre cofe pajano migliori, non si devono mutare, ne lasciare le sperimentate: perchè la mutazione, ancor che ella sia in meglio, (se non fosse con urgentissima causa) è matrigna dell'osservanza, dispreggiarrice delle leggi, e di chi le fa: e basta, che sia opposta alla stabilità. e durazione delle cofe, per effere pronostico di mali successi. Questo istesso risperto alle Constituzioni della Santa Madre sarà dovere, che lo portino i Confessori, insegnando sempre dorrrina, che fortifichi l'osservanza d'esfe, ponderando molto il romperle, ed inanimando sempre le Religiose alla loro professione: poiche questo è il mezzo, e la via per donde hanno da arrivare alla perfezione religiofa; in quetto hanno da porre il loroprincipale studio; quella ha da effere la mitura, e la regola, la quale hanno da feguire, e l'etampio, che hanno da mirare, e lo fcopo, al quale le hanno da incaminare tutti quelli, che prerendono siutarle.

Và al Convento delle Carmelitane Scalze d'Alva, dove morì: e di alcuni segni, che precedettero, ed accompagnarono il suo glorioso transito. Cap. XXXVIII.

TEniva la Santa Madre da Burgos con gran desiderio di arrivare al suo Monastero di Avila, ma l'obbedienza del suo Prelato le troncò i passi, e le se torcere il camino alla Terra d'Alva, dove era la Duehessa Donna Maria Enriquez: la quale, come amava, estimava tanto la Santa, la maggior gloria, che potesse avere in questo mondo, così per la consolazione, e rimedio delli suoi trravagli, come per la luce, e guida della fua vita (effendo una persona divotissima, e molto virtuosa) era la presenza, e vista di lei. E così aveva domandato al Reverendo Padre Frat'Antonio di Gesù, il quale all'ora era Vicario Provinciale, e Prelato suo, che se la facesse passare per Alva. Stava il P. Vicario Provinciale in Medina del Campo aspettando, che arrivasse la S. Madre, per mantenere la parola, che aveva dato alla Duchessa, e per accompagnarla an questo viaggio. Giunta là, le disse, che averebbe avuto gusto che andasse ad Alva, ed ella obbedì subito a questo comandamento, che su moltorigorofo per lei: perche veniva con gran defiderio di arrivare al fuo Convento di Avila, e riposare alquanto da gran travagli, che aveva pa-tito in Burgos: ma accettando l'obbedienza parti per Alva, dove giunse il giorno di San Matteo Apostolo sei ore dopo mezzo giorno dell'anno 1582. La ricevettero le sue figliuole con gran riverenza, e divozione, plgliando la fua benedizione, e bacciandole la mano: la quale ella dava all'ora con allegrezza, e piacevolezza (cofa, che pochevolte la foleva fare) dicendo loro parole molto amorevoli.

Veniva molto stanca, e faticata dal viaggio, perche erano due giorni, che con venire inferma, e con febbri non il era trovato, che mangiasse, salvo che certi fichi, e l'altro giorno certe brassiche mal condite. Onde si corcò subito importunata dalle sue figliuole, dicendo: O Iddio mi ajuti, figliuole, come mi sento stanca, sono più di vent' anni, che non sono andata a leito così a buon ora, come questa sera, benedetto il Signore, che sono caduta ammalata fra di voi. Si levò l'altrogiorno a buon'ora, andò rivedendo la cafa, udi Messa, esi communicò con molto spirito, e divozione. E così cadendo e riavendos, andò otto giorni; ne'quali con tutto, che sosse così debole, recitava l'ufficio divino, e ii communicava ogni di: che era il fostegno, ela virtù, che le dava forze non solo all'anima sua, ma anche al corpo. E se bene si sforzava per dissimulare l'insermità, succavia si cominciò a scoprire maniscstamente: onde il giorno di San Michele dopo avere udito Messa, ed essersi communicata, stretta dalle pene, e da' dolori, che pativa, s'arrefe per non poter far altro, e si mise a letto, e domando, che la portaffero all'Infermeria alta, per effere in essa una grata, che guarda all'Altar maggiore, donde poteva udir Messa. Stette tutto un giorno, ed una notte tutta immersa, e trasportata in orazione, dove intese da N. S. che se le avvicinava l'ora del suo riposo. Che se bene erano già otto anni, che l'aveva rivelato il Signore l'anno, nel quale doveva morire, e lo portava scritto in cifra nel suo Breviario, e l'aveva detto al Padre Mariano, e da alcune sue figliuole in Segovia s'era licenziata dicendo, che non l'averebbe più vedute in quella vita, e che si avvicinava la sua partita, e così lo sapevano quasi tutte le Monache di quella cafa; con tutto ciò non costava, che sapesse il giorno infin a questo punto: che senza dubbio fu per lei la miglior nuova, ch'aveffe in vita sua. per esfere quello, che più in essa aveva deliderato. Che se la travagliata vita de giusti non tenesse nascosto il bene nella morte, non potria toletarii, per esser questa non morte, ma vita, dove pigliano porto in quella patria d'eterna felicità, e ripofo. E disse alla Madre Anna di S. Bartolomeo sua compagna, che già era giunta la sua partita, e che non glie lo aveva detto prima per non le dar pena. D'all'ora non fece più conto veruno delle speranze, che i Medici davano della sua falute. Cominciarono parimente a temere le Monache, ricordandoli d'alcuni pronostici. e fegni, che prima, che la S. Madre veniffe, e nella fua medefima infermità avevano intefo. Perche certe Religiofe di quel Monastero avevano visto alcune volte una stella molto grande, e risplendente sopra la Chiefa: un'altra vidde frà le trè, e le quattro ore avanti mezzo giotno passare vicino alla finestra della cella, dove poi morì la Santa Madre, un raggio di colore di cristallo molto bello: un'altra due luci molto risplendenti sopra la finestra della medefima cella: e quella medelima Estate avanti , che la Santa Madre venisse ad Alva , stando le Religiose in orazione, udivano un gemito piccolissimo, e grato appresfo di loro: ed erano tante le cofe, ed i fegnali, i quali si vedevano, che le Monache stavano con gran timore di qualche prodigioso successo nell' Ordine.

Tre giorni avanti la sua morte, mandò a chiamare il Padre Frat'Antonio di Gesu, Vicario Provinciale, che era venuto feco, perche entraffe a confessarla: e dopo averla confessata, alla presenza d'altre Suore, la pregò, che non li lasciasse, ma chedomandasse a Dio molti ana ni di vita, poiche era tanto necessaria. Rispose ella, che non s'affaticassero in questo, che già era certa della sua partita, nè era più necesfaria nel Mondo. Stando in questi ragionamenti le venne un'angoscia tanto grande, che se le cominciò alzare il petto: corsero li Medici con gran fretta, e la fecero calare a basso, per essere troppo fredda quella stanza, dove stava, e con gran cura cominciarono ad applicare rimedii: ella ne forrideva, dando ad intendere il poco frutto, che ne sperava. Le attaccarono certe ventose tagliate, le quali accettò ella molto volontieri, per esfere medicina penosa: che avendo in vita tenuto per gloria il patire, non lo potè perdere in quest'ora: perche come uno vive, così muore. S'avvicinava già per le poste l'ultimo della sua vita, onde la vigilia di S. Francesco verso la sera domandò il Santissimo Sagramento. E trà tanto, che glie lo portavano, essendosi ragunate tutte le Monache del Monastero alla presenza di lei co'l sentimento, e triftezza, che meritava il caso; per timore di vedersi abbandonate, ed orfane di tal madre ; ella con le mani giunte, cominciò a dir loro; Figlinole, e Signore

mie, percainimi il male efempio, che li bà dato, e un imparino da me, ehe feno flata la meggior peccapica del Mondo, e quella, che mamo di mute bò offervaro la mia Regola, e Conflictioni, Per l'amer di Dio, 1è pego, figliade mir, che le offervino con molta perfezione, et obbedificano a l'oro Superiori. E tauto quella repettete molte volte, con grana fervore di fipirio: ai che s'inteneriono le figliaole, come era dovere, e quelle piangevano, e gemevano, e folprivavano quelle, e tutte fi compungevano di vedere l'umilià

della Santa, e sentire le parole, che diceva.

Quand'arrivò il Santiffimo Sagramento, con tutto, che fosse già tanto scadura, e mortale, che non si poteva voltare nel letto, se non era ajurata da due Religiose, si mise a sedere con molta agilità, e servore, fenza aiuto di veruna. Ed era tanto grande l'impero, che l'amore le cagionava, che pareva si volesse gettare dal letto, per ricevere tal Maestà. Se li tece il viso tanto grave, tant'acceso, e risplendente, che non si poreva mirare: era venerabile, e bella, e molto differente dall'erà, che aveva, e come se fosse stata più giovane. Giongendo le mani, ed abbrucciando nell'amore il fuo fpirito, pieno il volto d'allegrezza, comincio quel bianchifiimo cigno a cantare al fine della fua vita con maggior dolcezza, e soavità, che avesse fatto mai. Imperoche parlando co'l suo sposo, che dinanzi aveva, diceva cose tanto alte, amorofe, foavi, edolci, che davano a tutte gran divozione; e trà l'altre diceva: O Signor mio, e Spojo mio, già è venuta l'ora bramata, tempo è ormai, che ci vediamo, Signor mio, già è tempo di caminare : fia in molto buon ora, e s'adempia la vostra valontà. Arrivata è già l'ora, che io esca di questo esilio, e l'anima mia goda insieme con voi quello, che santo bà bra-

.. E come quella che in vita era tanto zelante della Chiefa, e per l'aumento d'ella aveva faticato in fondare tanti Monalteri, ringraziava nella morre grandemente Iddio, perche l'aveva fatta figliuola della Chiefa e perche moriva nel grembo di lei : repetendo spesso queste parole: In fine, Signore, fono figliuola della Chiefa: e quetto era uno de'maggiori contenti, che all'ora fentifie l'anima fua . Domandava con molta divozione perdono a Nostro Signore de suoi peccari: e diceva , che per limeriri di Gesti Critto Nottro Signore sperava d'effere falva: ed alle Religiofe domandava, che di ciò pregaffero Iddio. In tutto questo tempo repeteva molte volte questi versi: Sacrificium Deo spiriritus contribulatus, cor contritum, & bumiliatum Deus non despicies : Ne propictas me à facie tua, & Spiritum fantlum tuum ne auferas à me ; Cor mundum crea in me Deus. E particolarmente, e più d'ordinario, le usciva quel mezzo verfo : Cor contritum di bumiliatum Dens non despicies : li quali sono versi di David, e vogliono dire così: Sacrificio grato è a Dio lo fpirito tribolato: Signore non iprezzate il cuor contrito, ed umiliato. Non mi scacciate dalla prefenza voltra, e non allontanate da me il voftro fanto spirito.

Create in me, Signore, un cuor mondo, e puro. Parole tutte d'un cuore umile: e dopo aver ricevuto il Corpe del Signore, ( che con

tints

tanta gran ragione la Chiefa chiama Viairo, che vuol dire cibo, e mantenimento per viaggio, i domandò il Sagramento dell'aftena nuzione, con che l'anima fi finifec di fortificare, e di lavarfi nel fangue dell'Agnello, per uniti più liberamente con lui, ed interamente goderilo. Ricevette quefto Sagramento con gran riverenza alle tre ore di notte la medetima vigilia di San Franceico; mentre le ungevato il corpo nel modo, che la Chiefa ufa, ella giutava a dite i Salani, erifonte

deva alle orazioni, e preci, che quivi fi dicono. In ricevere quello beneficio, ( Che è grandiffimo il ricevere quello Sagramento in quell'ora) torno a render grazie a. N. S. perche l'aveva fatta figliuola della Chiefa, quasi con le medesime parole, e gaudio come prima . Accollossi all'ora il P. Vicario Provinciale, e le domandò, ( le Iddio la tirava a sè in questa infermità ) gustava, che portasfero il fuo corpo ad Avila, ò che restasse in Alva? A questo rispole, dando co'l viso ad intendere, che le dispiaceva quella domanda; e disse: Hò io d'avere cosa propria? non mi daranno qui un poco di terra? mostrando all'ora, che come era ftata sempre maestra di povertà, così in quell' ora era spropriata, e staccata da ogni cosa. In tutta quella notte patì gran dolori, repetendo di qu'ando in quando i suoi soliti versi, ed il giorno feguente alle tredici ore, che fu a'4, d'Ottobre, si gettò da un lato della maniera, che dipingon la Maddalena, con un Crocifisto in mano, il quale tenne sin che glie lo levarono per sotterrarla; aveva il volto acceso; e così se ne stette con grandissimo riposo, equiete, assorta tutta in Dio, e fuori di sè per la novità di quello, che se le cominciava a manifestare, ed allegra pel possesso, che quasi cominciava a godere di quel, che tanto aveva bramato. Stette a questo modo senza mooversi punto per spazio di quattordeci ore, cioè insin'alle tre di quel medefimo giorno.

In quello tempo chi potrebbe raccontare quello, che doveva paffare frà quell'anima fanta, ed il suo Sposo? le visioni, i ragionamenti, e colloqui d'amore ? avvicinandosi ella già al bramato talamo, ed al fiorito letto del fuo amato? Che se in vita tante volte il Signore la visitò, e tante fe li mostrò con tante sorti di visioni, ed alcune tanto continue, che durarono alquanti anni ; ora , che era il tempo della necessità , e travaglio, chi può dubitare, che non la vedesse, ed assistesse quivi il Rè della gloria, dandole mille nuove d'allegrezza, e chiamandola a sè con quelle dolci parole: Vieni amata mia, colomba mia, affrettati amica mia, che già è passato l'Inverno di questa vita, e cominciano ad appazire i vaghi fiori della Primavera della mia fuavità, e gloria. Chi dubita, che non le facesse compagnia la Vergine santissima, ed il suo gloriofo S. Giuseppe, che tante volte se le mostrarono, e la favorirono in vita, l'accompagnarono ne' fuoi travagli, e le diedero molte caparre dell' amore, che le portavano? Vi furono alcuni testimoni diquesta buona compagnia, perche la Madre Anna di S. Bartolomeo, compagna perpequa della Santa, e molto simile a lei nelle virtà, e spirito ( la quale ora è Priora in Parigi) in quelta occasione, avanti, che la Santa Madre ipi-

rafie,

raffe, vidde come ella depone, a piè del letto Cristo nostro Redentore: con gran splendore, accompagnato da infiniti Angeli, che guardavano: l'anima della Santa Madre per portarla alla fua gloria. Affiftettero eziandio al fuo capezzale li dieci mila Martiri, che così le avevano offerto molti anni prima in un ratto, che ebbe dopo aver celebrato la loro festa: dopo il quale avendole domandato la Contessa d'Ossorno, Signora molto divota, e grande amica fua, che aveva fentito? le difle, che le erano apparsi li dieci mila Martiri, e le avevano promesso. di accompagnarla nell'ora della fua morte, e menarla a godere di Dio. E così l'infermiera, che aveva cura della Santa, e fi chiamava Caterina della Concezione, la quale era Monaca di fingolare carità, e fpirito, e morì un'anno dopo la Santa Madre, stando a sedere ad una finestra bassa, che riusciva nel Chiostro, nella medesima Cella della Santa Madre, quella notte, che spirò, udi un gran rumore, comet di gente, che veniva molto allegra, e giubilante, e vidde, che paffa-vano nel Chioftro molte persone risplendenti vestite di bianco, e tutteentrarono nella Cella, dove era la Santa Madre inferma con gran dimostrazione di contento : ed era tanta la moltitudine di quella felice compagnia, che con effere tutte le Religiose del Convento in quella: Cella, non se ne vedeva veruna. S'accostarono tutte al letto, dove era: la Santa, ed in quel punto dice, che fpirò, che fu alle tre ore di note. te . Questa fu l'ora , nella quale quella fanta anima usci dalla carcere: del suo corpo. E questi Santi in compagnia degli Angeli secero l'afficio loro di condurla, onorata ed accompagnata all'eterno ripofo del Cielo. che con tanta fatica aveva meritato, stando qua in terra. Nell'ora, che spirò, una Religiosa le vide uscir di bocca una cosa come colomba: bianca : ed un'altra in questo medesimo tempo una stella sopra il Campanile. & altre videro cofe molto maravigliofe, colle quali il Signore per mille vie dava mostra della gloria, e selicità, della quale godeva quell' anima.

La causa, ed occasione della sua morte era da Medici attribuita alla flanchezza, e dibattimento del viaggio, & ad un fluffo di fangue, che le sopravenne, e così le andò mancando la virtù, e la vita. Ma il certo è, che se bene non si può negare, che questi accidenti dovettero ajutare affai per mezzarle il filo della vita : il coltello però, che le diede la morte, fu un impeto d'amore così grande, potenre, e forte, che le strappò, e divise non solo lo spirito dall'anima, ma l'anima anche dal corpo: perche in tutto quel tempo, che stette in estasi, e rapita, che su per spazio di quattordici ore, come abbiamo detto, s'andò talmente accendendo, ed avvampando nell'amore per le cose, che vedeva, e per l'allegrezza di quello, che sperava, che senza effere più in poter suo, come un'altra fenice, morb in quel felice fuoco, nel qual sempre era vissura. E questo rivelò la Santa Madre il giorno dopo la fua morre alla Madre Caterina di Gesù, che era Monaca di gran fantità, e perfezione, fondatrice, e Priora ce Convento di Veas, le virtù, e vita della quale raccontammo,

trattando di quella fondazione, dove anche diffimo, come stando con una gravissima infermità, e volendo le Monache celare la morte della Santa Madre, per non darle pena, ella lo feppe, e diffe al P. Frà Girolamo della Madre di Dio, Provinciale de gli Scalzi, che le era apparfa molto gloriofa, e detto, che fe ne andava a godere di Dio, e che nella fua morte aveva avuto un grand'impeto d'amore di Sua Divina Maestà, co'l quale usci l'anima, ed altre cose, che riferiamo nel Capitolo feguente. L'istesso rivelò la Santa ad un Prelato grave della fua Religione, dicendo, che questi grand'impeti erano stati causa della fua morte, perche erano flati tanto gagliardi, che la natura non li

aveva potuto foffrire.

E non è da maravigliarfi, ò stimarfi gran satto, ch'un' impeto di questa maniera sia tanto gagliardo, che possa dividere l'anima dat corpo, poiche conta di se la Santa, che folo per fentire cantare una canzonetta, che trattava quanto penola cola fia il vivere fenza vedere Iddio, le venne un'impeto simile con sì gran violenza, che, se Iddio non aveffe proveduto, che ceffaffe la mutica, farebbe flato impossibile poter tenere l'anima nel corpo. E questo l'aveva profetizzato avanti; perche trattando nella fua vita di questi grand'impeti , e desiderii di Dio, dice così nel capitolo 20. Jo ben penfo, che una volta piacerà al Signore, seva avanti, come và ora, si finisca con finir la vita: e nelle seste Manfioni al capitolo 10. parlando di sè dice : Io sò d'una persona, che stando in fimile orazione, senti cantare una volta, e certifica, che al parer suo, se il canto non cessava, se ne usciva l'anima del corpo : e così providde Sua Divina Maestà, che cessasse il canto, che colei, la quale stava in questa estasi ben sarebbe potuta morire, ma non dire, che tacesse. E su chiaro indizio, che su questa l'occasione della sua morte, perche rimase tanto quieta subito morta, che chi l'aveva molte volte veduta in estasi, li pareva, che tuttavia vi fosse. Da questa violenza, ed impeto così grande d'amore adunque fu l'anima fua tanto gagliardamente rapita, che non folo si alicnò da' fensi, ma anco dal corpo: perche dalla molta forza, con che stava assorta, ed unita col suo divino Sposo, le venne un gran flusso di fangue, e da quello la morte.

Fù il fuo gloriolo transito il Lunedì frà le tre, e le quattr'ore di notte, a'4. d'Ottobre 1582. giorno del glorioso San Francesco, di cui la Santa era molto divota: e fù l'anno nel quale s'emendarono i tempi levando i dicci giorni, che s'erano avvanzati, e così il giorno feguente si contarono quindici d'Ottobre essendo Pontefice Gregorio XIII. di gloriofa memoria, e regnando in Spagna il Rè Cattolico, e prudente Don Filippo Secondo di quelto nome. Morì di fessantasette anni, sei meli, e sette giorni, essendone vistuta quarantasette nella Religione, cioè ventifette nella Incarnazione, ed i venti ultimi nella penitenza, ed offervanza della Primitiva Regola, che ella reflitul: la quale piacque al Signore, che ella vedeffe prima di morire molto accresciuta, e con Prelati proprii: e vidde adempita la profezia, che il Signore avanti le

aveva profetizzato.

Era la Santa Madre di molto buona statura, bella nella sua gioventù, e poi vecchia di assai buona presenza: il corpo conveniente, e molto bianco, il volto rotondo, e pieno d'onesta grandezza, e proporzione; il colore bianco, ed incarnato, e quando stava in orazione si accendeva, e diveniva bellissima: in tutto l'altro tempo l'aveva molto piacevole; i capelli neri, e crespi; la fronte lunga, e vaga; gl'occhi neri, vivi, e graziofi, e dall'altra parte molto gravi: Le ciglia alquanto groffe, e piene: il nafo piccolo con la punta alquanto rotonda, ed un poco chinata in giù: la bocca di buona mifura, e proporzionata col volto. Aveva in esso tre nei dal lato manco, li quali davano molta grazia : uno fotto la metà delle narici, un'altro frà le narici, e la bocca, e l'altro fotto la bocca. In tutto il fuo fembiante era tanto amabile, e gioconda, che a tutte le persone, che la miravano, era comunemente molto grata. Da gl'occhi, e dalla fronte pareva alle volte, che le ufciffero cerri a modo di raggi di splendore, e luce, che la rendevano venerabile a chi la mirava.

Quefto era il ritratto della S. Madre effendo viva, la quale anche dopo defiere faciciata, e diffedi in tertra, dava (egan inella bellezza eftena (come fi ferive del gloriofo S. Martino, e S. Francefco) della gloria, che godeva l'anima fua. Perche finita di fipirare rimafe il fuo volto bellitimo, e bianco come un'alabalito, e fenza veruna crefpa, fe bene foleva averne molte, per effere già vecchia : le mani, ed i piedi con la medefima bianchezza, tutte trafparenti, che vi fi poreva mirare, come in uno fpecchio, e così morbide, e tanto foavi al tatto, come fe fuffe viva. Tutte le fue membra rimafero belle con maniciti ferni dell'innocerta.

e fantità, che in esse aveva conservata.

Fù tanto grande la fragranza dell'odore, ch'usciva dal suo corpo, quando la vestivano, ed assertavano per sepellirla, che si diffondeva per tutta la cafa : ed era tale , che non potevano discernere a che odore di quelli di quà si assimigliasse, perche veramente era odore celeste. E di quando in quando pareva, che venissero nuove onde, con nuova foavirà, e fragranza. Ed era tanta la forza, e l'abbondanza d'esfo, che fu necessario aprir le finestre, per non poter soffrire. Rimase quest' odore non folo in tutta l'infermeria, letto, robba, e vestimento della S. Madre, ma in rutte l'altre cose, che toccò stando inferma, come ne' piatti, ed infin nell'acqua, con che li lavavano. Onde una forella in finir d'accomodarla, e vestirla, andò inavvertitamente a lavarsi le mani, e ne fenti fubito uscire così grand'odore, e si foave, che le pareva cofa del Cielo, non avendo mai fentito di quà cofa tale. E fu con tanto eccesso, che da lì a molti giorni una Religiosa, che saceva la cucina, fentiva in essa questa specie, e differenza d'odore : e cercando d'onde potesse uscire, trovò sotto una cassa, una saliera, la quale aveva servito nell'infermità della Santa, e vi erano l'orme delle fue dita, fatte quando pigliava il fale, ed in effe la fragranza del fuo corpo.

Vivendo la Santa sperimentalio, che le usciva di bocca notabile odore, e fragranza, e comincial all'ora ad avvertirlo un poco, e parendomi domi poca mortificazione, la fentivo male: perche mi venne fospetto. che prendesse a sorte qualche pasta di zuccaro confetta con odori, che si sogliono chiamare morseletti, ò moscardini. E volendomi informare dalla fua compagna Anna di San Bartolomeo . mi diffe . che erano ranto contrarii i buoni odori alla natura, ed infermità di lei, che la notre avanti avendole dato un biscottino, perche non aveva poruto cenare per le fue indifpolizioni, lasciò di mangiarlo, solamente perche diceva, che aveva un poco d'odore: e diffemi anco, che dopo che la Santa era rimasta attratta del braccio, quando l'ajutava a vestire, sentiva quella medelima foavità, e fragranza d'odore, e così la confervava dopo la morte : e questo è maggiore meraviglia, che da un corpo morto, il quale di natura fua altro non è, fe non che un letame, e la più schifa cosa di questa vita, per gettare ordinariamente una puzza tanto insopportabile, che infetta talmente l'aria, che suol causare peste, ed altre infermità contagiose, n'esca un'odore tanto eccessivamente soave, che, come diremo avanti, dura infin ad oggi nel suo corpo, e reliquie, e ve ne sono molti restimoni, con essere ventiquattro anni, che morì.

Morra la S. Madre su grande il sentimento, che n'ebbero le sue si gliuole, e tutto l'Ordine, come quello, che rimaneva orfano, per eslere ella stata Padre, Madre, Maestra, e Pondatrice, e ranto amata, non ostante, che tutti intendessero la molta cagione, che vi era di

rallegrarfi, fapendo la gloria, e felicità, che godeva.

Le Religiofe turre del Monaftero d'Alva cominciarono fubito a venerare il fuo corpo, e reliquie; perche non folo le baciavano i piedi, e le mani come a Santa, ma tenendo anco per fanto tutto quello, che aveva toccaco, lo falvavano, e riverivano, come infitumenti, ne' quali fperavano, che Iddio aveffe a moltrare la fua virtù, operando cofe maravigliofe, per onorare la fua ferva. E cosi fparrirono li fuoi veftiamenti con gran divozione ne Monatieri di Monache, e Padri gravi dela Religione. Il P. Vicario Provinciale prefe l'abito, col quale fece il Signore un miracolo fubito, che fi parti per Medina. Ed il Pade Frae Agottino de' Rè, Rettore all'ora del Collegio di Salamanca degli Scala, portò un pezzo della fias tonica interiore. E così s'andò dividendo il refto trà alcune perfone gravi, e divote, frà alcuni Monafteri de' Fraeti, e Monache dell'Ordine, ed altre gravi perione di fiora.

Come fü seppellita la S. Madre Terosa di Gesù, e li miracoli, che il Signore operò al tempo della sua mote et, in testimonio della sua santia, e come ella è apparsa mote volte dopo la sua morte. Cap. XXXIX.

S'ette il corpo della Sanza Madre Tercia dalle tre ore di notte, che mori, ninni alla feguence matrina ad ora della Mefin maggiore, che la seppellirono, accumpata dalle sue Religiose: le quali molte volte con divozione, e tenerezza le baciavano i piedi, e le mani, e per confermare il Signore maggiormene la fantità della sua T 2.

Bernde Googl

ferva, non folo in vita di lei, come abbiamo già veduto, e narraremo avanti, ma anche in morte operò di molti miracoli, delli quali ne ri-

ferirò quì alcuni.

Era all'ora quivi una Suora gran ferva di Dio, la quale non aveva il fenío dell'odorato, e flava fcontenta, perchenon poteva participare di quella foavità d'odore, che l'altre dicevano di fentire, ed accoltando la baciare i fuoi fanti piedi, li ringendoli cominciò a fentire il loro odore, e ricupto d'all'ora il fenó dell'odorato, e le durò nelle mani la medefina fragranza molto tempo, talmente che fe bene fi lavava spesso, non la perceteva.

Eravi un'altra Religiofa, la quale era molto tempo, ch'aveva un gran dolore in un occhio, ed accoftandos a bacciare i piedi alla S. Madre, sagò in un'istante, ed alzando le voci pubblicò la misericordia, che il Si-

gnore gl'aveva fatto.

Un'altra Religiofa, chiamata l'abella della Groce, aveva ordinariamente gran dolord itella, e gl'aveva durato più di quatt' ami, e glochi tanto mal trattati, che le non li dringeva con la mano non poteva caminare, nevedere la luce, e quando la S. Madre volle (pirare, le prefe le mani, e fi mife le dita di lei ne' finoi occhi, e fopra la fuatefla, e da lì in poi non fient man più dolord tirella, e fe li rifichiararono gl'occhi,

Nel rempo, che questa S. Madre spirò, stava molto inferma D. Bernardina di Coledo, ed Enriquez, socrala della Duchesta d'Alva, emandò a chiedere a D. Maria di Fonfeca, Monaca dell'Ordine di S. Franceso, che silvava all'ora al morrorio della S. Madre, qualche reliquia di lei, ed ella lemandò un giuppone di rela, portaro dalla S. Madre nella figainfermisi, il quale ricevere con gran riverenza, e baciollo com molta divozione, e se lo mise, sperando per questo mezzo la fanità. Ne surrorio fiustrarorio e fue sopranae, che subito le venne così terribi siudore, che con esfere due meti, che stava con una gran sebbre, ne rimase sen-

Frà pochi giorni nella medefima Terra d'Alva l'Abbadefia del Convento della Madre di Dio delle Monache Franceficane del Terzo Ordine, chiamata Donna Maddalena di Toledo, fu a vilitare Donna Gioranna d'Aumada Iorella carnale della S. Madre. Eral Abbadefia cieca già più di tre anni prima, e fapendo, che Donna Giovanna aveva una Croce, la quale era flata della Santa, di cui trattammon el primo libro di quell' Illoria, la pregò che glie la ponefie fopra gl'occhi, ed in termine di tre ore vedeva la fitada, ed a poco apoco ricuperò la villa di modo, che in breve tempo con ammirazione di chi la conofeva, vedeva, leggeva, e scriveva; cosa che prima era impossibile, che facesse.

Concorfe al mortorio della Santa tutta la gente di quella Terra, e forfatto con tutta quella folenzirà, che fipoteva afpettare da quel luogo, bacciandole i fanti piedi, e l'abito tutti con gran divozione, tenendofi per felice, chi poteva arrivare a toccare quel fanto corpo. Stava polda in una barra coperta con un panno dibrocato, come ella aveva veduto-

in una

in una visione molti anni prima. Fù disegnata la sepoltura nel vano di un muro ch'era forto un arco, dove erano certe grate del Coro da basso del Convento, che guardavano in Chiefa, accioche quei di denero, e quei di fuori, ne potessero godere. La levarono dalla barra, e posero il fanto corpo vestito col suo abito in una cassa, e lo sepellirono nella sepoltura, che avevan fatta, e la coperfero con molta quantità di terra, pierre, e mattoni, talmente, che crepò la cassa, e vi entrò dentro molta terra, come si vidde poi. E questo lo fece Teresa Layz, fondatrice di quel Convento, ajutata da tutte l'altre Monache, perche fospettavano, che non le fosse rubato il corpo per il Monastero di Avila : pegno filmato da loro quanto era dovere ; e per tenerlo più ficuro lo ferrarono non con qualfivoglia cofa, ma con pietra, calcina, terra, e mattoni. Nè fu ciò pensiero loro, ma di Dio, che le guidava, e le moveva a questo, come si vedrà da quello, che succedette dopo, per onorare per tutte le vie, e maniere possibili i suoi, e mostrare la cura che tiene di loro ed in vita, ed in morte; poiche questa diligenza servì a fare, che maggiormente campeggiasse l'incorruzione del suo corpo.

Dopo che la Santa Madre usci di questo Mondo è apparsa ad alcuni Religiofi, ed a molte Religiofe de'fuoi Monasteri, & ad altre persone fecolari, con gran splendore, e bellezza in segno della molta gloria, che godeva. Le persone, alle quali s'è manifestata sono state molte, e cutte molto spirituali, e la maggior parte di quelle, che qui riferiro, lo depongono nella loro efamina, sforzate dal giuramento nella formazione del processo per la sua canonizazione. Sono, è sono state quali tutre Prelate. ò compagne della S. Madre, e delle prime fondatrici della Religione, e sue vere figliuole, ed imitatrici del suo spirito. Onde si può molto ben credere, che Iddio facesse loro questa grazia, che dopo la morte di lei, per loro consolazione, alcune vedessero la gloria, che godeva la lor S. Madre, ed altre fossero avvisate da lei di quello, che dovevano fare, e toccare in molti dubii, e travagli spirituali. E non è da credere, che il Demonio nostro avversario, vestendosi di veste di luce, volesse contrafare lo spirito di Dio, ed ingannare tante anime con simili apparizioni. Perche la prima cofa non è stile suo accreditare, ed onorare i Santi, volendo fingere di quà la gran gloria, che godono: secondo, perche se bene in una, ò due si potesse temere di qualche inganno. tuttavolta in tante e tante ferve di Dio, di sì approvato spirito, di tanti anni d'orazione, e d'altre grazie, e favori del Cielo, sarebbe temerità il non credere, che queste rivelazioni siano state da Dio ordinate a molti fini: ed il principale per accreditare la fua ferva, e darci notizia della felicità, che ora gode. Nè parranno nuove queste apparizioni a chi averà letto l'Istorie, e le vite de Santi, come quella di S. Benedetto, di S. Francesco. S. Domenico. S. Martino, ed altri Santi, che appena se ne troverà alcuno, che sia stato santo da dovero, di cui Iddio non abbia dato teflimonio nella terra con miracoli, e dal Cielo con qualche fegnale, e manifestazione della loro gloria, è apparizioni dopo la morte.

La prima volta, che la Santa apparve fu il giorno medelimo del fuo

morrorio, nel quale fi mofirò alla Madre Caterina di Geah, fondatrice del Convento di Veza, donna di gran Sanità, e di erociche virtù: la cui vita, per effere tanto ammirabile. In feritra dalla Santa Madre nel libro delle fue fondazioni: la quale andandoi quell' lifeflogicono a communicare, leapparve, e le diffe, che fe ne andava a godere di Dio, che non i deffe fatilido, perche più alutrarbbe l'Ordine nell'altra vita, che in que fla: Cadde fubito ammalara quetta Religiofa, ed effendo quivi il Padre Provinciale Frà Girolanto della Madre di Dio, ebbe nuova della morte della Santa Madre, la quale non voleva dare a lei, per non darle pena. Ma avvertendo ella, che flavano rutre molto affitte, diffe al Padre Provinciale, fenza che eglino le diecffero la causa della lora trifetzza: Stanto mefti per la morte della nofim Madre fondarire Terefa di Gesià o rai o già lo fapevo, noni diano pena di nulla: ed all'ora racconto al Prelato tutto quello; che era pafatao.

A quefla medefima ferva di Dio apparve vifibilmente la Santa Madre molte volte, a leune confolandola, altre inanimatadola, altre riprendendola d'un particolare mancamento, altre infegnandole, e dansdole dottrina di molto profitto: delle quali porteri loqui ditte molto, fe non temelli di allungare quedl'ildoria. Le apparve particolarmente una volta, e le toccò con la mano ad un lato, dove ella aveva una poflema, la quale le gettava materia nel corpo, e de ra infermità incurabile, per la quale partiva gran dolori, e travagli: e le prefe initeme la mano, nella quale aveva una voltatica, ò fegno nero, e fubito rocca, refici fana, e lenza do lori nella poftema, e con la mano così bianca, come fe mai aveffe avuro tal modella, o macchia, avendola avuta da che nacque, e deffendo

come disperara della vita, rimase sana da quel punto.

Frà l'altre cofe d'importanza, che la Santa Madre infegnò a quella fina figliuola anto amata da lei, una fu, che com molta efficica le dife, che avvilaffe al Provinciale, che in veruna maniera fi faccia cafo in quelli MortaReri di vifioni, e rivelazioni, perchefe bene alcune ve ne fomo vere, ve ne fomo molte faile, e bugiarde, e de malagevole, e peticolofa coda cacciar verità incerte da bugie. È quanto più i fa cafo di quefto, tanto più fi và deviando dalla Pede, che è la virti cerra, e ficura. E gl'uomini ne fono ratto amiot, che canonizano l'anime, che l'hanno: il che c'un negare l'ordine, che l'adho ha preferito per la giultificazione d'un'anima, che è per mezzodelle virtì, & adempimento de la tina Legge, e Comandamenti: e che efficho le donne molto facili, facilineute s'ingannano: X andando da quelli, chené fono dotti, nè hanno tanta prudenza per bilanciare le cole, ne pofiono feguire molti inconvenienti. E che il premio, il quale ella aveva in Cielo, non l'era tlato dato per le fue rivelaz, oni, ma per le true virtà.

Stava una Priora dell'Ordine ( che per effere viva non dico chi è) la quale cra flata molto amata dalla S. Madre in vita, così per meritarlo le virtì di lei, come per effere flata fua compagna nelle tondazioni, etravagli, alquamo (chonolata di non aver vitlo la Santa doppo la tua morre, Perche avendo intelo, che tante volte era apparfa alle ine Religiofe;

le pa-

le pareva, che si fosse dimenticata di lei, per non averle fatto quello favore. Ora stando in questa pena, ed avendone trattato con un'altra Religiofa del Convento, e confolandola ella, con dirle, che la Santa la trattava, come figliuola forte, che non aveva necessità di questi conforti, restò servito il Signore, che la S. Madre apparisse, stando a Mattutino degli Innocenti, a tutte due. La vidde prima la Monaca con gl'occhi corporali vicino alla infertiata del Coro col fuo medetimo abito, come l'altre Monache, e con molta gloria. Rimafe molto iurbata a questa vista, e credendos, che tutte l'altre Monache l'avessero come ella vedura, si maravigliava, che non ne sacessero novità. Onde s'accorse che quella visione non era fiata generale, e comune a tutte: e così si trattenne, e si compose al meglio, che potè senza far mutazione alcuna, ed all' ora vidde che la S. Madre andò al luogo della Priora, e l'abbracciò, e fentì, che le diceva queste parole con molta amorevolez-Za: Figliuola non penfare, che sia disfavore il non aversi visitato, anzi sei delle più amate. Ed avendo dato la benedizione alle Monache, sparve. Pinito Mattutino, fe ne ando la Monaca a communicare alla Priora ciò, che aveva veduto, e la trovò con norabil gaudio, ed allegrezza, ed avendole narrato la visione, confesso la Priora, che tutto appunto era feguito nella maniera, che ella diceva. Questa medesima visione vidde all'ora un'altra Religiosa molto spirituale, e molto savia : la quale, come afferma nella fua deposizione, quella medesima notre vidde la S. Madre appresso alla Priora, se bene per all'ora non la volle manifestare. Equelta medesima Religiosa la vidde molte altre volte, ed in particolare una con una corona di molto splendore, e gloria. Di maniera, che in una medesima notte al Mattutino la viddero tre, e tutte tre persone di molto credito, e Religione, e tutte sono state Prelate dell' Ordine.

A quefa medefima Priora, che all'ora era di Segovia, apparve la S. Madre altre volte, particolaramente un giorno de Beati Apottoli San Simone, e Giuda: perche flando ella peniando fopra quetle parole: 16 jono Islaio nafoglia, ebbe una grand'elfati, che le rapi lo fipirito, e la cavó di sè, e i vidde polta in algran bene, e gloria, che le pareva impossibile poetro inpulicare: dove vidde la S. Madre con gran gloria, e che le utieva dalla bocca, dalcuote, e dagl'occhi certi raggi di luce mole to grandi, che arrivavano infin' a Dio, e particolarmente con una cinea, che la cinegava, e congiungeva con Dio. E le parve, che la Santa le diccife, che quella cinta figuitoxava il premio, che il Signore gl'aveva dato per la purità, e pel delidetro del profitto dell'anime.

Ad un Religiofo del luo Ordine degli Scalzi molto fevo di N. S. che per ciliere vivo, itacci il nome, come li fatà anche cogl'altri, che vivono, apparve la S. Madre molto bella, e piena d'una candidiffima luce, e gli dilie: 2 (uelli d'aquà ni del Ceito, e quelli di coflà giù della terra abbiamo da sifrer Elfefa cofa nello amore, e porità. Quelli di qua in veggendo la divana sifrara, e quelli di coflà giù advando il Samiljimo Segramento: col quale avete a jar vos di la. quallo, che mi di quala factorno con l'iffera; si no glendos, e vivo patendo, che in

questo siamo differenti, e mentre più pativete, più goderete; Dillo alle mie figliuole. Rimase a questa persona scolpito nell'anima, Sagramento, e travagli.

Ad altre molte persone apparve in Segovia, Alva, Avila, e Granata, dove alla Madre Antonia dello Spirito Santo, che giaè morta, e si una delle quattro prime, che presero l'abito, mostrò la gloria grande, che godeva, e l'eccellenze particolari, che l'erano concedure, per avere avuto, mentre viste, zelo grande dell'onore di Dio, e gran sentimento dell'anime degl'Ecretici, ed Infedeli, che sidannavano: al cui sine frà gl'altri indirizzò il suos Monasseri, percepergastro Iddio per la loro redenzione.

Un'altra Religiofa la vidde con grandiffima gloria, ornata di gioje, e perle molto ricche, e le dichiatò quello, che tignificava ciafcuno di quelli ornamenti, de quali era veftita. Il che ella communicò co'l P. Maefiro Frà Pietro Yangues, che pure era flato Confessor della S. Madre.

& approvò questa visione.

Hàben mostrato con l'opere la S. Madre quello che promise molte volte in vita, che dopo la morte averebbe ajutato più la Religione: perche an vita stava in un Monastero solo: ma dopo morte sovveniva alle necesfità di tutti, or configliando le Prelate, ora riprendendo le fuddite, ora tagliando i principii alle relaffazioni, come s'è veduto, e vede ogni di ne' fuoi Monasterj. E così accadde nel Convento di Villanuova della Xara ad una Religiosa, che mangiava carne, sotto pretesto d'una infermirà, che haveva, ma non sufficiente però per poter mangiarla, secondo la Regola del suo Ordine : coste i stando cenando una sera senti una voce, ehe la chiamò per nome, e le diffe : Comscimi tu? all'ora alzò gl'occhi, e vidde la S. Madre, la quale con gran severità la riprese, ele disse; Che modo di relassazione è questo? Quello, che io contanto travaglio fondai, relassi tu ora? (tanto è il fentimento, che hanno i Santi per qualfivoglia superfluità, ò relaffazione nel loro Ordine ) fu tanta la pena, & il dispiacere, che ebbe, che gertò subito per terra quanto aveva nel piatto, e non mangiò mal più carne, salvo che in grave infermità, ed all'ora astretta dall'obbedienza, ed ebbe sanità, e meglioramento delle sue indisposizioni.

Un'altra voita è apparia favorendo la poverrà : altre dove vedeva, che fi raffreddava la catria, perfuadeva l'unione dell' une con l'altre dove trovava attaccate amicizie particolari, le diflaccava; e come vera Madre bà fovvento alle necefità à, & call'aumento de 'fuoci Monafleri, E con quefto daremo fine alle apparizioni, che fece alle fue figliuole; lafciando di riferime molte altre fectire dal P. Ribera nella viga di eli, e coflano

per l'informazioni fatte per la fua canonizazione.

Non folo è apparfa la S. Madre a' fuoi figliuoli, e figliuole, ma a molte aktre perfone ancasa. Il Contre Trivulzio, Cavallerizzo dell'Imperatrice forella del Re D. Filippo Secondo flando oppreffo da una grave intrità, vidde la S. Madre accompagnata da molte Religiole, e divenne fano. Et andò al Convento delle Carmelirane Scalze di Madrid a dire una Mella in rendimento di grazle, per la mercede fattagli dal Signore ad interceffione della S. Madre.

La Contessa d'Ossorno, che in vita era stata molto divota della S. Madre, dre, venne ad Alva a visitare il suo sepolero: e dopo un gran ratto usel con molta allegrezza dicendo, che la S. Madre gl'era apparfa, e l'a-

veva molto consolata co'l suo odore, che le durò tre giorni.

Apparve anche nell'ora della sua morte a Terefa di Layz fondatrice del Convento d'Alva, come più a lungo dissemo, trattando di quella fondazione. Ed in Saragosa a Piergiovanni Cademonte mercante, il quale era stato molto divoto della S. Madre, el'aveva accompagnata e favorita lei, ed i suoi Monasterj mentre viste: il quale stando alquanto aggravato da una infermità, dandogli i Medici speranza di fanità, gli apparve la S. Madre, e gli diffe, che il morrebbe quel dì. L'andò a confesfare un Carmelitano Scalzo, e dicendogli quello, che i Medici promettevano della sua salute, egli non facendone conto, gli narrò con molta allegrezza quel che aveva visto, dicendogli che doveva morire quel dì. Ed in pagamento della grazia, che aveva ricevuto dalla Santa, lasciò la fua robba al Monastero delle Monache Scalze di quella Città.

A tutte queste apparizioni, ed a molte altre, che qui potrei raccontare, ne aggiungerò una fola, non per relazione, ma veduta con gl'occhi propri, fatta a me indegno, come a figliuolo bilognoso della S. Madre: efu, che avendo liberato l'anima mia da un gran pericolo, per un mezzo molto straordinario, e maraviglioso, m'apparve quella notte in sogno, significandomi, che era stata lei l'autore di quel bene, e di quella

grazia, che avevo ricevuto.

Un'altra volta avanti, che ella moriffe, apparve ad un Padre della Compagnia, (come afferma il Dottore Enriquez nella sua deposizione) il quale era stato Confessore della S. Madre, e Prelato della sua Religione: questo stando serrato nella sua camera, vientrò la Santa, e gli die-de certi avvisi, ed avvertimenti, ed avendolo questa persona riserita al P. Enriquez, ebbe curiofica d'informarsi dalla S. Madre, se era stato così : ed ella con una umile modestia consessò, che era vero, e che l'aveva ordinato N.S. per certi effetti della fua anima. Apparve altreslin vita ad un'altra Monaca in Salamanca, come riferimmo nella fondazione di quel Convento: Et ad un fuo fratello, che stava nell'Indie.

Dopo certo tempo fu trovato il corpo della S. Madre senza veruna corruzione: e fu portato a S. Gioseffo d'Avila. Cap. XL.

A Veva già quasi nove mesi, che il corpo della S. Madre Teresa di Gesì era stato sepellito nel luogo, che dissemo di sopra: & in tutto questo tempo pareva alle Monache di avere fatto errore per non avere collocato da principio quel fantocorpocon la venerazione, e riverenza dovuta a così illustre Santa, ricordandosi delle ammirabili, ed eccellenti virrà, che ebbe in vita fua: e vedevano, che dopo la fua morte i miracoli erano molti, e molto grandi : Perche oltre quelli, che abbiamo riferiti, ne succedettero molti più, de quall faremo menzione al suo proprio luogo. E quello, che più stimolava gl'animi loro ad emendare l'errore passato ( che mirato in ordine a'fini, che Iddio aveva,

era flato molto ben farto) era primieramente l'udire alcune volte picchiare dentro del medefimo fepoltro, che pareva, che il corpo fanto no fi porefle comenere fenza dar moltre del miracolo, che quivitene va Iddio ferrato. Ma la principal ragione, che avvivava nelle Monache quelto deliderio di cuoppire, e cleavare il corpo, era, che fentivano fpetio molto grand olore, e fragranza, che uticiva dal fepoltro: e que fio ilfelio fentivano molte perfone fecolari, che venivano a fare orazione a lla Santa, e da filia ordinariamente. El te bene era fempre molto foave, con tutto ciò alle volte pareva minore, e dalle volter maggiore: ed inquanto alla differenza dell'odore, non fempre era d'una maniera , una volta il fentiva come di gigli biachi, un'a larca come di gelfomini, ò violette, e da ltre non fapevano a che alfomigliarlo. Quello tenevano per certo pronofilico della lui sincorruzione: parendo loro, che non foffe fato foppranautalmente incorrotto, e prefervato.

Venne a vitirare quel Monaîtero il Padre Provinciale degli Scalzi. Ftà Girolamo della Madre di Dio, ed informandolo le Religiofe di quello, che paffiva, lo ricercarino inflantemente, che feavaffe il fanto corpo. Parvegli biono penifero: e cominicianone egli, ed il fluo compagno con gran legreto, e caurela, a tor via le pietre. temendo, che non fi alteraffero i Duchi d'Alva, che tlimavano il corpo per la maggior giosi del l'oro Scato. Erano le pietre tante, che vi flettero quattro giorni a levarle via, con effere anche in ciò ajusti di alcune Religiofe. Odoravano le pietre per quello, che fe li era attaccato dalla vicinanza del fanto corpo: al quale quanto più s'andavano avvicinando, crefecea più la foavità.

Arrivarono alla cassa a quattro di Luglio del 1582, essendo passati nove meti, dopo la morte della Santa. La cassa era crepata di sopra, e per maggior confermazione del miracolo, che ora dirò, tutta fracida, e piena di muffa, e di umidità, che ve n'era affai, perche per aggiuffare le pietre nel tempo, che l'atterrarono, ci avevano gettato prima so-pra calce, terra, ed acqua. Era anche l'abito della Santa tutto putrefatto, e col medefimo odore di umidità. Trovarono il fanto corpo coperto di terra, la quale era entrata per la rottura della cassa: tanto che fu necessario adoptare i coltelli per istaccarla da lui, ed era anche esso pieno di muffa. Ma nè la terra, nè l'acqua, che era entrata per la cafsa, ne l'umidità della sepoltura ( e quel che più importa ) ne l'essere corpo umano (che dopo morto, non è altro, che corruzione) erano stati potenti, perche il fanto corpo si corrompesse punto, poiche non gli mancava un capello: era tutto intiero, come se all'ora avessero finito di fotterrarlo: usciva da lei un'odore sogvissimo, e maravigliosisfimo, affai diffimile da quanto nella terra fi ritrova, con si notabile fragranza e foavità, che pare che defle vita, nuova ricreazione, e confolazione a tutti quelli, che quivi erano. Si gettarono tutti inginocchioni, e con molta divozione, e lagrime lo riverirono, e benedicevano il Signore, che è tanto maravigliolo in tutte le fue opere, che non è piccola mara viglia vedere un corpo sepellito con le sue intellina, e particolarmente di donna, (e tanto più di quella Santa, ch' era di natura fua groffa, e carmofa) che per la loro molta umidiri fono più atte alla cortuzione, per tanto tempo, in luogo tanto umido, conì incorrotto, con sì buon' odore, e tanto trattabile, e motibido al tarto, come fe fosfie vivo. E per avventura, è molto maggiore, mirando le leggi della natura, l'odore sì notabilmente maravigliolo, che da effo utiva, ed efeci enfin ad orga:

Gran maraviglie sono queste: ma mirate in sè molto convenienti: perche era molto dovere fecondo le leggi della divina giuffizia, che la carne, la quale vivendo trà tanti pericoli del Mondo aveva confervato la fua integrirà, e purità, rimanesse così intiera nella sepoltura, che mostrasse la sua morte non essere stata per corruzione, ma per acquistare nuova vita. Nè era conveniente, che quella, la quale aveva corso con tanta leggerezza dietro all'odore delli unguenti del suo sposo, ed alla quale tanto s'era appicciato di questa fragranza, non lo perdesse nella morte, ma più tosto già che l'anima era beata, e godeva di tanta gloria, uscisse anche dalla carne un'odore simile a quello de corpi beati. Le mifero altre vestimenta nuove, e l'involtarono in un lenzuolo, staccandoli la terra, che aveva attaccata, la quale confervò l'odore, che li fi era comunicato per molti anni, e si operarono alcuni miracoli con essa, come avanti si dirà. E non è da maravigliarsi, che la terra sapesse di buono, poiche infin alle pietre istesse, che stavano nel sepolero participaron di quest' odore di maniera tale, che gettandone a caso sopra un poco di paglia, la quale servi poi per un saccone, quando l'empivano, conobbero le Religiose, che la paglia odorava, e s'accorsero subito, che la ca-gione era perche era stata frà le pietre del santo sepolero.

Per la turbazione, & allegrezza, che avevano di questi due miracoli della incorruzione del corpo, e del grand'odore, che da esso usciva. non ne avvertirono un'altro non meno ammirabile, che gl'altri due; e fu l'olio, che in tanta abbondanza ne usciva, che tutta la terra, la quale aveva appiccata, e le vestimenta ancora n'eran inzuppate, parendo loro, che fosse qualche umidità della medesima terra. E se il Signore non lo dichiarava poi per mille vie, erano essi tanto accecati nel contento, che non se ne sarebbono accorti. Ma frà poco volle Iddio, che avvertissero come la terra, l'abito, e tutte l'altre cose, le quali rimasero vicino al fuo corpo, gettavano foaviffimo olio, e lo communicavano a tutte l'altre cofe, in che flavano involte, e confervate queste reliquie: e questo non per un giorno, nè per un'anno, ma per molti. Hoggi. con effere già ventiquattro anni, che la Santa morì, sivede nel Convento delle Carmelitane Scalze di Saragoza la cintola, con la quale fu forterrara: dalla quale da quell'ora infin'ad oggi fi veggono ufcire gocciole d'olio : l'hò veduta io, e molte altre persone, perche per mezzo suo

bà il Signore operato molti miracoli, come a suo luogo is dirà. Questi sono il trè miracoli, che si scopersero col corpo: cioè l'incorruzione, l'olio, ed il scavissi no odore, che da quello esce: li quali sono notorii in tutta Spagna, per estere miracoli durati da che si sca-

vò il corpo fin'ad oggi-

Fatto quefto, mifero il S. Corpo in un'Arca, e la pofero fopradel fepolero, dove fava prima con la maggior divozione, che potettero: ma
coperta, e fecreta di modo, che non pareffe, che fi officarrivato adeflo:
Avendo confiderato il Padre Provinciale, che fe i Duchi d'Alva avelfero intefoquella maraviglia, non averebbono condefecto a fuoi intenti,
che erano portare quel corpo da Avila, come a evea prometifo al Vefcovo
D. Alvaro di Mendoza, come a baffo diremo, gli parve, prima difare
veruna novità, darne conto di quefto miracolo, edi quel di più, che far

doveva, farne confapevole il Capitolo della fua Religione. Prima di mettere il Corpo nell'arca, il P. Provinciale gli levò la mano manca, e la portò ad Avila, riposta in una cassetta ben serrata, e coperra, e la diede alle Monache di quella Cirrà, dandogli ad intendere, che era una cofa di molta importanza, spettante a lui procurando per tutte le vie, che elleno non l'intendessero. Perche andava a mira, che, se il corporimaneva in Alva, avesse il Monastero di Avila quella fanta mano, per fua confolazione: ma fe a cafo foffe portato ad Avila, come pretendeva, potesse egli portar seco la mano. E non li voleva scuoprire il tesoro, che depositava, perche non glielo involassero. Presero le Monache il coffarello, e lo pofero in un canton del Coro. Dove entrando un giorno la Priora, che all'ora era la Madre Anna di S. Pietro, lo vidde tutto risplendence, ed in esso la Santa, che le disse: (additandole la casserra, dove era la mano; ) Tengbino conto di quel coffarello, che vi è dentro una mano del mio corpo. Scriffe molte volte la Priora al P. Provinciale, feera vero, che quivi fosse la mano della Santa, ma egli dissimulava quanto poteva, perche non si sapesse: e passando dopo certo tempo per quel Convento, procurò destramente di levarla via, dandoad intendere, che toglieva un'altra cofa, perche le Monache non s'affliggessero : perche se bene egli non l'aveva loro detto, tenevano già tutte il negozio per certo. Erano li panni di feta, ne quali era rinvolta la mano, tutti unti di olio odorolistimo. Portò il Padre Provinciale la mano a Lisbona, e la diede alle Monache Scalze di quel luogo: dove è stata insin'ad oggi, e per suo mezzo hà operato Iddio molti miracoli. Particolarmente subito, che arrivò al Monastero cominciando tutte le Monache a sentire il grande odore, che gettava, ed effendo quivi una Suora chiamata Agnefa della Madre di Dio, la quale non fentiva odor veruno, nè n'aveva fentito mai in vita fua, si affliggeva di non sentire, come l'altre, l'odore di quella S. Reliquia: postasi inginocchioni s'accostò le mani al naso, e disse con gran sede: Da dovero che non mi vò levar di quì, insin'a ranto, che non sento quello, che sentono le mie sorelle, per potere anch' io lodare con effe il Signore. Subito le divenne il volto tutto roffo. e cominció a piangere, dicendo, che le faliva pel nafo, un fumo caldo, che usciva dalla mano, co'l quale le pareva, che le si aprisse il senso dell'odorato. E così fu, come pensava, perche subito sentì l'odore della fanta Mano, e restò libera.

Stette due anni fegreta l'incorruzione del S. Corpo, fe bene per li molti miracoli, che ogni di la Santa faceva, andava crefcendo la fama della

della sua santità. Ma il Signore, che aveva operato tante maraviglie in quel corpo, per onorare la Santa, e manifeitare la gloria fua, ordino, che si scuoprisse. Conciosa cosa che essendosi nel 1585, celebraro il secondo Capitolo generale in Pastrana, dove informati dal P. Provinciale paffato, (perche già s'era fatta nuova elezione nel P. Frà Nicolò di Gesù Maria, Uomo di gran fantirà, e virtù, & al quale la Religione deve la maggior parte della perfezione, che oggi hà) dererninarono i Padri, che il S. Corpo fosse segretamente cavato d'Alva, e portato a S. Gioleffo d'Avila. Si mossero a ciò per parer loro, che la Santa sarebbe quivi più onorata, dove era più conosciuta, ed anche per essere nativa di quella Citrà, ed aver daro in essa principio al suo Ordine, ed esfere stata Priora di quel Monastero, quando morì. Ajutò eziandio a questa dererminazione l'aver il P. Provinciale dato parola, e polizza iottoscritra a D. Alvaro di Mendoza, Vescovo di Palenza, che prima era stato d'Avila, e per la gran divozione, che portava alla Santa, aveva fatto la Cappella maggiore nel Monaftero delle Scalze d'Avila. e posto in essa al lato manco un sepolcro molro sontuoso per sè, con fine, che dall'altro lato dritto si ponesse il Corpo della Santa, quando morisse, renendo per gran felicira, che la sua sepoltura stesse vicina a sì gran Santa: e così per afficurare più quello, che tanto defiderava. vivendo la S. Madre, e temendo di quello, che succedette, perche ella andava a fare tante fondazioni, aveva chiesto una cedola sottoscritta dal P. Provinciale, per la quale era afficurato, che dovunque ella moriffe, il Corpo farebbe stato portato ad Avila. Sapendo adunque, che si ragunava il Capitolo, mandò D. Giovanni Cariglio, che era all'ora Tesoriere della Chiesa d'Avila, ed era Canonico di quella di Toledo. perche da parte fua domandaffe il Corpo della Santa, e l'offervanza della parola, che gli era stata dara. Il Capirolo condescese alla petizione, e spedì subiro la parenre, che il Corpo si trasferisse ad Avila: comando fotro pena di centura alle Monache di Alva, che lo confegnaffero fubito, che toffe loro fignificaro il precetto: Diedero cura di ciò al P. Frà Gregorio Nazianzeno, Vicario Provinciale di Caftiglia la vecchia, perche egli l'eseguisse con tutto il segreto, e silenzio possibili. Nell' istesso tempo, che su consegnata la parente, le Monache d'Alva udirono tre colpi dentro del medefimo sepolero: Di che turbaronti tutte all'ora, ma non fapevano, che potesse significare quella novità, infin'a che venendo il P. Fra Gregorio, e raccontandogli elleno quello, che avevano fentito, diffe, che il medefimo giorno, ed alla medefima ora, nella quale udirono i colpi, s'era fottoscritta la patente. E così intesero le Religiose, che era tlaro quati un'avvito della Santa Madre, che si licenziava. Arrivò il P. Vicario Provinciale a'ventiquattro di Novembre. nel qual giorno giunse ancora il P. Frà Girolamo della Madre di Dio, Provinciale passato, da cui prima era stato disforterrato il santo corpo, e con tutto il secreto, che potè, notifico alla Priora, ed a tre Monache delle più antiche la patenre del Capitolo: ed alle quattro ore di notte entrarono tutti due in Chiefa, e cavarono il corpo così intiero come da principio, e co'l medelimo odore, che di sopra s'è riferito. Erano i vestimenti quali putrefatti: ma il corpo intatto, se bene alguanto più asciutto, che la prima volta, che lo scuoprirono. Era il lenzuolo, nel quale s'era involto, tutto così inzuppato nel balfamo, il quale ufciva dal corpo, come se sosse stato tuffato nell'olio. Onoro anche il Signore la fua ferva in quelta occasione con due nuovi miracoli. L'ano fu. che come alla S. Madre usciva ranto sangue, quando morì, le posero un piccolo fazzoletto di flamigna bianca nuovo, il quale s'empi tutto di fangue, ed avendola fotterrata con esso, ritrovarono all'ora a capo di tre anni, e due mesi, il sangue col sazzoletto con un colore molto vivo, così fresco, come se quel giorno le sosse uscito dalle vene. E con effere il sangue di tal natura, che stando due ore fuori del corpo, gli avviene, come al pesce fuori dell'acqua, che subito perde la vita, e virtà, e si guasta, e corrompe; questo non si corruppe dopotanto rempo. Anzi aveva due straordinarie proprietà: l'una, un odore soavissimo, e l'altra, che tutti i panni, liquali se gli accostavano, e ne' quali si involtava, rimanevano tinti di sangue: & io hò veduto parte di que-Ropanno, (e penfo, che duri fin ad oggi nel Convento d'Avila) e n'hò veduti molt'altri, che, per averlo toccato, participano del medelimo fangue, ed odore. L'altro miracolo fu, che come il Padre Vicario Provinciale, peradempire l'ordine della patente, tagliò il braccio, per lasciarlo nel Convento d'Alva, pose il coltello sotto il braccio finistro, con gran dolore, e sentimento dell'anima sua, perche se gl'intenerivano talmente le viscere, che, come egli raccontava dopo, quello sù il maggior facrificio, che avesse fatto a Dio: fu cosa maravigliosa, che senza metter forza più, che se avesse tagliato un melone, ò un pezzo di cascio fresco, com'egli diceva, divise il braccio nelle sue congiunture con tanta destrezza, come se buon pezzo fosse stato mirando per ritrovarle : e rimafe il corpo ad una parte, ed il braccio all'altra. E fe bene pare, che non fosse bene tagliarlo, su però maniselta prova di queila maravigliofa incorruzione: perche fi scuopri l'osso bianco, e la carne tenera, rossa, e bianca, rimanendo la spalla serrata, e massiccia, come fe all'ora finisse di morire.

Appetito rolle il fanto corpo, ed involtolo con la maggior decenza, che pocette, ufcì del Monaltero. Sravano in quedto rempo l'altre Monache recitando Mattutino, (enza faper nulla di quanto paffava. Ma ne le avvisò il grand'odore, che fentivano in coro: onde cominciarono a fo(petrare, che forie non portaffero via il fanto corpo, che erano le gioje di maggiore filima, che aveffero al Mondo: e lafciando il Mattutino cominciato, fecfero correndo: ma già il Padre Frà Girolamo era ufcito, e la porta era ferrata. Onde il convenne tornarfene molto tri-fie, reflando col Draccio, e con una parte del panno del fangue, econ pena incredibile per quello, che era feguiro. Il Padre, fubito fenza tratenerfi, in compagnia del Tefoirer D. Giovanni Cariglio, e del P. Giuliano d'Avila, compagno, e Confesiore del S. Madre, il quali erano venuti per parte del Vescovo D. Alvaro ad accompagnia era il anto Ca-

po, si partirono il giorno seguente molto a buon'ora per Avila, dove il Santo Corpo su ricevuto con grande allegrezza da turre le Monache, che all'ora non volevano, che lo sapesse persona della Città, per timore, che i Duchi d'Alva non lo risapessero e posto assai decentemente in

luogo, dove tutte lo poteffero godere.

Il tennero da principio nel Capitolo in una barra, con le fue cortine molto bene accomodate, fin tanto che fi facesse un forziero a guisa si tomba, dove posse a posse il quale eta per di finori fordato tutto di velluto neto, trinato doro, e di seta, ornato di inchiodatura dorata, come erano ancora le ferrature, e lechiavi, e bolcionelli: e dalle bande due sudi doro, e d'argento, uno dell'Ordine, e l'altro del Santiffino Nome di Gesh, e sopra vie ra un epitafio di tela d'oro ricomatta, chedi eveu; La Madre Tersfa di Grsi. Per di dentro eta sodato il forziere di afferirà banazzo, con pessama il gargento, e seta.

Cominciò a pubblicarsi il miracolo del santo Corpo, e per Ordine del Papa, ad instanza di D. Ferdinando di Toledo, siì riportato ad Alva. Cap. XLI.

P Retendeva la Religione, dopo efferfi portato il Corpo ad Avila, che paffaffe con gran fecreto, per il fentimento, che n'erano per avere i Duchi d'Alva, e temendo, che per effer così gran Signori, non premessero per sarlo riportare. Ma Iddio, che non aveva operato quelle maraviglie, perche stessero secrete, restò servito, che si manifestasse per più gloria della sua serva. Perche in questo rempo, stando io in Madrid, feppi, ma in fecreto, il miracolo, e conferendolo per lettera co'l Licenziaro Laguna Vescovo di Cordova, che all'ora era del consiglio Reale, e con Don Francesco de Contreras, Auditore oggi del medelimo Conliglio, li quali erano ambedue nell' Espinar, ci accordammo d'andare tutti insieme a visitare il santo Corpo, e vedere quella maraviglia. Arrivammo ad Avila la vigilia dell'anno nuovo, avendo prima domandato licenza al Padre Frà Nicolò di Gesti Maria Provinciale de' Carmelitani Scalzi, per visitare il Santo Corpo. a fine di far relazione alla Maestà del Rè Don Filippo Secondo come testimoni di vista, di quanto era passato. Communicammo il caso co'l Vescovo d'Avila Don Pietro Temino, dove noi eravamo imontati: ed a lui parve, che lo vedessero insieme altre persone principali, e li più famosi Medici della Città, e Notari, che testificassero quello, che era. Volle eziandio venire egli in nostra compagnia, per vedere, e godere di quel nascosto tesoro, ch'era nella sua Città.

Il giorno della Circoncissone del 1586, andammo al Monastero delle Carmelirane Scalze, inini a venti persono, seguendo l'ordine, che il Vescovo ci aveva dato. Cavarono subiro le Monache il Corpo alla poperreia, edi Il Vescovo, e tutti noi ci inginocchiamno, adorandolo, e riverendolo, come conveniva. Cidrizzammo appresso, e stando sutti col cano scoperro, o lomirammo molto attentamente non senza gradi.

ammi.

ammirazione, e lagrime. Era intero, fenza veruna corruzione, e con grand'odore, e tanto attaccati gl'offi, e li nervi l'uno all'altro, che quando lo cavarono del forziere, ti reggeva in piè con poco ajuto. Le mammelle erano rilevate, e piene di carne; il ventre così pieno, come quando fpirò: la carne così morbida, che toccandola co'l dito fi abbaffava e fi rilevava, come quando era viva; e con effere una donna tanto corpulenta, non pefava il corpo più, che se fosse stato d'un fanciullo di due anni, parendo, che fosse già vestito non solo della incorruzione, e fragranza, ma anche dell'agilità de corpi beati. Li Medici, che mirarono queste, ed altre circottanze con più curiosità, come quelli, che intendono tanto bene la radice, ed i principi naturali della corruzione d'un corpo morto, ebbero più occasione di ammirarsi : confermando, che quella incorruzione era miracolofa. Nè meno ci maravigliammo tutti di vedere il panno infanguinato, di cui abbiamo fatto menzione nel Capitolo paffato. Il Vescovo dopo aver visto il S. Corpo, raccomandò alle Monache la venerazione di quella S. Reliquia, e le avvertì, che non si servissero più di quel tappeto, sopra il quale era stato, mentre l'avevano veduto, per la riverenza, che si doveva a sì Santa Reliquia.

Non potè il negozio star così segreto, che non si sapesse subito in Alva, dove, per non effervi il Duca D. Antonio Alvarez di Toledo, il Priore D. Ferdinando suo Zio, uomo di gran prudenza, e valore, aveva cura di tutte le cofe di quello Stato, e dall'altra parte era fingolar divoto della Santa, come lo mottrò nella fua morte. Onde fe ne prefe gran fastidio, parendogli che quella terra avesse perduto un gran tesoro. Spedi fubito a Roma con grandiligenza, per avere un Breve di poter far riportare il corpo ad Alva, e negoziò tanto bene, che la fantità di Sisto V. comando a' Padri Scalzi, che subito riportasseto il corpo donde l'avevano tolto, e lo contegnatiero alla Madre Priora, e Monache; e che fe avevano da allegare cofa alcuna per parte loro, compariflero in Roma dinanzi a fua Santità. Venne quell'ordine diretto al Nuncio, il quale lo notificò subito al Padre Frà Nicolò di Gesù Maria, che all'ora era Provinciale, ed egli obbedì incontinente senza alcuna dimota, e se ne andò ad Avila, edi li mandò con molta segretezza il Padre Frà Giovanni Battilla Priore di Paltrana, ed il Padre Frà Nicolò di S. Cirillo, Priore di Manzera, perche cavaffero il corpo di Avila, ed eglino lo fecero, e fi partirono fubito per Alva, accompagnando il Santo Corpo. Andavano di notte per via, e sebene portavano segretamente quella gioja del Cielo, ella per viaggio si manifeltava talmente, che passando per la Boveda, che è un luogo vicino a Pessaranda, era tanta la fragranza, che li contadini pel nuovo e difutato odore, ufcivano di notte dall'arie, e correvano appresso a quelli, che portavano il S. Corpo, con desiderio di sapere l'origine, e causa di quella maraviglia, come lo riferisce nella sua deposizione il Conte di Peñaranda . Arrivarono ad Alva a' 23. d'Agosto del 1586.

Quando si seppe in Alva una nuova tanto desiderata venne il Clero con con desiderio di fare molta sessa con processioni, e musica: ma li Padri, che portavano là il Corpo, perche vi restalet come in deposito, più per forza, che per gusto, e solo per soddisfar al comandamento del Papa, non permisero, che si facessi festa alcuna; e così diedero il S. Corpo al le Monache, e stanto il Duca alla grata con la Contessa di Lazin sua Madre, e tutta la Chiesa piena di gente, o lottoperfero, e moltratono a tutti. Et il P. Frà Gio: Battista domandò alle Monache, se conoscerano, che quello suffici il Corpo della Santa, e se l'avevano per ricevuto; del leno risposito di santa. Dall'ora in qua è stato fempre il S. Corpo in Alva, insieme coi braccio: dove concorre molta gente da più parti con gran divozione, e stanno molte stazioni, per vederlo, e raccomandari alla Santa, per intercessiona di cui hà fatto, e sa iddio molti miracoli; de quali diremo nel quarto libro di quest' litoria.

Stà oggi il Corpo con gran decenza, ed autorità al lato dritto dell' Altar maggiore del Monastero, che quivi fondò la S. Madre, in un sepolcro molto fontuolo fatto tutto di pietre quadre, con gran perfezione secondo l'arte. Nella sommità del quale è una picciola Capelletta, la quale è alzata da terra più di trenta piedi con una grata dorata, dove ora stà il forziero co'l Corpo: quale così per doversi porre in luogo rane' alto, come per levar l'occasione, che non fussero presi pezzi della sua carne, (il che facevano alcune persone gravi e devote) comandò il P. Generale F. Francesco della Madre di Dio al P. Frà Tomaso di Gesù, allora Diffinitor Generale dell' Ordine, e Procuratore della Canonizazione di questa Santa, che facesse sortemenre inchiodare il forziere, ove itava il S. Corpo: in modo tale, che non si potesse più aprire. Ed egli l'efegui, mostrando prima il Corpo alla presenza di D. Antonio di Toledo Duca d'Alva, e della Duchessa D. Menzia di Mendoza, e di altri Signori lor parenti, e di un Notajo, davanti al quale testificarono tutti, che il Corpo Santo era con la incorruzione, ed integrità, che aveva sempre avuto.

#### Alle due bande del Sepolcro è posto un'Epitassio, che dice così:

Rigidi Carmell Patrum reflutuis Regulis: Plonimis viorum, Fennimanque cerdis taufuris: Multis verom virtutem decembus libris teduis; Multis verom virtutem decembus libris teduis; Multis verom virtutem decembus libris teduis; Caclefe indus ad Indena advolavis B. Virgo Terefa IV. Non. Offeb. MD LI XXXII. Manest jub marmore non cinis, fed madidum corpus theoryputum, proprio fuavifimo odoro effenim glorie.

### 306 Libro Secondo della Vita

Il quale Epitaffio vuol dire in volgare:

Refliusta alla fua afprezza la Regola de Padri del Carmine:
Fundati molti Carventi di Frati, e Monache:
Sritti molti libri, che infeguano la perfezione della virti;
Profesizzate coffe inture, e chiara pen minacoli,
Come celefle Stella volo alla Stelle la Beata Vergine Terefa
d'quattro di Ottobre 130.
El (eppellita non la fua centre, ma il corpo frefeo, e di incorrotto
Con perpetuo odore fuavillimo, per fego della fua gloria.

E' la Cappella fopra il Sepolcro con una graticola dorata molto riccamente tutta coperta di drappi di lama d'argento, che furono dati dalla Duchessa d'Alva Donna Menzia di Mendoza. Per entro la Cappella è un'Arca di molto prezzo, e stima, fodrata di velluto cremefino, imbuletrato con chiodi, e lame dorate, donata da Donna Maria di Toledo, & Enriquez Duchessa già d'Alva, e coperra l'Arca con un baldacchino di broccato, il quale per ordine di Don Filippo Secondo mandò la Signora Infanta fua figliuola Donna Ifabella Chiara Eugenia moglie dell'Arciduca d'Austria. Hà d'avanti una Lampada d'argento molto grande, molto ben lavorata, che la diede il Duca d'Alva Don Antonio Alvarez, di Toledo. Per entro l'Arca in una piastra dorata surono posti certi versi composti dal P. Maestro F. Diego Yangues dell'Ordine di S. Domenico. Uomo molto dotto, e grave, e che prima era flato Confessore della Santa Madre. Sono molto a propolito per quello, che di lei sapeva, e così m'è parfo di metterli in questo luogo nella sua propria lingua Spagnuola.

Arca Domini , in qua crat manna , & virga que fronducrat , & tabula testamenti . Hebreor. 9.

Non extinguetur in nocle lucerna ejus. Proverbior, cap. 13.

En efta arca de la ley, Se encierra por cofa rara Las Tablas, Mana, y la Vara, Con que Chrifto nueltro Rey Hazca fu Virgen mas clara. Las tablas de fu obediencia. El mana de fu oracion. La vara de perfecion, Con vara de peniencia, Y carne fin corrupcion.

A qui yazz recogida,

La muger dichofa, y fuerre,

Que en la noche de la muerte

Quedò con mas luz, y vida,

Y con mas felice fuerte.

El alma pura, y finera

Llena de lumbre de gloria:

Y para ecerna memoria,

La carne fana, y entera

Do eftà muerre tu vittoria?

Li quali tradotti di parola in parola con le suddette desinenze, e numeri, possono dir così:

In queft' Arca della legge Chiudonii per cofa rara Le Tavole, la Manna, e la Verga Con che Crifto, che ci regge, Fà la fua Vergine chiara. Le Tavole d'obbedienza, La Manna d'orazione. La Verga di perfezione, Col batton di penirenza,

Carne fenza corruzione.

Quì fi giace fepellita
Donna ben felice, e forte,
Che la notre della morre
Con più luce rellò, e vira,
E con più felice forte.
L'Alma pura, e fincera
Piena di lume di gloria,
E per eterna memoria
La carne fana, e intera.
Ove è, morre, tua virtoria?

V Eggendo la frequenza de fuoi miracoli, la fantià della vita, la divozione univerfale di Sogna, a firut delle fuemani, condidibri, come di Monafteri tanto reformati e fanti, il Vefcovo di Salamanea D. Girolamo Mantiche, andò l'amon 1531. in perfona ad Alva Terra del fuo Vefcovato, e prefe refilmoni della incorruzione del S. Corpo, e fece una informazione della vita, columi, e miracolo della S. Marteria Alva, e Salamanca, trovandoli egli prefente all'efamina di rutti il refimonii: emiei in chiaro una graviffima informazione, autorizzata dalla più grave, e dorta gente di tutta Spagna, per eferre tutti Maeftri di quella univertità, e che avvano molta notizia dell'ammirabile fantira della Santa.

Nell'Anno 1595, essendoli continuare le opere, che il Signore maravigliosamente operava in questa Santa, a perizione del Re D. Filippo II. il Nuncio D. Camillo Gaerano comando, che ii prendessero informazioni in tutta Spagna, inviando committioni alle più gravi perfone de'luoghi, dove era ttara la Santa, ò dove s'aveva di lei notizia, perche la faceffero. In Madrid fece l'informazione il Dottor Marmol Zapata: In Vagliadolid il Dottor Sobrino, Catedrante della prima di Tcologia. Canonico di quella Chiefa, e Confultore del S. Utficio: In Saragoza il Dottore Gabriel Sora, Canonico di quella Chiefa, e Confultore della Santa Inquitizione: In Avila il Dottore D. Pietro Tablares Archidiacono d'Avila: In Toledo il Dottore Armunia, Capellano della Capella de' Rè: In Palenzia il Dottor Castillo, Canonico di quella Chiesa: Ed in Salamanca, oltre quella, che fece il Vescovo, ne fece un'altra il Maestro Curiel, Caredrante della fera: In Siviglia il Dottore Giovanni Huttado, Canonico di quella Chiefa: In Valenza il Dottore Alonfo di Avalos, Visitatore di quell'Arcivescovato: In Segovia il Dottore Luigi Capeza di Vigliegas, Canonico della Catedrale: In Medina del Campo il Dottor Bernardo Velez, Canonico di quella Chiefa: In Huerte il Licenciaro Rodrigo di Castiglio, & Arcas, Vicario di quell'Arcivelcovato: In Piedraita l'Arciprete Pietro Rengifo: In Villanuova della Xara il Licenziato Pietro de Viches: In Malagone il Licenziato Fra Fernando Gonzalez, Frate dell' Ordine di S. Giovanni ; In Chuerba il Dottore Alonfo de Alcozer.

#### 308 Libro Secondo della Vita &c.

Furono portate tutte queste informazioni, ( ò per dir meglio questi tefori di verità ) a Roma nell'Anno 1597, a presentare a sua Santità, accompagnate con lettere del Rè Filippo II. nelle quali con grand'efficacia domandava a fua Santità la canonizazione di questa Santa; Et il medefimo domandava l'Imperatrice, e tutta la Congregazione delle Chiefe di Spagna, ed il Regno tutto ragunato in parlamenti; e trattenendoli fua Santità, per andare con la confiderazione, che cofe così grandi richiedono; nell'anno 1602, tornarono a scrivere con grande instauza le Maestà del Rè Filippo III. e della Reina D. Margarita, la Congregazione delle Chiefe, il Concilio Provinciale di Tarragona, quasi tutti gl'Arcivescovi, e Vescovi di Spagna, i Regni d'Aragona, di Valenzia, di Catalogna; e finalmente fece di puovo grande inftanza in nome del Rè nostro Signore il Marchese di Vigliena Ambasciadore di Spagna, e molto divoto della S. Madre: e ragunando fua Santità la Congregazione de Cardinali, come la gravità del caso richiedeva, concedette le Remissoriali del 1604. commercendole al Signor Lorenzo de Oraduy, & Avendaño, Vescovo d'Avila, ed al Sig. D. Luigi di Cordova, Vescovo di Salamanca, perche facessero le informazioni della fama della fantità. e miracoli della B. Madre Terefa di Gesù, di gloriosa memoria. Furono fatte con testimonii molto qualificati, come la causa richiedeva; e si mandarono fubito a Roma, a fin che fatte le informazioni, e concluso questo negozio, come usa la Sauta Chiesa Romana, dichiarasse il Sommo Pontefice in terra per fanta quella, la quale finalmente possiamo credere, che regni nel Cielo.

Il fine del secondo Libro.

# V I T A DELLA SERAFICA VERGINE, E MADRE

## SANTA TERESA

LIBRO TERZO.

Delle eroiche virtudi, e d'altri doni, e grazie fopranaturali, co'quali Iddio dotò la Santa Madre Teresa di Gesù.

Della perfezione, con che adempi i comandamenti della legge di Dio. Cap. I.



'Anima del giufto è abitazione, e tempio di Dio, ed in effia rificed, e tiene il fuo palazzo la Maellà del Rè del Cielo: e come un'imperadore qua giù in terra và fempre attornisto da guardie, Servito-vi, che lo fervono, e da Cortigiani, che l'accompanao: coa (come anche l'infegna Saut'Agoflinoneli trattato 8. fopra la prima epifiola di San Giovanni) il Rè della gloria , e Signore di tutto il creato,

quando viene per abitatore nell'anima de giulti, mena feco una Real compagnia, ed un efercio di virch, didoni, ed altre grazie, ordinate tutte, alcune, perche difendino, e guardino la porte da fuoi nimici, ed tetre perche fiano fedeli ministri del fervizio (ino. E. quanto piùnipi o, e congiouto stà iddio con l'anima, ranto più grandi, e perfette so queste virth, e doni. E sea cuma regola vi è certa, e da siguidizio una no infalibile, per misurare i gradi d'amore, ed amistà con Dio, che è quello, in che consiste utta la perfezione Christiana, nessima vene, e delle per fette virth. La orde manifelando in questo libro le e rocice virth. La orde manifelando in questo libro le rocice virth, e di doni sopranturali, con cui lo Spirico Santo adorno l'animadi questa Santa, l'orgerassi per conseguenza lo stretto vincolo, e dunione di carità, che con Dio aveva. Ma prima d'ogn'altra coia voglio avertire il

lettore, che non fi maravigli, fe a cafo troverà qualche volta nella terza parte di questo libro ripetita alcuna delle cose dette già altrove. Imperocche pretendendosi qui scrivere gl'abiti delle ammirabili virtù, che questa Santa ebbe, ed essendo quetti tessuri dell'opere, ed azioni, le quali nel corso della sua vita esercitò; (che è la materia, di che insino a qui hà trattato quest'Istoria) non è possibile raccontare le virtù di lei, senza dare qualche volta in quello, che prima abbiamo detto. Edessendo queste di natura sua così concatenate, e congionte frà di se, sogliono in una medefima opera, fecondo differenti ragioni, e fini, concorrere, ed unirsi molte principali virtù. Avvenga che considerata un'opera per una parte possa essere opera di carità, per un'altra di umiltà, per un' altra di fortezza: e secondo varie circostanze vestirsi di varie forme, e nomi di virtà. Onde volendo io trattare di quelle, edaltre fimili virtà di questa Santa Vergine, e provarle con l'opere, edesempi suoi, sarà necessario repetere una medesima cosa, scuoprendo in una stessa materia, o fuccesso differenti operazioni, o atti delle virtà, che in lei fiorirono.

Ma, perche il fondamento, e la fustanza della vita Christiana è l'adempimento della legge di Dio, e l'offervanza de'fuoi comandamenti, e delle proprie obligazioni, che fono le prime pietre di questo spirituale edifizio, ò per meglio dire, il fine, al quale fi ordina tutta la vita Christiana, tutti i consigli Evangelici, tutte le virtù, e doni, e l'altra armonia spirituale, (che è grande, e divina quella, che si ritrova per entro l'anima nostra, e tutta ordinata al perfetto adempimento della fantiffima volontà di Dio: la quale ci è dichiarata nella legge, e commandamenti suoi) avendo la Santa Madre ciò molto bene inteso; quivi procurò di porre maggiore studio, dove vedeva essere maggiore l'obbligo; faviamente discernendo con spirito, e discrezione celette il grano dalla paglia, le foglie dal frutto, e la fustanza da gl'accidenti. E se bene qualtivoglia cofa, per minima, che fusse, le faceva gran peso nell'anima; tutta volta se era negozio, che toccasse alla legge di Dio, incomparabilmente più lo riveriva. E così le sece Nostro Signore tanto segnalata grazia, che da che nacque, infin a che morì, non trafgredì mai li divini comandamenti in cofa grave, nè perdette quella prima veste nuziale, che ricevette nel battesimo: nè si ritrovò fatta nimica di Dio, nè divisa da lui : che fu un gran privilegio fattole dal Signore. Conciosiacosa, che se bene essendo fanciulla, come già dissemo nel primo libro, su inclinata ad alcune conversazioni, e libertà; la teneva però Iddio talmente imbrigliata, e la faceva stare a segno il timore di gravemente offenderlo, che nè fece, nè pensò mai cofa, la quale intendesse, che sosse colpa mortale, quale già mai commife.

Per maggiormente adempire la legge, ed i comandamenti divini, fece una tola rara, e degna della fuafanti da, efpirito: e fu un voto, col quale s'obligò in mano del fino Prelazo, di non fare avvertitamente peccato veniale, ne imperfezione conoficita, mad i procurare in tutto quello, che foffe più perfezione, e gloria di Dio, come più a lungo feriveremo avanti, quando trattermo della grancarità, ed amore di Dio, che

ebbe questa Santa Vergine. E per tor via li scrupoli, e non lasciar luogo alla perplettità, ed al dubbio, volle, che questo voto l'obbligasse solo in cose di qualche gravità, ed importanza : e questo voto lo contervò per molti anni in fin'alla morte. La qual verità viene sufficientemente provata da infiniti testimoni nelle informazioni fatte per la sua canonizatione: li quali aggiungono, che avendo trattato, e communicato con lei molti anni, (ed alcuni di loro bene a dentro) non le viddero mai cofa. che fosse imperfezione. Dal successo adunque, e frutto del voto si conoscerà chiaramente, che ella non lo fece senza particolar consiglio. ed inspirazione divina: come già fu dichiarato dalla Congregazione nelle lezioni approvate per il suo uffizio, e così precedendo questa, fu gran prudenza, e sapere sar timil voto: perche senza quella sarebbe uno spropolito, ed una prefunzione. Ed il maggior testimonio, che jo ritrovo dell'ammirabile fantità, e perfezione di questa gloriosa Santa, è, l'aver fatto, ed adempiuto per tanti anni voto così eccellente, e difficile: per adempimento del quale era necessaria la perfezione de Serafini. E questo balta per intendere la perfezione altissima, con che offervò i comandamenti e la volontà di Dio. Il che più chiaramente costerà. quando averemo riferito la diligenza, e lo studio, con cui sodisfece a configli di Christo, particolarmente a più principali, che fono di obbedienza, castità, e povertà: liquali tutti sono ordinati all'osservanza de' fuoi comandamenti.

Della grande offervanza, che ebbe la S. Madre de configli Evangelici, e particolarn.ente del voto dell'obbedienza. Cap. II.

PEr offervare con perfezione la legge di Dio, pofe la S. Madre gl'occhi, ed il cuore ne 'configli di lui: e fe bene gli offervò perferzamente tutti; qui però diremo lodo de 'tre principali, ne' qualifonifica la omma della perfezione religiofa; accioche (opera) coro della pietà, rifolenda lo finalio della Religione; rimieramente diremo dell'obbedienza coal

grande ed ammirabile, che ebbe a'fuoi Superiori.

Soleva dire la Santa, che il non avere obbedienza, era un non effer Monara, parendole, come è, che tutre l'altere cofe richeroal voto dell' obbedienza, fiano come accidenti comparati alla forlanza; perche l'obbedienza conflituifce il Religiofo nell'effere Religiofo: e mancandoli quella, avvenga che abbia molt altre cofe, gli manca il tutro. P hi quelle virrì la Santa emiarentifima, come i u vedrà dalle cofe, ed opere, che fece d'obbedienza. Obbediva primieramente al joui Confefiori, come a Dio illeffo: ed alla direzione, e prudenza loro laficiava fenza alcuna contradizione la cura dell'anima fua, come fi può vedere in tutro il corfo della fua vita: e particolarmente nei principii, quando Noftro Signore le fi mostrò con alcune vitioni, e le cominciò a parlare, ed a darle ad intendere, che era egli : che comandandole i Confeffori, non folo cherefifei quelle vitioni, ma, che quando Crifto g'appariva, gli faceffe le fiche, lo faceva, come gl'era comaudanto, con grandolore, efentimento.

mento dell'anima sua: e cattivava, ed accecava l'intelletto in quelle cose, che all'ora in quanto a sè erano più chiare, che il Sole: e foggettava l'intelletto, e la volontà all'obbedienza. Nè era gran fatto, che ciò facesfe, perche era molto radicata in una verità, che è certissima, ( e su essa principio d'ogni suo bene, ed ella la soleva dire, & io l'udii) che se tutti gl'Angioli del Cielo si unissero, e le dicessero una cosa, & i suoi Prelati, e Confessori un'altra: ancorche sapesse, che sossero Angioli. non farebbe se non quanto li suoi Prelati le comandassero : perche quefo (diceva ella) è più sicuro, e che non può ingannarii chi caminerà per questa strada; ma l'altro può esfere illusione, ed inganno. Onde esfendo una volta nel Convento di Veas, come più a lungo scrissimo nel cap. 27. del lib. 2. trattando della fondazione di Siviglia, obbedì al fuo Prelato contro quello, che aveva inteso essere rivelazione divina: domandandole il Prelato, come avendo rivelazione di Dio in contrario. s'era arrefa a fare quello, che egli gl'aveva comandato? E' vero ( diffe la S. Madre ) che ebbi rivelazione di questo, ma nella rivelazione mi potrei ingannare, ed in obbedire a V. R. ch'è mio Prelato, so certo, che non sona ingannata. Tornò a replicarle il Padre, che lo raccomandaffe a Dio un'altra volta, e che gli dicesse quello, che sentiva: ella lo fece, e gli disse: Mi bà detto N. S. si farà la fondazione di Madrid, come prima me lo aveva rivelato: però dice, che pel mezzo, che l'obbedienza mi mostra, si farà assaimeglio: E con quello si parti per Siviglia.

Da quela rispota si conoscera, che quella Santa era aliena dal siuo proprio parere, e giudizio, e di credere alle sue rivelazioni, quando non erano regisitrate, e siuggellate col suggello dell'obbedienza del Prelato, e del Consessione, e può ingamarsi, ed lo sò certo, che mi parla Iddio, e che vuole, ed ètua volontà, che si faccia quello, che mià detro; già o si o diprienaza, che turte queste rivelazioni sono certe, e vere, ed inini ad ora non mi sono ingannara in veruna: e quella si intedimi efferti, che l'altrez danque s'ara pazzia non obbedire più a Dio, che agli uomini: o almeno non scusarmi, di far sorza al Prelato, e proporgii cutte queste ragioni, che alla fine se è da Dio quello, che io seno; il Pratao s'arendera a fare quello, che Iddio, ed io vogliamo. Nessina di queste coste dife ella, ma come se Iddio gli avesse de con contrario appunto, appunto senza replicare, nè proporre cosa alcuna, segui alla cieca l'obbedienza, come un'altro Abramo, non onstante le parole, che da Doudite aveva.

Nè fui n quelle rivelazioni contradizione alcuna, perche la prima volta, quando il Signore le fignifico la fua volontà, che andafe a fondare a Madrid, quella obbedienza, e comandamento fu fotto condizione, fenon le comandava in contrario il fuo Petato, il quale flava in fuoluogo in tetra: perche quantunque la divina volontà el fidichiari per rivelazione, mentre tal rivelazione non farà approvata dalla Chiefa, per efere quefta via diraordinaria, e per effere tanta la noftra eccità, che agevolmente pofitamo inciampare in effa, volle I dol( non feraz particolar providenza) loggettate all'ordinaria, che egli hà pofito nella fua Chiefa

fa, che è la piùcerta e ficura, e più fondata nella infallibilità e certezza della fede; e così onoro Iddio quelta via ordinaria dell'obbedienza, moltrando con quelto elempio quanto gulli, che foggettiamo non folo il noltro proprio giudizio, ma anche le fue rivelazioni fecrete al giudzio, e dipozione de Prelati, che tengono il fuo luogo in terra.

Seguendo la S. Madre quella certa regola d'obbedienza, aveva per ordinanto tille, quando il Signore le riveluva alcuna cofa, maffine fe era cofa, la quale le comandaffe, che facesse, proporte al suo Conselfore il negozio, fenza diffiniente di rivelazione, accioche egli lo confiderasse fecondo le regole della prudenza: ed ella si metteva in grande indifferenza, per obbedigis, avevnag ache le comandaffe contro quello, che nella rivelazione aveva inteso: sacendo più conto d'un punto d'obdienza, che di quante rivelazioni aveva.

Molfro in quelta, ed in altre occasioni l'abito, che aveva così perfetto, derocio diquella virtà, e quanto ra cieca nell'obbedire, e quanto fenza discorio nel foggettarii, ch'è quello, che principalmente in quella virtà rilipiende: nella quale gl'occhi del discorio acciecano la visia dall'anima: la prudenza è indiscrezione: e la discrezione è il non averla, facendo il vuono asno, e lasciando il potrare di però, dove il Pre-

lato (ch'è quello, che è Vicario di Dio) lo guida.

Nè folo in quefle occasioni si feuopri l'eccellenza di questa virrà nella Santa, ma in altre molte ben gravi, e distificii. Che l'obbedirei necote facili, è in quelle, che vengono alla misura del nostre gusto, è cosa, che si trova in molti: ma quando l'obbedienza cava il fangue dalle vene della propria volontà, del proprio giudicio, e delle proprie comodirà, ed intereste, si fiente alle volte più, che quando il Chiurirgo lo cava dalle vene naturali. Onde gustava molto la S. Madre, che le comandafero cole difficii, e da durarte intica : es folevadire, che percos del mondo non averebbe lasciato di fare quanto il suo Contessor glavesse comandato: e che quando non lo facesse, come gli lo comandarse, averebbe filmato d'andare molto Ingannata. Aveva grandemente a male, che li Consessi e trendellero ragioni di quello, che le comandavano: e così ne li ricercava, perche gustava salia dell'obbedienza semplice, pronta, evera, come in vedrà dagi e sempi, che ora darò.

Avendo la S. Madre feritto un libro per ordine d'un fuo Confessore la Cantica di Salomone, per una sola parola, che le dissi un vitto Confessore, comandandole, che abbrucciassi quanto aveva scritto; subio prontamente losce, chenza aver riguardo alla molta fatica, checi aveva posta, ed alle cose così buone, che quivi aveva scritte, e da alfrutto, che da listore i posta per per per per de la frutto, che da listore i posta per la subia como di quello, che scrisse della sua vita (che è quello, il quale ora và a torno stampato con prositto notabile di molte anine:) perche dandole ad intendere il Padre Maestro Bagnes suo Consessore, per provate la sua sommessione, che farebbe flato bene bruciare quel libro; cella com molta composizione di animo, e prontezza d'obbedienza diffigli: Che lo vedese, e che parendo così a lai, subito l'abbruciarebbe; di che minste il

Padre .

Padre, come confeffa nella fua depofizione, non poco edificato e confufo. Néfuminore la moltra, che diede della fede tanto viva, che con l'obbedienza aveva, in quello, che le occorfe al principio della fondazione di S. Giolefio d'Avila: poiche, come riferimmo nel 2, libro, con fapere ella tanto chiaramente effere volontà di Dio, che fi facefie quella fondazione, e defiderario ella percio tanto, in tutte le fue diligenze ebbe mira, e (copo di non far cota, che ufcilie fuori dell' obdelienza 1 e così afficin'o prima con molti Teologi di quello, che far poteva, fenza mancare un panto alla perfezione di quella vita.

Ma quello, che più fa maravigliare, è, che doppò tanti travagli, e fudore, che gl'era coltato l'ucite à fare la fondazione; quando già aveva fabricata la cafa, e dato l'abito a quattro novizie : quando aveva ca cominciare ad infegna foro, e da dar principio col fuo efempio, e calore, a sì grand' opera, che aveva cominciata, il giorno apprefio dopopo filo di similifimo Sagramento, mandandola a chiamare la Priora dell'ancarnazione, di cui ella era tuttavia fuddita, fenza altra dilazione, fenza metter vermo impedimento, ne fare feula, fenza badare a quello, che doveva effere di quelle povere novizie, fenza Religione, e Macfira, e Priora, n'è a quello che dovetie effere d'una fondazione, a lla quale nel principio del fuo natale, mancava la Madre: û parì con molto contento, com'ella lo friye nella fila viata, per farei plobbedienza della fila Preto, com'ella lo friye nella fila viata, per farei plobbedienza della fila Preto.

lata, dove stette sei mesi, senza tornare alla sua fondazione.

Stando altresì nel fuo Monastero di Medina del Campo, ed essendost difgustato seco un Provinciale de' Padri Calzati del Carmine, perche non aveva fatto Priora, chi lo pretendeva, le mandò un precetto fotto pena delle censure, che se n'uscisse subito di quel Monastero, inseme con la Priora che aveva eletta, la quale era la Madre Agnesa di Gesù: arrivò questo precetto una sera al tardi, e per esser vicino al Natale, saceva una notte ben fredda, ed ella era inferma di paralifia, ed arqualmente aveva altre indisposizioni: ma in ricevendo il precetto, el'obbedienza dal fuo Prelato, e potendo molto bene differire l'esecuzione all'altro giorno, ò rendergli conto di quello, che fatto aveva; senza avere riguardo alla sanità, nè alla vita, uscì insieme con la Priora, come comandava il Provinciale, con molto contento, ed allegrezza: perche quanto ella poteva avere in questa vita, era il non fare la sua volontà. Onde fempre, che arrivava a'fuoi Monasteri, esfendovi Priora, si fortoponeva a lei, ed alla Sottopriora, e con effere Fondatrice si poneva a sedere ne' luoghi più nmili.

Per perfezionar d'avantaggio in quella virtà, procurava mille sanei novazioni. Quando caminava rendeva fempre obbedienza a "Religiofi, ò a Preti, che andavano in sua compagnia: e ne' Monasteri, dove flava, a la Priora, come più a lungo ferissimo nel fecondo libro. Econ turta quella perfezione era tanto umile, che le pareva non sar nulla; e di nonaver incominicato ad obbedire, ne'ad essere Monaca: e che sarebbe stato bene, dimenticando il passino; ricominicar di nuovo per l'avvenire; in questa maniera apprendeva ad essere Religiosa di puovo, e da de a cominciare il camino dell' obbedienza, quella che l'aveva tanto trito, ed era in essa tanto perfetta.

Della dottrina altissima, che la Santa Madre insegnava della virtù dell'obbedienza, Cap. 111.

là abbiamo veduto come questa Santa insegnò col suo esempio Così alta, e necessaria virtù nella Religione; diremo adesso la dottrina, che ci diede dell'obbedienza : non tutta, che farebbe cofa troppo lunga, se bene quando non fosse fuori del mio intento, sarebbe di molto profitto, e frutto, inferir qui quanto ella scrisse intorno a questa virtù; che come l'aveva imparata per esperienza, ed aveva gustato de suoi frutti, e soavità, ne sapeva ben parlare, insegnare, e predicare la lega, e valor di lei. Son pieni i suoi libri di falutiferi documenti, che dove trova occasione di trattare, non la lascia. In quello particolarmente delle fondazioni parla altiffimamente di questa virtù: e per esfere quella dottrina tanto profittevole, e piena di tanto ammaestramento, estrutto per le persone, che stanno occupare in cose esteriori per l'obbedienza. ò carità, m'è parso sceglierla frà l'altre, e porla qui con le medesime parole, e stile, che la S. Madre lasciò scritto: Dice adunque in questa maniera, nel cap. decimo del libro delle fondazioni : Voglio primieramente trattare (conforme al mio scarso intendimento) in che consista la sustanza della perfezione. Perche mi sono abbattuta in alcuni, li quali stimano, che il negozio tutto stia nel pensiero, e che se possono raccogliere questo, benche sia facendosi gran forza, subito par loro d'essere spirituali : e se si divertono, non potendo più, benebe fia a cofe buone, danno subito in gran sconsolazione, e li pare d'effere perditi. Queste cose, ed ignoranze non averanno i dotti: (se bene sonmi già incontrata in alcuno, che l'aveva) ma a noi donne conviene d'effere avvisate di ogni cofa . E più innanzi feguita : R profitto dell' anima non confifte in penfar molto, ma in amar molto: E sc mi domandarete, come s'acquisterà questo amore? Dico, che s'acquiflerà determinandos la persona di operare, e patire per Dio, ed in farlo in effecto poi quando s'offerirà l'occasione. E' ben vero, che dal pensare quello che dobbiamo al Signore, che egli è, e quello, che siamo noi, viene l'anima a farsi risoluta, ed è gran merito, e per li principii molto conveniente : ma s'intende quando non vi intervengono cose spestanti all'obbedienza, ò al profitto de. prossimi, al che oblighi la carità: perche in tali casi qualunque di queste due cose si offra, richiedono, che lasciamo quello, che noi tanto desideriamo per Dio, che al parer nostro, è lo stare ritirate, e sole, pensando a lui, e pigliandoci piacere delle carezze, che ci fà: lasciare questo per qualunque di queste due cose, è dar gusto a lui, e far per lui: come egli diffe cen la sua bocca: Quello, che faceste per uno di questi piccolini, lo faceste per me; ed in quel, che tocca all'obbedienza, non vorrà, che chi gli vorr, bene, vada per altra strada che per la sua, che fu obediens usque ad mortem.

Or se questo è vero, donde procede il disgusto, che per lo più si sente, quando no n si è stato motta parte del giorno alla ritirato, ed assorto in Dio, encocoche stiamo impiegati in queste altre cosc? Da due rogicio il parter mio: La pricio. ma, e più principale, è, per un'amor proprio, il quale qui si mescola tanto sottile, che appena si laseia intendere : ed è il voler noi contentare più noi medesime, che Iddio: Imperocche è chiaro, che come un'anima comincia a gustare quanto sia soave il Signore, maggior gusto sente quando il corpo se ne stù a riposo, senza travaglio, e l'anima carezzata. O carità di quelli, che veramente cimano questo Signore, e conoscono la natura sua: quanto poco riposo potranno avere, se veggono di poter sar qualebe pochetto, che un'anima sola s'ajuti, ed ami Iddio? ò per darle qualche consolazione, ò per torte qualche pericolo? Quanto mal riposerebbe con questo suo particolar riposo? E quando non può con opere, con orazioni, importunando il Signore per le molte anime, della cui perdita bà compassione, perde ella il suo gusto, e lo tiene per ben perduto, perchenon si ricorda del suo comento, ma solo come bà da fare muggiore la volontà del Signore. E così è nell'obbedienza: dura cosa sarebbe, che Iddio ci fiesse chiaramente dicendo, che andassemo a fare alcuna cosa, la quale gli importasse, e non volessemo far altro, che mirarlo, perche stiamo più a nostro gusto. Bel progresso nell'amor di Dio, questo è un legargli le mani, con parerci, che non ci possa giovare, se non per una strada.

Conosco alcune persone, le quali bò pratticato; (lasciando, come bò detto, quello, che bò (perimentato ) che mi banno fatto intendere questa gran verità ; quando io stavo con gran pena, per vedermi baver poco tempo: e così avendo loro compassione di vederle sempre occupate in negozii, ed in molte cose comandateli dall'obbedienza: e mi pensavo io, & anche lo dicevo, che non sosse possibile, che fra tanto strepito crescesse lo spirito, perche all'ora non n'avevano molto. O Signore quanto sono differenti le vostre vie dalle nostre immaginazioni! e come da un' anima, che già s'è determinata ad amarvi, e s'è messa nelle vostre mani, non volete altro. se non che obbedisca, e si informi di quello, che è più vostro servizio. e quello delideri: non le occorre più cercare altre strade, nè eleggerle, che già la lua volonià è vostra: voi, Signor mio, prendete questa cura de guidarla per dove più profitti : e se bene il Prelato non và con questo pensiero di guidarla per dove più fi ajuti l'anima; ma ebe si faccino i negozii più convenienti alla comunità: voi Iddio mio , l'avete, ed andate disponendo l'anima, e le cose, che si trattano, di maniera, che senza intender come, si trovano l'anime cen spirito, e gran profitto, obbedendo con fedeltà a tali ordinazioni, e lasciarle poi ammirate. Così stava una persona, alla quale parlai pochi di sono, che l'obbedienza l'aveva tenuta intorno a quindici anni tanto affaticata in officii, e governi, che in tutto questo tempo non si ricordava d'avere avuto un giorno per sè, se bene ella procurava al meglio, che poteva, di fare ogni di qualche pezzo d'orazione, e di tenere netta la conscienza: è un'anima la più inchinata all'obbedienza di quante n'abbia vedute, e così l'attacca a chiunque (eco tratta : ed è flata ben pagata da nostro Signore, che senza sapere come, si trovo con quella libertà di spirito tanto pregiata, e desiderata, che hanno i perfetti, nel che si trova tutta la felicità, che in questa vita desiar se possa, perche non volendo mulla, possegga ogni cosa: di niente temono, non banno, ne desiderano cosa alcuna della terra: ne i travagli li turbano, ne i contenti li cagionano alterazione: al fine nessuno può tor laro la pace ; perche questa depende dal solo Dio: e come niente è bastante a levarli Iddio, solamente il simore di perderlo può darli pena, percbe

perche tutto il rello ili quello Mondo è nell'opinion loro, come fe non fosse, perche non li da, ne toglie mente del lor contento. O felice obbedienza, e distrazione per

lei, che tanto può acquistare.

Non è sola questa persona, ma molte altre n'bò conosciuto della medesima sorte, che non le avevo vedute mo'ti anni fà, e domandando loro in che s'erano trattentite? Intesi che tutto era stato in occupazioni d'obbedienza, e carità. Dall'altra parte le vedevo tanto avanzate in cose spirtuali, che mi stupivo. Orsu dunque, figliuole mie, non vi fia scontentezza, ma quando, che l'obbedienza vi terra occupate in cofe esteriori, intendete, che se è in cucina fra le pentole, e le scodelle, va N. Signore ajutandovi nell'interno, e nell'esterno. Mi ricordo, che mi contò un Religioso, il quale aveva determinato, e proposto in sè, di non dir mai di nò in cofa veruna, che gli comandaffe il Prelato, per travaglio, che gli desse: & un giorno era tutto infranto per faticare, ed essendo già sera, ebe non si poteva reggere, se ne andava a ripojare: sedendosi un poco, lo trovò il Prelato, e gli disse, che pigliosse il zappone, ed andosse a zappore nell'Orto. Egli tacque, e se hene la natura era tanto assista, che non ne poteva più, tosse il suo zappone, ed andando per entrare per un andito, ebe vi era nell'Orto (che io il viddi molti anni dopo, che egli me l'aveva narrato, effendomi abbattuta a fondare in quel luogo una Cafa) gli apparve N. S. con la Croce in spalla, tamo stanco, e faticato, che gli diede ogevolmente ad intendere, che a comparazion sua

era milla la flanchezza, ch'avea.

lo credo, che come il Demonio vede, che non vi è strada, la quale conduca più alla perfezione, che l'obbedienza, vi mette tanti disgusti, e difficoltà, sotto colore di bene : e questo si noti bene , e vedrassi chiaro , che dico il vero . E'chiaro . che la somma perfezione non consiste nelle delicie interne, nè in gran ratti, e visioni, ne in (piriti di profezia: ma in star la nostra volontà tanto conforme con quella di Dio, che nessuna cosa, la quale intendiamo, volersi da lui, non la vogliamo anco noi con tutta la nostra volontà, e tanto pigliamo allegramente l'amaro, come il saporito. Questo pare difficile, non il farlo, ma il farlo con contentarci di quel, ch'è affatto contrario alla nostra volontà secondo la nostra natura: è vero, ch'è difficile, ma tal forza bà l'amore quand'è persetto, che se scordiamo del nostro contento per contentar chi amiamo. E veramente è così, che quantunque siano grandi i travagli, intendendo, che diamo gusto à Dio, si cifanno dolci : e in questa guisa quelli , che sono arrivati a tanto , amano le persecuzioni, i disonori, e gl'aggravi. Questo è sì certo, noto, e chiaro, che non occorre , cb'io mi ci trattenga . Quello , cb'io pretendo di dare ad intendere , è la causa, perche l'obbedienza sa più presto, ò è il miglior mezzo, per arrivare a si felice stato: ed è, che come in modo veruno siamo Signori della nostra voloned, per impiegarla puramente tutta in Dio, infin a che non la soggettiamo alla ragione, per quello l'obbedienza è la via più breve, e vera per soggettarla: perche sperare di soggestarla con buone ragioni è un non finir mai, ed è Arada lunga e pericolosa: perche la natura nostra, e l'amor proprio ha tante ragioni, che non vi arrivaressimo mai: e molte volte quello ch'è più ragionevole, se non n'abbiamo genio, ci pare uno sproposito per la poca voglia, che abbiamo di farlo .

Averei tanto da dir quì, che non finiremmo mai di trattare di questa bat-

taslia interiore, e del molto, che pone il Demonio, il mondo, e la nostra sensualità per farci torcere la ragione. Hor che rimedio? che come qua in un lite molto dubbiofa, si piglia un Giudice, e le parti stanche di litigare. la imettono velle sue mani ; così l'anima nostra pigli un Giudice , e sia il Prelato , ò il Confessore, con determinazione di non litigar più, ne pensar più alla nostra caula, ma fidarfi delle parole del Signore, che dice : Chi ode voi, ode me, e non curarsi della propria volontà. Stima tanto il Signore questa sommissione (e con ragione, perche è un farlo Signore del libero arbitrio, che ci bà dato) che esercitandori noi una volta in eiò, e flaccandoci un'altra con mille battaglie, (parendoci (proposito quello, che si giudica nolla nostra causa) veniumo con questo penosissimo ejercizio a conformarci con quello, che ci vien comandato: ma con pena, e senza pena, alla fine lo facciamo, ed il Signore ajuta tanto dal canto suo, che per la medesima causa, che soggettiamo la nostra volontà, e ragione per amor suo, ce ne fà padroni. All'ora, effendo padroni di noi medesimi, ci possiamo perfettamente impiegare in Dio, dandogli la volonta pura, perche l'unifea con la sua, domandandogli che venga fuoco dal Cielo dell'amor suo, che abbruci questo sagrificio, togliendo tutto quello, che può disgustario, già ebe non resta da noi, li quali se bene con molte fatiche l'abbia-mo posto sù l'Astare, che per quà abbiamo posuso noi, non socca terra; E ebiaro, che uno non può dare quel, che non bà, ma è necessario averlo prima. Credanni adunque, che per acquistare questo tesoro, non ci è strada migliore, che zappare, e faticare, per cavarlo da questa miniera dell'obbedienza : che quanto più zapperemo , più troveremo : e quanto più ci soggetteremo a gl'uomini, non avendo altra volontà, ebe quella de'nostri maggiori, tanto più faremo padroni d'effa, per conformarla con quella di Dio, Guardate, sorelle, se sarà ben pagato il laseiare il gusto della solitudine : io vi dico. che non lasciarete per mancamento di essa di disporvi per acquistare questa vera unione, che s'è desta, che è fare la volonta mia una con quella di Dio. Quefla è l'unione, che io desidero, e che vorrei in tutti, e non certe estrazioni, e fospensioni molto favorite, che alcuni banno, alle quali danno nome di unione, e farà così, esfendo doppò questa, che bò detta : ma se doppò questa estasi. le rimane poca obbedienza, e propria volontà, sarà unita eon il suo amor proprio, al parer mio, e non con la volontà del Signore. Piaceia alla Maestà fua, che io l'operi, come l'intendo. E più avanti dice :

Qui, figliode mie, vêta da vedere l'amore, non ne cantoni, ma nelle occafioni : e creditationi, che quantuque vi fiano più mancancui, el anche quale
che piecole resferefioni, ferza comparazione è maggiore il noffro guadagno.
Avvertano, che fiampe parlo prelippozendo, che vi fi vada per obbedierze,
à carità, che non intervenndoui quello, fempre prefimo, che fia meglio la folitudine: arati che dobtimon dolfaerarla, cammando anche tale modo, che
initudine: arati che dobtimon dolfaerarla, cammando anche nel modo, che
initudine: arati che dibano differenta proprete ci fi di an intendere, che
voi fiamo, cdi sufini a che arrivua la noffra viriti: perbe una prefina fempre
viriata, per faatte che fia, a parer fua, non si, fe ha pocienza, cel unitti, ni be modo di laperio: come fe un tomo foffe molto valorofo, come viba
das intendere, che molt ma fluta is batteglia el San Pietro prafuso d'iffere

offai valoroso, e forte, ma vezgiamo quel, che su nell'oceasione : se bene risorse da quella caduta, non considando niente di se, e di si venne a porre in

Dio la sua confidanza, e pati poscia il martirio, che sappiamo.

E necessario andare acuveriti, e non estre talmente trassunti nelle opere, benebe stano dibbodierra, e carià, che molte volte non si provega all interveno. E creditatemi, che non è il tempo lungo quello, che ajuta l'anima nell'orazione, mei quando l'obbedierra, o l'emità chiamamo ad altre opere, e quando si impirga bene in quelle, come s'è detto, ajuteramo, acciò che in essa nelle superiore per accendere l'amore, che sura esse superiore per accendere l'amore, che sura esse superii molte cerè di mediatricone. Tutto bo da venire dalla lu mamo: si a be

nedetto per sempre. Amen.

Haveva anche ordinariamente in bocca la Santa Madre, Che la veva obbedierza si prova nelle dissionià: e questa dottrina glie l'aveva infegnata nostro Signore, il quale le disse: Che non è obbedire, se non sei determinata a paire: Metti gli occhi in questo, che so bi paisto, e si

li farà apruole ogni rofa.

E così efercitava fempre le sue Monache in questa virtà, comandandogli cosè gravi, e difficili, per farle buone Maestre inquesto efercizio. Parendole, che con veruna cosa si provino, ed acquistino meglio le virtà, che con le occasioni grandi, che sono i teliminoni fedeli di quello, che nell'amina si racchiude, e nelle quali si scuope, come in una fornace, se è tutto oro quello, che riluce, e soda virtà, ò ombra, ed immagine d'esfa, quello che per di fuori apparisce.

Come la Sansa Madre fù perfessissima nell'osservanza della Castistà. Cap. IV.

N On è negozio umano, l'effere una persona casta, ed osservare interamente in questa parte l'innocenza del Battessmo: anzi è effetto particolare della grazia di Dio, a molti pochi conceduta, e questi molto scelti, e particolarmente a quelli, ne'quali S. D. M. ponegl'oc-

Digitarina GAO

chi, per innalzarli ad altissimo conoscimento, e contemplazione delle cofe divine. Che come conquesta virtà di apunticando il cuore si quale i piaceri della came avviliscono, & tinsuciano, e voltano alle cose della terra y quanto l'anima è più libera da questi vizia, ranto più disporta, più pura, ed ha più chiarala vista, per mirare le cose celesti, e divine. Avendo adunque il Signore eletro la Santa 'Madre sià altre cose, per communicazioni così alte, per orazione così elevata, per contemplazione tanto eminente: pigliando la corrente da fuoi principi; volle che fosse sur quanta pura, e monda, acciocche con puro cuore, ed occhi netti vedesse l'adita pura, e monda, acciocche con puro cuore, ed occhi netti vedesse l'adita pura, e monda, actiocche con puro cuore, ed occhi netti vedesse l'adita pura, e monda, actiocche con puro cuore, ed occhi netti vedesse l'adita pura, e monda, actiocche con puro cuore, ed occhi netti vedesse l'adita pura, e monda, actiocche con puro cuore, ed occhi netti vedesse l'adita pura, e monda, actiocche con puro cuore, ed occhi netti vedesse l'adita pura pura proprietà, e natura l'aro, ella l'avestie acquissa o, parce per questa virtù, e grazia, e parte per particolar privilegio divino.

Fù quefta vergine dotata da Dio di mondezza, e calità perpetta, nella quale fi confervò tutto il rempo della fia vita. Onde noi, che la conofecvamo, e trattavamo, non la miravamo come persona di carne, e sangue, ma come un Angelo, che viveva nel mondo, senza che la toccasse, ne instucidasse la immondizia della nostra came. E per quetta ragione il P. Maestro Frà Pietro de Yangues, sino Consessore, con consona delle viù gravi, e dottre, ch'avesse l'Ordine de Predi

catori, foleva chiamarla teloro virginale.

Fù tanto eccellente in questa virrà, e l'ebbe in grado tanto eminenec, che non folo conservo questo escordella castità ettuti i giorni di fusi
vita, ma era anche tanto pura, che non sentiva le tentazioni moleste della carne, se non come se non fosse stata di carne. E questo fios più privitegio singolare concedurogli da Dio, che vitroria guadagnara per punta di lancia. Onde il Padre Rodrigo Alvarez, Conssessor fosse o congina di Gasò, diffe ad alcuni suoi discoppil, come est restlicara nelle loro deposizioni : Vedete questi occhiali? Ma come è impossibile, che entri per quì un mal pensiero, così eta nell'anima della Madre Teresa di Gesù, per particolar privilegio, e grazia conceduragli
da Dio.

Quello che io notal, ed isperimental in questa Santa in tutto il tempo, che la conobbi, su, che se bene tutte le virtù risplendevano, non solo ne suoi costumi, ed azioni, ma anche nell' aspetto; con tutto ciò più particolarmente la calità, e la purità dell' anima si manifestava nel sinovolto, e modeltia, che con essa alterava, e dasfezionava a questa medelima purità quelli, co quali parlava, e trattava. Di maniera, che la più efficace persussione alla calità esta alvisida ed sinosperio. Quello ritratto di calittà, che portava impresso nel siu ovolto, era una sigura, ò per meglio dire un'ombra della sia castità, e purità interna, la siquale era tanto grande, che ne nella carne, ne nello spirito, ne pute nell'immaginazione siesta, ne veggiando, ne dormendo, ne in empo, ne in occasione alcuna, si sentiva, ne vedeva in lei vestigio di questo comune, e dome-

e domelico inimico. Perche, come profesitazió Ofea nel capa, a. il Signore le aveva (prezzato) l'arco, e la finda e, cicaciano la guerre dalla fua terra, l'accioche dormifie, e ripofaste nelle fue braccia, fenza timore di quefili nemici. In fine fine tanta la mondezza non folo dell'anima fua, ma
anche della catne, che pare incredibile: perche per privilegio particolare viveva ismorante di quelta pasfione. E così molte Religio fea fifernano ne loro detti, che le accadeva, che alcuna, come a Madre, ò a Prelara, le communicalse qualche tentazione contro l'onefià, e purità, fui bito troncava il filo, e diceva, che andasse a communicarla con perfona, che l'intendefle, che per non avere e ella fiperimentaco fimili tentazioni, le parevad'effree inabile a darle rimedio, il che non rispondeva a verun altra, che le communicaffero. Eta amica d'ogni onefià, e de ra in sè tanto modefla, che componeva le persone. che la mitavano, e quelle, che vedeva moloc cafle, e pure, samva con particolare affezione;
le, che vedeva moloc cafle, e pure, samva con particolare affezione;

Della firetta povertà, che la S. Madre offervò. Cap.V.

O spirito, che ebbe la Santa di povertà Evangelica, lo conoscerà chi averà letto nel libro secondo il corso delle sue fondazioni: e particolarmente quella del primo Monastero, dove sece tanta instanza, procurando la povertà d'effo, come averebbe poruto fare un altro. che avesse avuto spirito contrario al suo, procurando facoltà, ed entrate: non baffarono mai opinioni diverse a fare, che consentisse ad avere entrata, infin a che i fuoi Prelati dopò alcuna esperienza, non determinarono, che poresser aver entrata i suoi Monasteri, attendendo ad alcune ragioni convenienti, e giuste. La fondazione, che era più povera, era la più apprezzata dalla Santa: e quando li dicevano, che era ricca, si raffreddava, e si intiepidiva a procurarla. Tutto quello, che jo desidero dire della stima grande, che questa Santa faceva della poverrà. con neisnna cofa lo dichiarerò meglio, che con por qui quello, che ella scrive nel suo libro del Camino di perfezione cap. 2. , dove volendo perfuadere alle sue Monache, che non tengano entrata, nèmeno, che abbiano pensiero del vitto, nè delle cose temporali, dice:

Non prefute foreile mie, che per non andare a dur gufto alle persone del Monde o, vi manchi da monginer, v. en essilectivo. Non cercate mie dissolecturale artificii umani, che vi morrete di some, e meritamene; alezie gli ecchi al vofto-Spofo, de egli vi bi da solsolecture: cantento lui, quando ber non vogli: no, vi darramo da vivere li manco vosfri devosi, come avete vectuo per esperierza, e le facecdo questi ovi vi moviste di sone, bomo pre le Monache di S. Gieffio. Per amor di nostro Siguore non vi dimentata di questo, che poirbe lacticate l'entrori, laficiate anbas la cura ad di viver: s s mò, equi cola è peria,

E più abhasso dice:

Lascuate questo pensiero a chi lo può muovere a tutti, che è il Signore dell'entrate, e di chi le pssiede. Per comandamento suo venermo qua s son veroci le sue parole, e non possono mancare; prima mancheronno i Cicli, e la Terra. Non manchiamo nei a lui, che nel resto non vi è da temere, che manchi nul-

la; c

la ; e se pur qualche volta mancasse, sarà per maggior bene nostro : come mancava la vita à Santi, guando li uccidevano pel Singore, a de ra per aumanti la goras mediamen il maritro : Buon cambio (arebbe lasciar messo qui

cofa, e godere della faturità durabile.

Fece al principio della fondazione di S. Giuleppe d'Avila gran prove, così nel vestico, come nel vitto delle Monache, provando se poteffero flare con veftito più mortificato, e povero, con tutto, che fia tanto vile quello, che portano, non essendo altro, che di mezza lana groffa, ò di facco; e se nel vitto avessero poruto stare con soli legumi; tutto a fine di non dare occasione, che si tenessero entrate, e lasciassero la cura, e follecirudine, che quando è foverchia, è il coltello della quiere, e dell'orazione. Ma non potendogli riuscire quello, che pretendeva, dopo molte prove venne al maggiore estremo, che porè, di povertà, mortificazione, ed asprezza, quanto è possibile per la complessione, e fiacchezza delle donne. Voleva parimente, che le sue case, e mobili d'esse fossero povere. Onde in quelle, che faceva, poneva Croci fatte di canna, e di bastoncelli rozzi, senza lavoro. Raccomandò grandemente la povertà, e strettezza degl'edifici de suoi Monasteri, così per li Frati, come per le Monache. Parevale gran mostruosità, vedere gente povera, e scalza con edificii grandi: è gran pazzia (com'ella dice) che le case di gente scalza faccino molto strepito, quando caderanno il di del giudizio. Ed in questa mareria parlava con lo spirito, con la verità, & integrità, con che averebbono potuto parlare un S. Francesco, ò un S. Domenico, ò uno di quelli antichi Padri Anacoreti, e Romiti: de'quali narra il glorioso P.S. Girolamo, che vivevano in casuppole, e capannelle povere sù la riva del fiume Giordano nella pendice del Monte Carmelo: onde parlando la Santa co'fuoi Religiofi, e Religiose nel cap. 13. delle fondazioni, dice così: O Iddio mio, quanto poco vagliono per l'interiore questi edificii, e comodità esteriori? Per suo amore vi domando io sorelle, e Padri miei, che non lasciate mai d'effere molto moderati in questo di case grandi, e sontuose; specchiamoci ne nostri Fondatori, che sono que Santi Padri da quali descendiamo, e che sappiamo, che per la via della povertà, e dell'umilià godono di Dio. lo veramente bò veduto effere più spirito. ed anco allegrezza interiore, quando pare, che i corpi non abbiano da flar comodi, che quando poi hanno, ed abitano gran casamento. Per grande, che sia, che utile ci sà, poiche una cella sola è quella, che del continuo godiamo? Che questa sia grande, hen satta, che ci importa? Deh che dobbiamo solo mirar le mura, considerando, che non è quella la casa, che ci hà per sempre da durare, ma per un tempo così breve, come è quello della una. E più abballo; Se dite, che questi sono principii per rinovare la Regola della Vergine Signora, e padrona nostra, non facciamo tanto aggravio a lei, ò a nostri Santi Padri, che lasciamo di conformarci con essi, e quantunque non possiamo in sutto per la nostra debolezza, nelle cofe almeno, che non ci danno, ne solgono niente per fostentar la vita, dobbiamo andare con grande avvertimento, poiche sutto è un poco di fatica dolce .

Quell'istesso raccomanda con molta esaggerazione nel cap. 2, del Camino mino di perfezione, dove dice coa): Guardinji, le preso per amor di Dio, e dal jon Jaguer, da chifci finatori, E e f. coa huma coalierza peljo dia re, che il giorno, che li taramo tali, jabito ji termino a cadrer, e che le ammazzio tutte, poetadol fare com buson conjectora, a la dice, ce il popilebro Iddio. Mollo mala coja un pare, fejimole, che della rabba de poveretti, fi facciono gera cale, una la permata mad Iddio. una fa la cofa affatto priera, e piccola: Allomigliamori in parte al moltro Ri. che mo abbe cafa, fe mm nel cortic di Buletto, dova mezure, e la Crese dose mor).

Effendo la Santa tamo povera di fpiriro, e di cuore, ed intendendo quanto importava alla fua Religione, che fosfiero tutti tali, parla con tanta inflanza, ponderando tempre molro il grave danno, che è a gente povera, e mendica, l'ergere edificii curiofi, e grandi, non fenza detrimento della fanta povertà, concui que 'primi Padri fondatori dell' Ordine fuo (de 'quali ella tanta povertà, concui que 'defice imitartice y vifero, e predicarono; oude fu fempre nemica delle cafe recche, curiofe, profane, ornare di cornici, foculture, ed altre fuperfluità, che agl' occhidi

chi intende, imbrattano la fanta povertà.

Questo fu il fuo linguaggio in vita sua, questi i suoi intenti, questa la fua offervanza della fanta povertà, nella quale pose grande sforzo. E con questo zelo e pentiero di lasciare questa eredità alla sua Religione. le usci l'anima. Imperocche essendo già per darla a chi tanto l'amava, che era Iddio, nell'ultime parole incaricò molto alle sue Monache l'amore, e l'affetto a quelta virtà. Questo è spirito Evangelico, col quale Iddio ha creato sempre i Fondatori delli Ordini Mendicanti, come si può vedere nel zelo, e spirito di povertà, che ebbero S. Francesco, e S. Domenico. li quali fuggivano dalle entrate, dalla fontuofità delli edificii . e da tutto quello, che era superfluità, come dall' Inferno, cercando sempre in ogni cosa l'umiltà, la strettezza, e la povertà. E quello, che è di molta confiderazione, è, che a S. Benederto, a S. Batilio, a S. Bernardo, a S. Bruno, & adaltri Santi Fondatori d'Ordini Monacali. dà Iddio virtù eroiche, ed altislime, doni ammirabili, e straordinarii, ed altre grazie, che non li fanno inferiori a nessuno di questi Santi, pon dà loro spirito di povertà, che a quetti. Perche come Iddio dispone con foavità, e proporzione le cofe, ed è amico, che corrifpondano i principii, ed i mezzi col fine; a quelli, che fondavano Ordini Mendicanti diede questo zelo; perche in Ordine, che professa povertà, e se ne pregia. non può comparir bene nè a gl'occhi di Dio, nè del mondo, che tanto chiaramente discordi dall'opere la professione dello stato; e con prezzo di sangue, vò dire della limosina, che si toglie al povero mendico, il quale la chiede di porta in porta, levandogli il pane di bocca, far simili mostruosità. È questo in un certo modo può anche aver luogo ne gli Ordini Monacali, poiche la superfluità, le vane curiosità, il soverchio in queste cose, non solamente ne Religios, ma ne Secolari, e Principi del mondo, fono degne di riprensione, e giudizio: ma hanno un non sò che più di licenza, non effendo lo stato loro di mendicanti, e povertà in comune. Avendo adunque eletto Iddio la Santa Madre per X 2

Riformatrice d'una Religione, (che fu la prima di quelle, delle qualiabbiano notizia, che con regola approvata abbracciò il vivere in povertà, fenza poseficini, ò centrate, ma di limofina, e di fatiche manuali, come ii vedde nella Primitiva Regola d'Alberto) dovendo efesre ella, quella, che l'aveva da refitiurie, e d'itzazare al luo primo fato, e fervore, era molto conforme alla divina providenza, che le dafse questo fopirito, e quelli vivi defiderii di poverta.

Confeisava la Santa, che per amor delle (ite Mosache gl'ayera il Signore dato a conofecte i beni grandi, che fono nella povertà: e netratava con gutto, e filima grande: E un bene (diceva) quello della povertà, che comprende in sè tutti i besi del Mohaol: e un domino grande, e dè un fic guoregiero tutti gl'alri beni di quà. La vera povertà pipitata folament per Dio, porta foco un grandi cono ci di mino babilgono, i e mo di lui c' inbito, non avera do bilgono di veruno, bà di molti amici. Le nofive arme fono la fanta povertà: quelle bamo da avere le nofive handire; proveranco do offervanta nella cafa, ne'

vestiti, nelle parole, e molto più ne pensieri.

Dopo alcuni anni certi letterati gravi strinsero la Santa, perche ammettelse entrata, dicendoli, che già che il Concilio Tridentino la permetteva, non era bene, che volcíse ella maggior perfezione di quella, che richiedeva il Concilio. Con quette, ed altre ragioni la mutarono dal suo parere, se bene non dal suo desiderio, e spirito di poverrà: e quelta è la caufa, che alcuni Monasterjoggi vivono d'entrata. Nè solo offervò, & onorò la povertà in comune, (come abbiamo veduto) ma anche l'esercitò, ed esperimentò nella persona sua. Sentiva gran contento, quando essendo in qualche fondazione, le mancava alcuna cosa delle necessarie, come virto, letto, daltro. Stando in quella d'Alva non avevan falvierri; e volendo le Monache mandarle a domandare alla Fondatrice di quel Monastero, la Santa non lo permise, per godere di quel privilegio. E questo medelimo le occorse in mille occasioni: nè voleva. che le sue Monache avessero più mobili di quelli, che erano così necesfarii, che non se ne potesse far di meno, per accomodare la casa: e cosà lasciava il Monastero, e la Chiesa, che fondava con gran povertà, insin a tanto, che quei di fuori fi muovevano per loro divozione a darle quanto le bifognava: nel che mostrava non folo la povertà sua, ma anco la fede. E perche nel libro 2. trattando di fondazioni in più luoghi notammo la povertà, che la Santa patì, e come la sopportò, non sarò più lungo.

Era la Santa Madre amica di portare abito poveriffuno, vecchio, e raperzaro, per ajutare anco con la poverta del vefitio l'umità e, lo flaccamento interno. Perche, fe bene la ingolarità nel vefitio, e fia qualivoglia, la quale ecceda la condizione, e du finza dello flato, checiaricon profesa, non fempre è ficura (quantunque non fi debba mai condunare, ne guiderare, che lo faccia per apparenza, che può anche farlo per maggior mortificazione, e difprezzo tuttavia quando la professione è povera, e peniente, ellà abne (come cofa propria) la poverta, la bafsezza, e disprezzo nelle vestimenta: e fe ciò cagiona vanaglioria, così la potranto, calogorat turcie le virti, nel perciò tid evono la cliare. Convenia

Vale vestirsi gl'abiti vecchi, cheattre lasciavano: e quanto più in questo faceva contro alla fua inclinazione, ch'aveva alla pulitezza, & attillatezza, tanto più mostrava la mortificazione, el'amore, ch'aveva alla fanta povertà: e così quando andava con un abito rotto fi teneva la più contenta del mondo. Abbominava nelle sue Monache ciò, che sapeva di curiofità, si nell'abito, come nell'altre cofe; perche le pareva, che frà le vanità non ve ne potesse esser veruna maggiore, che l'alterare, ed adulterare il facco, e vestito, che si porta per segno del disprezzo del mondo, cercando in esso curiosità, e vanità. Ed acciocche le Monache sossero staccare sì dall'abito, comedalla cella, libri, ed altre cose, che se li permettono ad ufo, (nelle quali fuole il Demonio nutrire alcuni con certo attaccamento, ed affetto, come fe fossero proprie, e con una spilla. e fimili fanciullezze, impedifce alle volte tanto il profitto, come fe foffero gran tesori) per evitare questi inconvenienti, soleva sare, che le mutassero, e cambiassero, togliendo con questo l'attaccamento, e l'affezione, Lavorava sempre con le mani (com'abbiamo detto) per guadagnare il vitto, come povera, e per dar esempio, come Maestra ch'era, di quel, che le fue Monache far dovevano.

Nè meno mostrava lo spirito, ch'aveva di povertà in non ricevere gioje, ò altri doni di tima, come fece in quelle, chele presencia la Duchetsia d'Alva: le quali (come dissemente apo 17, del lib. 2.) lerese col buon termine, e discrezione fua sempre folita. Ma con effere ella ranto a mica della povertà, era nelle occasioni non folamente mifericordioà verso i poverti, ma raga e liberale, dentro a l'imiti però della povertà, come lo mostrò meco una volta, che la incontrai nel Borgo d'Ofma, e fospettamolo, che io andassi povero, che portassi pochi danari per il viaggio, mi diede dicci scudi di que' pochi, che ella aveva: e dissemi, che me il prestava, in tanto, che ne domandassi licenza al sino Prelato, per potermelli dare. Io li ricevetti, venendo da si buona mano, e glici i trestitu pio cio d'ouvor origraziamento, perche non n'ave-

vo bifogno.

Della penitenza, ed asprezza di vita della Santa Madre Teresa di Gesù. Cap. VI.

Nora è la condizione degli amici di Dio, che per effertali, hanno da effer inimici di fe medefimi e come tali fi odiano, e fanno cruda guerra al fuo corpo, a fuoco, ed a fangue. Di maniera, che è meceffario legargli molte volte le mani con li legamidell' lobbedienza, e diferezione, acciocche nonne faccino vendetra, dando fine alla vita, ed ultimando i loro defiderii. Benso, che ciònafe dal grande arrore, che portano a Dio, il quale getta fempre alcune ciontille, che accendono l'anima con anfie di fare, e partier. Tutto quello ben fi perimentava nella Santa, che effendo flata eletta da Dio, per erger una Religione di tanta firettezza, ed alprezza (cone quello, che tutte le cole dispone con sourie) ebbe uno spirito nolto inclinato, ed anico alla pentiera.

za: e tale, che potesse essere maestra di questa virtù con l'opere, come fu dell'altre, le quali piantò nella sua Religione.

Già diffemo parte nel cap. 9. del libro primo de' gran fervori, ed ecceffi di penitenza, con che caltigava il suo corpo; e come in que servorofi principii fi disciplinava con chiavi, ed ortiche, e per maggior castigo si rivolgeva fra le spine, non perdonando a parte veruna, che non tormentasse, e piagasse del suo corpo. Or questo rigore, e penitenza non la perdette mai di vista in tutto il tempo di sua vita: perche fistando gl'occhi della confiderazione ne'fuoi peccari, con un vivo defiderio d'imitare la vita di Crifto, e fare la firada reale de Santi, cercando per ogni parte, come follecito mercadante, questa preziosa margarita della penitenza; prese per mezzo di soddistare al suo desiderio, il professare la Primiriva Regola, e sondare Monasteri, il principale instituto de quali fosse Penirenza, ed Orazione: che come dissemo di sopra, questo si uno de principali motivi, che ebbe, per dar principio alla nuova Riforma, e così lo fece. Ma come all'Idropico il bevere di nuovo adaltro non ferve, che ad accrescere la sete; così quantunque la Santa peníasse ottenere con la prosessione dell'asprezza della nuova Regola il compimento de' desiderii suoi; non ne vidde se non l'aumento: perche con aver professato Regola cotanto penitente, ed aggiuntovi constituzioni di tanto rigore, e di gran strettezza, tanto contrarie alle delicie, ed al fomento della carne; con tutto ciò non era contenta; perche era gran distanza da quello, che richiedevano le forze sue, a quello, che chiedevano i suoi desiderii: Ma per provare ogni cosa, ed esperimentare con l'opera, più che co'l timore, e pusillanimità, a quanto quette si estendessero, le parve assai bene, in que principit, che la tonaca interiore, la quale portava sù le nude carni, che all'ora era di lana, ò di fajerta, fosse di panno molto grossolano: e così ella, e tutto ii fuo Convento fi vesti di quelle tonache, che non erano altro, che un' aipro cilicio. Durò quello qualche tempo con molta consolazione della S. Madre, e delle sue figliuole, le quali la sentivano all'ora molto grande in tutto quello, che era penitenza, e contrario alla carne. Ma fu tamo il danno, e la rovina, che fece a tutte nella fanità, che nè i Medici, nè i Confessori li diedero licenza di passare avanti con si straordinaria asprezza; onde tornarono ad usare le tonache di stamigna, ò di faja, come l'utavano prima.

Le duro questo fervore di penieruza, con che la Santa comincio a fondare questa nuova Riforma, per (pazio di veni anni, che si quanto durò la fua vita, dopo la fondazione del primo Monastero. Perche in tutto questo rempo con ellere carica d'infermità (esfendo molto passiomata di mal di cuote, di dolore di fianco, di paralifia, e d'altro passiofizioni compagne di tante pene, e fopra tutto patendo per spazio di quaranta anni gravi infermisti, e conclinui dolori nati dall'avere gl'umori tanto sconcertati, e difordinati) non volto mai le sigalle al rigore, ed alla penieruza, ne perdono al mal trastamento della fina carne. Inperoche in luogo del letto morbido, del quale aveva tanta necessirà per le sine

le fue indisposizioni, dormiva in un poco di paglia, e questo benche l'aggravassero alcune delle dette infermità: e se non erano molto gravi, a pena ammerreva un matarazzo, ò altra comodità di tela. Portò per molto tempo così aspro cilicio, che le cagionava nella carne piaghe da averne gran compassione: e lo lasciava poche volte, con tutto, che foife carica di anni, di paralifia, ed altre infermità. La fua tonaca era fempre di lana. Le fue vigilie erano continue, nelle quali passava la maggior parte, ò quasi tutta la notte in orazione, perche il sonno era tanto scarlo, che il riposo, che dava al corpo infermo, e stracco da tanti negozj, ed alle volte da lunghi viaggi, non eccedeva tre ore, ò al più quattro. Nel digiuno ed aftinenza era così rigorofa come nel reftante. Il fuo vitto ordinario era un ovo, ò una fardella, alcuni legumi, ed altre volte uva passa, ò sembolella. E quando sentiva qualche necessità. la fua delicia era un poco di pane fritto nell'olio. Non bevè mai vino. nè mangiò carne, se non in grave infermità, e questo aveva da essere con stretta obbedienza de'suoi Confessori, ed all'ora mangiava un poco di cattrato, perche più di questo le pareva eccesso, e delicia. Onde purgandoli un giorno in Salamanca, le portarono un poco di gallina da mangiare, e benche affai ne la pregaffero, e le diceffero, che più le edificherebbe con mangiarne, che con l'altinenza, ch'ella del continuo faceva, non porettero far tanto, che mangiasse, se non un poco di castrato allesfo. Offervo strettamente i digiuni dell'Ordine, che sono quasi otto mefi dell'anno: ma di questo non me ne maraviglio, perche stava ranto rapita in Dio, che come diremo avanti, trattando del grand'amore, che a quello Signore portava, non vi era pena e travaglio, che così le facesse perdere la pazienza, come l'avere a sforzarsi a mangiare qualcosa. E quello, che più fa stupire è, che giacendo in letto, carica di dolori. e d'infermità, fu molte volte veduta, mentre che l'altre si disciplinavano in comune , levarsi secretamente, e fare l'istesso nella sua cella . Si trattava ordinariamente non come Monaca, ma come Romita: non come inferma, ma come robulta, e fana: non come innocente, e pura, che tale era stata l'anima fua da ogni colpa grave, ma come fe fosse stata la più profana, e peccatrice donna del Mondo: e così in veruna cofa perdonava al mal trattamento del fuo corpo-

Diceva spesso, che Iddio dava gran gloria in premio della penitenza, che quà si sà. E se bene non lo facessimo, se non per imitare Gesù Gri, sto, il quale non ebbe un'ora di riposo in questa vita, non la dobbiamo lasciare: e sempre parlava della penitenza in guisa tale, che metteva

in chi l'udiva molta avidità, e facilità in farla.

Intendendo ella i gran frinti, e profitti della penitenza, e quanto fofferporia dell'imfituro, e profictione, chi ella aveva fondato: e conofeendo dall'altra parte l'ingegno, e la condizione naturale delle donne, che dinatura è molle, e di nclianta a morbidezze, e delizie, volendo provedere dove era più pericolo, e fertar'i buchi, donde afpetrava il maggior affalto, le lue ordinarie elorrazioni alle fine Monache erano di penietenza: perche quantunque ella fapetie bene, che la fultanza tià nella carità, e nelle virtù interne; e desiderasse, ch'in ciò si ponesse più studio, come in cofa più necessaria: nondimeno, sapendo anco, che la penitenza è mezzo per acquiftare, e confervare questa perfezione della carità, e dell'altre virtù, e quella, che più correva pericolo per rispetto del nostro amor proprio, colà provedeva con più soccorso, dove temeva maggior danno. Era nemica, che le Monache si diportassero. e fentiva gran pena, quando vedeva alcuna, che per qualche indisposizione, ò infermità, dava la spada dell'offervanza al nemico capitale di esfa, che sono le carezze, e l'amor proprio. Onde tenendo ciò per un principio di gran relaffazione ne fuoi Monasteri, procurò di rimediarvi nel libro scritto del camino di perfezione, dove a dilungo tratta del rimedio di sì grand'inconveniente, e donde trarrò in alcune fentenze fue: dice diinque al cap. 10. La prima cofa, che noi dobbiamo procurare di tor da noi, è l'amor di questo corpo : perche siano alcune di noi naturalmente tanto delisate, che non vi è poco da fare in quello, e tanto amiche della nostra (anità, che è cosa da lodare Iddio, la guerra, che danno alle Monache in particulare, ed all'altre aneora quette due cose. Ma alcune di noi non pare, che siamo per altro venute al Monastero, che per procurare di non morire: e ciascuna la procura, come può: qui veramente vi è poco luogo di farlo con l'opera, ma non vorrei ne anco, che vi fosse il desiderio. Persuadetevi, sorelle, che veniste a morire per Criflo, e non a carezzarvi per Crifto, il che ci propone il Demonio, effer neceffario, per poter sopportare, ed offervare le cose della Religione, e tanto in buon ora si vuole offervare l'ordine con procurare la fanità, che per guardarlo, e confervarlo fi muore senza adempirlo interamente un mese, nè forse pure un giorno, Jo non sò, ebe fiamo venute a far quà, non abbiamo paura, che ci manchi discrezione in questo caso, che saria maraviglia, perche subito temono i Confessori, che ci abbiamo da ammazzare con le penitenze : ed e tanto abborrita da noi questa indifcrezione, che coiì adempissimo il resto.

Dopo aver detto altre cose degne del suo spirito, e che le Religiose le rengano a mente per non effer inganuare dal Demonio, dice più a baffo: Deb questo tanto lamentarsi (Iddio mio fra le Monache) perdonimi egli, ebe temo ch'ormai sia un'usanza . E se il Demonio comincia a shigottirs con dirci, sbe ci mancherà la sanità, non faremo mai nulla. Cosa impersestissima mi pare, forelle, il ramaricarci sempre di mali leggieri; fe potete far di manco non lo fate. Quando è grave il male da per sè stesso si fa ben senire, ed è altra sorte di rammaricamento, e subito apparisce fuori. E più abbasso al capitolo 11. Ma d'alcune fiacchezze, e piecoli mali di donne non teniate conto, anzi scordatevi affatto di rammentarli, che alle volte mette il Demonio immaginazione di quelli dolori. Mi fermo tanto in questo, perche sò quanto m'importa, e che è una cosa, eb'bà fatte rilassar molti Menasteri : e questo corpo bà un vizio, che quamo più si carezza, tamo più necessità scuopre: È cosa strona, quanto vuol'esser carezzato, quando bà qualche buon protesto, per poca che sia la necessità, inganna la pover anima, perche non guadagni. Ricordatevi quanti poveri infermi vi faranno, ebe non banno con chi lamentarli; mal si accorda, povere, e delicate; Ricordateur ancora di molte maritate, (Gio sò, che vene sono) e persone di conto, le quali per gravi mali, per un dar fajlidio a loro mariti, non ardifcono lamentarfi, sziunezianda con grandsssimo iravasglio. Dunque misea me, è per vero, che non vemamo qual per esser esser pele pei carezzate, che qualle. E più a basilo aggiunge :
Raccordiamoci de agiri Sani Padri Ermiti, la cui vita pretendamo mitare, che dadori dovettero patine, e quamo soli e: e che fredit, che Sane, che
serie, che caldo, serza aver cen chi lammunari, altri che can Dio. Pedjate, che
sistere che caldo, serza aver cen chi lammunari, altri che can Dio. Pedjate, che
sistero di ferro di Or siapitate, che erano di camen, coure moi: e crediate, spisinote mie, che incomnetamdo a vincere questi corpiccioli; moi e mossiliano tamo:
mutellime, se moi vi sarà la necessita de videri bisipori i solicitate la cura di vio
mutellime, se moi vi sarà la necessita de videri e sono ci risoliviamo ad nighioti:
ve suna volta la morte, ci di manacemo di sinuità, non fareno mai nulla. Procurate di non temeda, e rissenacemo di sinuità, non fareno mai nulla. Procurate di non temeda, e rissenacemo di sinuita si corpo, moi tibularmo
una volta di lui? E crediate, che questa determinazione importa più di quello,
che tossimo mendere.

Di qui si conoscerà quanto sosse nimica delle delizie, e quanto remesse, che non entrasse la relassazione ne'chiostri de' suoi Monasteri per le porte delle indisposizioni, ed altri dolorucci, che è impossibile, che in gente, la quale professa vita così penitente, non ne siano molte. Ed il fare di effi materia di delizia, ed occasione di mancare all'offervanza della Regola, e Constituzioni, non è altro, che un distruggere l'Ordine, e con esso lo spirito: che essendo le donne timide, (e se manca loro lo spirito) molto fiacche a foffrire i travagli, per piccoli, e leggieri, che fiano; e dall' altra parce bramando la nostra carne la sensualità, ed apperendo ranto il nostro corpo tutto ciò, che è morbidezza, e riposo, non essendovi molta fortezza per far faccia a queste indisposizioncelle, possono fare molta rovina: perche, come dice la Santa, non ci manca un Medico di dozzina, che pronostichi infermità gravi, fe non si curano le leggiere: e che dia ricette di carne, lino, ed esenzione da coro per tutta la vita, che come a loro ha costato poco la regolare osservanza, la quale ne' Monasteri fu piantata da' Fondatori a cotto di fanità, e di fangue, agevolmente calpestano quello, che non stimano, nè intendono. E volendo perseverare per l'avvenire, dannano di presente. E curando una piaga, ne fanno molte nella Religione: nella quale suppotto, che, per effere ranto penitente, vi ha da effere fiacchezza, indisposizioni, ed altre infermità, che fi paffano in pie, fetutte fi curano conforme alle regole di Galeno, e di Ippocrate, è necessario, che quelle le quali le Monache hanno professato ( o per dir meglio quella, che Gesù Cristo ci ha dato per mezzo della Santa Madre) vadano per terra. E sopra tutto il maggior danno, che io trovo ne' Monasteri così di Frati, come di Monache di quelta santa Religione, è, quando (ò sia per leggieri, ò gravi indisposizioni) con un parere d'un Medico, che hannonecessità di mangiar carne per tutta la vita, fi conferma una nel fuo di carezzarfi per tutta la medefinia, e tenerti per giubilato, cioè esente dal coro, da digiuni, dall'astinenza delle carni, edall'altre offervanze dell'Ordine: e così mancandogli l'orazione, e gl'esercizi comuni della Regola, li manca lo spirito, e vengono ad essere gravialla Religione, e (come gente vaga, ed oziola) la rignuola di etla. LaouLaonde doveriano i Prelati farli provare non una volta, ma molte a portare il giopo, che hanno professo, senza permettere, che nessiuno si canonizasse per infermo perpettuo, avvezzando il a non cessare infin al sine el la vita di pigliare a prova quello, che hanno prelo per professione, es perche veramente l'esperienza infegna, molti di questi timori esser vani, figliuoli naturali dell'amor proprio, reliquie del proprio spirito, ed immaginazioni confermate. Onde è tanto importante il portimedio in questo, quanto necessaria la cura de veramente biognosi. Di ciò la foiò buon' elempio la S. Madre alse sine sigliuo e: poiche sibito passino il più duro, e forte dell'intermità, con essercia d'altre molte abituali, tornava a siuoi digiuni, al Coro, e da gil altri escrizii, come se fosse si dieta a molto sana; e diceva, che se l'interme non facevano così, non farebbono mai nulla.

Sonmi allungato alquanto in queflo, perche veggo quanto la Santa Madre ne temette in via fua, e com tanta ponderazione lo lafcio ferrito per dopo la fua morte. Tornando dunque adefio alla penirenza della Santa, crano tanto grandi i fuoi detideriti, de il piacre dei fia penirenza della Santa, crano tanto grandi i fuoi detideriti, de il piacre dei fia penirenza, che è cofa incredibile, e di queflo fono io buon teflimonio: macon verune parole portri meglio efprimere quel, che fetno, che con quefle, che ella fertifie iu una breve relazione della hua vita. Gl'impeti (dice) che mivragnoo incana vota e, fonomi vonuta di in provietra, fon grandi; el en fo veruna, la fetto coi poco per quel gran deliderio, cie ral'ora, anzi quofi fempre, mi pare, che finama particolar delitora, fe bom su fo poca, per effe molto vietruma.

Ed è così, che gl'era delicia particolare la penitenza: perche, com' ella confessava, con questi rigori riposava, e mitigava perqualche tempo i grand'impeti d'amore che pativa per Dio. Edera tanta la pena, che fentiva, che i suoi Confessori le legassero le mani, accioche non mettesfe in effecuzione quello, che desiderava, che Cristo nostro Redentore per moderarla in questi desiderii, le disse che era amor proprio, come ella racconta con quette parole: Stando una volta peufando la pena, che fentivo in mangiar carne, e non fare penitenza, intesi che alcuna volta era più amor proprio, che desiderio di quella. Perche era tanto il gusto, che ella prendeva in vendicars del suo corpo, ed in patire per Dio, che cercando, e desiderando tanto la penitenza, pare, che il Signore le volesse dare ad intendere, che cercasse il suo gusto. Fù tanto oppressa da questi dederii, e dalla pena di vederii legate le mani, che le passò pel pensiero. fe fosse meglio il non obbedire a'tuoi Confessori in questa parte ( cosa che per lei era molto straordinaria ) e la dilingannò il Signore, come ella racconta nella fua vira .

Si ando una volta peoplando alla gran peniveza, che facevo una molto Religio, la perfoma, e chi o avere pouno pare alja pin, conforme al-defecii datimi dal Signore di farla, le nos foffe llano per obtedire al Confiferi e dichiendo, fefoffe mosquio nos obtedire per l'avvincie in quello : midigi: Queffo nà, fifindo, per obtena vas vas in e ficura, vedi tutta la penicenza, che fa colci è poi finno vo la treo obbedierze.

Ed avvenga che la fua penitenza fosse così grande, e rispetto alle sue le fue poche forze, ed a comparazione di altre più robuffe, ecceffiva; rutzavia il defiderio, e lo fiprito di penienza, di che Nofro Signore la dotto, fu fimifurato: perche in fanità, de in malatia, e nel Monaflero, e ne viaggi, afpirava (empre a penienza, ed a rispori: equando era più carica di anni, e più aggravata da infermità più vivi aveva gli firmoli di penienza. Di manjera, che per tutto lo fapzio della fiu vita, che trattò da dovero di fervire al Signore, in con lunga navigazione non perfe mai di villa la penienza. Ed è cerro, che fe la facchezza delle fiorze gl'aveffero dato campo di remare, es largar le vele, come foffava lo fiprito, e l'ardore di far penienza. Di mado flata inferiore nell'opra, ed efecuzione a Santo veruno, effendo flata uguale al più eminente nel dedderio, e fiprito di penietraza, e rigore.

Come la Santa Madre risplendette maravigliosamente vella virtù dell' Umiltà, Cop. II.

Uando Iddio vuol fabbricare in un'anima un grande edificio, comincia ordinariamente dalla virtù dell'umiltà; perche quanto più protonda farà l'umiltà, ed il conoscimento di sè medesimo, tanto più copiosa, ed abbondante suol'essere la ricchezza, ed il tesoro divino delle virrà, e de doni, perche tutto il voto, che questa virtà cagiona, annichilando, e disfacendo il foggetto, dove dimora, tutto l'occupa, e lo riempie lo Spirito Santo co'fuoi doni. Avendo adunque il Signore determinato di fare grazie, e favori così fingolari a questa Santa, e dotarla di sì maravigliose virtù, pose prima nell'anima di lei l'umiltà, che se bene non è principio, ed origine di tutte, è però quella, che scopa la casa, e quella, che è come albergatrice di tutte. Se avessi a dire tutto quello, che fento, e sò in questa parte dell'Umiltà, che risplendette nella S. Madre, mi troveria obbligato a fare un libro, che trattaffe solamente di questo : perche come su fantissima, su anche umilissima. Dirò prima con la brevità, che potrò, dell'uniltà interiore, che è quella, la quale merita questo nome; dopo dell'esterna, che è effetto della prima, e quella, che ordinariamente l'accompagna, e segue.

Per fir nota la grand'umilità, che Iddio poie nella fua l'erva, baffarebbe lolo l'aver voluto S. D. M. con quella virtò fir contrapelo alle giandi vitioni, e rivelazioni, che le communicò ed agli firaordinariidoni, ed ammirabili virti, e grazzie, di che fu dotata: & ad altri privilegii imgolari, come lono quei di Dotrona, e Maeffra di fpirito, Fondarrice d'un Ordine con che il Signore tano l'illustrò. A S. Paolo diede Iddio per contrapelo, come gilnarra, lo limolo della fua came, perche non l'inalzaffe, en linvanifi e la grandezza delle rivelazioni. Et ad altri Sari diede altri travigli, perumiliare da una parte quello, che la fua grazi inalzava, e perfezionava dall'altra: che quella e la condizione conofeitta da Dio, e molto neceffaria per curare la noltra debolezza, mettre penfioni fopra la fua grazia: non per diminuirla, ma per confervarla, ed aumentarla ne giutti: Onde con molta ragiour (cono, e i podionochiamare beneficii divini, poiche confervano li ricevuti. Quello, che Iddio diede alla S. Madre per guardia di tanti doni, e grazie, fu un conociomento di sè tanto profondo, una annichilazione tanto grande, un fentire tanto baffamente delle flue opere, e vita, c'he con ricevere dalla mano del Signore così grandi, e continui favori, come in molti luoghi abbiamo riferito: convedere chiaramente tanto profitto, e tanta mutazione nell'asima fua : con afficurarla Goneffori fuol così gravi, fanti, e dotti; flava dall'altra parte tanto immerfa nell'abifio del proprio conofemento, e dell'Orfefe, che aveva fatto a Dio, che non le pareva polibiele: ed almeno dubitava molto, che Iddio faccife tante grazie a chi era fata, e de ra, al parer fuo, tanto cattiva, e peccartice, come lei. E così all'eccefio delle rivelazioni, ratti, viioni, e grazie, che abbiamo dette, e diremo, corrifondova ella con grandi eccefio diumità.

Quefio conofcimento adunque della baffezza fua, ed in non ritrovarfi mai degna, che Iddio N.S. fi ricordaffe il el, iu cagione, che non
a'afficuraffe di favor neffuno, che il Signore le faceffe: e che communicaffe, e deffe conto di sè a tanti nomini gravi. Ed avvenga chemolte volte, e per moito tempo l'afficuraffe Iddio, ed ella foffe certa, che
erano caparre di Dio quelle, che nell'anima fua fentiva; tuttavia
quando volgeva gl'occhi a sè fteffa, e con luce particolare del Cicilo
ponderava le fue colpe, permettendolo Iddio per fuo maggior bene;
mutava opinione, e non trovava firada dia coccazare tanti favori, con

tanti peccati.

Nè le mancava quest'umiltà nel tempo, ch'Iddio l'assicurava, ed ella era perfuafa, che erano beni di lui quelli, che sì vivamente nell'anima fua iperimentava: perche la medelima virtù dell'umiltà, e luce divina, che l'accompagnava, difcerneva, e feparava quello, che era di Dio, da quel, ch'era suo, e da ciascuna di queste cose cercava la sua origine ed il suo principio, e da ambedue cavava prosonda umiltà: perche delle grazie di Dio non se ne appropriava a sè un pelo, tutte le attribuiva a quella fonte di bontà, donde nascevano: e solo trovava in sè quella delle sue miserie, che era ella stessa, donde scaturiva il fango de' fuoi peccati, li quali teneva sempre presenti, come se fossero stati molto grandi, e gl'avesse tutti quel medesimo giorno commessi: e questo l'atterrava grandemente, e diceva, che le mifericordie ed influenze divine erano, come piene, che passavano presto; ma i suoi peccari erano il fango, la cui puzza teneva del continuo nell'anima fua prefente: e così si terviva così bene delle grazie di Dio, che si disfaceva, ed umiliava più con esse, che co'suoi peccati . Prima , perche le medesime grazie le cagionavano nell'anima un gran peso d'umiltà, e conoscimento proprio: (che questo hanno i doni di Dio: che se sono di lui, dan subito segno d'umiltà, disprezzo, ed altre simili virtù. ) Secondo, perche era tanto grata, che mentre più sperimentava quell'infinita bontà, e liberalità divina, tanto più mottre le dava il Signore del fuo amore; quanto più amichevolmente la trattava, tanto più ponderava ella li fuoi peccati, la fua indegnità, e bassezza. E così siava, e trattava molre

molte volte con Dio, con tanta confusione, e vergogna, come averebbe fatto una sposia, che avesse tradito il suo sposio, ed egli dopo averle perdonato l'aggravio, l'amasse, e carezzasse molto più, che prima : con questo esseno della grata, non sò, che maggiore titimolo potesse avere per amare chi si sattamente l'amava, e per cono-

scere chi ella era stata.

In questa guisa cavava la S. Madre dalle grazie di Dio più umiltà, e dal conoscimento altissimo, che aveva di lui, e delle cose celesti. discendeva con maggior profondità a quello della sua bassezza, e miseria. Perche com'ella foleva spesso dire, era impossibile, che un'anima conoscesse da dovero Iddio, e non sosse molto umile, essendo che in veruna cofa si scuopre più quel che siamo, che in avvicinarci, e compararci a Dio. E così aveva la S. Madre non folo l'umiltà de peccatori, nata dalle cadute, e peccati paffati, ma quella degl'innocenti. che scaturisce dalla luce, e da i beni Divini, che Iddio communica all'anima : co'quali fe infonde una divina chiarezza, accioche conoschino, che tutto il bene è da Dio, e che da per loro nè sono, nè possono, nè vagliono niente: e questa è umiltà più generosa, e perfetta, e di più alta lega, che l'umilia ordinaria, che è virtù morale: perche è una luce grande infusa da Dio nel postro spirito, con cui si soggetta, & umilia con una profonda riverenza in prefenza del fuo Creatore, riconotcendolo pratticamente, e per l'esperienza in tutte le sue opere, come autore, e princípio d'ogni bene: attribuendo a lui tutto ciò, che trova in sè degno di qualche lode, senza appropriarti un pelo della gloria dovuta a Dio. Con quelta luce, che è un dono singolare di Dio, s'accompagna ordinariamente una chiarezza grande, con la quale fenza discorso. nè industria, nè fatica alcuna in mendicar ragioni, per conoscersi, al folo un'aprir d'occhi, vede l'anima in un momento tanto della miferia fua, quanto ne potrebbe intendere, fe andasse molt'anni ragunando ragioni con la considerazione. Di maniera, che in uno instante chi vive in questa regione di luce, se alza gl'occhi, vede, e riconosce l'eterna fonte, donde dérivano, e scaturiscono tutte le sorgenze de'doni, e grazie, che nell'anima fua descendono: e se li abbassa, scuopre subito l'abifio della fua miferia, e del fuo niente. Questa luce del Cielo, che è principio di tanti beni, e dono tanto eccellente dello Spirito Santo, ebbe la nostra Santa in grado eroico, ed eminente: perche con una soprana pienezza, ed eminenza, e con un modo più alto, e divino, che l'ordinario della virtù acquistata dell'umiltà, operava in quefla materia cofe incredibili agli occhi di quelli, che non hanno meritato veder questa luce in casa loro.

Con veruna cofa parmi di poter meglio moltrare la firada, per la quale arrivò la Santa Madre a quelta alriffima umiltà, che valendomi de gradi potti da Sant' Anfelmo nel libro delle fimilitudini al capo decimo: che furono per lei, e fono per tutti i giulli, come una ficala per arrivare alla cima di quelta virtà. Il primo è, che un'anima fi conotca degna d'ogni abbiezione, e dispreggio; e quelto ben fi manifetta nella Santa

Santa per le parole, che ella scriffe ne suoi libri: ne quali tutti risplende, come in un ritratto, la sua umiltà. Conciosiacosa che il vedere l'esaggerazione, con cui parla de' suoi peccari, le volte, che dice, che meritava l'Inferno per loro: e lo stare tanto fitta in questo sentimento d'effer degna d'ogni vilipendio, per effere stata tanto ingrata, e sconoscente a Dio : che mai per molto, che la predicassero per Santa, e per molto applaulo di gente, che la seguisse, e trattasse come tale; per molte cofe maravigliofe, che operava il Signore per fua mano, non porè mai credere d'effere buona, ne lasciare di sentire tanto bassamente di sè, come attualmente fosse stata la maggior peccatrice del Mondo. Alle volte quando la flimavano, e trattavano come Santa, fe lo merreva in burla, e le ne rideva: altre le dava molta pena, parendole di tenere ingannata la gente Trattandole d'quella fama, che aveva di Santa un Religioso Scalzo del sue Ordine, che l'accompagnava alla fondazione di Burgos, rispote ella: Te cofe fi tomo dette di me in tutto il corfo della mia vita : che quand'ero fanein'la, ero di buon' in lole : Che ero discreta : ed ora diceno oleun, che son Sama: Le due prime una volta le credetti, e mi sono confessara d'aver dato credito a questa vanità: ma nella terza non mi fone mai ingennuta tano, che fia mai arrivata a crederla. Tutte queste furono parole della S. Madre: ed al parer mio, ò per meglio dire al pater de'Sanri, come fono San Gio: Chrifottomo, e S. Bernardo: Gran miracolo, e maraviglia è, che uno sia preconizzato nella bocca, e stima di tutti per fanto, e nella fua non perda il credito di peccarore, e fervo inutile, e senza profitto.

Questa così bassa opinione, che la Santa avea di sè la conservò non folo, perche non aveffe vanagloria delle virrà, ed opere eroiche. che faceva, ma anche perche non li passasse nel pensiero simil vizio. com'ella riferifce in una relazione della fua vita, dove dice in quelta manicra: Vanagloria, gloria a Dio, che io sappia, non bò, per che avere; perche veggo chiaro, che in queste cose, le quali Iddio da, non pongo nience del mio, anzi egli mi fa sentire le mie miserie, che con quanto io potessi pensare, non potrei vedere tante virtà, quante ne conosco in un tratto. Quando parlo di queste cofe da poebi giorni in qua , parmi , che siano come d'altra persona . Avanti mi pareva alle volte, che fosse assironto, che si sapessero di me, ma ora mi pare di non essere per questo migliore, ma più cattiva, poiche si poco mi ajuto son tante grazie : e certo per tutte le parti mi pare, che non sia stata al Mondo un' altra peggiore di me . E più abbasso nella medesima relazione dice in questa maniera: Mi pare che quando bene volessi a studio avere vanagloria. non potrei. Ne veggo, come potessi pensare, che alcuna di queste virtù sia mia: perche è poco, che mi sono veduta senza veruna molti anni: ed ora in quanto a me non faccio altro, che ricevere grazie, senza servire, se non come se fossi la più inutil cosa del Mondo. Ed è così, che molte volte considero, che tutti famo frutto da io in poi . Questo certo non è umilià, ma verità. Ed il conoscermi cotanto mutile mi mette timore alcuna volta di penfare d'effere ingannata. Sicche veggo chiaro, che da queste rivelazioni, e ratti, ne' quali io non bò parte alcuna, ne faccio per loro più, che se fasti una tavola, mi venzono questi guadagni,

Altre

After volte le pareva di fervire a nostro Signore con tanta fiacchezza, e si vedeva tanto piena d'imperfezioni, che qualche tempo averebbe volute elsere senza senso, per non intendere tanto mal di sè, come lo serive nel cap; 3, della sua vita, dicendo: Che sa, Signor mo, chi mo dissi tatto per voi se guanno, quanto, quanto di ciò, e mill'altre volte la posso dire, mi manca per quesso per proti non doucto voler vivere, per che non vivo sonsirme a qual che devo: un veggo sennere con tenti mospressioni, con tinta languidezza in serviri, che certo alle volte vorrei essenzia segmon di me: esti si che poù ci rimedi.

Diceva anche, che si maravigliava di chi li dava credito in quel, che faceva; e per questo gustava di domandar parere alla più infima Monaca, che vi fose, e quanto faceva, era per consiglio de suoi Consesori. Trovava in set anni mancamenti, e li esagerava di maniera, se ben parevano, ed erano molio piccoli, che chi l'intendeva, ben vedeva, che erano mirati non solo con grand unulià, ed amor di Dio, ma anche con gran l'une del Ciolo. Una vosta le dise una persona: Guardis Madre, dalla vanagloria: e rispote ella con grand unulià; l'emagioria, moi soli che s' farò gia vegendo chi sono, a nom i disperare. Que solo conoscersi la S. Madre per serva tanto inutile, sò so molto certo, e lo sanno turti quelli, che trattarano con lei, che non solo erano parole, ma un sentimento nato tutto dal cuore, e già quasi connaturle all'anima sia.

Intorno al fecondo grado, che S. Anfelmo pone, ch'è dolerfi de fuoi peccari, ed aver fatto cofa degna di diprezzo, non abbiamo a durar fatica in moftrare la pena, el fentimento che la S. Madre ebbe di ciò in tutto il tempo della vita fua: poiche con efsere eglino così poti, e così leggieri, il dolore, la contrizione, el a pena furono molto grandi, molto lunghi, e continui per tutto il tempo di fua vita, che pare appunto, che ogni peccaro, l'avefae ficcato un chiodo fenza capparlo que con con porè mai perdere la memoria, nei di dolori della cuore; onde non porè mai perdere la memoria, nei di dolori.

re di averli commessi

Il terzo, che è confessas percentice, e per indegna d'ogni dene, si potrà raccorre dalle parole di lei, poco sa frierire, e da quele, che scrive nel cap, so, de lla sua vita: dove parlamdo del sino Confesfore, dice così : Il quale so s'appleo, per amor ad Signore, che quanto bà infin qui detto della mie mala vita e peccati, lo pubblichi i da von ne dò licea. za a tutti il mui Confesso (de tale è, a chi ciò sirio) e se vanore bito, e mentre io so viva, accioche non ingami più il Mondo; persanto e che si vovo in mue, qualche bene: e cetro, dico da dovero (per guanto ara intendo di me) mi dara gron confolozione. Per quello poi, che da quì avenit driò (che sono le mistricordie, e grazie, che il Signore le seco non giele do, nè vogio, che, se so mossirenamo a veramo, alcono chi è qualleri, ma lo devo scrivere el megio, che pesso espere consistata: e covio prespo per lamor di Dio

In dire i suoi peccati ebbe sempre gran gusto, e piacere : e l'averebbe satbe fatto spesso, a noi Consession le ne davamo licenza. Ed al contratio fentiva gran pena, quando alcuno sentiva bene della sui era, e che delle sue coste, o la giudicava, ò reputava per santa: perche le pareva, che quella persona sossi mannata da lei; onde non si postava, nè quietava sinsi a tanto, che ò sin consessiono, ò suori dessa, nò quietava sinsi a tanto, che ò sin consessiono, ò sori dessa, nò quelle persone non perdevano il buon concetto, che di lei avevano, ò pernon credere tutto il male, che ella consessiva di sei de per sapere le molte virtà, che il Signore gl' aveva dato, restava sconsolata: e veggendo alvoste il consessiono del persone de la consessiono de la consessiona del c

pone dell'umilrà.

E perche vi sono molti, che facilmente dicono, e credono male di sè, e con verità lo confessano, e desiderano, che altri lo credano, e se lo persuadono; ma sono pochi, che soffrano d'effere trattati con parole conforme a quello, che essi hanno detto, e giudicato dimeritare, perche è molto facile il foffrirle, e molto difficile il ricevere colpi dall'altrui mano, massime quando toccano sul vivo dell'onore, e della riputazione: Per tanto l'umiltà, quando è vera, e perfetta, fale un'altro grado, e scalino più alto, che è già il quinto, il quale consiste in soffrire con pazienza d'effere disprezzato, e vilipeso da altri. In questo fu eccellente l'umiltà di lei, perche ebbe gran pazienza in tutte le occasioni di disprezzo, ed affronti, che se li porsero, come conosceremo più chiaramente quando arriveremo a trattare della fua ammirabile pazienza. Perche stando ella tanto immersa nell'abisso d'umiltà, e tanto bene informata delle molte offese fatte a Dio, e del gran castigo, che per esse meritava, nessuna cosa le si offeriva di travaglio, ò disprezzo, per grande, che fosse, che arrivasse a quello, che ella di sè sentiva. E così trava tanto baffa, e fonda, che per molto, che cavaffero in lei con le ingiurie, opprobrii, e disprezzi, non porevano arrivare al profondo, dove ella stava immersa. Conciosia cosa, che se le dicevano, che era una ingannatrice, ò una mala donna, ò altre simili accuse, ( che non le ne mancarono molte) te bene ella per la bontà di Dio conosceva di non avere tali mancamenti; tutta volta mirando a' fuoi peccati, le pareva, in avere offeso Iddio, d'avere virtualmente commesso ogni malvagità, e peccato. E cosi trovava (al parer suo) in sè molto più male di quello, che le attribuivano. E per questa ragione (che era quella, che faceva la Santa tanto umile) le pareva, che tutti la tenessero nel peggior concetto, che si potessero immaginare, e dir di lei : E cercava mille altre ragioni per scusarli, e per intendere ch'era vero quanto di lei dicevano, e che avevano ragione in qualtivoglia mal trattamento, che le facevano. E questo è, come audiamo dicendo, un'altro scalino più alto, e persetrod'umistà, che è nell'Ordine di Sant'Anselmo il quinto, e sessione chi vi arriva, soffre con pazienza, che corrisponda il mal trattamento, non solo in parole, ma anco in fatti al conoscimento proprio, e basso sentimento, che à di se.

Ma sopra tutti questi gradi di umiltà, il principale ed altissimo è, non già sopportare pazlentemente gl'oltraggi, e le ingiurie, che si offrono, ma il desiderarle sempre, che è il settimo, ed ultimo scalino di questa virtù. Stato, al quale arrivano pochi, e savore, e grazia singolare conceduta a' più amici, ed effetto particolarissimo dell'abbondanza, e ricchezza di grazia, ed altri tesori divini, che l'anima hà in se racchiusi. Perche a questa sola potente grazia è dato l'esser principio di sì gran mutazione della nostra natura, che non solo la fa esente dal pesante giogo della fua legge (qual'è l'inclinazione con cui tutti nasciamo, di onore, egloria umana) ma le muove anche à cercare con tanta fame, ed ardore gl'opprobrj, gl'affronti, e disprezzi (cosa terribile, e maravigliosa alla nostra natural condizione) questo è il fuoco, e l'ardore del nostro naturale appetito, con che cerca l'onore, e vanità, e stima. A questo grado tanto eroico d'umiltà arrivò la S. Madre Teresa di Gesù, alla qua-le gl'onori erano un dolore, ed un peso intollerabile; e per questo rispetto sentiva in sin'all'anima lo scrivere le grazie, e favori, che il Signore le faceva: e molto più quando sospettava, che si avessero à risapere: onde dice nel fine del libro della sua vita, che senti molto più lo scrivere le grazie, che il Signore le faceva, che i fuoi peccati. E per non effere conosciuta, nètenuta per buona, domandò al Signore, che le togliesse l'estasi publiche, e le costò molte lagrime, ed orazioni, l'ottenerlo. E quando si cominciò adavere qualche notizia, e stima della sua virtù, trattò molto di proposito d'andarsene dall'Incarnazione ad un'altra casa del suo Ordine, la più remota e separata, che vi fosse, dove non susse conosciuta, nè alcuno si ricordasse di lei : Ma i suoi Confessori pon glie lo permisero, perche Iddio la serbava per gran cose,

Artivò tan' oltre la pena, che le dava il folpettare, che si farebbe pottuo venire in cognizione delle grazie, che il Signore le faceva, che averebbe eletto più tosto d'esfere stara sepellita viva, come ella scrive ne den, 4.0 della siu viu con questle parole: Quando penguo che questle grazie, che il Signore mi sa. d'avetumo a polesme in publico, era tanto eccifivo il tormento, che mi inquistante l'atima. Venita è termine, the considera nudo lo, mi pare, che più volentieri mi sarci determinata ad sifrer spellita von lo, mi pare, che più volentieri mi sarci determinata ad esfere spellita von quando mi primipiaromo questi grandi estato, i o tati, per no poteri refisieri in publico, ne restavo positi esquante din primi paro della significa di ciò, mi diffe il Sigmor, che co ca tenero el conso que con portero adve sofife chi me uestific. Stanto una volta molto affamnata di ciò, mi diffe il Sigmor, che co ca tenero el con con con con dere con me dece co credifero, lo loctarebbomo, e gl'altri mi condimantebuo fenga colapa, e che cutte due queste cose carmo guadagno per me, che mo mi affamnessi. Motto mi quieto queste, emi copla quando mi si remmana. L'ener a termini la retuazio.

ne, che mi volevo partire di quesso luogo, ed abitare in altro Monossero, molto più ristretto, che quello, dove io di prefente stavo, avendo intes otte molti eccessi di quello. Era parimente del molorime, e molto lontamo, che quesso m'averebbe dato consolazione, star dove non sossi consolicita, e mai mi lessio il mol Consolicio.

Quando andava fondando, in una fundazione, dove pat molti travagli, e dove cominciarono à vilipenderla con "ella deliderava", non conolcendo chi ella eta, ferific ad un fuo Confesfore una letterta, nella quale glidiceva quelle pardole: 10 dico 2º R. R. de qui è una gran comodicia per me, la quale in bis defiderate moit amm, ed è, che monei emmoni di Tresfa di Ceti più che (non siffe in momo), co qui lo mino da far procurar di mo min partir di qui, se nom mi commedato, per be un vedevo [contenta alle volte di tuder se propositi: che cold dicendo, che è mas Santa, mo ba mi capo, no piedi, se ne ridono, perche io dico, che un facciamo un altra, poiche molt i cilia più, che dirlo. Tutte (non parole della Santa, e quali l'itesto pusto nella fondazione di Siviglia, dove esfendole date molte falle imputazioni, soleva dire: Benedetto fia Islino, è un magnita per consolomo, chi mon.

E non folo abborrivatutto ciò, che eta onore, effima, ma anco apprezzò, e cercò con grande didetio delfere conofciura, e fimata per quelo, che ella penfava di meritare: poiche, come abbiamo detto, in fapendo, che qualcuno aveva concetto, e fima della fina fantià, cercava mille rigori, ed occafioni, per dirgli ifuoi mancamenti, e peccati. E acendogli i Confeffori ferupolo di quetto, veggendo che non le valeva no i difegni umani, durò un tempo (come io feppi da lel ) à fupplica re N. Signore congrande inflanza, facendo perciò particolare orazione, che quando alcuno fentifle ben di lei, gli fcuopriffe S. D. Maefà i peccati, che aveva commeffi, perche vedeffe quanto fenza fuo merito gli aveva

Iddio fatto quelle grazie.

Arrivò ad aver tanto gusto nel proprio disprezzo, che diceva, che non vi era per lei musica così dolce, ed accordata, come quan-

do le dicevano i suoi difetti.

Perche come già viddemo nella fondazione di Siviglia, e diremo avani, fù tanto grande il gudto, che ebbe, quando il fuo Generale le comandò, che fi rinchiudesse in un Monastero, e se furno o date altre gravi imputazioni, che con effere all'ora gravissimo il danno, che si minacciava alla nuova Risorma, lo superavai contento, che ella aveva di vedersi con mal trattata, e disprezzata: che, come ella serva con un gaudio, e con un giubio simile à quello, che sentiva David, quando ballava inanzi all'Arca.

Quelto contento, e guifo nel difiprezzo, è l'anima, e la midolla di quelta virtù: ed in tutte l'altre è il più perfetto, quando l'azione della virtù, che di natura fua è difficile, fiopera con diletto, e guifo, e l'amaro, e faticoso d'essa ii converte come in natura, conforme à che è grande il diletto, e l'amore, con che in opera. Tale era l'unilià profondissima di quelta Santa, come lomossirò in queste, ed altre molte occasioni, che, per non descendere a più particolatià, non le riferisco. Vò

folo

folo aggiungere, che arrivò a sì alta perfezione, ed eccellenza di questa virtù, che non folo conosceva la dependenza, che la sua anima aveva da Dio, ed intendeva, che tutti i beni, così naturali, come sopranaturali erano doni della fua mano, e li mirava, come fe non fossero stati inoi, dispiacendogli, che attribuissero à lei niente delle grazie, e virtù, che in lei risplendevano; ma venne à rimanere tanto libera dall'attaccarsele lode umana, (perche era tanto grande la luce, che da Dio aveva, così di quello, che traeva da questa eterna fonte, come di quello, che era proprio della fua miferia ) che già ne gli ultimi anni mirava le tue cofe. e se le attaccava tanto poco d'esse, come se Iddio le operasse per mezzo d'un'altro: e si compiaceva, che fossero lodati i suoi Monatteri, i suoi libri ( non per quel, che toccava à lei, che in quella parce era, come fe foise stara un' Angelo del Cielo) ma per vedere, che era occasione. che Iddio fosse glorificato: perche quanto maggiore era il zelo, e desiderio della gloria divina, tanto maggiore era la dimenticanza, che di se aveva.

E con questo non vi era cosa, che nel suo pensiero arrivasse alla stima, che faceva della gloria di Dio, nè al disprezzo, che di se

aveva conceputo.

Si prosegue questa medesima materia dell'umilià della Santa Madre Teresa di Gessi. Cap. V I I I.

A Lla umiltà interiore, la quale abita particolarmente nel fegreto del nostro cuore, ed è quella, di cui abbiamo trattato nel capo precedente, s'accompagna, e ne fegue l'efferiore, come al corpo l'ombra, e questa contitte nelle dimostrazioni esterne di quello, che interiormente rifiede, ed abita nell'anima. Perche come mostre etterne d'umiltà, e di qualsivoglia altra grazia, e santità, non essendovi interiormente la virtu, che quei fegnali rappretentano, fono finzione, ipocrifia, ed una pura apparenza, ed ombra di fantità; così quando queste mostre escono dall'interno, e sono animate con la virtù, e spirito di Dio, che vive nell'anima, fono à Dio molto grate, e mer torie di vita eterna. Laonde come lo spirito della inperbia sgorga, e sale per liocchi, per la bocca, per le mani, e perrutti igesti, e membri del corpo; così quello dell'umiltà non fotfrendo di stare nascosto, nè racchiuso dentro à gli fretti limiti del cuore, versa per la bocca, per gli occhi, e per tutte l'altre azioni, ed efercizi dell'umile, come si può vedere in quello, che ora raccontatemo della nostra Santa, se bene andarò abbreviando il più che porrò per dar luogo ad altre virtù.

Dal principio, che il Signore le apri gl'occhi, come andava crefcendo nell'umilà interna, andava infieme dando efempi efterni di quella virtù. Quando era in coro, fe le offeriva qualche dubbio in quello, che fi recitava, per piccolo, che fofse, (ed ancorche alle volte parefise, che lo fapefise) quivi ne domandava alle novizie, ed alle fanciulle del Monafteto, per umilitarfi: Eperche le pareva, che tutte l'altre facefisero profitto nel fervizio di Dio, e che ella fola rimancise à dietro, e di non mericare di fervire à quelle Religiofe, nell'usfir di coto andava fegretament à raccor li manti, che quivi lafciavano. Fù fempre determinata di non fcufari mai, quando foise incoplata, e cod lo fece in molte ne cocasioni, ed in alcune ancora, nelle quali correva rifico l'onore, e la riputazion fua, e minacciavano qualche pericolo di carcere, e d'altre incommodità, penienze a lala perfona fasa: come il fperimentò, quando efsendo uficia à fondare il Monaltero di S. Giofefio d'Avila, e deisendo accufata davanti al Provinciale, e gravemene incolpata quafi da ture le Monache del Monaftero; inginocchiataighi innanzi, come più à lungo abbiamo riferio di fopta, firifolfe di non voler mai fcufarfi, ne difeoloparii di quello, che fatro aveva, ne rifipofe ad ingiuria, ne ad accufa veruna, con tutto chel inegozio fofse gravillimo, infin'i attoro, che dal Provinciale non fù

astretta à rendere ragione, e conto di se.

Nel principio della fondazione del suo Ordine, le parve bene . che non vi fossero Converse, ma che tutte servissero ad una settimana per una, se bene poi veggendo, che la soverchia fatica de gli offici affogava lo spirito, e che essendo tanto poche, non vierano Monache per dividere frà di loro gl'offici di casa, e di coro, mutò prudentemente parere: ma il tempo, che durò, ferviva la fua fettimana, come l'altre, con molta allegrezza, e contento, edi notte stava pensando, come potesse cucinar meglio le vivande, per carezzar più (fecondo lo stato loro di povertà, e penitenza) quelle ferve di Dio, nelle quali ella mirava, come in uno specchio. Crifto. Ma con li offici fra la cucina, frà le pentole, e padelle non lasciava mai il pensiero d'andare sempre con Dio, nè perdeva punto di vista quella fanta compagnia, e prefenza di sua Maestà: Perche ella era. che le dava animo, e spirito per queste cose, ed altre maggiori. Della cucina faceva un'oratorio, e quivi era per lei il Sancta Sanctorum. dove offeriva facrificidi lode al fuo sposo; dove ella trattava, e converfava con lui, ed egli la vituava, e dolcemente carezzava, non schifando il luogo, nè l'officio. E così entrando le Monache fuor d'ora nella cucina, trovavano la Santa con la padella in mano posta sul suoco, e col cuore abbruciato in quel di Dio, tutta in estasi, e suori di se, con un volto molto bello, e rifplendente, e teneva la padella tanto firetta, che non glie la potevano cavar di mano.

În questi offici basifi, ed umili, come era scopare, e polire, si occupara molte volte: e sempre i inchinava d quello, che più a'affaceva con la condizione, ed nmiltà fina, ch'era al più vile, e basflo. E se altre scopavano la casa, licholitro, le officine, eccelle; ella eleggeva di scopare le immondizie deltoritle, edaltri luophi limili, equivi sentiva grandissima fragranza di soavistimi odori. Le accadeva molte volte di levarii vavanti all'altre à raccorre la spazzatura del Convento: e quando occoreva sar qualche saccenda, la prima à pigliare la sporta e la scopa era la santa, e cavando vigore dal fuo spirito, vinceva la debolezza del corpo, e delle sue infermità, che era il più della sua natural condizione. E quando per le gravi occassioni dell'in georgi, ò per la soverchia siacchezza.

del corpo, non le era permesso fare quello, che l'altre facevano, accioche non paffaffe giorno, che non deffe qualche effempio di humiltà: non effedovi altro da fare, pigliava il candeliere per far lume alle Monache, quando uscivano di coro, è entravano in altri luoghi comuni, che suole essere officio della più novizia. Se vedeva alcuna Religiosa. che patifie qualche infermità schifa, esercitando insieme la mortificazione, e l'umiltà, le fiaccoftava, e la carezzava, e bacciavale le mani, e mangiava di quello, che ella mangiava, e faceva altre dimostrazioni d' amore, essendo naturalmente molto polita, ed avendo stomaço, e con-

dizion naturale contrariissima à tali infermità :

Frà tutti gl'esempj, che ci lasciò questa benedetta Santa di umiltà, singolarissimo su quello, che diede, andando una volta in Refettorio inanzi à tutta la comunità, strascinandosi per terra con li piedi, e con le mani, come fuole andare una bestia con una cesta di pietre sopra le spalle, e con una corda alla gola, ed una forella, che la menava per la briglia, dicendo publicamente i fuoi mancamenti: fignificando con questa figura, e sperracolo d'umiltà il desiderio d'essere tenuta per bestia. e la stima, e concetto, che di se aveva. Un'altra volta entrò carica con certe reti piene di paglia, dicendo parimente le sue colpe con grande umilià, e con gran fentimento, e lagrime di quelle, che l'udivano. Soleva anche andare in mezzo del Refettorio à dire le fue colpe, e domandava perdono alla Priora, ed alle Monache de'mancamenti, che in quel diaveva commessi, come se fosse stata la minor di tutte; ed alcuni giorni mangiava in terra, sedendosi l'altreàtavola, dando con questo esempio

alle sue Monache, mostre chiare della sua grande umiltà.

A questi atti eroici di virrù, ne aggiungerò un'altro non meno eminente: e fù, che come la Santa era tanto umile, le pareva di non aver cominciato ad effere Religiofa: e volendo, che l'altre fue compagne l'intendessero, stando in Toledo, domandò al suo Prelato, che all'ora era il P. Frà Girolamo della Madre di Dio, che gli levasse l'abito, e la lasciasse andar senza qualche giorno, come se sosse stara secolare, e lo pretendesse, ed egli ce lo desse poi, quando gli paresse. Il Prelato, veggendo la divozione, e l'umiltà, con che lo domandava, condescele. alla fua perizione, e facendole levar l'abito, che portava, la lasciò per due, ò tre giorni così: ed all'ora stava la Santa tanto umile, come contenta. Dopo tre di venne il Prelato à darle l'abito, ed ella lo rice. vette con le medesime benedizioni, e ceremonie, come se quel medefimo giorno l'avesse preso, come novizia, e stava con tanto spirito. mentre si dicevano le orazioni, che su rapita in estasi alla presenza di tutte. Ed il giorno feguente ricevette il velo, con un'altro gran ratto, rimanendo con una firana bellezza nel volto, con che chiaramente mofirava quello, che aveva nell'anima, e quanto fentiffe da dovero quello, che mottrava nell'esterno.

Quando la S. Madre faceva le fondazioni de'fuoi Monasteri di Monache, subito che eleggeva Priora, si soggettava à lei. Si metteva à sedere in coro frà le minori, e quando aveva à dire qualche lezione, lasfava l'ultime, che ordinariamente le dicono le più antiche, alla Priora, e Sottopriora, ed ella diceva delle prime. È se dicendo la lettione errava in qualche luogo, subito si prostrava in mezzo del coro, pagando in contanti il suo errore, e confessando la sua ignoranza. Quando haveva da uscire di coro, chiedeva licenza alla Priora con molta riverenza, come se sosse stata una delle più moderne, e con essere sondatrice dell' Ordine; e Madre universale di tutte, ed avere autorità di elegere da per se Priora, senza dependenze da altri voti, nè da Prelato alcuno; era tanto la fua umiltà, che le ubbidiva, e rispettava, come se fosse stata lor suddita : Onde stando in una casa, mostrando una Priora in cerra occasione senza ragione, e fondamento alcuno disgusto con lei, ella se le gettò inginocchione, e le domandò perdono. Ma non era gran fatto quelto, poiche con le Monache ordinarie, eche non havevano officio, faceva l'illesso. Ed essendo questo stato il suo stile, e linguaggio mentre visse, non lo perse nel tempo, ed ora della morte: perche all'hora con grande umiltà, e lagrime, come abbiamo narrato di fopra, domando perdono à tutte le Religiose, che erano presenti, de' fuoi mancamenti, e del malo esempio, che gli aveva dato, & infieme le ricercò à pregare Iddio per lei.

Era norabilmente n'imica d'onori , e coal la maggior Croce , che fentiva, era quando i Prelatti, e Notiro-Signore dall' altra parte, le comandavano, che governagile. Effendo Priora era minor di turte: enel governo pigliava parcre molte volte anche alle menonatiche. Sentiva gran pena, che la lodaffero, ed onoraffero, e l'ifteffo fentiva, quando erano lodaretin prefenzale fue Monache, parendole, che non li poteffero fare util veruno. Ufava gran diligenza in cuoprire le gratie; idoni; e tefori del Cielo, che il Signore le communicava, le falvava fotto mille chiavi, non tanto per fuggire la vanagloria, perche da quefta era così libera, che non le li attacavan nulla, quanto perche nefluno la fimaffe, nè onoraffe più di quello, che al parcr fuo, ella meritava. E così nelle tue confeffino i ordinarie, i confettava con si gran fichiterezza, e con tal termine, che con avere un ingegno, e diferezion celefle, non fuopria più che fe foffe una buona contadina: faivo che quando doveva dar

conto di se, e dell'anima sua a'suoi Confessori.

Ma chi vorrà vedere, come in uno specchio l'altissima umiltà, di che l'anima sun era ornata, legga i suoi libri, e particolarmente quel, che ella scrissi de ria via: dove le parole, le sentenze, lecose, che di se racconta, il modo, e sile, con che le dice, tutro è una lettione di umiltà, perche dal contate le misericordie, che Iddio le saceva in poi, non par, che pretenda altro, che dissarsi, ed annichilarsi, e publicare i suoi dietti. Aveva grandismo deiderio di pubblicare i suoi mancamenti, e gran riguardo, e sollectudine in cuoprirei doni, e favori, che per persona carezzara, e favorita da Dio. Per questa causa domando molto tempo à Nostro Sigore, che non le desse ella si publico. E se tal'ora ne aveva alcuno, procurava à costo delle sue forze, e della sua fani-

sanità, resistere all'impeto dello spirito. Onde le occorse una volta quello, che ora racconterò: (come los à anche il P. M. Bagnes, Caredrante della prima dell'imiversità di Salamanca, e Consesso di eli, e lo ristri
publicamente in una predica de'ssoi onori nella medessima (città) siù,
the stando la S. Madre in una Chiesa dopo esseri communicata, senti,
che con la forza dello spirito, le si cominciava ad elevare il corpo da terra
(come altre volte pure le occorreva) e el ella stataccò all'ora fortemente alla grata d'una cappella, dicendo à Dio: Signore, per cola, che si peco
importa, come è i virevere i oquali agratia, mo permettere, che una doma tamo
un quali grata d'una cappella, dicendo à Dio: Signore, che una doma tamo

peccatrice e cattiva, sia tenuta per buona.

Altre volte quando non era in poter suo resistere à queste gratie del Signore, dopo che riveniva dal ratto, benche fosse frà le sue stesse Monache, dava fegno, fignificando con alcune parole, che quella alienazione, e svenimento nasceva da altri principii, dicendo: A simili cose sta sogetta, chi bàmal di cuore. E per chiarirle affatto, domandava subito. che le dessero qualche cosa da mangiare. E si faceva forza per pigliare all' ora qualche boccone, che in quella occasione era per lei poco men grave, che la morte. Si guardava da qualsivoglia persona, ed à tutte celava i suoi fegreti, e nessuna voleva per compagna, nè per consapevole delle grazie, e favori, che il Signore le faceva. E così con effere la Madre Tomaina Battiffa Priora di Burgos delle prime Monache, e di maggior talento, e qualità di questo Ordine, e tanto amata dalla Santa Madre, quanto ella meritava : stando nella fondazione di Burgos, ed essendo la cafa occupara, e stretta, dormiva questa Madre nella cella di lei: leveffi la Santa à mezza notte, come era ufa, e fi pofe in orazione: effendoli accorta, che la compagna l'aveva fentita, le comandò, che se ne andaffe à dormire ad un'altra cella, dicendo, che non guftava di compague di così leggiero fonno.

Era nella conversazione così umile, come ne'desideri, e teneva sempre gran conto, che nèdalle parole, nèdall'esteriore del suo volto po-

teffero raccor niente del suo interno.

Era nel fembiante grave, ed allegra: nel trattare fenza vezzi, e coremonie, ni cofa, che ispeffe d'ipocrisi: nelle parole, fe non e
con fuoi Confesso; dove gl'era necessario, avvenga che trattasse ser
predi Dio, osservava uno sile ordinario, chehetto, peril quale chi non
sosservava con la pietra del paragone all'intimo dell'anima sua, come sacevamo solo i suoi Consessori, ane reverbe poutro conoscere i
cartti dell'oro stanto instammato di carità, e d'altre virrà, che inquel
nascosto resono reva sa dido inchiulo. Accade una volta, che essenti sella siama di lei per tutre le parti: e per questio rispetto essenti con
soli sissaria un terro de ligiolo grave, pensando di doveria trovare con
qualche ratto, ò con una faccia massinonica, e trisla, e che gli dovesse
suvisi di spirito, e disgli quanto gli passava nell'intimo, non avendo
trovato altro, che un trattare ordinario di efercizio di virrà, e d'altre cose, che al parer suo, e gli e fapeva: disse alle persone, che la conoscece, che al parer suo, e gli e fapeva: disse alle persone, che la conosce-

vano, che egli l'aveva veduta e parlatole, e che poteva effere, che

fosse santa, ma che non le si conosceva.

Aveva quefto la Santa Madre, che con quelli era più confiderata, li quali inrendeva, chetratavano con lei, e la vifitavano compinione, estima di Santa, e così fece con questo Padre, e con altre Signore principali, e di titolo, essendo la corte in Madrici le quali defiderando di vederla, impetro una di loro, che passando per là, a nadsistà possare in casa fua. Si ragunarono quattro, o cinque initeme per vederla, aspettando ogni una di loro, che le dovessi dire qualche rivelazione intorno alle sue pretensioni, e negozii. La Santa subito, che si da esse inconsciuta, odro i pitti de della loro curiostità, e suggendo all'ordinario d'effere conosciuta, diste in entrando: O che bioco: Broad e a Madrid, e cominciò a trattar con loro cole ordinaria, cenza dati campo, che intendesse con loro cole ordinaria, cenza dati campo, che intendesse da lei più

di quello, che le fue parole promettevano.

Con quelto medefimo riguardo, & accuratezza entro nel Monafero delle Scalze di Madrid, à petizione della Principessa Donna Giovanna, forella del Rè D. Filippo Secondo, dove era il medesimo desiderio di vedere qualche segno miracoloso della santità di lei : e forse questo era il fine, co'l quale la Principessa l'invitava ad andare à sniontare al suo Monastero, desiderando di vedere alcuni segnali di ratti, ò miracoli rella Santa. Stette nel Monastero per spazio di quindeci giorni, procurando di celare quelle divine influenze, che così spesso il Signore mandava all'anima sua: accomodandosi nel mangiare, nel parlare, ed in tutto l'esteuore allo stile d'una Monaca ordinaria. Ma come il fuoco non si nasconse, ed il Sole ovunque stia dà alcune mostre della sua luce, e splendore; così quando Iddio abita da dovero in un'anima, per molto, che faccia chi là tali gioje, non le può nascondere. Conobbero la Principessa, e tutte que le Signore Religiofe molto bene la gran fantità della Madre, e rimafe dicendo la Signora Abbadeffa, che all'ora era la forella del Duca di Gandia, & ad una voce tutte le sue Monache: Benedetto sia Iddio, che ci hà lasciaro vedere una Santa, la quale tutte possiamo imitare, che mangia, dorme, e parla, come noi, e vive, e và fenza ceremonie : perche da queste, e dall'ipocrisia stette sempre lontana, e ne fu molto nimica.

Della dottrina, che la Santa insegnava intorno alla virtù dell'umiltà. Cap. IX.

Onforme alla virtù, ed altezza d'umiltà, che la Santa aveva, craanche la dottrina, che ella ne infegnava. Soleva dite, che era impofibile, che un'anima conofectife da dovero Iddio, e non foffe molto umile: e che non v'era cofa, che così faccife piegare Iddio, come l'umiltà: e che quefa lo tirò dal Gielonelle viferre della Santifima Vergine, e con la medefinna lo tiravamo noi per li capelli nelle anime no fire, chi più ne aveffe, più averebe di Dio: e chi meno, meno: perche ano poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche ano poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come be di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come de di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere, come de di Dio: e chi meno, meno: perche non poteva iatendere come de di Dio: e chi meno; perche non poteva iatendere come di Dio: e chi meno; perche non perche n

amore

amore senza umiltà: e che queste due virtù non potevano essere in gran persezione, senza grande staccamento dalle cose create.

Diceya anche, che la causa perche Iddio era tanto innamorato dell' umiltà, era perche amava molto la verità, che consiste in conoscere il poco, che siamo, che non abbiamo cosa buona da noi: ecosì che il rrattare dell'umiltà, non era altro, che trattare della verità. Diceva parimente, che la persona, la quale riceveva grazie da N.S. non le doveva communicare senza gran necessità, benche non avesse occasione di vanagloria, perevitare, chenon la stimassero più di quello, che esteriormenteappariva. E per questo rispetto le ricuopriva ella tanto, quanto abbiamodetto. Non approvava l'umiltà, che non riconosceva i doni, li quali riceviamo da Dio: perche diceva, che era bene conoscerli, conoscendo infieme, che non li meritiamo: Perche, se queste due cose non si conoscono, sarà sempre l'anima codarda, per intraprendere gran cose. Soleva dar per regola nel cap. 15. del Camino di perfezione, di mifurare il profitto di ciascuno con l'umiltà, dicendo, che all'ora conosceremo d'aver profittato, quando intenderemo, che siamo i più cattivi di tutti: e che questo si intenda, che lo conosciamo così dall'opere nostre: e quetli tali ( diceva ) averanno fatto maggior profitto, che quelli, li quali hanno più gutti nell'orazione, estali, visioni, ed altre grazie, che sa il Signore; nelle quali dobbiamo aspettar l'altro mondo per vedere il lor valore.

La vera umilià (diceva) stà in contentarsi di quello, che il Signore vorrà far di noi. Perfuadeva alle Monache, che non si scusassero, perche veramente, (dice) è grande umiltà vedersi condannare senza colpa, e tacere: cd è grande imitazione del Signore; e così vi pregemolto, che poniate in ciò cura, perche reca seco gran guadagno, e nel liberarci dalla colpa, non ce ne veggo veruno. se non fosse, come dico, in alcuni casi, ne quali possa cagionar disturbo il non dir la verità, ed importa affai avvezzarfi à questa virtà, la quale nasce dalla vera umilià, perche il vero bumile bà da desiderare con verità d'essere stimato poco, e perseguitato, e condannato, benche non abbia fatto il perche, se vuole imitare il Signore: ed inche meglio può, che in questo? qui non sono necessarie forze corpora. li , ne ajuto di veruno, salvo che di Dio. Queste virsu grandi , sorelle mie , vorrei io, che fossero il nostro studio, che non possono far danno alla sanità; e cominciando in cose picciole, si possono, come altra volta bo detto, avvezzare ad ottener vittoria nelle grandi : Ma ò quanto bene scrivo ciò, e male il faccio! Veramente incose grandi io non bò potuto mai fare questa prova, perche non bò mai sentito dire di me niente, che fosse male, che non vedessi, che fosse detto poco: perche se bene non avevo offeso Iddio nelle medesime cose, l'avevo offeso in molte altre, e mi pareva, che avessero fatto troppo a lasciar quelle: perche bò io sempre maggior gusto, che si disa di me quel che non è, che la verità.

Queste sono parole della Santa Madre, nèsòio, chesi posa dire, nè sar più diquello, che ella scrive di se, la quale main cosa grave, benche solis falina, e calunnia, non si discoloò, parendole, che dicesero sempre poco. E quello, che più ela sammirassi, s'lumità, con che dice, citrive ciò, che pareappunto, che leizacfesto granmercede quelli, che

la perfeguitavano, e la calunniavano, in tacere i mancamenti, che ella

con occhio più che di lince vedeva in se .

E per confermazione di questa salutevole dottrina, aggiungerò quello, che la Santa, trattandodi questa medesima materia, e parlando di sè scrive con queste parole: O Signor mio: quando penso in quante maniere patiste, e che non lo meritavate per veruna, non sò che mi dire di me, ne dove avessi il cervello, quando non desideravo patire, nè dove mi sia, quando mi scuso. Gid sapete voi, ben mio, che se bò ben veruno, non l'bò ricevuto da altri, che da voi. Che viè dunque à voi, Signore, à dar molto, à poco? seè perche io non lo meriti, nè anco meritavo le grazie, che mi avete fatto. E' possibile, che io debba volere, che persona sentabene dicosa così cattiva, come sono io, essendosi detti tanti mali di voi, che setebene sopra tuttili beni? Non si può soffrire, non si può soffrire, Iddio mio, ne vorrei io, che soffristevoi, che si trovasse nella vostra serva cola, che non dia guilo à vostriocchi. Mirate adunque, Signore, che li miei sono vecchi, esicontentano di molto poco. Datemi luce voi, e fate, che con verità io desideri, che tutti mi abborrischino, poi che tante volte bo lasciato voi, che con tanta fedeltà mi amate. Che vuol dir questo, Signor mio? Che pensiamo di ca-varne dal dare gusto alle creature? Che ci importa essere incolpate da tutte? Infin quì fono parole di questa Santa Madre.

Dall'umiltà nasceva in lei un gran disprezzo de'vani onori del mondo. E molte volte si rideva, considerando quello, in che gli nomini pongono l'onore; altre volte ne trattava con gran fentimento; e quale era il fentimento, che aveva della baffezza di questo idolo, che il mondo adora, tali erano le parole, che di lui diceva, come si può vedere in molti luoghi de i suoi libri. Ne porrò quì solamente due, ò tre: che il riferirli tutti farebbe troppo lungo. Nel libro del Camino di perfezione

al capo trentefimo festo dice in questa maniera:

Avvertite, sorelle, che il Demonio non si scorda di noi : anche ne' Monasterj ritrova gl'onori, e mette le sue leggi, che inalzano, ed abbassano nelle dignità, come quelli del mondo, e mettono i loro onori in certe cosuccie, che io flupisco. Li letterati devono caminare secondo la ragione delle loro lettere, il sbe io non sò. Colui, che è arrivato à leggere Teologia, non s'hà da abbassare à leggere Filosofia, che è un punto d'onore, che consiste in ascendere, e non in descendere : e secondo il suo giudizio, se glie lo comandosse l'obbedienza, l'averebbe per aggravio, e non vi mancherebbe chi la pigliasse per lui, e direbbe, che è assronto: e subito il Demonio scuopre ragioni, che eziandio secondo la legge di Nostro Signore, par che vi sia ragione. È frà le Monache quella, che è stata Priora, rimane mabilitata per altro officio più baffo: un aver riguardo, che è più antica, il che mai se ci scorda: ed alle volte pare, che in ciò meritiamo, perche così comanda l'Ordine. La cosa è da ridere, ò da piangere: che cosa sarà più ragionevole , L'Ordine non comanda , che noi abbiamo umiltà? lo comanda , perche vi fia Ordine, ma io non bò da stare tanto ordinata nelle cose della mia stima . che abbia da avere tanta cura di questo punto dell'Ordine, come dell'altre cose di esso Ordine, che per sorte offerverò impersettamente: non sià tutta la nostra perfezione di offervarlo in questo. Altre lo vedranno per me, se io di ciò non mi curo . Il cofo è , che come tutti fiamo inclinati a falire in alto , fe bene di qui am fairemo in Ciè o, mon fi bà da trattare di abbolfarfi. O Signor mio, voi um fete la nostra norma, et il nostro vem Macsivo è i per ceto. Or cio si dell'osor vostro, osorato Macsivo è Nou lo perdeste per cerio nell'essere iliato issimo alla morte: non Signore, anti lo guadagnasse per tutti. O sorte, per l'amore di Dio guadamo bese, che faccado coi, caminaremo fueri di strada: percebe da principio si criò: e piaccia al Iddio Signor nostro, che mos si sprata qualche camina pero sisterare questi vunti postigli d'omore so, coma intende-

re . in che consiste l'onore .

E nel capo ventesimo settimo, trattando della medesima materia, dice queste parole : Il Mondo è tale, che se il padre è di più basso stato di quello, che si ritrova il suo figliuolo, non si tiene per onorato di conoscerlo per padre : Il che qui non si dà : perche in questa casa non piaccia à Dio, che siano mai ramment ate simili cose, che saria un'inferno. Ma chi sarà più nobilmento nata, rammenti manco suo padre; tutte dobbiamo esfere uguali. O Collegio di Cristo, in cui aveva più dominio San Pietro esfendo Pescatore, che San Bartolomeo, che era figliuolo di Rè. Sapeva molto bene S. Divina Maestà quello, che doveva effere nel mondo sopra chi è di miglior terra, il che non è altro, che disputare se sarà buona per mattoni crudi, ò per mura di terra. Deb Iddio buono, che gran travaglio è questo? Iddio vi liberi da simili contese, quantunque siano per burlare. Io confido nella Maestà Divina, che lo farà. Quando si troverà in alcuna di voi qualche vefligio di questo, diasi subito rimedio: ed ella tema di non essere Giuda frà gli Apostoli: Dianle buone peninenze, sinche conosca, che non merita nè anche effere terra vile, Buon Padre avete, ve lo dà il nostro buon Gesù: non sia conosciuto qui altro Padre, ne si tratti di altri.

E temendo, che questo linguaggio d'onori, e maggioranze non entrasse ne' suoi Monasteri, perche con esso non entrasse la peste, e morte delle virtà, ripete spesso questi avvisi, come si può vedere nel medesimo libro, al capo duodecimo, dove dice così: Credanni una cosa, che se vi è punto di onore, ò di roba, (il che può essere, che ne sia ancora ne' Monafleri, come ora ci è, quantunque siano tolte l'occasioni, che saria maggior col-Da ) benche abbiamo asseso molti anni all'orazione, o per meglio dire, considerazione: ( perebe l'orazione perfetta toglie affatto questi mali effetti ) crediatemi . dico, che non vi avvantaggierete molto, ne giungerete à godere il vero frutto dell'orazione. Vedete adunque sorelle, se importa assai queste cose, che pajona frascherie, non essendo qui per altro. Voi non restate più onorate, e si perde il guadagno, che in quello porrefte fare, Si che Disonore, e Perdina, flamo qui insieme : Ciascuna osservi quanto bà di umilià, e vedrà quanto profitto bà fatto : Pare a me, che il vero umile, eziandio ne primi movimenti non ardirà il Demonio tentarlo in cose di maggioranza, perche essendo egli tanto sagace. teme il colpo . E'impossibile , le sai anima è umile , che non acquisti fortezza in questa virtà , e profitto , se il Demonio di ciò la tenta : perche è chiaro . che rivolgera tofto il persiero sopra la sua vita, e vedrà quanto poco ba servuo, per il molto, che deve al Signore, e quamo fu gran coja l'abbassarsi egli, per lasciarci essempio d'umilià; e confidererà li suoi peccasi, e dove meritaria stare per quelli.

Dell'impedimento grande, che è l'onore per le persone spirituali, tratta

tratta mirabilmente nella fua vita al capo trentesimo primo, dove frà l'altre cose dice in questo modo: Creda Vostra Reverenza, che non fiamo del tutto, come ci penfiamo, flaccati: onde non bisogna usare punto in ciò trascurataggine; e qualunque persona senta in se qualche punto d'onore, se vuol far profitto, credami, si scossi da questo legame, perche egli è una catena, che non vi è lima, che la rompa, se non Iddio, per mezzo di orazione, cdi il far noi dal canto nostro tutto il possibile. Parmi, che questo sia una il gran tegatura in que-sto camino, che mi sa stupire il danno, che apporta. Veggio alcune persone sante nell'opere sue, che le fanno si grandi, che fanno slupire la gente. Iddio mi ajuti, perche flà sussavia in terra questa anima? come non è al sommo della perfezione? Che cofa è questa? Chi trattiene chi tanto fa per Dio? O quanto stà sul puntiglio d'onore, e quello che è peggio, non vuole intendere di starvi, ed è perche il Demonio alcune volte li da ad intendere, che sia obbligata a premervi. Credanni di grazia, credano, dico, a questa picciola formica, la quale il Signore vuole, che favelli, che se non togliono via questo tarlo, quantimque egli non faccia danno a tutto l'arbore, perche alcune altre virtu rimarramo, ma tutte rosicate, e non è bello più l'albero, ma egli non sa profitto, nelascia profittare quelli, che vanno appresso di lui, perche i frutti, che produce di buono esempio, non sono punto sani, poco durera: Molte volte lo dico, che per piccolo, che sia il puntiglio d'onore, è come la musica del canto figurato, nella quale un sol pumo, ò battuta, che si erra, disconcerta tutta l'armonia: così quella fa gran danno all'anima, ma a chi camina per la via dell'orazione è sma peste s Vai procurando congiungerti con Dio per via di unione, e cerchi seguire i consigli di Cristo, carico d'inguarie, e false calumie, e poi vogliano, che resti molto intero il nostro onore, e credito? non è possibile giunger colà, non andando per l'istesso camino.

Soleva dire la Santa Madre, che il fondamento dell'orazione era 1' umiltà, ed il conoscersi per indegno delle mercedi, che sa il Signore, ed anche dal canto suo desiderare di non aver questi favori: e così da quetho avviso nella sua vita al capo 22. con queste parole; Molto piace a Dio quando vede un'anima, che pone per mezzano con umiltà il suo Figliuolo, e l'ama tanto, che quantunque S.D. M. voglia innalzarla a molto alta contemplazione, come s'è detto, fi conosce però indegna, dicendo con San Pictro: Partiti da me, Signore, che son uomo peccatore, questo bò provato io; E con quest'arte ba guidato il Signore l'anima mia. Altri andranno, come bò detto, per altro sentiero: quello, che io bo conosciuno, e compreso, è, che tutto questo cimento d'Orazione, và fondato in umiltà; e che mentre più s'abbassa un'anima nell'orazione, tanto più la imalza Iddio. Non mi ricordo, che m'abbia S. D. Maesta fatto grazia molto segnalata di quelle, che dirò, che prima non mi sia disfatta in vedermi io tanto miserabile, e di più procurava S. D. M. darmi a conoscere cose, che mi ajutassero a conoscere me stessa, e tali, che io non l'averei saputo immaginare.

E quanto facesse ciò da dovero la Santa, il conoscerà, chi leggerà il capodecimo ottavo della sua vita, che dice di questa maniera: Imtriumi spesso, quando sinsi odi rirectere queste grazie, overo incominita stadio a farmete, (che stando in esse come bò detto, è impellibile far nulla obte sio dico. Signo.

Signore, quardate quello, che fate, non vi dimenticate sì 19flo di tanti mui peccati ascorche per rimetterii, e [cancellarli gia li abbiate dimenticati: pure per purche termine alle grazie, vi [upplica o ricordarvume. Non vogitate porte, di Creator mio, sì preziofo liquore in vafo così rotto; potche già avete altre volte veduto, che torno a faprafero lui a: non vogliate mettere [estro fimile là, dove ancor non è, come esfer deve, perduto ale tutto la concupierare adelle consolazioni di quessa vita, e be lo consimera si pendendolo male. Per qual e agione date la fortezza di quessa (upessa colle consolazioni di quessa vita, e le civavi della Cittadella a tomo vite, e codardo Governatore, che al primo assistati con la fice antra demore? Non sia tanto l'amore, de Re termo, che vogliate porte a rijebo giosi e preziofe.

Parmi, Signor mio, che fi dia occasione, che siamo poco siimate, poiche le ponete in mano di cosa si trisla, si selectata, si bodia, si debode, e miserabit, e
di si poco como, la quale amora che si siori di mon le pradere con la grazia vositra, che bem bisgona sia grandes, per quella, che si sono, non pero pia con essitra dare a quadegaare ad altri: E sinalmente in doma, e non busma, ma selerata, parmi, che non solo si nasicundino i talenti, ma che si sottero, pomendo
li in terra si insiste. Non solici e voi. Signore, si per grazie, e den grandezze simiglianti ad un anima, per altro, se non perche giovi a molte. Gia spete, Signor mio, ed delas mio, che con tutta la volonda, ed affetto di cuore ve me supplica, e vi bò supplicato altre volte, e mi contento di perdere il moggio bene,
che si possica di m terra, acciocò bel sefaciate a coi con questo bene più givoi. a si-

ne, che più cresca la gloria vostra.

Se volessi raccontare minutamente tutta la dottrina, ed ammaestramento di questa virtù, sarebbe un non finir mai. Solo concluderò questo capo con un avvertimento molto utile, che dà per conoscere, e distinguere la vera, dalla falsa umiltà, nel capo trentesimo della sua vita; dove scrive di questa maniera: Comprendesi chiaro nell'inquietudine, e turbazione, con che comincia questa falsa umilia, e sollevazione, che arreca all'anima per tutto quel tempo, che dura, la oscurità, afflizione, aridità, e mala disposizione all'orazione, in che la pone, di maniera che non è atta a far bene alcuno. Onde pare, che affoghi l'anima, e leghi il corpo, accioche non facsia verun profitto. Imperocchè la vera umiltà, ancora che l'anima si conosca per peccatrice, e mostri dolore in vedere quello, che noi siamo, e pensiamo tanta moltitudine delle colpe nostre si grandi, come le dette, e si sentano con verità, non viene però con tumulto interiore, nè inquieta l'anima, nè la ossi-(ca, nè le porge aridità, anzi la consola, ed è tutto il rovescio : perciochè apporta quiete, e soavità, e luce, ed una sorte di pena, che dall'altra parte confusa di vedere, quanto gran grazia li faccia il Signore Iddio in darli quella pena, e quanto vien bene impiegata, duolsi di quanto abbia offeso Nofiro Signore : e dall' altro canto le slarga la fua mifericordia , bà la luce per confondere se ftessa, e lodare Sua Divina Maesta, che tanto tempo l'afpettò. Ma in quest' altra umiltà, che pone il Demonio, non vi è luce, per far bene alcuno: pare, che ogni cosa ponga il Signor Iddio a suoco, ed a sangue: le rappresenta la giustizia, e quantunque abbia sede, che vi è la miscricordia, perche non può il Demonio sar tanto, che ella si perda; è di maniera, che non la consola; anzi, quando considera tanta misericordia .

sordia, le serve per maggior tormento, parendole, ebe fosse obbligata a più : E questa è una invenzione del Diavolo delle più penose, sottili, e coperie, ebe io abbia mai conosciute.

Quamo foffe la Santa Madre grata a Dio, ed agl'Uomini. Cap. X.

TRà l'altre virtù, che ebbe la Santa Madre in grado eminentifimo, si quella della gratitudine; Perche chi era tamo umile, non poteva fare di non effere molto grata a Dio: Onde io penso, che una delle cose, che più le giovò al luo profitro, fosse l'ester cotanto grata. Perche quando considerava quanto doveva a Dio; e le grazie, che S. D. M. le faceva, e vedeva di non le usare, e compeniare, come conveniva, il disfaceva in lagrime, e de ra per lei il maggior martirio, che avesse pre service a Dio, e di la maggior pesso, quaudo in ciò era negligente, come ella fictive nella fua vita nel cap. 15, con queste parole: Se l'anima dal camo sio è amoreose, e grata, più le sa rammente d'Ida dio la grazia, o se le sce, cose tutti i calssigni dell' lasse, o les trapproficatò, al-

uncno alla mia, se bene non le occorse questo.

Di qui nacque alla S. Madre un tempo il non arrifchiarsi di fare orazione, perche era tanto grande la pena, che fentiva, quando si poneva innanzi a Dio, per esfergli stata poco grata di tante grazie, che in sèriconosceva, che non era tormento nel Mondo, il quale a questo s'agguagliatle. Ecosì scrive ella, che per la natura sua non aveva maggior casti-Ro, cheil ricevere carezze dal Signore, con quelle parole: O Signore dell' anima mia, come potrò amplificare le grazie, ebe in questi anni mi faecste? e some nel tempo, nel quale io più v'offendevo, mi disponevate con grandissimo pensimento, acciocbe io gustoffi delle vostre carezze, e favori ? Veramente prendevate. Rè mio, il più (ottile, e penoso castigo, ebe per me essere vi potesse, come quello, che ben sapevate eiò, che doveva effere più penoso: con gran carezze ca-Rigavate i miet delitti. Non credo di dire sproposito, se bene non sarebbe male, she io fossi fuori di me, rammentandomi ora della mia ingrasitudine, e malizia. Era tanto più penoso alla natura mia il ricevere mercedi, quando io era cadusa in colpe grandi, ebe il ricevere castigbi, ebe una di quelle pareva, che mi disfacesse, e confondesse, e faticasse più, che molte infermità, con altri travagli messi insieme: perche l'ultimo vedevo di meritarlo, e mi pareva, che mi pagasse parte de mies peceati, se ben tutto era poco, essendo essi molti; ma il vedermi ricevere di nuovo mercedi, pagando si male le ricevute, è per me una sorte di tormento terribile, e credo che sia per tutti quelli, li quali averanno avuto qualche conoscimento, ò amore di Dio, e questo lo possiamo cavar per certa virtuola condizione.

Conferma molto benequello, quello che la S. Madre feriffe nel cap. 39. della fua vira, che aveva necessità di maggior animo per ricevere tali mercedi, che per patire grandissimi travagli. Quella gratitudine si quella, che rubò il cuore a Dio, c che tessorizzassis beni in quest' Anima. Perche ogni volta, che con la gratitudine consceva la sonte, donde le veavano tame ricchezze, di nuovo obligava quella infinita bontà di mi-

fericor-

fericordia a visitare con maggior pienezza di doni la sua serva : che se l'ingratitudine, (come dice San Bernardo lib. 7. de miferic. fer. 2. ) è come un'abbrucciante vento, che secca il sonte della divina misericordia: il grato, e riconoscente de'benefici, che da Dio riceve, senza dubbio sentirà l'abbondanza delle acque vive, della grazia, e bontà di lui, come faceva la nostra Santa: la quale non folo a Dio, ma ancora agl' nomini era gatiffima : e prima , che temperaffe questa natural condizione co'l fale della discrezione, e co'mezzi, che la ragione richiede, le faceva moltodanno, come ella confessa, dicendo nel cap. 5. della sua vita: Era in me all'ora questa gran leggierezza, che mi pareva viriù esser grata, e mantener realtà a chi mi amava: maledetta fia tal legge. E più a basso dice: O cecità del Mondo! piacesse a voi, Signore, che io fossi flata ingratissima verso tutto lui, e contro voi niente. Tutta quelta gratitudine nasceva in lei da una nobile, e generofa natura, e qualità, avvenga che ne principi non fosse così ben coltivata con la ragione: ma posciache il Signore gl'aprì gl'occhi con la luce, che rifplendeva nell'anima fua, e pose questa natural qualità nella bilancia della ragione, essendo tanto ben fondata nella condizion di lei, ed ajutata con li sproni della carità, crebbe molto quefla virrà, come si potrebbe provare con infiniti esempj. Per la qual cosa sarebbe necessario raccontare tutta la vita sua, e le buone opere, che le erano fatte, e la gratitudine grande, che ebbe. Metterò quì alcuni casi , che in questa materia le succedettero.

Per un Homo, che viaggiando le diede un bicchiero d'acqua, usò molrofludio in pregare molti anni il Signore. Se qualche Monaca le recava dall'orro alcun fioretto, ò le faceva qualivoglia altra cofa per piccola, che foffe, eta cofa incredibile, quanto per cò la ringraziafe. Nell'ultima infermità, che ebbe in Alva, qualivoglia carezza, ò beneficio, che le facetiero curandola, così gradiva, come fe ella foffe flata una donna firaniera, e foffe turta grazia quanto con lei ufavano: perche eta tanto umile, che non le pareva di meritare fe non l'Inferno. E così ogni così leveniva inaspettata, e credeva, che tutti le faceffero grazia. E non era gran fatto, che ciò faceffe, quando ricevea benefici, benche foffero piccioli; poiche ricevendo anche aggravi, faceva l'ifteffo, e poneva grande amorea chi la perfeguitava, e lo raccomanda-va nelle fue orazioni, come fe foffe fatto il maggio benefattore, che

avesse avuro in vita sua.

I Conicifori, che ebbe, amò fempre grandemente, e fu tanto grata, che non lafciò mai veruno, che una volta aveffe eletto, fe è efii non fi mutavano in altre parti, o ella non andava a qualche fondazione. Narrava molte volte le buone opere loro verio di lei, e ne aveva gran memoria : e di tutti ioleva dire, che li doveva molto l'anima fua. Quando abitava nell'Incarnazione, flando ella in cafa di Guiomar de Uglioa, flette male d'una grave infermità un Padre, che le confessava ambedue; e quella Signora il conduste ad un luogo vicino a Ledefma, per governarlo, e curaito, dove in compagnia fua andò anche la S. Madre: Ed in tutto quel tempo lo governò con quel pensiero.

e carità, che se sosse de medesimo suo Padre: cucinandogli quello, che aveva da mangiare, e vegghiando molte notti, e servendolo si tutto quello, che una donna assi ordinaria l'avertia pottuo servire, senza stancarsi: e da quei travagli, e male notte, che passò, si intende, che acquistò buona parre delle infermitadi, che aveva così grandi.

Stando nella fondazione di Siviglia, le fu dato un Paliotto di rete, nel quale era lavorato il Sacrificio d'Abramo, molto groffolanamente: ma per la povertà, che avevano, furono altrette fervirfene per l'Aleare della Chiefa: Nell'accomodarlo, diffe una forella per motteggiare, hel l'Angelo, il quale era quivi flato lavorato, pareva uno de battuti: Ed era così, ed a tutte parve un detto affai graziofo: Ma la S. Madre fe le rivoltò con un vioi fevero, e le fece una molto buona riprenfione, dicendo, fe quella era la gratitudine, che ella aveva alla limorina, che era loro flata fatta, e molte altre cofe a quello propofito di tanto pefo, e da vero, che tutte rimafero maravigliate, e con propofito di guardarfi da lla vanti da fimili motteggi.

Molte cose si porriano qui dire, se di loro si fosse tenuro memoria: perche come era umilissima, così qualivoglia cosìa, per piccola, che fosse, gradiva come se fosse statuno lo grande, per tutte le vie, che poreva, e più per quella, per la quale maggiormente poteva, che era lorazione: con che fece nostro Signore gran benessi; alle persone, che alla tratarono, ce le fecero benessico. Ma non lascierò di raccontarne una,

per la quale molto bene si possono intendere l'altre.

In uno de fuoi Monalteri tenevano un Prete, che le confessava e dall'altra patre faceva loro molto danno, ed erali molto contrario. La Priora diede conto alla S. Madre di quello, che passava, parendole, che convenissi mandatto via. Al che rispose la Santa quelle parole: Per amor di nostro Signore la prego, figlinola, che sopromi, e taccia: nè si ratti di mandar via quello Padre, per molti mavagli, e dispiaeri, che mericevano, purche non sia cosa, che arrivi mil ossi da Dio i perche io non possi
ossissimi con la cosa, che arrivi mil ossi da siato benschio. Perche mi ricado, che quanda una volta ci voltro impamare in una cosa, che ci vundevano, 
egli ci sea unvertite: e non mi possi mai ammeri an una cosa, che ci vundevano,
egli ci sea unvertite: a com mi possi mai ammeri are del brene, che egli in ciò vi
sece, ne del travanglio, dal quale ci liberò: E mi parve sempre servo di Dio, et
di bunon intergione. Bon veggo io, che non è in me perspecia quasso, che bo di
gratinutine, deve esse ci un cinazion naturale, che con una sardella, che mi desserva
il sovverinetamo.

Della fortezza, e grandezza d'animo, che aveva la Sansa Madre Teresa di Gesù. Cap, XI.

Della forrezza, e grandezza d'animo, di che Iddio dotò la S. Madre Terefa di Gesù, dà tellimonio l'efperienza delle opere tanto etoiche, ed ammirabili, che intraprefe. Confermano ciò nelle loro depaizzioni tutte le persone, che la conobbero, e con lei trattarono. Frà l'altre

l'altre virtà, fi vidde în lei fingolarmente fempre (ed lo ne fon buon ceftimonio) un animo reale, generofo, ed invincibile, e prudentemente ardito, per intraprendere cofe grandi, ardue, ed al parer di molti imposibili. Pu donna forte, quale la dipinge lo Spirito Santo per bocca di Salomone. Imperocché fu donna, che ebbe virtà d'animo, forteza ad icutore, inuluftria grandet : e finalmente u dostra di tutto ciò, che è perfezione in questo genere, e virtà di fortezza: E così fu donna vite, compita, e perfetta. Se la Storia il permetteffe, farebbe per me gran ripoto, e gloria, trattare di tutte le condizioni, poste da Salomone della donna forte, mostrando quanto alla lettera si trovavano tutte adempiure nella S. Madre Terefa di Gesù. Ma per ora mi contenterò di dire della fun grandezza di animo, che è una delle parti principali delle virtà della fortezza. E così pigliando tutto questo negozio così all'ingrosso, cominciero a farne una abbozzatura.

Essendo la donna di natura fiacca, e di animo vile, e basso, più di qualsivoglia altro animale, e di condizione, e costumi timida, fragile, e poco constante; e li negozi, che la S. Madre trattò cotanto ardui, e gravi. come era l'intraprendere senza veruno appoggio una riforma nuova: dove nella fondazione di tanti Monasteri ebbe da contendere, e contrastare con tante Città, e sorte di gente, (le quali molte volte vincono con più difficoltà, che co'l ferro, e co'l fangue) foffrire tante incomodità, fottoporsi a tanti pericoli, non si sbigottire in tante contradizioni, far guerra a tutto l'Inferno, ed a tutti i Prencipi, ed a Potentati delle tenebre, e dove si offerivano sante difficoltà, e travagli. che appena faranno credibili; a fin che tanta fiacchezza, come è quella d'una donna, ottenesse così gloriosa vittoria, di contrasto così difficile, e lungo, era cosa necessaria, e forzata, che la grandezza dell' animo supplisse al m scamento delle forze, ed al difetto, & alla imperfezione naturale di donna. Onde è chiaro contrafegno, ed evidente argomento, che quella Santa ebbe rariffimo talento, virtù eroica. con

valor d'animo molto eccellente.

E per opere tanto fingolari tengo per cetro, che quello non farebbe baftato, fe non avelfe avuro da altra parte qualche forza d'incredibile virtà, e qualche dono fingolare da Dio, che la fvegliaffe, e le ficeffe animo, perche ufciffe dalla natural condizione, come un fiume dal fuo letto, ed arrivaffe con l'efecuzione, dove non fono arrivati molti unoniti forti col penfiero. Al parte mio, ed a quel, che moltra la ragione, io non trovo altro origine di quella grandezza, e virtù d'animo, che l'effere quelfa Santa ratto trasformata in Dio, perche come il ferro, quando è trasformato in fucco, fi vefte delle condizioni, e luce di lui, per riplendere con efio, della fortezza del caldo, per abbruccia-re, come l'itério fuoco, e finalmente s'adatta tutto alla natura, ed alla proprietà del fuoco; così quelfa Santa chiendo tutta intimamente unita, e rasformata in Dio, particip sva della nobilit e grandezza di prino di lui, e mediante quelta participazione non folo era conformata l'anima fias, ma tra in un ectro modo tanto potente, cheera quello, chemema fias, ma tra in un ectro modo tanto potente, cheera quello, cheme

diante quella communicazione (perimentava in sè S. Paolo, quando diceva, tutte le cofe pofio in virtà di quel Signore, che mi conforta, ce
fià unito, e congiunto con efio neco. E coil della S. Madre communemente folevano dire TERESA DI GESZU L'ONN IPOTENTE:
perche neffuna cofa fe la faceva impoffibile, per lacitarla d'intraprendere, purche ella intendeffe, che foffe fervizio di Dio; nè lafcio di riarne veruna a perfezione diquante ne intraprefe: perche neffun travaglio, nè difficoltà la fiaventava: anzi quivi il metteva con più animo,
dove vedeve maggiori occationi di patire: e come valorofo Capitano
arrefava la fancia verfo quella parte dove trovava maggiore refilleno,
che più lo fentiva il Demonio: e per conteguenza indizio certo, che
la feminata aveva da effer chi maggior futto, e gloria di Dio.

Quando fondo la prima cafa in Avila, ne bado alla contradizione, che fi aveva da levare nel fuo Monaltero, ed in tutro i fiuo Ordine, ne di caftighi, che le potevano dare; ne la turbo il vedere tutta una Città, così di perione Secolari, Eccletatitche, e Religiole, come di tutto il volgo oppofia tutta a i fiuoi intenti. Ne la sbigotti la fua povertà, ne il vederi tenza favore umano, fenza denari, e quali fenza avere chi a miraffe, fe non lo faceva per befieggiarla, e cualica za avere chi a miraffe, fe non lo faceva per befieggiarla, e conforma di lei, e delle fue invenzioni, e ciance, che con questio nome canonizzavano i fuoi buoni defideri, Niuna cofa temevaella, fe non loficfa di Dio: di nefuna diffidava, purche conofictife effere volontà di fui: ne era bastante cofa del Mondo a sbigottila, ne la fatala cornare a dierro da quanto una

volta aveva intraprefo.

Una delle virri. che più accompagnano la magnanimità, è una gran confianza, e ducia in Dio. In quefla la Santa aveva polto gran radictori confianza, e ducia in Dio. In quefla la Santa aveva polto gran radicte e fermato l'amore della fua fiperanza: come quella, che bene intendeva la differenza, che è frà le feperanze terrene, (che la maggior parte, come vane, il vento le potta) e quelle, che fi pongono in Dio, delle quali neffuna può venir meno, avendo così ficuri fondamenti. Non faceva più conto degl'uomini, che se fossero datti bassoni fecchi, come ella dice in una relazione della sua vita con queste parole: Fin' ad ora mi parcua aver bilgoso d'altri, ed avuvo maggior indame negli ajuit del Moro, e cora popogiando si a questi, non viè enssimante comso, ce tettuti sono, come si fecchetti di rosmano el con in contrativo in promore con contrativo in promore con contrativo in contrativo in contrativo in contrativo in contrativo della conversativo in contrativo della conversativo in contrativo della conversativo di in la contrativo della conversativo in contrativo della conversativo della conversativa della conversativa

Con quefa gran confidanza, che aveva nel Signore, intraprefe tutti i fuoi negozi, e fondazioni, nelle quali spendevamolti danari, senza sapret donde averlir, ne donde le avevano da venire. Solva dire, che per fondare un Monastero non aveva bisogno, se non d'una casa a pience, e d'una campanella. Eta tanto fondaza in questa verità, che la-

-

dionon può mancare a chi lo ferve, e che le fue parole s'hanno da compire, che non poteva remtre la poverta, ne il mancamento delle cofe ne celfarie. Di qui nafceva, che i a filiggeva, e le datamento delle cofe ne celfarie. Di qui nafceva, che i a filiggeva, e le datamento delle cofe ne celfarie. Di qui nafceva, che i a filiggeva, e le datamento volendo aver cora di sè, e delle lor cofe, in guifa tale, che dall'anne, volendo aver cora di sè, e delle lor cofe, in guifa tale, che dall'anne de la ficiavano luogo a Dio di efercitare la providenza fua. Declata forno no na feria da la cora povidenza fua. Declata forno monta e le dava grand'a ffanno, per vederle tanto fondate nella forno inditiona de non pare, che ficonfidino niente in Dio: e guidano, e difpongono tute le cofe foro tanto a punta di lancia della ragione naturale, come fe non ci foffe I didio, e non a vellimo fede della fua providenza: In quefta concidava la Santa Madre, e da queflo le nafceva un dominio, ed una libertà, che le pareva di poter refiftere a rutto il Mondo, che le foffe contrario, purchè no il e mancaffe quella confidanza in Dio.

Stando la S. Madre in Toledo, restò servito il Signore, che io mi trovassi presente, per poter esfere testimonio di quello, che ora dirò: Le scrisse una lettera il P. F. Girolamo della Madre di Dio, il quale era quello, che all'ora trattava le cose dell'Ordine: nella quale le diceva. che li negozi della Religione andavano male, e correva rischio, e pericolo grande di disfarsi tutto il fatto, e fondato, così de' Monasteri di Monache, come di Frati, e che ella era pubblicata per donna inquieta, e catriva. Or quando le tempeste della contradizione si innalzavano tanto, che pareva, che la volessero inghioteire, come un'altro Giona: avendo nuova. che la fua fama, ed i negozjeranoandati in ruina: (everamente così pareva) ed il Padre Martino, che all'ora si trovò quivi, dicendo dinanzi alla Santa Madre quanto disperate stessero di rimedio le cose della nuova Riforma, ella stava con un'animo, e confidanza tanto grande. come se avesse veduto con gl'occhi quello, che dopo succedette. Consolava tutti, e diceva, che non si dessero pena, e si opponeva sempre con nuova confidanza alla disposizione, che negl'altri andava vedendo, dicendo loto, che tutto quello gl' ordinava Nostro Signore per lo meglio, come più a lungo riferimmo in altra parte.

Caminando con acqua, nevi, travagli, e tempefte, animava tutti coloro, che andavano feco, dicendogli, che que giorni erano molto ricchi, per guadagnare il Cicho. Se fiabbatre vanoa qualche pafo pericolofo, ela fenerallegrava, e fiofferiva a paffarlo prima, come fivedrà da quel', che diffemo, trattando del gran pericolo, col quale fi pofe, paffando i pontoni vicino a Birgos, quando andò a fare quella fondazione:

Andando una volta da Avila a Medina le fi fece notre accanto ad un fiume, al che fopravenne una terribile ofcurità, di maniera che coloro, che andavano con lei, appena divedevano l'un l'altro, nè fiafficuravano apafare; Stando tutticosì folpeli, e fermi, fenza fapere, che configlio pigliare, fi, diffe ella: Non è bens, che mi filamo qui al formo: comincina à poffare, e fi roccomandino a Dio, che io pafferò la prima. In entrande ella, e apparve una luce come di torcia, che flava un poco lontana, e fece loro lume, fin che paffarono il fume, di di pericolo.

Z 2

Andando un'attra volta alla fondazione di Siviglia, per paffare un fiume entrò la Santa Madre in una barca con tutta la fua compagnia, frà la quale era anche il P. Frà Gregorio Nazianzeno, Provinciale, che fiu poi di quella Provincia: e giunte nel mezzo del fiume, i fruppe il canadava all'ingiù, non fapendo dove aveffe a dare: Ma la Santa Madre inanimó fubito tutti, e dife loro, che non aveffero pena, che pretto fiv ederebbono liberi da quel pericolo: e così fu, che fubito la barca con grande ammirazione di tutti, e molto contro il corfo, che faceva, andò alla ripa, e tutti ne ringraziarono Iddio, conofeendo effer feguito ciò per mezzo delle orazioni della Santa Madre.

Con questa confidanza grande, che aveva in Dio intraprese, e tirò a fine gran cose: perche, avvenga che avesse tutte le contradizioni del, Mondo, inanimava sè, e gl'altri, che l'ajutavano con queste parole: Non basserbbe tutto il Mondo a dissare quello, che il Signore Idaio saccua; ò

a fare, che si dismettesse quello, che egli voleva, che si facesse.

Da questa grandezza d'animo le nasceva il non temere gl'uomini, nè i Demoni, e così diceva, che non aveva più paura di loro, che fe fossero stare mosche. Di qui anche le veniva il non aver vanagloria dell' opere eroiche, e grandi, che faceva: perche mirandole tutte con quella generolità, e grandezza d'animo, con que delideri così acceli, e grandi di fare qualche cosa per Dio, le pareva nulla quanto faceva: e solo dell'opere sue vedeva i mancamenti, che ella, al parer suo, vi faceva. Quanto era meno di Dio non capiva nel suo animo, disprezzava gli onori, calpellava l'oro, e le delizie, nè faceva conto delle vane parole degl'uomini, e con una egualità d'animo, maggiore di quella, che si immaginarono gli Stoici, faceva testa a tutti i successi, e fortune di questa vita. E come se fosse stata in un'altra regione, ed emissero differente da questa mortalità non la muovevano, nè la toccavano le avversità, nè le prosperità di essa: perchè nè il timore la spauriva, nè l'affezione, per buona che fosse, la inquietava, nè l'allegrezza, nè tristezza, dopo che arrivò a questo stato, non la cavavano mai del suo sesto, e passo ordinario. Non su mai veduta piagnere per alcun caso, nè udita dir parole d'afflizione, ò fare altre dimottrazioni di dolore proprio delle donne, e non aliene da uomini afflirti. E come ella scrive, era dal Signore stara innalzata a tal grado di tranquillità, ed egualità d'animo, che nè il piacere, nè il dispiacere, nè il gaudio, nè la pena pareva. che avessero entrata all' anima sua.

Della pazienza singolare che chhe la S. Madre Teresa di Gesù ne travagli, e del gran gusso, che aveva in patire per amor di Dio. Cap. XII.

A virtù della fortezza, come ferivono i Santi, ha due parti: Una è ficoltà, ed i pericoli, che i offrono, di che abbiamo le dificoltà, ed i pericoli, che i offrono, di che abbiamo rrattato nel capitolo paffato. L'altro è afpettare con pazienza i colpi de contrari, che

necessariamente shanno da incontrare nel cammino della virtà, massime nell'efecuzione di cose ardue, e grandi. Queste due parti sono come due braccia, nelle quali questa virtà porta le sue arme ossenive, e desensive: l'uno arma con la spada per assattate, e l'altro con lo scudo.

per aspettare, e ricevere gli incontri de'suoi nimici.

Questa chiamasi pazienza. Cotale scudo imbracciò la Santa Madre Terefa di Gesù insin da' primi anni, ed in esso pose un motto, il più glorioso. che Capitano, è Imperadore alcuno, per valoroso ed animoso, che fosse, gia mai pensasse, ò ardisse di immaginarsi: il quale su, O morire, à patire. Questo era il suo continuo pensiero, questo il suo desiderio, e questo l'unico conforto, che in questa vita aveva, e col quale acquetava, e tratteneva gl'impeti, e desideri grandi, che aveva di morirsi per vedere Iddio. Il patire le faceva grata una vita così nojofa, e breve una peregrinazione tanto lunga, e proliffa, e ficura una navigazione coranto pericolofa. Per quello, come un'altro San Paolo, foffriva, e desiderava l'esser priva, per quanto durasse la vita, della chiara visione. e de'dolci abbracciamenti del suo sposo Cristo Gesù: e come non viveva se non per patire, così solo questo dava contento, e soddisfaziozione all'anima fua: e foleva dire, che questa vita uon era buona a nulla, se non a patire; per niente altro era corta, e breve, se non per travagliare. Per questo non cessava mai di domandare a Dio, che le desse travagli, nè si stancava di patirli, come io lo sò per esperienza, ed ella lo riferisce di sè con queste parole : Ne' grandissimi travagli, persecu. zioni, e contradizioni, che bo avido, m'ha dato Iddio grande animo: e quando Sono stati maggiori, maggiore: Senza stancarmi di patire.

Nè solamente non la stancavano le tribulazioni, ed i travagli, ma più toflo le erano di particolare refrigerio, e sollevamento: e quello, che altri tengono per pena, e castigo, ella lo teneva per diletto, e premio de' fuoi travagli, come ben si conobbe in quello, che ora dirò. Stando in Avila ne primi anni dell'età fua, le si offerse uno de maggiori travagli, che in vita sua avesse passato: ed all'ora disse alla presenza d'una sua grande amica, con gran confolazione, e tenerezza: Con queflo travaglio, Signore, mi pagate tutti quelli, che m'avete dato in vita mia. Con le quali parole diffe più di quello, che io qui sapessi dichiarare. Conciosia cofa che non solo dice in esse il gusto grande, che aveva nel parire, ma che aveva in ciò posto la felicità della vita presente, come se Iddio non l'avesse creata se non per travagli, tenendo per corona, e premio il patire : perche era già l'anima fua tanto trasformata, e connaturalizzata in queiti desideri . che soleva dire, che il patire non aveva bisogno d'altro sine, se non patire per patire : significando la stima, che saceva de'travagli, ed il diletto, che trovava in esti, a similitudine del divoto Bernardo, il quale parlando dell'amor divino nel ferm. 38. fopra la Cant. soleva dire: Amo, quia amo; amo, ut amem. L'amore, dice, non ha bisogno d'altra salsa, da per se stesso è bastante a dar gusto: egli è il merito, ed egli il premio di se stesso: Amo, perche l'amore è dolce, ed amo, per amare.

 $\mathbf{Z}_{3}$ 

Con



Con nessune parole averebbe potuto questo Santo amplificar meglio il diletto grande, che sentiva nell'amore, nè la Santa Madre naverebbe potuto trovare altre più a proposito, per mostrare quello, che clla aveva nel patrie per Dio. Questo desiderio era nell' anima sua tanto violento, e gagliardo, che come dissemo al principio di questo espitolo, la faceva continumente felamer a Dio con quelle così dolci parole a'suoi orecchi: Signere, ò morire, ò paire: non volendo mezzo frà la morte, e li travagli. E perche penso, che darà gusto udire le medesime parole, con che ella lo scrive, mè parso di porto quì; dice dunque così nel capitolo 40, della sina vita:

Di maniera, che non fò mulla in desiderare travagli: e così ora non mi pare, che vi sa occasione di vuvere, se non per questo: il che con maggiore affetto domando al Signore Idalio: Dicogli tell ora di tutto cuore: Signore, ò morire, ò

patire, non vi domando altro per me.

Quando bene non avesse avuto altri travagli, che quelli, li quali pose in tante sondazioni, che sece, bastarebbono per esser molti, e quasi anche innumerabili. Per quelli soli, che pari nella prima sondazione con tanta costanza, ed animo invincibile, le pose una corona nostro Signore, come scrissemo nel secondo libro; ed io per me tengo, che per ogni fondazione guadagnasse la sua corona, poiche non ve ne fu veruna, che non le costasse molto travaglio nell'accordarla, eseguirla, e forse maggiore in conservarla. Conciosiacosa che essendo donna non conosciuta, e dall'altra parte povera, ed inferma con determinazione di non fondare Monastero, che non fosse altresì povero (cosa tanto mal ricevuta oggi in qualfivoglia parte del mondo, Monastero di Monache senza entrata) era duro passo supplire tutta questa sproporzione. che era in lei per opera così grande, col peso del suo sudore, e sangue. Lascio di dire le infermità, che pativa per li viaggi, le scomodità per le bettole, ed osterie, le mormorazioni d'alcuni, i sollevamenti d'altri, e le gran contradizioni, che ad ogni passo levava il Demonio, per farle lasciare l'incominciaro. Nè quelto su per un giorno, nè in un luogo solo, nè le occasioni, che se le presentarono furono una volta sola, ma furono travagli quati continui per venti anni, e le fi offerivano ad ogni momento, ed appena dava passo, che or da una sorte, ed or dall'altra non fosse attorniata da loro, insin' a tanto, che con l'uso di patire vennero a farle tanti calli nell'anima, che ormai non li fentiva più, perche l'onde del patire giungevano all'anima fua tanto spezzate nello scudo della pazienza, che non le fentiva più, nè le davano noja, nè quelli, che sarebbono per altri stati gran travagli, eran tali per lei.

Di molto tempo, ed agio averci necessità, se sio avesti da raccontare i ravagli, de quali son telimonio, ed altri, che so faputi per certa relazione, che la Santa Madre patt: ne riferirò alcuni, per che a dirli turti sarebbe cosa rroppo lunga. Veggendo il signote così gran desideri nella sua serva di pattie travagli, per maggior sua gloria, e per prova della virtà di lei, le offerse materia, ed occasioni conformi a suoi delto; e le didede da pattire, e da bevere il sino calice in tutti li modi, che

Datir

patir si possa in questa vita come sono nel corpo, nell'anima, e nell'onore. Pati primieramente nel corpo infin dalla fua faciullezza tanto gravi, e naturali infermità, che per il danno, che fatto avevano, si credeva, che non fosse per essere più buona a nulla in tutta la vita sua, come più a lungo scrissemo nel libro primo. Di queste infermità rimasero reliquie, che le durarono per tutta la vita, e furono femenza di continui, e perpetui dolori: Perchè le restò un ordinario vomito, che ogni sera aveva: e se bene patialcune altre infermità a tempo, le continue però, che tenacemente, e pertinacemente durarono infin al fine della vita, furono mal di cuore, dolor di fianco, un forte tremore, (spezie di paralisia) che a certi tempi le venivano nel corpo, e nel braccio, ed alle volte in tutto il corpo. Di maniera, che or con una di queste infermità, or con l'altra, ora con tutte insieme, non vi era tempo, che non patisse moltidolori. Cinqu'anni prima, che moriffe, scriffe nel libro chiamato Castello interiore, ovvero Mansioni, che erano quarant'anni, che non le passava giorno fenza dolori: e che confiderando le pene, che per i suoi peccati aveva meritate, tutto ciò le pareva poco. In tutte queste infermità mostrò sin da'primi suoi anni una eroica pazienza, tenendo davanti a gl'occhi, come per efempio, i travagli, che i Santi avevano patiti, e la pazienza, che in effiavevano mostrato, particolarmente quel gran Patriarca Giobbe, in cui singolarmente risplendette quella virtù: ed usurpando quelle parole, che egli soleva dire, repeteva spesso nelle sue infernità; Si bona suscepimus de manu Domini, &c. Se noi ricevemmo li beni dalla mano del Signore, perchè non riceveremmo i mali? E quanto più crescevano i dolori, ederano molto più terribili, e gagliardi, tanto più ferventi erano gli atti di pazienza, e la conformità con la volontà divina più in perfezione, supplicando N. S. che se era servito di quello, le desse pazienza, e durassero le infermità, ed i travagli insin alla fine del Mondo. Per grandi, ed intollerabili, che foffero i dolori, non fu mai fentita lamentarii nelle fue infermità, perchè nessuno si lamenta di quello, che defidera, e cerca, nè mostra sentimento, nè pena di quello, che li dà gaudio, ed allegrezza, la quale era in lei molto grande, veggendofi patire per chi tanto amava : questo era il suo diletto, questa la sua vira . con questo tratteneva, e soffriva così lunghe peregrinazioni.

Ne'viaggi patì firani travagli, perche stringendola alle volte in essi le sie nientraità, edessiono la comodità si poca, per effere così grande la povertà, con cuicaminava, e dall'altro canto iviaggi pericolosi, edafpri, e molte volte con pioggie, nevi, caldi, e tempelle, ed altre intemperie d'aria, era necessiani, manon lostimò ella mai, patire in essi grande vagli. Le accadeva alle volte, che intrutto il giorno pioveva, ò nevicava, ed andava ella caminando senza trovare abitato, ne dove ricoverati per l'acqua, e senza aver cossa da dissensi per la neve, e per refrigerio diquello, arrivar poi ad un'albergo, dove non era succo da scaldarii, ne modo d'asciugarii le vesti, e tal'ora anche non v'era, che mangia re, e per ristoro in sine le conveniva andarfene a dormire in un duro letto, e senza coperto di sopra, donde si sarebono poture contare le stel, fe all'ora soffero flate in Gielo, e levarsi la martina con la velle.

molle.

molle, e co'vellimenti pieni d'acqua, che fopra le cadeva. Effendo aduneu una notre di quelle arrivata ad un'albergo, e deficino d'hata penettata dal freddo pel travaglio, e freddezza del cammino, e per lo fcoperto della flanza, e per l'umidità de'vellimenti, lifopraggiunte dolor di fianco, e parallitico: e flando firetta dagran tremori, c daltri accidenti, la Madre Anna dis. Bartolomeo, che cra fian compagna, un'e facildarleun panno per mediema, e refiigerio di quel dolore. Trovavafi all'ora nell'albergo una perfona, più nonrata, lectondo lo ftato fuo, di quel, che moltrò dopo con le fue parole: perche cominciò a dire cofe tanto pefanti alla Madre, che pareva appunto, che il Demonio avelle prefo quella malectetta lingua perinfirmento, per provare, fe pottefi irritare la pazienza della Santa. Ella lo fopportò con moltra allegrezza, parendole, che non merinava udir di se altre cofe, fe non quelle, che erano notto ingiuriofe. Ma era tanto il contento, che di quelle, ed altre fimili cofe aveva, e he il medefimo contento pareva, che la fanaffe.

Stando ella gravemente ammalata in Burgos, le diedero nell'Ofiqedale una flanza molto feoperta, e fredda, e di nileme molto fuecda e
puzzolente, piena di pidocchi, e di altri inconvenienti, e reliquie folite lalciari da poveri negl' Ofpedali. Sentivano le compagne le incomodità, che pativa, e gliele compativano: ma ella ne flava molto conentra, e diceva, che era affai meglio di quello, che ella meritava: E
quando le facevano un povero letticcivolo, diceva: O Signor mio, che
dizigole letto 2 quello, flando voi in una Crocet? Per quelfa infermità, che
quivi prefe, ogni volta, che mangiava le ufciva fangue da una piaga, che
le era venuta nella gola, e pativa molto dolore, e fatica quando
aveva da mangiare: di che gl'avevano gran compaffione le compagne,
ma ella ricordando di di quanto aveva patirio il Signore, le pareva tuto poco, e diceva: Nos m'abbino compoffione, che molto più pati il mio Signore per mè, quando bevette aceto, e fefe.

Aveva domandato a Dio, che non le mancassero mai dolosi, che tormentassero, ed attiligassessero il nuocopo, e su caludira: perchè nè si mancarono questi, mentre visse, nè coloro, che seco trattarono la viddero mai con sanità. E se mai le allentavano i travagli, e le infermità, era quando se le osferiva qualche sondazione. All'ora sospendeva il Signore Iddio il pattre, per più patire: e se a caso si vedeva firetta da alcun dolore, dissimulara al più, che poteva, accionche le forelle non

fe ne accorgessero, e non le volessero impedire così buone occasioni, e santo gustoje per lei, quanto piene di difficoltà, e travagli.

Ne folo volle provare il Signore la fua ferva in quefti travagli, e dolori, cagionati dalle fue infermità, ma per maggior premio, e corona delfua pazienza, diede licenza al Demonio, che la tormentaffe anche nel
corpo, ed impiegaffe la malizia, e le forze fue, per vincerla: flandoegli
a vedere il tutto, come in altri tempi fece col Santo Giobbe. E comeodinariamente per mezzo dell'orazione, e di interceffione di cii cavava I.ddio qualche anima di peccato, e per confeguenza dalla fervità del Demonio, e gli fubito li vendicava di lei, e la tormentava. Frà l'altre volte,

una.

una la frinfe con tanto terribili dolori, e con tanta inquietudine interiore, ed efteriore, che le faceva dare gran fecofic col coppo, e braccia, e tefra, che pareva fi volesse disfare, ed infrangere. Ma trà tanto ella slava,
chiedendo à Nossiro Signore pazienza, osserendos [come folewa, à patire, e fosfirire, secra volontà sua, quel travaglio, e saticia infina al giorno
del giudizio, ò ninni a quanto fosse piacciuto alla sua fantissima volontà.
Dopo aver parito per ispazio di cinqui ore, conobbe chi le faceva quel danno, perche vidde appresso di si su moretto molto brutto, mostrando
grande sidegno, perche dove pretendeva guadagnare, perdeva: La Santa gertando con gran serenità d'animo un poco d'acque benedetta verso

quella parte , lo fcacciò fubito di lì.

Non per questo dessisteva dal farle guerra, e dal tormentarla il Demonio, quanto poreva, perche l'odiava à morte, come la maggior nemica, e contraria, che avesse in terra. Frà l'altre cose, che con lui passo, ne racconardo una molto maravigiloia, dove se bene mossibilità ragglischizzare gl'occhi; on la pazienza. Accaddeadunque, che avendo ella finito la sondazione di Siviglia, venne ad Avila, dove stetre due anni: Nel qual tempo patendo l'Ordine, e la nuova Risforma grandi persecuzioni, e travagli, come di sopra cominciammo à dire, la Madre dil hinanimava, e consolava con lettere, e nuova el Ciclo, che in esse mandava, così i Frati, come le Monache: Onde turti (dopo Dio) vivevano con la sede di lei, e speravano con la sua speravano con la considera e la consolava con la consideraza grande, che ella li dava del buon successi di Demonio, e procuro dal canto su odiflur.

barlo in questa maniera.

Andava una fera la S. Madre à Compieta con una lucerna in mano, e dopo aver faltro una fcala, che era innanzi all'entrare in coro, rimafe di fubito come sbalordira nel capo, e tornando alcuni passi à dietro, cadde di cima di detta scala: fu il colpo tanto gagliardo, che tutte le Monache la stimarono morta, e correndo con gran prestezza, e turbazione, la levarono di terra, e le trovarono rotto il braccio finistro. Fu eccesfivo il dolore, che all'ora pati la Santa, ma molto maggiore quello, che ebbe poi nella cura: perche paísò molto tempo fenza avere chi glie lo raffertaffe, per effere in quel tempo ammalata una donna, che à cafo aveva di ciò qualche prattica. Doppo venne tanto tardi, che digià il braccio aveva fatto fopr'offo, e s'era attratto, e con tutto ciò determinò d'acconciarlo, e tornare l'offo al fuo luogo. La S. Madre ben fentiva la gran difficoltà, e pericolo, che doveva patire nella cura: ma avendo tanto defiderio di parire, non perdonava ad occasione veruna. Si pose nelle mani della donna, comandando alle Monache, che se ne andassero in coro, per raccomandarla a Dio, parte per esser soccorsa con le orazioni. accioche il Signore le desse pazienza, e parte per patir più sola, e non dar pena a chi l'aveva a veder curare. E così rimase sola con la donna, e con un'altra contadina sua compagna: Queste due, che erano gagliarde, fe la mifero in mezzo, e tirarono tanto fortemente il braccio, una da una parte, el'altra dall'altra, fin che il nocciolo della spalla diede uno ferocchio, rimanendo il braccio poco meno attratto di prima, e tormentata ella da intolerabili dolori: e mentre ella pativa questi, che erano grandiffimi, stava considerando quello, che aveva sopportato Nostro Signore, quando gli stirarono le braccia in quel fanto legno. Quando ternarono le Monache, la trovarono, come se niente avesse patito, anzi molto contenta, che se le sosse offerta quella occasione, e diceva, che non averia voluto latciare di patire quel poco per tutte le cofe del mondo. Stette un gran tempo tanto addolorata, che quasi non poteva maneggiare quel braccio, e finalmente ne rimafe tanto storpiata, che in tutta la vita sua non le ne potette valere, nè à vestirii, nè à spogliarsi, nè à mettersi un velo in testa. La caduta fu tale, e così improvisa, e fenza occasione, esì grande, che tutte quelle di cafa tennero per certo, che fosse stato il Demonio quello, che la cagionò. Ed ella dopo chiaramente il confessò al Padre M. F. Diego Yangues suo Confessore, il quale, dandole ella conto di quanto era feguito, le diffe: Doveva, Madre, il Demonio volerla ammazzare; rispose la Santa: Questo pretendeva, fe aveffe avuto licenza.

Quasi l'istesso rispose ad una Monaca, la quale dicendole, che il Demonio lo doveva aver fatto per ucciderla; Averebbe anco voluto sar

peggio, rispose ella, se l'avessero lasciato fare.

Un'altra volta il Demonio pure con furore, e rabbia infernale, prese una torcia di cera, e la percosse con essa con gran colpi, lasciandola mezza morta, e tutta contrafatta nel volto: ed ebbe con lui molte altre battaglie, nelle quali la stringeva, ed affliggeva con travagli esteriori, di vilioni, minaccie, percosse, ed altri tormenti : onde la udivano molte volte dire, che'l Demonio l'affliggeva con travagli esteriori, ma ella trionfava di lui con umiltà, e pazienza. E per concludere li travagli. che la Santa patì nel suo corpo, dirò ora quelli, che le si offersero in altre occasioni : perche quantunque in tutre gustasse di patire, quando però le si offeriva alcuna, dove non cogliesse qualche frutto della virtù della pazienza, le pareva di non far nulla. Perche non parendo, si perfuadeva di vivere indarno in questo mondo. E così accadde, che venendo da una fondazione, dove le cofe erano andate molto à fuo gusto, fenza alcuna contradizione, se ne tornava frà se molto dolente, e non poco risentita, che non si fossero offerte contradizioni, nè travagli straordinari, come folevano fuccedere in altre: e nel ritorno fece una gran caduta, della quale fu molto mal trattato il suo corpo, e drizzandosi disse con gran contento : Benedetto fra Iddio, che giache ogni cofa s'è fatta bene, almeno sia coduta, e mi duole assai.

Stando alla fondazione di Burgos, al passare d'un ruscello, era una donna in mezzo al passo, che doveva estere alquanto stretto; la quale pregata dalla S. Madre à farle un poco di luogo per passare el la enza altra occasione, che quella, la quale il Demonio le pose nell'animo, veggendola in quella forma, ed abito di povera, le rispose con grande dilerezzo; passi la santocca; e nel passare le diede così grande spinta, che

la get-

la gettò nel fango, e nella belletta del torrente. Sentirono ciò molto le compagne, e mostrando grande si degno contro la donna, la Santa le placò dicendo: Tacciano, figlinole mie, coe ba fasto molto bene quessa donna. E poi lo raccontava con tanta allegrezza, e contento, che bensi conosceva con

quanto buon' animo l'aveva patito.

Nella medefima fondazione di Burgos, acciochè non le mancaffero mai ravagli di parire, effendo il Giovedi Santo in una Chiefa, volendo alcuni uomini paffare per dove ella era, perche non avvertendoci, non filovo così coflo, per darli luogo, come effi averiano voluto, penfando, che non teneffe conto di loro, e che non li voleffe dare il paffo, e veggendo il manto umile, e firapazzatto, che portava, filimando che foffe una donniccio fimile al vefitto, le diedero de 'calci per mandarla dall'altra parte, e con effi la getarano per tetra.

Quando Anna di S. Barrolomco s'accoltò per ajurarla à levar sù, la trovò con molec rifa, e contento di quello, che aveva paffaro. Con il medefinno contento, ed allegrezza foffri certe pianellare, che le diede una donna, flando nella fondazione di Toledo, a fcoltando Meffa nella Chefa di San Clemente, come già diffemorrattando di quelta fondazione. Di quella maniera paffava nutre le cofe, facendo delle infermità corporali reterazione, de tormenti, e affizioni ripoto, del Demonio burla, e de gli altri travagli, che le fopravvenivano così di dolori, come d'altri accidenti, rifa, e trattenimento, che pareva nell'ellemo, e con dolerfene si poco, che foffe d'altro metallo, ò compoffa fiu carne di elementi differenti, e di qualità impaffibili, o per meglio dire, che foffe un' Angelo del Ciclo, tanta era la fuperiorità, che moftrava fopra tutti litravagli, con utto, che la carne lo fentife più d'ogn altra, per effere di donna di complessione delicata, e per l'intermità fiacca, e debilitata.

## Si seguitano a raccontare i travagli, che pati la Santa Madre Teresa, Cap. XIII,

A Bhiamo in fin quì raccontato parte de travagli, che pai la Santa Madre Terefa nel corpo, ora farà bene, che diciamo di quelli, che pati nell'onore, che è parte più viva, dove più fi fentono i colpi, che pati nell'onore, che è parte più viva, dove più fi fentono i colpi, ed obve meglio fi prova la lega dell'umitià, e pazienza: perche moti abbiamo veduto, che foffirebbono, fe foffe neceffario, mille morri, pur che refti fempre falvo l'onore, ch' è l'idolo, il quale più miferamente amano gli uomini; e pochi fi trovano, che abbiano calpeffato, e foggeraco quello trianno, che non abbiano avuto gran pegni di fantità, e virtù; ed appreflo diremo de gli interni, che furono incomparabilmente maggiori di tutti.

Cominciando adunque dall'onore, parl in esso la Santa Madre grand' ignominie, ed asfronti: se parire si può chiamare nell'onore, in chi già non lo stima, nè se ne ricorda, se non come se non sosse; in fine le si offersero occasioni per provare la sua pazienza, e la stima, che sacceva di questo grand'onore, dietro al quale corre il mondo, e beve il vento. Nel tempo, che l'Ordine pativa gran perfecuzioni, ne toccò al-la Santa, come a capo, ed autora di questo bene, la maggior parre. E non solo erano perfecuzioni da persone ordinarie, ma da gravissime, e di più credito, come Religiosi, Prelati, ed altre di molta autorità; allequali ò bilognava recetere quanto diecvano, o far loro grande aggravio in non crederle. Furono tante le calunnie, che apposero alla Santa Marde, eda tutti i Frati, e Monache, tante le cose, di che l'imputarono, che non perdonarono a ribalderia, nè a brutrezza, che di qualsivoglia donniccio si no poteva dire: perche posero nissi macchia, e difetro nell'onessi di lei, dicendone quel peggio, che si sarebbe pouto dire d'una remminella. Andavano i memoriali da una mano nell'alta, e dove essi non giungevano, supplivano le lingue; procurando di fare una publica fama di quella bugia.

Poco ne mancô, che non la credeffe il Nuncio, che era all'ora, ma in ogni modo diegnato grandemente contro di lei, le comando ritolutamente, che fi ritiraffe nel fuo Monaffero delle Scalze d' Avila, e che non n'ucificipi, dicendo, cheera una femmina yagabonda, ed inquieta. Trovavaŭ all'ora la Santa Madre in Toledo, ed io, come quello, a cui ella faceva tanta grazia, tratravo l'anima fua, e il fuoi negozi, e mi confolavo affai di vedere, che stava con una allegrezza, econ un fembiante amirabile, vincendo con pazienza, e con contento tanti, e così gran colpi, in fin a tanto, che Iddio difefe l'innocenza della fua ferva, e la giultizia del fuo Ordine, e furnon rotti liberi da quefeonde, e tem-

peste di travagli.

Un'altro travaglio non minore del passato, le si offerse stando pure in Toledo; Dove essendo arrivata dalla fondazione di Siviglia, instigò fubito il Demonio alcunt, li quali mirando con emulazione, ed invidia, quanto risplendeva ne gl'occhi di Dio, e de gl'uomini questa nuova Riforma, pensando di oscurare la riputazione, e nome di lei, con bruttare quello della S. Madre, e Fondatrice, cominciarono à feminare pel luogo, che era una donna vana, e che per viaggio menava drudi, e dame in compagnia sua: Il quale inganno, ed errore nacque dall'effere venuto con lei da Siviglia a Toledo Lorenzo di Cepada fuo fratello, tornato dall'Indie, mentre ella era in Siviglia, e con l'autorità, che a lui conveniva, menava feco una figlipola di circa otto anni, che ora è Monaca nel Monastero d'Avila, chiamata Teresa di Gesù. Questo bastò per sparger fama, che menava seco innamorati, e dame. Soffrì la Santa Madre questo colpo con la medesima uguaglianza, che gl'altri, in fin'a che dopo, gl'autori di questo danno confusi, e pentitidi quello, che avevano pubblicato; andarono con molta umiltà a domandar perdono a chi non si teneva ingiuriata in niente, ed alcuno di loro rimase poi tanto addolorato, che foleva dire, che in tutta la vita sua non se gli levarebbe quel dolore dal cuore. Di quello, ed altre cose simili faceva poco caso la Santa Madre, come quella, la quale aveva già affuefatto il corpo fuo a grandi, e molti travagli.

Di questa sorte non le mancarono in tutto il corso di sua vita altri innumerabili; perche essendo Iddio così buon fabro per fare, ed adattar Croci, che quelte fono il maggior favore, che in quelta vita faccia a fuoi amici, crescendo il favore della Croce, quanto cresce l'amicizia, e grazia: con effere la S. Madre tanto perfetta innamorata fua, e tanto disposta a patire, le offeriva il suo Sposo occasioni di corone alla misura del desiderio di lei : e così ne andò guadagnando infinite dal principio della sua conversione; imperoche lasciando adesso altri travagli interni, de' quali diremo avanti, cominciò a patire nell'onore, di che ora trattiamo, subito, che il Signore le cominciò a far grazie particolari: perche quasi nell'istesso tempo la reputarono per indemoniata, volendola scongiurare come tale : ed ella ne cominciò a temere, come veramente umile. E procedendo più avanti, quanto più andavano crescendo le mercedi, facevasi anche maggiore la mormorazione, che contro di lei fi levava : chiamandola questi Indemoniata, quegli Ipocrita, e finta; altri illufa, ed ingannata; altri bugiarda, ed ingannatrice; alcuni la spaurivano, che era per andare all'Inquisizione, ad altri pareva, che fosse ormai tardi ad essere accusata: e così andava il fuo onore in tali bilancie, e la fua riputazione perfa, non folo per li cantoni fecreti, e per le piazze della Città, ma anche pubblicamente per li pulpiti, facendoli ormai materia di dottrina, e di prova quelle cofe, che in lei si reputavano per errori, ed inganni: e quel, che è più da ponderare, tutto questo in presenza sua, e di sua forella, come più a lungo riferimmo nel primo libro.

Sopportava ella, e soffriva tutti questi colpi, come se sosse stara cosa, che non li toccasse nulla. Il medesimo faceva in tutti gli altri successi. come si vidde in un'altro caso simile al passato. Imperoche avendo ella fondato il Monastero delle Monache Scalze di Medina del Campo, i Governatori della Terra ragunarono sopra certo articolo di quella fondazione tutti li più gravi Religiosi, che vi fossero: frà quali ritrovossi il P. M. F. Pietro Fernandez, Provinciale Domenicano, uomo molto grave, e di molta santità, e lettere. In questa consulta fu un Religioso di certo Ordine, persona d'autorità, e riputazione, ma poco considerato, il quale disse quivi pubblicamente molto male della Santa Madre, comparandola a Maddalena della Croce, (donna ingannatrice, e di cattiva vita, la quale era in quei tempi famofa in tutta Spagna per li fuoi inganni, e converfazione, che aveva col Demonio, e per altre cose) con il zelo del quale già avrà dato conto a Dio. Il Padte Frà Pietro Fernandez, che conosceva la virtù, e santità della S. Madre, rispose quel, che sapeva, e sentiva di lei, dicendo, che si partirebbe di lì, se più si trattasse di quella materia. Non vi mancò chi raccontasse alla Santa, che all'ora fi ritrovava in Alva, trattando di fondare quel Monastero in casa di D. Giovanna d' Abumada sua sorella, quanto era paffato: al che s'abbattè ad effere presente il P. Maestro Frà Domenico Bagnes suo Confessore, di cui altre volte abbiamo fatto menzione: Ed ella, come l'udì, disse subito con molta umiltà, e serenità, e tanto di cuore.

Cuore, che faceva stupire chi la fentiva. O Signore, misera me, che non mi conoscono: che se questo Padre mi conoscesse, altri maggiori mali averebbe potuto dir di me. Accadde, che finito, che ebbero di raccontarle quella mormorazione, paffandoffene ella da una camera all'altra, diede un grandissimo colpo con la fronte in una spalletta di una porta, di modo, che si sentì il rumore di un pezzo lontano. Rizzossi la sorella molto turbata per ajutarla: e quando arrivò la trovò, che diceva ridendo: O sorella, questo dicami, che è travaglio, che sò dove mi duole, che quello, che ora mi contavano, non sò dove mi toccasse, perebè a me non duole. Arrivò anco il P. Bagnes, all'ora, e si edificò molto della gran serenità, e risa, con che passava il fentimento del fuo colpo, il quale era stato molto grande, e molto più di quel, che aveva detto, che quello era quello, che le doleva; ma che le cofe, che di lei dicevano, non trovava parte, dove dolessero, ò facessero veruna ammaccatura, e sentimento. Tale era il cafo, che faceva de' detti de gli nomini, tale la stima, che teneva del vano onore. che fecondo questo averebbe fencito più di qualsivoglia puntura di mosca, che quanto di lei si sosse potuto dire : perche la luce grande, che aveva del Cielo, si come faceva, che non si stimasse più, nè avesse vanagloria per i detti de gl'uomini, così anco non dava luogo, che le mormorazioni fossero bastanti per cagionare in lei pena, à triftezza alcuna.

Arrivando un giorno ad un luogo della Mancha, che si chiama la Puebla, andò à smontare vicino alla Chiesa, che quivi era l'ordinario porto delle fue navigazioni, per udir Messa, e communicarsi, come l'aveva per divozione, e per usanza. Vedendola coloro, che erano in Chiesa, cominciarono à dire, che pareva, che quella donna andasse con cattivo fine, eche sarebbe stato bene pigliarla. Ma quando ando à ricevere il Sanriffimo Sagramento, rimafero tanto più scandalizati: e se le accostorno, dicendoli, in che modo s'era communicata? e che prima, che di ll usciste, si sarebbe esaminata de' suoi andamenti. La Santa si rallegrò in udir questo, se bene non li rispondeva parola. Cresceva nella Chiesa il rumore sopra il caso, e stava la gente tanto alterata per la novità, al creder loro, tanto strana, che con essere il di medesimo del nome della Chiesa, che eta l'Incarnazione, e farvifi gran festa, il tutto stava sospeso, infin che si vedesse il fine, in che dava quella mala donna, che s'era communicata. E se non compariva quivi un poco dopo il P. Frà Antonio di Gesù, che era conosciuto in quella Terra, sarebbe andato molto innanzi il sollevamento. E con tutte le soddisfazioni, che egli diede loro, non fu bastante per quietare gl'animi, perche tuttavia s'ottinavano, che si dovea mandare un'uomo con quelle donne, per vedere dove andavano. A tutte quette core la S. Madre non ritpote mai parola, benche fossero dette di lei cole molto petanti, tutte in confeguenza della materia di fospetto, e dell'indiscreto zelo, che il Demonio aveva posto loro nel cuore. Ella non ne taceva ttima, ne la fentiva più, che le non fosse parlato di lei : e diceva, che non aveva quivi cola veruna da offerire a Dio. E dicendole la Madre Isabella di Gesù fua compagna, che non poteva fossirie, che tali cose si dicessero di lei; rispose con piacevole sembiante: Figliusla, non vi è per le me orecchie musica più soave, perche (per dire il vero) hamno eglino ragione, e poiche non mi danno delle bassonate, che gran cosa
è, che dichimo quesso antes Tanto era il gusto, che aveva la Santa Ma-

dre nell'ingiurie.

Partendo la S. Madre di Pastrana per Toledo, la Principessa d' Ebuli le diede un cocchio, nel quale andasse: e quando arrivò la vidde un Prete, che era pazzo, e se n'andò al Convento, e le disse: Voi sete quella Santa, che ingannate il mondo, e ve ne andate in cocchio? ed à questo aggiunse tutto quello, che gli venne alla bocca. La S. Madrenon sapendo che fosse pazzo, l'ascoltò con umiltà grande senza scusarsi, ne dir parola: e trattando poi con un fervo di Dio gli diffe: Non vi è chi mi dica i miei mancamenti, se non costui. E se bene le fu detto il difetto, che colui aveva di giudizio, infin'dall'ora le vennero così in fastidio i cocchi . che se bene Signori principali glie l'offerivano, non voleva andarvi, fe non era per non poter far di meno, eleggendo per li viaggi carri delli ordinari, e communi. E perche a chi era tanto rifoluta di morire con desiderio di patire, non mancassero maggiori corone, le offerse il Signore un nuovo travaglio, che per lei fu grandissimo, ma ben ricevuto come gl'altri. Era la Santa gratifima maffime co'l fuo Generale Frà Gio: Battiffa Roffo da Ravenna, parte pel molto amore, che l'aveva mostrato, e parte per li gran favori, ed ajuti, che gl'aveva dato per le sue sondazioni, come scrissemo di sopra. Essendo astretta dal P. Frà Girolamo della Madre di Dio, che all'ora era Visitatore Apostolico. e superiore de gli Scalzi, e Calzati, ad andare a fondare a Siviglia, e non avendole dato il Generale licenza, di stendersi a fondare in Andaluzia, corfero fubito le nuove a Roma al fuo Generale, e con esse le mormorazioni contro la S. Madre, notandola di cose simili alla condizione di chi le scriveva. Il Generale s'offese grandemente di questo fatto, e silegnosfi affai contro la Santa Madre, e le scrisse una lettera di Roma, nella quale mostrando la indignazione, che con essa aveva, le mandò ordine, che uscisse d'Andaluzia, e pigliasse per carcere uno de Conventi delle Scalze, che avesse suori d'Andaluzia. Stava la S. Madre in Siviglia, quando le fu data quella lettera, e nel medesimo punto, che la ricevette si parti, e s'andò a rinserrare nel Convento, che aveva fondato in Toledo, fenza volerli trattenere per via a fondare il Monastero di Caravacca, che era già accordato, ed ella aveva elette Monache per questo efferto. Quivi stette più d'un'anno più contenta, in quanto a sè nella carcere, che ne'viaggi. Fu tanto grande l'allegrezza, quando seppe le cose, che avevano dette contro di lei al Generale, che non capiva in fe. Questi erano i giubili, e gl'eccessi d'allegrezza, che la Santa riceveva in tali occasioni, in luogo di quelli, che altri fogliono aver di pena, ed afflizione.

Uno de' maggiori travagli, che patific la Santa in tutto il corfo di fua vita, fu nella fondazione di Siviglia, perche come abbiamo riferito trattando di quella fondazione, le diedero calumie di cofe gravifime,

ed arrivò tant'oltre, che la S. Madre, e le Monache furono accufate al Santo Ufficio, apponendoli mille menzogne, espropoliti, perche l'autorità delle persone, che l'accusavano, ed il credito di virtu, che avevano. era così grande, che si prese informazione da parte della S. Inquifizione, come più a lungo scrissemo nel secondo libro; e con esfere così innocenti, e libere tanto la Santa, quanto le fue compagne, il negozio arrivò tant'oltre, che ogni di aspettavano d'essere venute a pigliare, e condotte prigioni all'Inquifizione. Furono quivi tanto grandi i travagli, che ella patì, che dopo quelli, che ebbe nella fondazione del primo Monastero di S. Giuseppe d'Avila (rispetto a' quali soleva dire, che quanto aveva paffato in vita fua era nulla) crano flati questi li maggiori; e dove più pare, che N. Signore l'avesse lasciata in suo potere, perche patisse, e riconoscesse meglio, che la pazienza, e fortezze, che aveva, era da Dio, e non sua. Con effere questo negozio così grave, di tanta infamia, e donde tanto danno poteva venire alla fondazione de'fuoi Monasteri, ed a tutto l'Ordine, che all'ora stava nelle fascie, efiallevava, come si dice, alle sue mammelle; stava ella con un' animo così forte, e con una allegrezza di patire fenza colpa per amor di Gesti Cristo suo sposo, come se non vi intervenisse nessuna di queste cofe. Perche la confidanza, che aveva in Dio della sua innocenza, la certezza, ed esperienza così grande della sua divina providenza, con che aveva provato la cura, che il Signore teneva di se, e di ordinare tutte le cose sue a più alti fini di quello, che ella pensar potesse, il gusto grande di patire le facevan perder il timore, dove i forti per ragione foglion averlo: come si vedrà da alcune parole, che qui porrò cavare da una lettera, che ella scrisse alla Madre Maria Battista, Priora di Vagliadolid sua nipote, e compagna delle prime dell'Ordine: dove trattando di quello, che quivi patì, dopo avere raccontato alcuni travagli, dice in quefta maniera : Benedetto fia Iddio, che di tutto fi caverà bene, già io per vedere tante cose a nofiri danni congiunte, sono stata con un contento straordinario . Di me le dico io , che il Signore m' ba fatto tanta grazia , che sono stata, come dentro ad un diletto, e con rappresentarmisi il gran danno, che a tutte queste cose poteva venire, non bastava, perche l'eccedeva il contento. Gran sosa è la sicurezza della conscienza, e l'essere innocente, Io stò bene; se bene non sono stata così per l'addietro, questo siroppo mi da la vita. Ob che anno bò io qui paffato! E per aver patito moko, foleva dire, che in nessuna parte l'avevano conosciuta meglio, che in Siviglia, e che se fosse stato in poter fuo, e l'obbedienza non l'avesse astretta, averebbe gustato di non se ne partire.

Eper dar sine a quello Capitolo racconterò quello, che la Santa serive in una relazione, che diede a suoi Consessori della grazia, che N. Signome gl'aveva statto nella viritì della pazienza, e di disprezzo dell'onore, che servirà, come per sigillo di quello Capitolo, e per amminazione, co dottrina a chi lo leggerà; le parole son quelle: Laos di mormorazione, co di mi si dicoso, che sono essario, cai mi mo pregindizio, mi seno eziandio suttemasilvatata : ma mi par ., che sectuso in mi tripressione, più che in uno sicorco , e

parmi

parmi alcama volta, che abbino raginos, e quafi femore. Coti poco il femo, che ancora no mi pore di avere in che, che offerire a Dio, come bo ferranza, che l'anima mia acquifii afiai: anzi mi pare, che mi famo hem, coti non mi refle con efficientici averna: i mettendomi la prima volta in come previori se bio, che ini il femo, mi dai un poco di conventizione, ma non con inperiori me alterazione: anzi come veggo alcama volta, che altre periore mi ba incore i mel il conservato di conventizione, per con con con veggo alcama volta, che altre periore mi ba incore di conventi di conservato di conventi di conservato di conventi di conservato di conventi di conservato di conservato di conventi di conservato di conventi di conservato di conventi di conservato di la manda di Signore, che discrevato di conservato di la manda di Signore.

De' gran travagli interni, che pati la S. Madre Terefa di Gesù. Cap. XIV.

T Ravagli fono ne' giusti le infermità, ed i dolori, che patono nel corpo, travagli fono eziandio nell'anima quelli, che patono con gl'affronti, ed opprobri, perche quantuque nella condizione, e modo di vita i Santi non siano uomini, ma Angeli; tutta volta in fine son vestiti della natura nostra, la quale come é lensibile, sente, e du na volta, ò l'altra non può fare di non dar segno almeno nel senso, che è di uomo cortotto per il peccato. Ma quelli sono travagli, che nell'opinione de'Santi, ed in verità, non meritano questo nome, rispetto a glimetri, che sidio dà a' suoi eletti, ed amidi; Questi surono nella Santa Madre grandissimi; e senza comparazione maggiori di quanti ne patì in vita sua.

Ebbe al principio della fua conversione quasi venti anni d'aridità, fenaz, che in turto questo tempo vedeste, come si dice, se non pochissime volve, la faccia di Dio, e senza ricevere a pena una consolazione dalla fua mano. Mostravafee I delio duvo, e crudele nel trattare, ma nella fustanza assa i Padre: perche andava sperimentandola da suoi principi nella pazienza, ed afluefacendola all'arme de' travaggi, ji quali prapriva in questo tempo così grandi, che ella medessima consessa, non essenzia comenco per grande che fosse, a quale non si softe offerta più volentieri, che all'entrare in orazione: tali erano le aridità, che quivi senti va, le riprensioni, che il Signore le dava, ed i colpi, co quali lavorava questa pietra, che doveva poscia essere sondamentale, e colonna della sua Chiefa.

Adaltri entra Iddio in cafa per la porta de gusti, alla Santa Madre per quelladel patire, e della Croce, dandole caparra, e pronostico da principio, che l'eleggeva per gran cose di suo servizio, e per gran travagli in vita di sei: nella quale i mezzi, ed i fini surono corcispondenti a principi, Impercobe, se bene passino questo tempo di venti anni di ariditi, cominciò Nostro Signore a piovere misericordie sopra l'anima sua, ed a visitar la con contenti, e favori tanto particolari, che ormainon vi maneava quasi unulla per finire di triare le cortine, ed viveli della tede, e emostrare la

fua effenza, e gloria, come ad un'altro San Paolo: perche da questo in pol ogni cosa le communicò il Signore, come ratti, visioni, parlate, rivelazioni, profezie, edaltre prerogative, edoni fingolari, ma contal contrapelo, che l'agro de' travagli era uguale, se già a lei non pareva maggiore, al dolce, esaporoso delle carezze. Imperoche tanta perplesfità, e dubbio, che tanti anni ebbe, se era Iddio, ò il Demonio, con chi ella trattava, tanto timore di non effere ingannata in pena delle fue gran colpe : tecondo, fe tante prove, ed efamine fopra questo caso, . ed il vedersi ne'discorsi, e nelle bocche di tanti, su per lei uno de' maggiori tormenti, che in vita sua patisse. Gl'abbandonamenti, che di tempo in tempo pativa da Dio così grandi, che la lafciavano tanto attonita, ed annichilaia, che (com'ella dice) non sapeva in che legge si vivesse, nè intendeva quello, che leggeva, nè ciò, che si facesse. Li minori, che in questo tempo pativa, erano mancare irremediabilmente della celeste consolazione, e della terrena, essendo serrate tutte le porte dell'anima, per donde potesse entrare alcun raggio di luce, salvo che per accrescerle la pena: e fe bene in queste occasioni non era l'anima atta a mostrare allegrezza; non le mancavano però forze con l'ajuto di Dio, cavate da sì gran hacchezza, per rassegnarsi nelle sue mani, e supplicarlo, che se era vo-Iontà fua, che ella stesse così sempre, le tenesse le mani in capo, accioche non l'offendesse, e si facesse in tutto la sua divina volontà. E perche di quetti travagli abbiamo scritto più a lungo in molti capitoli del libro primo; aggiungerò folo, che in questo tempo ebbe la Santa Madre una vilione, nella quale si vidde sola in un campo in mezzo di molta gente tutta armata contro di se, e che alcuni la ferivano con lance, altri con pugnali, altri con certi flocchi assai lunghi, senza esservi chi voltasse la testa verso di lei, salvo che per mal trattarla, rappresentandole il Signore le grandi persecuzioni, che per conto di queste cose interne aveva da patire, come poscia ella sperimentò. In questa battaglia, e persecuzione, che fu molto grande, imparò a patire, ed a confidare in Dio folo, e così dice nella fua vita:

M.m. him; il tutto, Signore miò, che se voi non mi abbandonate, non mancherò io a voi. Levins contro di me tutti i letterati, perseguitimni tutte le cose create, torminimi il Demonj, e non mi mancate voi, Signore, che già io bo provato, quanto

avanzi; chi in voi confida: -

Frà questi travagi interni, che la S. Madre pativa, ne potremo contare uno, che era de' maggiori : e forse frarà quello, che meno fina reduto da chi non averà esperienza alcuna del fuoco, che Iddio accende nell'anime di coltoro, che l'amano questo erano certi imperi così grandi, e certi-deideri così vivi di vedere Iddio, che le tirappavano il cuore, e l'anima, e coto essa la viva, fe alle volte non avesse proveduto il Signore con temperare il furore di quietto suoco, e la vivezza di quelli deleri, con rimettere alquanto la causa, e l'occasione, donde nassevano, dandole qualche ratto (che questa era la cura di tal piaga) com ella feri venella funa via in una relazione, che diecde ad un suo Contelsore con queste parole: Altre volte mi vengono eleuni impeti molto grandi con son sirragio.

mento per Dio, che non me ne poffo alutare. Mi pare, che mi fi va a formie la vita, e coi mi fi a gridare, e chiannae Iddio e quello mi viene con gran funore. Alcuna volta non poffo flare a fectere, scondo else è grande l'affanno, che mi dale e quello flega, montre che vive. E sono l'anfaita, che i lo bo per mo nuvere, e paremi , che si vive se capategi rimediare, poubé il rimedio per vedere e paremi, che si vive se qua potegi rimediare, poubé il rimedio per vedere didio è la monte, e, quella non poffo io darmi. E con quello pare all'auma mita, che tutti siamo consolarissimi foro di lei, e che tutti, siaro di lei, trovino riendionili si qui grantravegli. Sonotala le sirette, che per ciò roano, se il Signore Iddio non le rimedialli con qualche ratto, dove il tutto si placa, e l'anima resta con granquite, e goddistatta, alle volte il vedere cassievama con cal ai quello, che di-fidera, altre con incandre altre cose, che servana di queste faria impossibile nicre di mella pran.

Ese bene non era sempre in grado tanto eminente, con tutto ciò viveva ordinariamente con ansietà di vedere Iddio così grande, e con una sette tanto insaziabile, che come cerva ferita correva sempre saticata, cercando quella vena d'acqua viva, che Iddio gl'aveva (coperto nel cen-

tro dell'anima fua.

Patì eziandio per lungo spazio di tempo molti altri travagli interioride' quali fecemo menzione nel libro primo : poiche molte volte affentandofi il Signore, e nascondendo la faccia della sua presenza, lasciata in potere de'fuoi nemici, la combattevano con fieri colpi, alcuni di falsa umiltà, altri di disperazione, procurando di farle credere, che era riprovata da Dio, e tutti insieme cercavano di seminare nell'anima di lei oscurità, e tenebre, come principi d'esse. Ma a che mi stracco a riferire minutamente i travagli di questa Santa? le persecuzioni, che ebbe. nate dall' invidia de' Demonj, o dalla malizia de gl'uomini, le battaglie spirituali, che vinse, le corone di pazienza, che in esse gloriosamente meritò? Parendomi di farle torto in raccontare travagli particolari, essendo stata tutta la vita sua, che durò per ispazio di sessantacito anni . ò almeno da che ii convertì da dovero a Nostro Signore, una lunghissima tela ordita tutta, e tramata con continue, e lunghe afflizioni. Perche ebbe da principio tanto gravi infermità, come abbiamo narrato di fopra, e dopo queste quali venti anni d'aridità, che sarebbono state bastanti a consumare un diamante, equesto su il primo terzo della fua vita. Nel secondo poi, che su quando il Signore se le cominciò a manifestare, ed a trattare più familiarmente con lei, tante perplessità, e dubbi, che le davano sì gran pena, che senza fallo le passate aridità erano gloria, a comparazione del tormento, nel quale alle volte si trovava alfacciata. Insin qui possiamo dire, che sotse la seconda giornata della fua vita, che è quando il Signore andava fabricando, e fondando in lei virtù di umiltà, e pazienza, ed altre eroiche, e divine virtà, a fin che desse principio a si grand'opera. Qui dunque surono i maggiori travagli, che avelle; perche quelle perplessità, e dubbi, fe era Iddio, ò il Demonio, e mille altre maniere di tormenti, che all' ora parì, furono per lei altrettante morti.

Timbelle Chagle

Ma che dirò dell'ultima parte, e terzo della vita, che fu quando nfcl a fondare la nuova Riforma, ed Ordine de gli Scalzi? de' travagli, e persecuzioni in ogni potere, tempo, e luogo, li quali parì nelle fondazioni de' suoi Monasterj? Potrassi ciò chiaramente vedere da quello, che abbiamo scritto nel cap. 12. di questo terzo libro, e quasi in tutto il secondo. Tal che tutta la vita fua fu un necessario travaglio; perche a tutti questi, che abbiamo raccontati si accompagnarono altri di continue infermità, come dissemo di sopra: le quali avvenga, che non sossero così gravi, come ne' principi, furono però fufficienti, perche non passasse un giorno di vira fenza patire grandi, ed eccessivi dolori. In turri mostrò incredibile pazienza, e quel, che è più, continua allegrezza. Nesfuno ve ne fu, per potente, che fosse, che la piegasse a domandar almeno a N. S. che allentasse la mano; anzi co' travagli, e dolori cresceva la determinazione, e le forze per patire, che pareva appunto, che nella carne avesse forza dispirito, e nello spirito fortezza di Dio. Perche quantunque tutto il mondo si fosse unito per contrastarla, non era altro, che un voler combattere una rocca con aghi, e spille. Faceva maravigliare, e stupire la determinazione grande, che in ciò aveva : ed essendo una volta domandata da una Monaca, come poteva sopportare così grandi travagli ? rispose, che le pareva di avere una targhetta davanti al cuore, nella quale scoccavano i colpi, senza toccar lei: e così era, perche quelta targa, che ella destramente tacque, era lo scudo della pazienza, dove scoccavano i colpi senza toccar l'anima. Pare a me, che quello, che non le faceva sentire, fosse l'amare grandemente Iddio, ed il deliderio di patire qualche cosa per lui, il grande odio, che aveva al fuo corpo, al fuo onore, ed a quanto essa era. Da questo odio crudele le nasceva un desiderio di vedersi vendicata da tali nimici. e così diceva, che fi rallegrava con le infermità, perche l'ajutavano a vendicarii del fuo corpo.

Aveva grande invidia a'Santi, che avevano patito gran travagli per Dio. Essendo una notte in Toledo, dopo aver recitato il Mattutino di San Pietro, e San Paolo, le venne un'Impeto così grande, ed un pianto tanto straordinario, che pareva, ch'avesse l'ansie della morte, e che le uscisse il cuore di corpo: diceva certe parole molto sensitive, e piene d'invidia della force, a ventura di que grand' Apostoli in morir di tal morte peramor di Dio. Un'anno avanti che morifse, essendo io con lei, e trattando alcune cose del suo Ordine, trà l'altre che mi disse, una fu, che con esser così grandi li desideri, che aveva d'essere con Dio, dall'altra parte desiderava di vivere per patir per lui maggiormente; e mi dichiarò quel luogo della Sposa : Fulcite me floribus, flipate me malis, quia amore langueo; molto al propolito suo, ed a mia confusione, dicendo così : Perche , sposa , domandi conforti per vivere? Or che miglior morte puoi desiderare, che amare? ami, e ti vedi morire d'amore, e desideri vivere? Si, perebe desidero sostentare la vita, per servirlo, e più patire per lui. Onde stando la Santa Madre abbruciata in questa siamma, come mi rifert, dise al Signore: Come si può passare, Signore, vita senza voi? E

come

come può viversi morendo? Ed il Signore le rispose: Figlinola, pens ando, che sinita quessa vita non mi porrai più farure, nè patire per me. E con questi fiori, e con questi pomi invigori Iddio il suo cuore ne suo stravagli, che furono molto grandi, e sece, che le sosse gustosa la vita inferma d'amore, e vio-

lentata con la lunga speranza di goderlo.

Conforme a'beni, che ella sperimentava ne'travagli, era il desiderio dipersuadere a tutto il mondo i frutti, ed i testori, che in esti silvano na feosii: sono i suoi libri seminati di questa dottrina, e non vi ècarta, do ve non tratti, e persuada croce, e travagli, ne folo a soffiriri, ma a desideztali, e domandarli a Nostro Signore nell'orazione. Ed avvenga che inanimasse moto le sue signicole a tutte le virtit, procurava però in specie di affezionarle a questa del patire per Dio : ponendo loro davanti, che era gran vergogna l'andar pera ltro cammino, che per quello, per lo quale era andato il suo sposo, e che la Monaca, che non sensifici in aèque-ti desideri, pon si tenesse per Scalza. Quando alcuno tratava con lei, se vedeva, che sossimico di patire, se ne rallegrava grandemne, parendele, che avesse della que ra della stattia, posiche s'era abbattuto in

quella del patire.

Tutta questa dottrina, ed esempj di travagli, e della pazienza, che in essi abbiamo da avere, aveva il Signore, come Maestro della verità stampato nell'anima della Santa Madre, dicendole un giorno frà l'altre cofe in materia del patire, quel, che segue: Pensi su sigliuola, che il meritare stia in godere? non stà altrove, che nell'operare, e nel patire, e nell'amare. Non avrai tu udito, che San Paolo steffe godendo de gusti celestiali più d'una volta, e molte, che pail. E vedi la mia vita tutta piena di patire, e solo nel monte Tabor avrai udito il mio gusto. Non pensar tu, quando vedi mia Madre, che mi tiene nelle braccia, che ella gustasse di que contenti senza grave tormento. Da che le disle Simeone quelle parole, le diede mio Padre chiara luce, perche ella vedesse quello, che io avevo a patire. I gran Santi, che vissero ne' deserti, come surono guidati da Dio, così fecero gravi penitenze; e se avevano in questo gran battaglie col Demonio, e con loro stessi, molto tempo si possavano senza veruna consolazione spirituale. Credi, figliuola, che mio Padre a chi più ama dà maggiori trava-gli, ed a questi corriponde l'amore. In che te lo può più mostrare, che in volere per te quello, che volle per me? Mira queste piaghe, che non mai arrivarono a queflo i tuoi dolori: questa è la via della verità. Dissemi eziandio, che tenessi ben'a mente le parole, che diffe a suoi Apostoli, che non doveva effere maggiore il servo, che il padrone.

Le rimase tanto impressa nell'anima quessa dottrina, e giunse ad aver così gran gusto nel patire, che come già abbiamo veduto, non le mancò

mai il desiderio, ne il diletto ne'travagli.

Della gran prudenza, e sincerità della S. Madre. Cap. XV.

Oncioliacosachè la prudenza e discrezione siano nella vita spirituale quel, che gl'occhi nel corpo, equel, chè il carrettiere nel carro, il quale ha per officio di pottare le redini in mano, guidandolo per A 2 3 dove dove ha da camminare, viene ad effere come la guida, e come il capitano dell'altre virrà morali. Per quefto con a giunta ragione quel gan Pande Antonio in una Congregazione, che fece con altri Santi Padri dell'Exteno, diede a quefta virtà la prima fedia, come a Maeffra, e guida dell'altre. Il Signore adunque, che ornò la fua ferva di tante virrà, la providde eziandio di queffa, a ecioche non rimanefle focuro, e fenza come

tutto il corpo dell'altre.

Quanta fia stara la prudenza di questa Santa, lo mostrano assai ben chiaro l'opere sue, perche primieramente l'effersi saputa portare con tanta discrezione, e prudenza nel trattare con Dio, nell'eccesso delle divine visioni, e rivelazioni, senza pericolo di vanità, e superbia, cosa, che a rari avviene, perche essendo la miseria nostra così grande, in vedersi in alto, massimamente donne, come gente di capo debole, s'abbarbagliano, e perdono la vista de gl'occhi, e danno nel profondo. Ma la Santa gli tenne sempre fissi nella sua viltà, e con la virtù della prudenza, ed umiltà non fcostandoli mai da chi ella era, arrivò al sicuro porto in sì pericolosa navigazione. Ebbe grandissima prudenza per intendere in queiti tempi l'arti, e gl'aguati del nimico, le sue entrate, ed uscite, i suoi inganni, e rigiri, e per non credere ad ogni spirito, nè la sciarsi vincere da qualfivoglia figura di bene, guardandofi più da quello, che viene con maschera, ed apparenza di maggior virtù, e non fidarti di se, nè d'ogni spirito, nè di tutte le persone, nè far, ò credere, ò discernere cosa di suo proprio parere, come ella usò in tutte queste visioni, e rivelazioni, che è la maggior prudenza, e discrezione per tragettare in negozicosì ardui, e fortili. Ed avvenga che tutte le virtù camminino al passo della prudenza, come fanno i Cieli tutti al movimento del primo mobile, essendo in lei l'altre virtù eminenti, e più che umane, tale anco doveva veramente effere la prudenza fua.

Prudenza più che umana fu necessaria, perche una donna debole, povera, inferma, spogliatad ogni appoggio, e favor temporale imprendesfeuna nuova Riforma, non folo di donne, ma di uomini, e che di fua mano facesse tanti Monasteri, e quel, che èpiù, poveri, e senza entrata; vincendo tante difficoltà, temperando tante condizioni, guadagnando tanti voleri, disprezzando virilmente tanti giudizi, e pareri del mondo, ed il dire, e mormorare delle genti, non facendone conto, se non come se fossero stati latrati di bracchetti, e finalmente apponendosi in trovar mezzi a cofe cotanto alte, grandi, e necessari. Ma sopra tutto mostrò quetta Santa la prudenza sua nelle Constituzioni, e modo di vita. che inftituì per li suoi Monasteri, perche come dal persetto lavoro delle pietre, e dalla perfezione dell'edificio chiaramente si conosce l'arte, e l'eccellenza dell'arrefice: così per nessuna cosa meglio si conoscerà la prudenza della Maestra di tali opere, che per la periezione de' suoi Monasterj: dove, come ogn'uno sà, e l'ammira, vedesi quello, che a pena la carne crede, che è ranta mortificazione, e penitenza con tanta allegrezza, ed infieme tanto uso d'orazione, e spirito, tanta dimenticanza delle cofe remporali, ranto disprezzo dell'onore, e ranto amore all'umiltà, al travaglio, ed a ciò, che è virtù: e con effere questo instituto di tanta penitenza, in guifa tale temperò ella questo rigore con la prudenza sua, che con altre mille sorte di refrigeri, che vi pone, tute ti di maggior virtù, e perfezione, venne a comporre una vira molto.

foave, e comportabile.

Ma quello, cheè di stupore, non sono tanto le regole morte, quanto la prudenza viva, con cui la Santa governò tanti Monasteri, essendo donna sì inferma, e così ordinariamente occupata; e Monasteri non di qualsivoglia sorte, ma ne' suoi principi, dove la povertà, e le difficoltà, che in ciascuno si offerivano, sarebbono tal volta state susficienti, per dar da fare a dieci donne virili, ed una fola bastava per tanti. Imperochè nel modo, che un Generale, ò Provinciale governa i Monasteri del suo Ordine, ò Provincia, e li vilita, instruisce, ammaestra, e castiga, governava ella i fuoi: poiche non folo fi communicavano con lei tutti li negozi gravi, e difficili, che in essi si osferivano, aspettando la sua determinazione, come di Madre, e Fondatrice, ma quando la necessità lo richiedeva, li visitava personalmente, e faceva faccia alle contradizioni, e travagli, che di fuori via si offerivano, ed agl'abusi, che il Demonio tal'ora procurava introdurvi. A questo effetto aveva tutta l'autorità di Provinciale, datale dal P. Frà Girolamo della Madre di Dio, sopra tutte le fue Monache. Quando poi s'aumentarono i Monasteri de Padri Scalzi. crebbero anche i fuoi pensieri, e le mostre del suo valore, e prudenza; concioliacofachè. se bene per effer donna, non aveva autorità per governarli: in ogni modo in tutto il resto si reggevano per consiglio di lei, e con rale appoggio crescevano: ed ella, come vera madre, dava loro il latte della dottrina sua, e li difendeva in tutti i loro travagli, e contradizioni, come in altro luogo abbiamo detto. Laonde la Principessa D. Giovanna, forella del Rè D. Filippo II, la quale amava teneramente la Santa, avendoli mandato a dire, che andasse a smontare al Monastero delle Scalze di Madrid, fondato da fe, per ritirarvisi dentro, disseli frà l'altre cose : non sò, come voi possiate resistere con tanti Monasteri, poichè a pena posso con uno.

Governava la Santa Madre il fuo Ordine con una prudenza celefic. 
Portava alfe fue figliuole tanto amore, e così era ben voluta da tritte, 
(che èl origine, e fondamento del buon governo) e faceva di ioro queljo, che voleva; teneva gran conto di proveder loro tunto il necefiario, 
procurando quanto fosfe possibile, che secondo lo stato della prosfesione, e povertà loro, non mancasie nolla, e di n particolare all'inferme 
procurava ogni comodità, dicendo: Che dovera più tosso mancare si necipirio a' Jani, che te delizie per g'infermi. Ma se qualche volta per prova 
delle sue ferve, ò per esperienza della fanta povertà mancava alle fane, ed inferme alcuna cole, desiderava, che si tossifice com mosta pazienza, persuadendo loro, che erano povere e romite, meremodgii 
inmanz'i l'infermità, e la povertà, che quel Santi Padri dell' Eremo patiimanz'i l'infermità, e la povertà, che quel Santi Padri dell' Eremo pati-

rono per il Signore.

L'amore, che le fue Monache le portavano, era accompagnato con gran
A2 4 rive-

riverenza, e con uno straordinario rispetto, cagionato dalla gran fantità, e prudenza, ch'in lei conoscevano: perche con amarla tanto, e moftrare ella a tutte un volto allegriffimo, avveniva, che non ofavano d'alzare gl'occhi a mirarla quelle che stavano con lei. Aveva nel riprenderemolta gravità, e certe ragioni, con le quali in guisa tale ponderava, e poneva avanti a gl'occhi il mancamento, che l'incolpata rimaneva confufa, e desiderosa d'emendarsi, e con gratitudine achi la riprendeva, perche lo faceva con molta soavità, e nelle sue parole si vedeva il zelo, ed il suo cuore. Quantunque alcune volte con molta prudenza soffrisse i diserti de gl'altri, e dissimulasse l'altrui fragilità, tenendo all'ora per guadagno il perdere, lo faceva aspettando nelle occasioni tempo opportuno, accioche il caltigo giovasse: perche come non ogni rempo è buono per potare, ò tagliare gl'alberi, così vi fono alcuni, ne cuori de quali non fi può entrare con la voce della correzione, falvo, che per distruggerli; e perche la medicina si converta in veleno, e quello, che si da per medicamento di fanità, sia siroppo di morte. Ma con tutto ciò dissimulava pochi difetti, e secondo la terra, dove aveva da seminare la correzione, era il modo, che ufava in coltivarla: perche alcune trattava con amore, e questo era il più ordinario; ed altre con asprezza, mortificandole, e provandole, conforme a quello, che vedeva effere necessario per l'anima loro; e se s'abbatteva in qualcuna proterva, la minacciava con rinserrarla, ed altri castighi simili, facendo in ciò, come savio Medico, che alcune piaghe cura con olio, ed altre con fuoco, e coltello.

Gon una Monaca rrattava (empre con lembiante fevero, e rigorofo, edicendoleum altra, che voleva dire, che così trattava con quella Suora, che era si buona, e voleva tanto bene alla medefima S. Madre? ti fojo e che ella così teneva, ma che quella forella aveva una condizione naturale, che bifognava guidarla per quella strada, a sine che facesse profitro. Altre volte diceva a ciascuma in particolare il mancamento, ch'aveva, con amorevolezza: con le umili, e do obbedienti era molto pietosa; ma affai rigorosa, e terribile con quelle, che erano alquanto licenziose, perche conosceva, che la licenza frà le Religiose era martigna della Cassità, e della Religione. Se in sornire di riprendere alcuna, vedeva umilat, e riconoscimento della colpa, in cui era caduta, ristorava subbitonel

sembiante allegro, e piacevole.

Ne' principi del suo governo cominciò con molto rigore, ma in fine con l'esperienza ne moderò gran parte, come ella sertisle alla Madre Maria Battisla con queste parole: Sappia, che non sono quella, che solevo nel governare: il tutto palla con amore: mon so se ni caso que con mi samo il preche, è pure

l'avere io conosciuto, ebe cosi si rimedia meglio.

Nel ricevere Novizie mirava più a ralenti, che alla dote: ne per altro sispetto diecve, che il dovez ricevere alcuna, incui non concorressore be pattà, e qualità, che le Constituzioni richiedevano, e massime fe il dicto era nella condizione, o nell'intelletro: che queste erano le duccofe, alle quali più ordinariamente mirava. Aveva gran riguardo, che 
mon si ammettesse veruna, la quale sosse maliconica; perche oltre il

\_\_\_

non effere per quelle tali una professione di tanta orazione, e rinserramento, sogliono essere notabilmente gravi, e dannose alla communità. Ma di quelle, che sossiero nella Religione, gustava, che si tenesse moto conto, procurando loro il necessiario, e dilatando loro il cuore, quanto la loro professione permette, se bene non in modo tale, che se il desse campo di seguire l'impeto del loro umore, e malinconia, lasciando le vincere ne loro disordinati capricci, liceruza, e disobbedienza, anzi le saceva violentare, e cassigare, rendendole con penitenza, e mostre di rigore, sossiere cari, avventue, e do diservanti. Imperocha, e mostre di rigore, sossiere ni, avventue, e do diservanti. Imperocha e fine o puntuale nell'osservanza della Regola, e Constituzioni, per nessima, ne a inferme, per grandi che sossiero nella Religione, ò sossiero state nel secolo.

Era straordinariamente amica di persone di buono intelletto, e suor di quello, che era vocazione di Dio, a nessuna cosa mirava più, nè avvertiva nelle Novizie, benche fossero Converse, che all'intelletto: faceva poco caso dell'orazione, ò divozione, che avevano nel secolo, mancandoli questo talento, che secondo la sua opinione, e secondo la verità, è gran fondamento dell'edificio. Occorfe, che una persona grave lodo molto la fantità, ed orazione d'una, che pretendeva l'abito; a cui ella rispose: La divozione, quale la darà Nostro Signore, e l'orazione, quale sarà insegnata : anzi , che con quelle , che l'hanno esercitata di fuora , bisoana alcune volte travagliare in prima per far loro dimenticare quello, che banno appreso: Mu se non banno buono intelletto, qua non li sara dato. Ed oltre a ciò una Monaca divota, e serva di Dio, se non ba intelletto, non è più che per se: se ba intelletto, giova per governare altre, e per tutti gli offici, che fanno bisono . Hanno eziandio un'altro male quelle , le quali banno poco intendimento , che nè fi accorgono de' mancamenti, che banno, ne li sanno conoscere, benche ne siano avvisate, e sempre persano di dare nel buono, ne vi è chi le cavi di quivi, nè le rimuova dal loro giudizio.

Faceva gran diligenza, che le Priore fossero persone non solo spirituali, (che di quelle, le quali erano folamente fante, non fi contentava per questo officio) ma eziandio molto prudenti, e di molto esempio. Esaggerava loro spesso, che principalmente se li dava l'officio, acciò facessero osservare la Regola, e le Constituzioni, e non perche una liberamente le levasse, ò aggiungesse di suo capo. Raccomandava anche assai alle suddite, che avvertissero le Priore con umiltà, e riverenza de' loro mancamenti : e se elleno mostrassero alcun disgusto , lo sopportassero per amor del Signore, il quale li daria il premio: perfuadendo loro, che li diceffero ancora in tempo di vilita, ò fuori di essa a suoi Prelati con carità, e discrezione, perche questo era molto necessario per la conservazione, ed aumento della perfezione: ese alcune pensavano, che ciò sosfe mancamento, ò baffezza, lo teneva per femplicità grande. Diceva ancora, Che teneva per impossibile, che facesse bene il suo officio quella Priora, la quale facesse alcuna cofa, che non volesse, che lo sapesse il Prelato; perche più tosto doveva ciò darle contento, poiche se era buona, non aveva occasione di celarla a chi stà in luogo di Dio :

di Dio : e se non era buona, che non la facesse ; e che egli la sapesse per correz.

gerla, ed emendarla.

Sarebbe un non finir mai, se avestimo a contare minutamente li avvertimenti di discrezione, e prudenza, che la Santa Madre insegnò in voce, e lasciò scritti ne'tuoi libri, ed in altri fogli. Dirò solo uno de' casi particolari, dove ella mostrò il gran talento, che Iddio gl'aveva dato di discrezione, e prudenza, e fu quando venne Priora all'Incarnazione d'Avila, dove fu eletta dal Padre Vilitatore F. Pietro Fernandez, contro la volontà di tutte le Monache; e ricevuta, quando arrivò a fare il suo officio, non solo con vili torti, ma con parole, ed opere molto ingiuriofe, come di fopra abbiamo narrato. Si vidde l'ammirabile prudenza, che ella ebbe, nel primo ragionamento, che fece loro, nel quale con la fua discrezione, e parole, cominciò a guadagnare i loro cuori, ed a poco a poco con destrezza singolare si vennead impadronire in guifa tale della volontà di tutte, che quelle, le quali poco prima erano, come nimiche, per metterle le mani adoffo, già non si stancavano di ringraziare Iddio, per aver dato loro tal Madre, e Prelata. Erano in queito Monattero intorno a cento Monache, e tutte professavano la Regola corretta, e come suole avvenire, vi erano converfazioni, ed altre cofe, che in timili Monasteri occorrono, e le misetutte in tanta perfezione, come se fossero state Scalze, e ridusse quella cafa a tanta riforma, che dura infin ad oggi. Finì il fuo officio con tanta pena di tutte, quanta avanti n'avevano ricevuto per la fua entrata, e rimafero tanto contente della prudenza di lei, e tanto cultivate con la dottrina fua, e tanto desiderose di sperimentare un'altra volta il suo governo, che tornarono ad eleggerla la seconda volta contro il volere del suo Provinciale, e secero diligenze grandi con il Consiglio Reale, e con altri Potentati di Spagna, perche tornaffe ad effere loro Prelata.

Nel trattare co' prossimi con molta utilità di tutti ebbe gran destrezza, perche sapeva toccare prudentemente il polso alla condizione, e spirito di ciascuno, e conosciuta la necessità sua, soffrirlo, e saviamente indirizzarlo per quei mezzi, per li quali meglio poteva effere incaminato a ciò, che più gli conveniva. E perche la docilità è una delle principali parti della prudenza, e consiste in pigliare il parere altrui, e sottomettere il fuo giudizio a quel d'altri, quantunque la S. Madre l'avesfe così buono per tutte le cose ed in tutti li suoi negozi, s'ajutava con la divota, ed umile orazione, che è mezzo per ottenere luce, e verità: nulladimeno fempre li communicava con persone gravi, e dotte, e foggettava con umiltà l'anima, ed il parer suo a quello, che essi intendevano. In questa soggezione, e rimessione su eccellentissima, ed in premio di lei fu dotata dal Signore di gran luce, e di fingolar prudenza. Ma se bene ordinariamente soggettava il giudizio, e parer suo, ed era in ciò umilissima, con tutto ciò quando il Signore le faceva grazia di farle conoscere alcuna verità di maggior perfezione , massime se aveva per se qualche persona disoddisfazione, ed esperienza, che l'ajutasfe, anfe, ancorche tutto il Mondo si fosse unito, non era bastante per farla cornare indietro, come si vidde al principio della sondazione de suoi Monasterj, quando ebbe tanta contradizione, perche non si sondasse fenza entrata: che quanti Letterati vi surono, e le trattatono diquello punto, non furono mai potenti a persudaerle, che conveniva più avere entrata: perche ella diceva, che quando vedeva nostro Signore cospovero, e nudo, non si poteva persuadere ad avere ricchezze.

Queste, ed altre cose simili imprendeva con una prudenza più divina che umana, con la quale molte volte non mifurava tanto le cofe co' pafsi della ragione, che sono corri, e bene spesso incerti, e sempre limitati, ma disprezzando le cose di questo Mondo, e rimertendosi nelle braccia del fuo Spofo; in lui, dimenticata ditutti limezzi umani, metteva tutta la fua cura e providenza, e guidata da quella tramontana, incaminava le cofe molto al rovescio di quello, che la ragione umana richiedeva. Perche quel movimento, ed impeto divino, che la guidava, era fopra ogni ragione, avendo un dono di configlio altiffimo, ed una prudenza d'animo purgato eminentissima: dopo i successi mostravano quanto fosse stata accertata la sua elezione, ed il suo consiglio. Questa era la causa, che le dava molta pena, quando s'abbatteva in certe persone timide, e molto legate alla ragion naturale, senza confidare, nè sperar niente in Dio, come sono alcune così nel far penirenza, come nell'imprendere altre cose grandi del servizio di S. D. M. Il che ella scrive con lo spirito, e verità, che scrive l'altre cose con queste parole: Le persone, le quali a me pare, che vadano a tentoni nelle cose, che conforme alla ragione quà possono farsi, par che mi tribolino, e mi fanno chiamare Iddio, ed i Sami, li quali abbracciarono queste cose, che ora noi spaventano, Non perche io sia buona a niente, ma perche mi pare, che Iddio ajuti quelli, li quali per lui si pongono a molto, e che non manchi mai a chi in lui solo confida, e vorrei trovare chi mi ajutasse a crederlo così, e non pensare a quello, che s'ha da manejare, nè vestire, ma lasciarne il pensiero a Dio.

Avvenga che la Santa Madre aveffe quefla celefte fapienza, e lume dello Spirito Santo, fempre fi foggettava al parer de fuoi maggiori, perche fapeva bene, che li ajuti interni della grazia, i lumi, e favori divini non efcludono gl'efleriori della Chiefa, anzi il medeimo Spirito Santo, che li dà, inclina, e vuole, che fi foggettino a quelli, che nella Chiefa fianno in luogo di Dio. E non farà meritevole de gl'uni, chi non vortà umilmente loggettaria i gal'altri, per effere questo l'ordi-

ne, che fu posto nella sua Chiesa.

Insieme con queito intelletto, e prudenza, aveva la Santa Madre una semplicirà di colomba, e così era contrarissima a ciò , che era ipocrissa, e sinzione. Nella conversazione non poteva vedere artificio, perche era amica d'ogni verità, e schiettezza. Voleva, che il modo di parlare delle Monache fosse con una religiosa semplicità, e che s'assaccise più allo stile de Romiti, e gente ritirata, che a saccenterie, curiosità, ed altre creanze, e ceremonie del Mondo. Imponeva alle sue figliuole con grande instanza, che si pregiastero più di parer grossola.

ne in questa parte, che curiose. Se qualcuna, che pretendesse l'abito i le scriveva, ed ella scuopriva a caso nella lettera alcuno artissico, ò vestigio di ciò, diceva: Non è per noi donna tanto faccente: perche desiderava grandemente di vedere ne suoi Monasteri molto in sima questa vitrà della inneerità, e con effere ella discretissima, era insimemente funcerissima, come consessano, e conversarono con lei, per la lunga speche tanto tempo trattariono, e conversarono con lei, per la lunga spe-

rienza, che di ciò ebbero.

Di qui nasceva, che era tanto amica della verità, che se per burla raccontando una Monaca qualche favola, ne mutava una parola, la gridava con tanto rigore, come se fosse stara una cosa gravissima, dicendo, che teneva per impossibile, che arrivasse alla persezione, chi era in ciò trascurata. Con questa verità, e schiettezza dava conto a suoi Superiori dell'anima sua, e de'suoi Monasteri. Quando occorreva trattare con altre persone quello, che passava in casa, lo diceva senza mutare, nè ricuoprire una parola, nè scordare un punto da quel, che era: tanto che alle volte le sue Monache si mortificavano, che parlasse con quella schiettezza, e chiarezza. Per questa causa si nascondevano da lei. quando pareva loro necessario, che una cosa non si sapesse suori del Convento. Se tal'ora trattando con una persona alla presenza delle sue figlinole, interrogata diceva qualche cofa, che elleno non gustassero, che lo sapessero quelli, che erano presenti, le consolava, dicendo, che non si dessero fastidio, che mai per la schiettezza, e verità si sarebbe nociuto alle cose, per difficili, che fossero, e così si vedeva per esperienza, che ogni cofa le riusciva bene.

Era tanto amica di questa verità, e (chiettezza, che perche non si diccsse una logia leggiera, benche sosse in ordine a molt i buoni sini, averebbe lasciano perdere tutti suoi negozi, per gravi, che sosse orme si sperimento mella sondazione di Burgos, dove patendo si gravi distincoltà, e travagli, per ottener licenza dall'Arcivelcovo di sondare un Monassero, ed offerendole persone, che l'ajutavano in quella sondazione, un invenzione facile, e molto esficace per confeguire il suo intento, conoscendo, che in essa era serca specie di bugga, se bene non l'aveva a dire ella, ed si suoi Consessioni le persuadevano, che non se negozi; risposi la Santa; com sigliano ad sobisportemo più Iddio a concedere, che quello fondazione si faccia più presso, che non voter dire unas bugia rem mor lon, con uni possissimo otterre quante designarameno. Di che rimasse per amor lon, con uni possissimo ottere rimasse deligiarazione. Di che rimasse

ro i Confessori molto confusi, ed edificati.

Nè folo odiava la bugia, ma era anche molto aliena da parole di molti feni, che volgarmente i chiamano equivoche. Perche quanto didiceva a verità, femplicità, e purità, didiceva anche al fuo pipirio: E così occorrendole una volta in Toledo ferivere una lettera fopra certi negozi gravi, ne quali per confeguirne il buon fucerflo, baftava ferivere una lettera con un poco di rigirio, e diffundazione: pareva a lei, che per effere quel negozio tanto di gloria.

del Signore Iddio, e dall'altra parte non si mancava nella verità, fosse bene farlo; Con questo scrisse la lettera, e la mandò al Messo, che doveva portarla. Ma fu tanta la pena, e confusione, che hebbe d'aver ciò fatto, parendole di aver mancato in quella fincerità, e schiettezza, per mezzo di cui il Signore gl'aveva fatto tante grazie: e di non aver confidato in Dio, in quello, che pensava conseguire col suo artificio . che due ore dopo la mezza notte rimandò a pigliare la lettera, e stracciandola, ne scrisse un'altra di nuovo, contando il cae so senza rigiri con la medesima puntualità, e verità, che era passato, senza celare nulla, nè aggiungere cosa alcuna. E così restò servito il Signore Iddio, che si facesse quanto la Santa Madre desiderava.

> Seguono alcuni Ricordi, che dava la Santa Madre, per la vita Spirituale.

Molti sono i Ricordi, che questa Santa Madre con luce del Cielo scrisse ne'suoi libri, tutti tanto utili, come l'esperienza insegna. Ma particolarmente ne fece alcuni brevi, certifimi, e compendiosi, che per essere d'importanza per le persone, che servono al Signore, mi è parso di porli qui, a fine che così maggiormente costi della discrezione, e prudenza di questa Santa.

- A terra non coltivata, con tutto, che fia fertile, produrrà spine, e tri-i boli; così l'intelletto dell'uomo.
- 2 Parlar bene di tutte le cose spirituali, come di Religiosi, Sacerdoti, e Romiti:
- 3 Frd molti parlare sempre poco, e non perfidiare molto, massime in cole. che poco importano.
- 4 Ragionare con tutti con moderata allegrezza.
- 9 Di niente burlarsi. 6 Non riprendere giammai alcuno, senza discrezione, umiltà, e confusione pro-
- 7 Accomodati alla complessione di quella persona, con cui tratti: con l'allegra allegra, col malinconico malinconica; finalmente farsi tutto a tutti, per guadagnare tutti.
- 8 Non parlar mai, senza aver prima ben pensato, e raccomandato a Die postro Signore quanto si vuol dire, a fine che non si dica cosa, che gli di-Spiaccia.
- 9 Non iscusarti mai senza causa molto prebabile.
- 10 Non dir mai cosa propria, che meriti lode, come del tuo sapere, virtù. ò lignaggio, se però non speri probabilmente, che ciò sia per recare qualche utilità, ed all'ora si facci con umiltà, e considerazione; perche quelli sono doni della mano di Dio.
- 11 Non ingrandir mai le cose quando su parli, ma dire moderatamente quello ebe tu ne fenti.

12. In tutti i ragionamenti, e conversazioni va sempre mescolando cose spirituali, che cosi si sebiferanno parose oziose, e mormorazioni.

12 Non affermar mai cofa, le prima non la fai bene.

14 Non l'intrometter mai a dare il tuo parere in tutte le cose, se non sei richieflo, ò la carità lo ricerchi.

15 Quando qualcimo parla di cose spirituali, con umiltà ascoltalo, ed a guisa di scolare prendi per te que'lo, che dirà di hene.

16 Al tuo Superbre, e Confessore seuspri tutte le tue tentazioni, imperfezioni, e repugnanze, perche ti dia consiglio, e rimedio per vinerse.

17 Non istare suori della Cella, ne uscire sonza causa, e quando uscirai, domanda a Dio soccorso, accioche su non l'offenda.

18 Non mangiare, ne bere, se non all ore solite, ed all ora rendi molte grazie a

19 Far tutte le cose, come se realmente sost in presenza di S.D. M. e per questa via sa grandissimo guadagno un azima.

20 Non ascoltar mai, ne dir male d'alcuno, se non di te stessa, e quando di eiò ti rallegrerai, è segno, che van sacendo buon profitto.

21 Ogni opera, che farai, indrizzala a Dio, facendogliene offeria, ò domandali, che sia per suo onore, e gloria.

22 Quando farai allegra non fia con rijo immoderato, ma con allegrezza umile, modesta, affabile, ed ediscativa.

23 Immaginati sempre d'esfere serva di tutti, ed in tutti considera Crisso nostro Signore, e così li porte rispetto, e viverenza. 24 Stà sempre appareciotata a s'are l'obbedienza, come se ti comandasse Gesti

Cristo nel tuo Priore, e Prelato.

25 Efamina la tua conficienza in ogni operazione, che fai, ed in ogni ora, e conoficiuti i tuoi mone monenti, procura con l'ajmo di Dio di emendarii, e per quella lirada arviverai alla perfezione.

26 Non pensare a' disetti altrui, ma alle virtà, ed a i tuoi propri manea-

27 Và sempre con gran desiderio di patire in qualstvoglia cosa, ed occasione per amor di Cristo.

28 Farai ogni di cinquanta offerte a Dio di te, e eiò con gran fervore, e desiderio di Dio.

29 Quello, che mediti la matina, abbilo tutto il di presene: e poni in ciò gran diligenza, perche è di grandissimo giovaneno: 30 Conserva disgenteneme i senimenti, che il Signore ti communicherà, e met-

ti in esecuzione i desideri, che ti darà nell'orazione. 21 Fuggi sempre quanto sarà possibile la singolarità, perche è un gran male ver

la comunità. 32 Lengi fpesso gli Ordini, e le Regole della tua Religione, e da buor senno os-

33 In title le cose create, considera la providenza, e sapienza di Dio, ed in titto lodole.

34 Stacca il cuore da tutte le cose, e cerea di trovare Iddio.

zs Non

35 Non mostrar mai divozione di fuora, che non l'abbi di destro, ma potrai bene nascondere la divozione.

36 Non mostrar mai la divozione interna, se non con gran necessità: Il mio secreto per me, dicevano S. Francesco, e S. Bernardo.

37 Non si lamentare se le vivande sono bene, ò male acconcie, ricordandoti del fiele, e dell'aceto di Gesù Crifto.

38 A tavola non parlare a nessuno, nè alzar gli occhi a guardare altri.

39 Considera la mensa del Cielo, e li cibi di essa che è Iddio, e gl'invitati, che sono gli Angeli. Alza a quella tavola gli occhi, bramando vederli li.

40 In presenza del tuo Superiore, nel quale devi mirare Gesù Cristo, non parlare se non è meessario, e con gran riverenza.

AI Non fare mai cofa, che non si possa fare innanzi a tutti.

AZ Non fare comparazione dall' uno all'altro, perche è cofa odiofa.

43 Quando farai ripresa di qualche cosa, vicevilo con umilià interiore, ed elle. riore, e prega Iddio per ebi ti riprefe.

44 Quando un Superiore comanda una cosa, non dire, che l'altro comanda il eontrario, ma pensa, che tutti banno buon sine, ed obbedisci.

45 In eofe, che non ti appartengeno, non effere curiofo in parlarne, ò dimandarne.

Abbi presente la vita passata per piangerla, e la tiepidità della presente, e quanto ti manca per andare al Cielo per vivere con timore, che è eausa di gran beni. 47 Fa sempre quanto ti dicono quei di casa, purche non sia contro l'obbedienza,

e rispondi loro con umiltà, e mansuetudine.

48 Cosa particolare nel mangiare, ò vestire non dimandar mai senza gran biso.

49 Non lasciar giammai di umiliarti, e mortificarii in tutte le cose sino alla

50 Abbi per costame di far sempre molti atti d'amore, perche accendono, ed inteneriscono l'anima : e così fa di tutte l'altre virtà.

51 Offerisci tutte le cose al Padre Eterno, insieme con i meriti di Gesù Cristo Suo Fieliuolo.

52 Sii con tutti dolce, e mansueto: aspro e rigoroso con te stesso.

53 Nelle feste de Santi considera le virtù loro, e domandale al Signor Gesà Crifto in grazia.

54 Abbi gran cura di fore ogni sera l'esamma della conscienza.

55 L'orazione, che farai il giorno che ti devi communicare, sio, che effendo tu tanto miserabile bai da ricevere Iddio: e quella, che farai la scra, sia che bai ricevitto Iddio .

56 Essendo Superiore, non riprender mai alcuno con collera, ma quando sarà possata: e così la riprensione apporterà utile.

57 Precura grandemente la perfezione, e divezione, e fare ogni cofa con

58 Escreitati molto nel timore di Dio , che rende compunta , ed umile l'anima.

59 Con-

59 Confidera bene quanto preflo si muaino le persone, e quanto poco si debba sidare di esse, e così attaccati bene a Dio, che non si muja mai.

60 Procura di trattar le cose dell'anima tua con Consessore spirituale, e dotto, e lui in tutto segui.

61 Ogni volta, che si communicherai, chiedi a Dio qualche dono per quella gran micricordia, con la quale è venuto nell' anima tua.

62. Ancorche iu abbi molii Sanii per Avvocati, sii in particolare divota di San Giuseppe, il quale imperra grazie grandi da Dio.

Gisseppe, si quate impetra grazie granas da Dio.

63 In tempo di malinconia, e surbazione non lasciar le buone opere, che sar solevi di penitenza, ed orazione, perche il Demonia procura d'inquietani,

perche le lasci: amzi seguitale con più studio di quello di prima, e vedrai quanto presto sia per savoriri il Signore.

64 Non communicare, ne conserire le tue tenazioni, ed impersezioni con le più

64. Non communicare, ne conferire le the tentazione, ea imperfectioni con le pui imperfette di cafa, per non far danno a te, e ad altre, ma con le più perfette.

65 Ricordati, che non vi è più d'un' anima, nè si ha da morire più d'una volta, nè si ha più di una vita breve, e questa è particolarre, nè vi è più d'una oloria e couella è eterna ce di aiutrà à moste cose.

gloria, e questa è eterna, ed ajuterà a molte cose.

El desiderio tuo sa di vedere Idaio, il tuo timore, coe l'oai da perdere : il
dolore, che nol godi, e la tua allegraza sia di quello, che ti può condurre a Dio, e viverai con gran pace.

Quanto alta, e fopranaturale fu l'orazione, che il Signore communicò alla Santa Madre Tèrefa, e di quanta efficacia per impetrare quanto domandava. Cap. XVI.

IL modo d'orazione, che la Santa Madre ebbe, su tanto alto, e di-vino, che penso, che poche persone si troverebbono, le quali si arrischiassero a scriverlo, se ella non l'avesse satto prima da per se, perche queste cose interne hanno riservata la lor dichiarazione all'esperienza, e fentimento di coloro, che le provano, e quello è buon Maestro, che è ben sperimentato. Ma per soddisfare in questa parte a questa virtà, che è il mezzo, ed il canale per donde Iddio communica ordinariamente a giuiti le sue misericordie, e la porta, per donde egli entra carco di doni, egrazie a ricrearli con loro; dirò quì con la maggior brevità, che io saprò, quelle, che Iddio nostro Signore secealla S. Madre Teresa per mezzo dell'orazione, valendomi di quelle, che ella racconta ne' suoi libri: perche quelle sò io molto bene, con quella certezza, che può aversi in questa vita, che le occorsero: e l'ittesso consessano quartordici Confessori di lei della più dotta, e grave gente di Spagna: li quali nelle informazioni fatte per la di lei Canonizazione affermano per molto cerro, effere occorio alla Santa Madre Tercia tutte quelle cole, che scriffe nel suo libro, oltre altre infinite persone, che avendo tenuto per certe le cofe, le quali io qui dirò, approvarono il suo spirito, ed i suoi libri, come più a lurgo scrissemo nel Prologo di questa Istoria. Ed okre le grazi:, elavori, che la Santa scriffe, n'ebbe altri molto parricolari da Dio. e forfe

e forse maggiori, li quali ella per sua umiltà se bene si communicò co' fuoi Confessori, li celò ne' fuoi libri, movendola anche a questo (come tanto discreta, e prudente) il persuadersi, che cose cusì alte non erano da dirli a tutti, fenza che per avventura si ponesse sospetto ad alcuno della loro verità, come essa riferisce nella sua vita, nel capit, 27. dove trattando di quello, che Iddio infegnava all'anima fua nelle vitioni intellettuali, dice così: Le communica secreti, e tratta seco con tanta amistà, ed amore, che non ci busta a scriverlo: imperochè fa alcune grazie, che seco portano sospetto per effer di tanta maraviglia, e fatte a chi si poco le merita, che se non si ba molto vera fede, non si potran credere. E così penso io raccontarne poebe di quelle, che il Signore ba fatto a me, se non mi sarà altrimente comandato: eccetto alcune visioni, le quali possono in alcuna cosa giovare, acciò che coloro, a' quali il Signore le darà per l'avvenire, non se ne maraviglino, parendo loro impossibile, come facevo io. E d'averne tacciuto altre molte fattele dal Signore lo dice molte volte la Santa ne i fuoi libri, ed è cofa maravigliofa, e che a pena può considerarsi, perche se tante surono le grazie, che ella per comandamento de suoi Consessori lasciò scritte, quali porremo intendere, che debbano essere state quelle, che per mancamento della nofira capacità lasciò di scrivere, e quelle, che non si arrischiò a confidare alla nostra poca fede, ed esperienza?

Le principali grazie, che la Santa Madre ricevette dal Signore per mezzo dell'orazione, furono eccellenti, ed eroiche virtù di carità, e d'amor di Dio, nel quale abbrucciava mentre viveva in terra, come fe fofse flata un Seraino del Cielo, di vivillima fede, di fperanza, econdidanza grandifima, di profonda umilità, e di pazienza incomparabile, di fortezza non mai veduta, di prudenza divina, e d'altre ammirabili virtù, delle quali infini" aqui in quefo libro abbiamo trattazo, etratta-

remo appresso.

Queste misericordie, che il Signore usò con lei in communicarle virtù sì alte, ed in grado così perferto, si quello, che ella sempredomandò al Signore nell'orazione. Perche in verità la persezione, e giustizia Cristiana, e tutto il paragone, e punto della sancia sustanzialmente confiste

nella perfezione della carità, e dell'altre virtù.

Questi savori, e grazie, che Iddio sa a tali anime, sono di mille ma-Bb niere. niere, e così hannoaltrettanti nomi. E perche diquefte grazie, c favori de l'Idio fece alla Santa Madre Terefa nell'orazione, abbiamo foritto à lungo nel primo libro in alcuni capitoli, dove diffemo de grandi ratti, vilioni, rivelazioni, parlamenti, e d'altri fingolari favori, che il Signore comunicò a quefta Santa Vergine, e per innanzi ancora ne diremo; per tanto tratterò qui folamente della maravigliofa (cienza, e del concienemo di verità, che Iddio infine nell'anima di lei, ed inifieme della

dottrina, che lasciò ne' suoi libri scritta.

Dird prima brevemente il principio, che ebbe d'orazione, cavandolo da una fua relazione, che fece pel fuo Confessore, donde si vedrà, quanto valorosamente perseverò nell'orazione. Dice adunque la Santa, parlando di se in terza persona: Questa Monaca ba quaranta anni che prese l'abito, e dal primo cominciò a meditare i misteri della Pattione di Cristo Nostro Signore, e li suoi peccati alcune ore del giorno, senza pensar mai à cosa sopranaturale: masolo alle creature, ecose, dalle quali cavava, quanto preste finisca ognicosa; ed à mirare dalle creature la grandezza di Dio, e l'amore, che ci porta. Questo le faceva venire molto maggior voglia di servirlo, che non fece mai il timore, il quale non ra à proposito per lei , sempre , son gran desiderio , che fosse lodato , e la sua gloria aumentata . A questo fine indirizzava tutte le sue orazioni , nè faceva nulla à caso, parendole, che poco le importasse di patire in Purgatorio, perche questa s' aumentasse, henche sosse pochissimo. In questo passò quasi ventidue anni con grand' aridità, che non le passò mai per pensiero di desiderare più, tenendosi pertale, che nè anche le pareva di meritare di pensare in Dio, ma che Sua D. M. le faceva molta grazia in lascairla stare dinanzi à se orando, e leggendo anche in buoni libri.

Ma lafciando da parte questi principi, le andò dando il Signore una orazione forranturale, che era una pretenza di lio, che parava, che ogni volta, che il voleva raccomandare à lui, felo trovassie appresso. Dopo le venne un ritiramento interno, col quale il raccoglieva, ed entrava dentrodi se, che qui parava, che avestie l'altre potenze, ma non perdendo i sensi estre con l'attante procedeva alle volte una quiete, e pace interiore dolossisma, che viene sopra l'anima, e con la quale pare, che Iddio l'immerga nell'amore, diletto, tenerezza, e delizie. Insin' a dul vive l'anima ne'suoi

fenfi, eftà nella fua regione.

Innalzolla il Signore più alto, dandogli un'orazione molto rica, e molto eminente, la quale ella chiama ne i fiuoi libri, Orazione d'amore, molto à lungo la dichiara : dirò folo, cheè un modo d'orazione, nella quale cominciando l'anima à bere dell' acque vive, e degli impetuo-firufcelli, che featurifcono da Dio, è inebriata con la copia de fiuoi diletti; in guifa tale, che con la forza di quelli, e dell' amore, perde l'udo é fentii, e quati di utter l'altre potenze, e dè condotta al talamo celefte, e tutta transformata in Dio, e dorme in quel fiorito letto di Salamone, quel vigilante fonno, di cui parlando la fpofa, dice: lo dormo, e di ilmio cuore veglia. Queflo è illuogo, dove fi celebrano le nozze fipriruali dell'anima con Dio, e perciò fi chiama letto, perche è luogodi ripofo, d'amo-anima con Dio, e perciò fi chiama letto, perche è luogodi ripofo, d'amo-

re, di compitaquiete, di fonno, di vita, e di celefti diletti. Conmolti nomi han fignificato i Santi quefla trasformazione in Dio, e turri infieme non arrivano à darci la minor parte di quello, che qui l' anima fente, e gode. Quello, che meglio il dichiarò, parmi che foffe chi meno diffe, come fece San Giovanni nella fua Apocalific.

chiamandolo Manna nascosta.

Dopo questa così eminente, e divina orazione seguitarono certi grandi, e violenti impeti d'amore di Dio, e questi terminarono in ratti. tanto che, come diremo avanti, molte volte di quelle che si poneva in orazione, s'alienava, e perdeva l'ufode i fensi. Accompagnavano questi imperi certe pene tanto sottili, e divine, che meglio potevano chiamarfi raggi di felicità, e gloria, perche erano tutte caparre preziofe della finezza del tenero amore, con che la trattava il suo celeste, e divino Spolo. Accadeva ancora, che avevain questi tempi così gran soavità. e diletto con la dolce prefenza del fuo amato, che le pareva d'effere tutta liquefatta, e strutta in amore, e tenerezza. Da che Nostro Signore la pose nell'orazione, che ella chiama, d'unione, le cominciò à manifestare più la sua presenza con visioni immaginarie, intellettuali, ed alcune volte corporee, di Cristo, della Divinità, del misterio della Beatiffima Trinità, e di molti Santi, ed à rivelarle verità, e secreti divini. ed à parlarle tanto ordinariamente, e con tanto amore, e cortelia, come suole un'amico con l'altro, in sino à che co l'continuo esercizio dell' orazione, ajutata con le fatiche delle virtù, e travagli, che il Signore le mandava, effendo prima arrivata ad una incredibile purità, venne à godere in questa vita una unione tanto intima, tanto abituale, e continua di Dio, che quello, che da principio gultava à forsi (se così può dirfi ) e limitatamente, con turbazione, e perdimento de' fenfi , l'ebbe poi con continua, e pacifica possessione, perche per ispazio quasi di venti anni le comunicò Iddio quello grado d'orazione, che ella chiama matrimonio spirituale, dove per un modo altissimo, e divino, era l'anima fua unita continuamente con la Santiffima Trinità, e ciafcuna potenza, fecondo la fua capacità, godeva quasi in terra quello, che li Beati possiedono in Cielo, ò per dir meglio, alcune vigilie, e vespri di quella gloria, che se bene non era consumata, e perfetta, era felicità principiata: perche, la purità, la pace, la immutabilità, la luce, l'amore, ed il diletto, che godeva, erano come certe caparre della poffeffione, che godono i Santi. E così flava nello flato prefente molto fimile à quello della intera beatitudine, tal'era la quiete, la foavità, la fazietà. la foddisfazione, il riposo interno, la pienezza, ed il riempimentodi tutti i beni, che in questa vita possedeva. Di questo felice stato godette la Santa Madre per ispazio di venti anni, come dissi di sopra, navigando à vele spiegate, senza fermarsi un punto, nella purità. nella luce, e nell'amore del suo sposo, immergendosi continuamente più, e più in quell' immenso pelago (nel modo, che una pietra gettata in mare fenza fondo, và fempre caminando alla profondità fenza fine , ) abbracciandosi ogn' ora , e ad ogni momento più strettamente

COT

Bb 2

con Dio, con che arrivò a così alto grado d'amore, dove, per molto

che dica, non si apporrà ad arrivare la mia penna.

Questa fu la sua orazione: tale anche su l'efficacia, che ebbe in fare con effa forza a Dio, ed in ottenere quanto gli domandava. Gl'aveva promesso Nostro Signore, che non gli averebbe domandato cosa, che non la impetraffe da lui, come ella scrive nella sua vita al capitolo 39. con

quefte parole:

Stando io una volta importunando il Signore, che rendesse la vista ad una per-Sona, alla quale io era molto obbligata, che l'aveva quafi perduta, Io li avevo gran compassione; e temendo che non volesse il Signore esaudirmi per li peccati miei, apparvemi, come l'altre volte, e cominciommi a mostrare la piaga della mono finifira, e con l'altra cavava un chiodo, che vi era fisso. Parevami, che al levere del chiodo, cavafe anco la carne; e rappresentava bene il gran doloet, che mi recava grandiffima compassone: E dissemi, che colui, che santo aveva sofferte per me, non dubitaffi, che avrebbe fatto quello, che io gli chiedevo: E MI PROMETTEVA, CHE NESSUNA COSA GLI AVREI DOMANDATO , CHE EGLI NON L'AVESSE FATTA : (a. pendo già egli, che non gli averei mai dimandato veruna cosa, la quale non fosse flata conforme alla gioria sua. E così averebbe fatto quello, che all' ora chiedevo: poiche ne anco quando io non gli serviva, gli chiesi mai cosa, che sua Divina Maefta non la facesse molso meglie di quello, che io sapevo addimandare : onde molto meglio l'averebbe fatto ora, che sapeva, che io l'amavo, e che di ciò non dubitalli .

Con quella promessa, e fondata in questa parola di Dio, teneva come certa giuffizia la fua petizione, e così nel modo di domandare imitavai Beati, edi Santi, che stanno in Cielo, che quello, il quale non era per ottenere, a pena poteva inalzare le mani, nè il cuore a domandarlo con forze, e perseveranza. E quando il Signore voleva, che gli domandaffe, e concederle la fua perizione, le dava fubitoun defiderio grande, che S. D. M. le concedesse quanto le domandava, ed un gran fervore

per domandarglielo.

Molti sono i successi , ne' quali il Signore mostrò chiaramente quello, che potevano con lui l'orazioni della sua serva. Perche per mezzo d'esse fece in vita sua cose miracolose, sano da molte infermità, ma molte più furono l'anime, che cavò di peccato, come io lo sò beniffimo, ed ella lo scrive nella sua vita, dopo aver narrato alcune grazie, che aveva imperrato da Nostro Signore per mezzo dell'orazione: dice in questa ma-

niera nel detto capo.

In questa materia di cavare anime di peccati gravi per mezzo delle mie orazioni, ed altre tiratele a maggior perfezione, sono state molte le volte, che il Signore m'ba efandito, e così in cavare anime del Purgatorio, ed in altre cofe segnalate, sono tante le grazie, che S. Divina Maestà m'ba fatte, che sarebbe uno flancar me, e chi le leggeffe, se io le volessi raccontar tutte, e furono molto più wella falute dell' anime, che de' corpi , Questa è stata molto manifesta, e della quale vi (ono molti testimoni). Subito subito mi veniva scrupolo, perche non potevo lasciare di credere, che il Signore le facesse per mezzo delle mie orazioni .

zioni, prefupposto, che la principal caufa sosse la funcio a bontà. Ma sono già tante le cose, e tanto consciutte da molte persone, che non mi dà pena il creder-to, e ne lando S. D. M. e mi consinado una lessa persone i minascre più debirite, e s'ammi, al parer mio, crescere più il desiderio di servinlo, e ravvivumi camore.

Turto il refto, che qui lafcio di dire dell'orazione di quefta Santa, lorimetro cosal i libri di ei, come a quello che lafciammo feritro nel primo libro di queft'Hiftoria, folo pretendo di ferivere qui la luce grande, che per mezzo della contemplazione ortenne dal Signore, come lomofira il dono della profezia, la fcienza infufa, che ebbe dal Cielo, ed i libri di ammirabile dottrinia, che ferifie, come ora andaremo raccontando.

Come la Santa Madre ebbe dono di profezia. Cap. XVII.

N ogni tempo ha communicato Iddio alla fua Chiefa foirito di profe-L zia, perche se ben si mira non vi è mancaro mai in essa chi con spirito divino riveli cose, che sono da noi molto lontane. E perche in questa ultima erà non vi mancasse, communicò S. D. M. questo dono alla Santa Madre Terefa di Gesù, come affermano molti, e molto gravi testimoni nell'informazione della canonizazione di lei, e gravemente lo prova il Padre Ribera nel libro, che con tanta accuratezza scrisse della vita di questa Santa. Il medesimo sente, ed afferma, con grande amplificazione il Vescovo di Surgento nel libro, che sece della vera, e salsa profezia: Il Vescovo d' Avila D. Alvaro di Mendoza, che su molti anni Prelato e molto divoto della Santa Madre, aveva già tanta evidenza di quello dono in lei, che soleva dire : Se la Madre lo dice, benche sia impossibile, si farà : e consessano ciò innumerabili testimoni nelle loro deposizioni esaminati per la canonizazione, e basta per confermazione di questo, quello, che avanti diremo del dono di discrezione di spiriti, il quale, come afferma il Glorioso S. Gregorio Homil. 1. in Ezecbielem, è una specie principale di profezia.

Di quello porrò io parlare per esperienza, come hosatto in sin'a quistrivendo d'altre virrò di let: perche nel tempo, che tratrati con lei, chiaramente comobbi, che aveva sipirito, e luce di profezia, come sperimenta
in molte occasioni. Primieramente coccai quasi con mano, che ella intendeva, e pentervara la disposizione, e lo sira on interno dell'anima mia, cosi
in assenza, come in presenza: imperoche tanto in vocc. quanto per lettere, vedevo, che quando ero adquanto divoto, le sue parole, e lettree
erano molto spirituali, e lunghe, e piene d'asterti di orazione, e perfezione: e se mi sentivo distratto. trovavo in lei grande aridità, e gravità
di parole, e deranotali, che mi lasciavano grandemente consulto, e sen-

za faper come, mi fervivano di freno, e mi facevano rientrare in me.
Con la efiperienza ordinaria, i, hed iciò avevo, atrivia quafi anche io
ad effere Profeta; perche quando le andavo a parlare, ò ricevevo alcuna
fiva lettera, primad i parlarle, ò leggere la elettera, conforme alla difpotizione, che in me fentivo, già fapevo della maniera, che mi aveva da
Bb ? rifon-

rispondere. Onde ledissi una volta: Madre, ho timorea parlare con Vostra Riverenza, perche mi pare, che miconosca l'interno, e così quando
vengo da lei, vorrei prima consessami: Ed el la udendomi, sorrise, consessami de la vorrei prima consessami e del la udendomi, sorrise, confessamo con un santo silenzio, quello, che non sattentava a consessamo con
la bocca. Un altra volta, come sersissi più a lungo nella sondazione di Soria, m'incontrai quivi con la Santa, e subito indovino il travaglio, che
avevo, e mandommi a dire per mezzo della Madre Anna di S. Bartolomeo sua compagna, quanto mi doveva durare. E così fu tutto, come disse, perche durò appunto quel tempo, che el la aveva notavo.

Stando la S. Madre in Toledo, ebbe miova, che la nuova Riforma fi ritrovava in gran pericolo difsiaffi, quali (enzarimetio, ne fepranzaalcuna, come già più a lungoriferimmo nelle fondazioni. All'ora ella in prefenza mia, e del Padre Marlano, congran ferenità, e tranquillità di animo fi raccolfe un poco dentro di sè ftella, e poco dopo diffe: Patiremo travogli, ma l'Ordine son toward a direnze. E dall'ora petti il rimore, e lo tenni per così certo, come fe l'aveffi veduto con gli occhi: perche in quanto a me, che tanta efperienza avevo delle fue cofe, tanto era,

che ella me lo diceffe, quanto, che io lo vedetfi.

Ma quantunque tutre quette cose, le quali occorsero a me, e sò da altre persone, che a basso dirò, siano chiare dimostrazioni, che ella abbia avuto questo dono, e spirito di profezia; con tutto ciò, molto più credito dò io a quello, che ella scrisse con tanta simplicità, e verità ne' suoi libri, che a quello, che so viddi, e sperimentai tante volte: perche potendomi io facilmente ingannare, un'anima però tanto amica di Dio, etanto piena di luce, e splendori divini, tengo quali per impossibile, ò che s'ingannasse, ò che dicesse cosa, la quale non sosse, e tanto più stando ella a vista di tanti Confessori, e di altre persone gravi, e tanto dotte, alle quali prima diceva la profezia, che venisse il successo: al contrario d'altre, che dopo aver veduta la cosa la mostrano a dito. E se bene tutte le visioni, e rivelazioni, che contato abbiamo nel precedente capitolo, fono materia di profezia, perche come affermano communemente i Dotori, la profezia propriamente confifte in fapere, ed intendere le cose, che naturalmente non si possono sapere, salvo, che per instinto, e rivelazione divina, d siano passate, d siano presenti, come è il conoscere i pensieri del cuore, ed altre cose sopranaturali, e nascoste. E secondo questo, tutte le visioni, che di sopra abbiamo scritto, e quelle, che riferisce la Santa nel suo libro, sono materie di profezia. Ma io accomodandomi al fenso volgare, e comune, porrò qui folo le cose che disse, e profetizzò prima, che succedessero.

Primieramente nel principio della fua convertione, la prima parola, che Iddio le diffe, fu di protezia, dicendole nel can 29 di fina vita: Non voglio, che tu abbia più converfazione con nomini, ma con gli Angeli. E coal fegul, perche ella da quell'ora murò la fua vita in guifa tale, che la fua converfazione era ne'Cieli, col medefimo Iddio, e co'iuoi Angioli molte volte. Avanti, che i faceffe il Monaltero d'Avila, le comandò nottro Signore, che lo procurafie con tutte le fue forze, facen-

dole gran promeffe, che non si farebbe lafciato di fare, e che si chiamasse. Si diseppe: e questa, e molte altre profezie, che all'ora succedettero, disse ella a'suoi Consessioni, e come lo disse, così appunto si adempi. Quasi l'istessio le avvenne in tutte l'altre sondazioni de suoi Monasteri, perche di tutti, ò della maggior parte, prima, che si facessero, ò che li andasse anotare, avvengià caparte, o rivelazioni da nostro Signore, che dovevano fassi; e questa parola, e rivelazione era quella, che la sostenza e, e teneva in piedi contro tante contradizioni, e travagli, che in essa ebbe. Che se non fossi stato so a certe speranze, non sò qual persona umana sosse stato sossi discussione con si con sossi discussione di sossi discussione con si con sono di con sossi di con sono di contra sono

Ne principi vivendo con gran timore di essere ingannata, gl'apparsero i Beati Apostoli S. Pietro, e S. Paolo nel loro medesimo giorno, e

le promitero, che non faria ingannata dal Demonio.

Seppe la morte di quel Santo Padre Frà Pietro d'Alcantara un'anno avanti, che moriffe, com'ella narra con queste parole nel capitolo 27.

della sua vita.

Un'anno avanti, che moriffe, m'apparve flando affente, e feppi, che aveva da morire, e ne lo avvifai, effendo lontano di qui molte miglio. Quando fpirò m'apparve, e duffemi, che fe ne andava a ripofare, enon lo credetti; lo diffi ad alcune perfone, e di lì a otto giurni venne la nuova, che era morto, o per meglio

dire, aveva cominciato a vivere per (empre.

Le rivelò anche noltro Signore alcune volte, che Donna Maria di Cepada fui sorcella doveva morire repentinamente: lo difica al fuo Confefiore, e con licenza di lui fene andò ad una villa, dove flava fua forella, e fenza dirle nulla di quanto aveva veduto, cominciò adifporla a confefiarifi ppeffo, e di apparecchiarifi, per quando il Signore Iddio la chiamafe. Di ll a quattro anni mori fubitamente, e dopo pochi giorni la vide du ficire dal Purgatorio. Scrive anche nel capitolo trentelimo fetto della fua vita d'un Reliziolo del fuo Ordine, quetto che fesue.

Un' altro Padre dell'Ordine nostro, mosto buon Frate, stava assi ai male, ed essenzia della Messa de cele sia de viddi, che era mosto, e che sali di Cielo senza toccare il Purgatorio. Mori a quest'ora, che io lo viddi, per quan-

to Seppi dopoi.

Ad un Padre Rettore della Compagnia di Gesù suo Confessore, fando egli in un grandissimo travaglio, per il quale era molto assisto e sconsolato, ne predisse altri, che gli dovevano avvenire, com ella

fcrive con queste parole:

Stando um giorno io adendo Messo, viddi Crisso in Croce, mentre si algana POssita: Dissemi alcune parole, che gli dicessi di conssolazione, ed altre, perche si preparalsi per quello, che era per succedere, pouentogi manzi quello, che aveva patito per lui, e che si apparecchiasse a patire. Il che gli diade gran contento, cd animo ; e tutto è posificatio, com esi Signore me lo disse.

Vidde le gran prodezze, che hanno da fare alcune Religioni ne' templ futuri in fervizio della Chiefa, come ella ferive a lungo nel capitolo 38. della fua vita. Le rivelò nostro Signore, che averebbe veduto Bb 4 a'tuoi a'fuoi di molto innanzi l'Ordine della Vergine, da se riformato con que-

fte medefime parole.

ne meetime patole.

FA'CUORE, POICHE VEDI QUANTO T'AJUTO: HO
VOLUTO, CHE GUADAGNI TU QUESTA CORONA: A'
TUOI DI'VEDRAI MOLTO INN ANZI L'ORDINE DELLA
VERGINE. Quello indi dal Signor à mezzo Febraio del 1571.

Di quello molto ficonfolò la Santa Madre: prima per quella corona, che il Signore le offettiva, fecondo per vedere, che il Sommo Pouefice del Cielo Criflo noftro Redentore confermava con quelle parole
il ticolo, che i fiuoi Vicari in terra avvano dichiarato con l'autorità
Apoflolica à favore della fua Religione contra moltienuli, il quali ne'
principi, che quell'Ordine venne in Europa, invitiodi dis gloriofo cognome, procuravano di contradire à così illuftre titolo, che bà in fin à
tempodella primitiva Chiefa, di Religione della gloriofa Versine Ma-

ria del Monte Carmelo .

Vidde ella adempiuta questa profezia, poiche prima di morire lafciò aumentata la fua Religione in gran numerodi Monasteri, di foggetti, e quello, che èpiù da firmarsi, in gradi di perfezione, e per sua maggior coniolazione mostiro Nostro Signore nou folo quello, che dovva effere di questa nuova pianta in vita di let, ma ancora l'aumento, che avrebbe fatto dopo la sua morte, e di li frutto grande, che farebbe nelli trempi farurinella Chiefa, com' ella medetima ferille nel Capitolo quarantessimo

della fua vita con queste parole.

Standoma volta è dir l'ufficio vicino al Sogramento, apparteni us Santo, si ul Ordine filato alguanto facultario atvata in mono unibro grande, l'apri, casificmi, che inleggifia divun lettere grandi, eleggibili, che dictumo conì: NE TEM PI FUTURI FIORIRA QUESTA RELIGIONE, ED AVRA MOLTI MARTIRI. Un altra volta flando a Matunino in Coro, mi freque prefenarono, e poforo avanni gi occhi circa di fi. i fette unomi di quella Religione con le finade in mano: penfor , che si dimustrafle per quello, che fiano per difendre esfecte: perche voltari valua, flandoi norque, si rapino lo firmio mio; parvunni flare in ma gran campo, dave molti combattumo, e quelli di quello Ordine combattumo con granefrover e avvunose factic belle, e molto accefe, e buttatumo di terra vinti, edobattuti molti, ed altri ne necidevano: Parevami, che que-fia battogia effor coure gli Eretici.

Tacque la Santa Madre il nome della fua Religione per alcuni honelli fini; ma iosò, che parla quildella nuova Riforma, che ella fondò, e l'itlefio fannoalcune compagne di lei, lequali hoggi vivono, e fecoudo i paffi, con il quali camina queflo Ordine, puoli certamente ferane gran frutto, e giovamento nella Chiefa. A capo di undici anni morì la Santa Madre, e vivide moltiplicata la fua Religione. Così di Monache.

come di Frati in perfezione, e numero.

Molteaftre cofe li rivelò il Signore, di che son pieni i suoi libri, e tutes si adempirono nel tempo, che ella diceva, come scrive nel cap. 34. della sua vita.

Ditutte le cose (dice) che hò detto di prosezia di questa casa, ed altre, che dirò dirà d'effa, e di altre cofe, tutte fi fono adempiute, alcune di loro trè ami prima, ce le fi fapeffero, altre più, ed altre muno, fecondo, che mi diceva il Signore: i be fempre le dicevo al Confessor, e al à questa mis amica Vedova, con la qual avevo licenza di favellare; Costei boi sputo, che leba dette poi ad altre persone de dellono semo, che i non mento, ne di talo lo permetti in cofe venna, e molo meno, che in cose tanto gravi tratti io altrimenti, che con oggi-

L'iftesso conferma in una relazione, che lasciò scritta di suo pugno, dove dice.

Niuna cofa bò inteso nell'orazione, benebe sia di molti anni, ebionon l'abbia vedue ta adempita. Sono tante quelle, che io veggo, d'intendo delle grandezze di Dio, e conce gli l'bà quidate, che quast niuna volta cominciò à pensarvi, che non mi manchi l'intelletto. 482.

Molte altre cose profetizò la Santa Madre, delle quali porrò quì alcune, lasciate scritteda lei incerti fogli sciolti, ed altre che hò saputo io

per certe relazioni.

Più di vinti anni, prima che fuccedesse in Portogallo la morte del Rè D. Schaliano, e di ranta nobilità di quel Regno, il che seguì in Afficia, vidde la Santa Madre un' Angelo con una spada ben fanguino fasora immedesse molegno di Portogallo, significando ci il morto sangue, il quale in esso si fara sparso. E dopo questi anni, stando ella aftiggendosi immanzi anottro Signore di si gran perdita di un Rè, e di tanta gente, le disse: Seio li trovai dispossi per tirarti à me, diche ti pigli travagiio ni?

Vidde eziandio, l'ifleffo Angelo con la (pada nuda, e fanguinofa forpa il Regno di Francia, e le iece conofecre il Signore l'ira, che contro quel Regno all'ora aveva, e profetizò l'erclie, che fi dovevano levare, come afferma il Padre Maeffro Frà Pietro Yvagnes, che all'ora era fuo Confessore, in una relazione, che fece della vita della Santa Madre.

Intorno alla fua Religione, oltre la profezia, che di fopra narrammo, che la vederebbe molto innanzi, le diffeun' altra volta noltro Signore, che non fi disfrebbe la nuova Riforma degli Scalzi, li quali all'ora erano molto perfeguitati, ma che più toffoandarebbe crefcendo.

Stando nella fondazione di Segovia le rivelò il Signore, per mezzo di Sant' Alberto la feparazione de gli Scalzi da i Padri del panno, ed ella lo riferial P. M. F. Diego de Yangues fei anni avanti, che fi faceffe.

Quatro anni prima, chefinisfero le persecuzioni, e travagli, che li Frati Scalzi pativano, le quali sirono grandissime, vided un mare assai grande, e molto alterato di persecuzioni, e con questa visone dielle ad intendere il Signore, che come gl' Egizji s'erano sommersi nel mare, quando andavano perseguitando in figliuoli d'straele, e di lopolo di Dio passo libero, così il suo Ordine rimarrebbe libero, e quei, che lo perseguitavano annegati, e vinti.

Stando in Siviglia co travagli, che trattando di quella fondazione, scrissemo, denunciata essa, e le sue Monache innanzi al tribunale del-

la Santa Inquisizione: le disse nostro Signore, che se bene patirebbono qualche travaglio, con tutto ciò non si oscurerebbe la verità. Così le diffe ella al P. Fra Girolamo della Madre di Dio, il quale stava molto afflit-

to, e succederte il tutto, come ella aveva profetizato.

Nella fondazione del primo Monastero, che fece in Avila, essendo in gran necessità, ed avendo mandato a Toro un giovane a domandare ad una Signora certi danari, per ajuto della fabrica del Monastero, subito, che la Signora diede il danaro, disse la Santa Madre: I danari sono sicuri, già gli ba il giovane mandato in suo potere, al quale furono contatt nella sala da

baffo: e così poi trovoffi effer fucceduto.

Effendo un suo Fratello, chiamato Agostino d'Ahumada Governatore in un luogo del Perù nell'Indie, la Santa Madre gli scrisse una lettera, nella quale gli diceva, che lasciasse subito il governo, ed uscisse di quel luogo, se non vi voleva perdere la vira, e l'anima. Il che gli scrisse con tanta affeverazione, che con fruttare il governo più di dieci mila ducati l'anno, se neuscissubito: e fra pochi giorni vi entrarono i nimici, ed uccifero il Governatore, che gl'era succeduto, e tutti quei del luogo. Seppe la Santa Madre, come già s'è derto, otto anni prima la fua mor-

te: e costanche seppe la morte di molte persone, prima, che morissero, e d'alcune altre, che morivano lontane da lei. Seppe eziandio la morte di quaranta Padri, e fratelli della Compagnia di Gesù, che andavano al Brafile, e furono uccili da gl'Eretici: fra quali era un parente della Santa, e subito, che furono uccisi disse al Padre Baldassare Alvarez suo Confessore, che li aveva veduti con corone di Martiri in Cielo: edopo venne la nuova in Spagna del martirio, edella felice forte di questi Religiosi.

Del P. M. Fra Pietro Yvagnes Religioso di S. Domenico, eche era stato lungo tempo Confessore di lei, con essere morro trentacinque leghe lontano dal luogo, dove ella stava, le rivelò subito Iddio la morte, e come era falito al Cielo, fenza Paffare pel Purgatorio; e subito il disse al Padre Maestro Fra Garzia di Toledo, Religioso del medesimo Ordine, e fuo Confessore, contandogli tutte le circostanze, che eranopassate nella fua morte, come se l'avesse vedute con gl'occhi : di che informatosi egli

trovò effer tutto come gl'aveva riferito.

Seppe la morte di molte Religiofe del suo Ordine, le quali erano morte in altri Monasteri, e le diffe avanti, che ne venisse la nuova. Essendo in Salamanca con Donna Quiteria d'Avila Monaca dell'Incarnazione, e recitando ambedue Mattutino, la Madre si fermo un pezzo elevata, e rirornando poi in fe, pregolla Donna Quiteria, che le diceffe quello, che aveva fentito; le rispose: E morto Don Francesco Guzman, che era un Cavaliero Sacerdore molto umile, e molto servo del Signore: e così fu, che mort in quell'ora.

Essendo un'altra volta in Segovia in compagnia di tutte le sue Monache, le rivelò nostro Signore, che era morto Lorenzo di Cepada suo fratello, e senza dir più parola, se ne andò al coro con un poco di turbazione, per raccomandarlo a Dio: gettoffi subito in orazione, e piacque a Dio di rivelarle, che l'anima di lui era ufcita di Purgatorio. Pregaronla alcune MonaMonache, che dicesse loro la causa di quella novità, e turbazione, ed ella veggendo l'instanza, che le facevano, non la volle celare, ma riferì quanto era passato: e subito scrisse a suo nipote, figliuolo del defunto, dicendogli quello, che aveva da fare. Egli quali nel medelimo tempo, che giunse la lettera della Santa Madre, spediva un Messo, per darle nuo-

va di quanto era feguito.

Ad un Frate Scalzo di San Francesco profetizò, che si preparasse per un travaglio, che gl'era per venire. Ad un'altro Frate calzato del suo Ordine diffe, che doveva essere Frate Scalzo, e che con quell'abirodoveva convertire un'anima, e tutto succedette, come ella aveva detto. A due sue nipori, che erano molto immerse nella vanità del mondo, profetizò, che dovevano essere Monache Scalze, e così furono: Particolarmente a D. Beatrice d'Ovaglie, la quale era molto lontana da questi pensieri, diceva: Va piar ora Beatrice per donde vuoi, che al fine bai da venire ad effere Monaca Scalza, come ora è, e Priora del Convento di Ocagna.

Disse, che la festa della Presentazione di nostra Donna si aveva a celebrare generalmente in tutta la Chiefa. Un suo Confessore, di cui posemo una lunga relazione nel primo libro, trattando dello spirito di profezia, ch'aveva la Santa Madre, dice così: M'ba detto molte cofe, le quali solo Iddio poteva sapere, per effere cose future, e che toccavano al cuore, ed al profitto, e che parevano impossibili, ed in tutte bò trovato grandissima verità. E questo istesso confessano molte Religiose, e persone secolari nell'informazione per la sua Canonizazione, che conosceva loro, eli penerrava l'interno con gli occhi dell'anima, come l'esterno con quei del corpo. Quetto conoscimento dell'interno non s'ha da intendere, che fosse permanente, e per modo d'abito, in modo tale, che sempre, che volesse, lo potesse conoscere, ma che tal'ora le concedesse N.S. per divinarivelazione questo privilegio.

E perche nel dono di Profezia sono molti gradi, secondo che maggiore. ò minore è la luce di Dio, perche una medelima verità ad alcuni si manifesla per sogni, adaltri svegliati per immagini corporali, edoscure, che se li figurano nella fantafia, ed immaginazione : ad altri per parole pure, femplici, e chiare, nel modo, che un'istesso volto in molti specchi più, ò meno chiari si mostra molto differentemente, così Iddio non propone a tutti con ugual luce, e chiarezza le verità, che rivela a' fuoi : quello è maggior profeta, come affermano i Santi, al quale Iddio più chiaramente, e per mezzo più fortile manifesta le verità più alte, e più occulte, come ordinariamente faceva alla Santa, e si raccoglie da quello, che infin à qui abbiamo riferito, e particolarmente nel primo libro, e più chiaramente lo vedrà chi leggerà i libri, che ella scrisse.

Come la Santa per mezzo dell'orazione impetrò scienza insusa da Dio, e de libri, che scrisse pieni d'ammirabile dottrina. Cap. XVIII.

'S Arà molto a propolito, trattando delle cose maravigliose, che il Si-gnore communicò alla sua serva per mezzo dell'orazione, dir quì dell'alto conoscimento, che ebbe delle cose divine, non solo per mezzo di rivelazioni, ed altre illustrazioni, date da Dio; perche quantunque questi siano gran favori, passano presto, e non è in potere di chi li riceve, usarli a sua posta: ed è una pioggia venuta dal Cielo, la quale cade quando piace a Dio: ma la scienza, della quale andiamo trattando, è una sapienza divina, non acquistata con industria, estudio umano, ma è una Teologia, che viene di fopra, e si apprende studiando nella scuola del Cielo, dove legge la stessa sapienza, che è Iddio, Chiamasi questa Teologia mistica, e segreta, perche è una notizia de misteri profondi, e secretidi Dio, non acquistata con la speculazione, ma infusa dallo Spirito Santo nel cuore di quei ch'egli elegge per Maestri, e Dottori di spirito. Di questa sapienza parlava l'Apostolo nella 1. a' Corinti, dicendo, che predicava una fapienza misteriosa, e nascosa a savj del mondo, ma rive-lata a lui dallo Spirito Santo.

Questa sapienza infuse Iddio nella Santa in grande abbondanza; perche essendo ella stata per prima molto rozza, ed inabile, non solo a dir le cole spirituali, ma anco ad intenderle, in breve tempo le diede Iddio tanta luce, e tanta intelligenza delle cose sopranaturali, e divine, quanti Teologi grandi con molti anni di studio non averiano potuto acquistare. Stupivati la Santa di tal mutazione, e maravigliavanti anche li fuoi Confessori, come quelli, che all'ora non scoprivano i fini, che Iddio in ciò aveva: perche avendola eletta per MAESTRA, E DOTTORA di spirito, non era maraviglia, che si mostrasse tanto liberale, e magnifico, non folo in darle in così eminente grado questa penetrazione de' Misteri, e conoscimento di cose altissime, ma anche, (e forse è maggior grazia) parole, e stile per dichiarare quello, che di natura sua, e per l'alrezza, ed incomprehentibilità fua cotanto era fegreto, ed occulto. Soleva dire il P. M. F. Garzia di Toledo, il quale dopo fu Commessario Generale dell'Indie, che così era la Santa Maestra d'orazione, e di cofe di fpirito, come altre persone dottissime erano d'altre facoltà, le quali avevano professato. Da questa scienza le nasceva l'intelligenza dimolte cose della Scrittura Sagra maravigliofamente, in guisa rale, che alcuni uomini dotti , doppo , che trattavano con lei , confessavano , che intendevano molti luoghi di essa, il cui senso prima non avevano

Fu quasi repentina questa intelligenza, e scienza, che ebbe delle cose divine, e come infusa da Dio. In que' primi anni subito, che cominciò ad avere visioni, vidde l'anima sua vestita di tanta nuova luce, e conoscimento di cose divine, che ella medesima se ne maravigliava, e molto più i suoi Confessori, come ella scrive nella sua vita, parendo loro, che aveffe conceduto più N. S. a lei in sì breve tempo, chead altri in quaranta anni d'orazione, e du fiod fipirito. E perche in nefinan cola più chiaramente fi vedrà quefto dono, e quella fapienza, la quale Iddio le communico per mezzo dell'orazione, chene libri, che ella feriffe, dirò qui qualche cofa di effi, dal che fi conofeerà, che non fu fapienza umana, ma divina, e fopranaturale, quella, che ebbe.

Scriffe la S. Madre Terefadi Gesù, oltrea molti fogli fciolti, ne' quali fi trovano cofe molto profittevoli, e spirituali, e de' quali con grande ftudio, e fedeltà ne raccolse alcuni il P. Ribera nel finolibro, cinque libri non per sua volontà, e gusto, ma per obbedire a suoi Consessioni, a

quali obbediva con tanta puntualità, come all'iftesso Iddio.

Il primo fu del corso della sua vita. E perche alcuni ignoranti, e gente poco prattica nella via spirituale, hanno opposto all'avere ella scritto la fua vita, ed in effa tanti favori celefti, e tante virtù proprie; e non avvertono, che effendo ella cotanto buona, e che aveva da dire la verità, quanto più voleva scuoprire i suoi maucamenti, tanto più mostrava chiare le sue virtù; e dovendo narrare le rivelazioni, e grazie, che il Signore le fece, e gl'efferti, che in lei cagionavano, non poteva la-feiare di ferivere le fue virtù. L'avere ciò fatto la Santa Madre fu cola forzata, necessità precisa, ed obbligazione tale, che quando io l'havrò qui detto, nessuno vi sarà, per passionato, che sia, che non lodi l'intento. che ella in ciò ebbe. Imperocchè, come più a lungo scrissemo nel primo libro, con la grandezza delle grazie, che da Dio riceveva, come veramente umile, e prudente, andava con tal fospetto, e timore di non esfere ingannata dal Demonio, che non fi quietava mai. Doveva ordinare così il Signore, a fin che il fuo spirito fosse più conosciuto nel mondo. e passasse per maggiore esamina, ed approvazione. Dall'altra parte à Confessori, massime in capo di alcuni anni, che cominciò ad avere queste cose, se bene erano dotti, e savi, e vedevano nella Santa tutti i segnali, che reca seco lo spirito di Dio, per essere i favori tanto rari, e tanto straordinarii, non si fidavano del parere, egiudizio loro; esapendo, che nell' Andaluzia era il P. M. Avila, uomo di grande spirito, sperienza, e discrezione per discernere il vero dal falso, parve al suo Confessore, che allora era F. Garzia di Toledo, configliato anche da un' Inquifitore, che paísò per Avila, che facesse una relazione della sua vita, nella quale con chiarezza desse conto di quanto passava in lei, e la mandasse a questo sant' uomo.

Outello fii il fine, cheebbe in ferivere la fua vita, e fenza, che per allora le passate mai per pensiero, che la dovesse vedere altri, che il suo
Consessoro, che in doveva esaminare. Anzi si pensava allora, checiò
fosse segoto, che in parte si riducesse al sagramento della consessione,
così dice in esso, che mostira in essimo più che i
primi capicoli di sua vita, dove servive i suoi difetti, e vanità, cheebbe,
e lo ricerca disegretonelle grazie, che lddio le fere. Questo era l'intento di lei, ma quello di Dioera mosto differente: perche per questomezzo volle metere a luce que testori, che in quella fant'anima aveva de-

polita-

politati, perche subito, che si intese la finezza del suo spirito, e si vedde la luce, e chiarezza della fua dottrina, ed il gran profitto, che poteva fare nella Chiefa, s'andò divulgando a poco a poco, e senza che ella il sapesse, se ne secero molte copie in vita sua: dopo le comandarono i suoi Confessori, che tornasse ad aggiungervi la fondazione di San Giosesso d'Avila, perche la relazione, la quale aveva mandato al P. M. Avila, era breve, e l'aveva fatta avanti, che ciò feguiffe. Morta la S. Madre si stampò subito questo libro della sua vita, essendo stato molti anni prima trattenuto, ed esaminato dal tribunale del Sant'Officio. tutto a petizione, e preghiere della Santa Madre, la quale dopo averlo communicato col P. M. F. Domenico Bagnes fuo Confessore, per ordine, e per mezzo di lui. lo diede a'Signori Inquifrori.

Prego lo quelli; che nella Santa Madre Terefa di Gesù condannano quelto, che avvertano un poco, e considerino, che quasi quanto fappiamo hoggi de fatti glorioli de Santi, è ilato per bocca loro, e particolarmente questi favori di visioni, rivelazioni, e delle virtù interne, perche nè a queste si trovarono prefenti quelli, che le scriffero, ne le vidde, chi le predicò, ed infegnò: ci fu folo questa differenza, che quello, che esti differo in voce, la Santa Madre lo scriffe, per esfere lontana da chi ne doveva dar parte; e quello, che altri direbbono con fini alti, che Iddio fosse più lodato, ella lo scrisse per mera obbedienza . obbligandola a ciò i fuoi Confessori, e la sua necessità, per la quiete, e profitto fuo, ed all'ora, come già hò detto, non fu ferittura per istamparir, ma per afpettare luce, e rimedio da chi l'aveva a vedere.

ed efaminare.

E quando bene la Santa Madre avelle scritto la sua vita, senza esserne astretta da tanti titoli di obblighi, non era cosa, la quale potesse offendere vernna prudente perfona, nè che baftaffe per menomare un punto la fantità, ed il credito di lei, fapendo noi, che molti Santi fenzaefferne necessitati da nessuno, scrissero di se cose timili : Santo era S. Paolo, e de maggiori, che avesse la Chiesa, equando si offre occasione della gloria di Dio, non perdona a travaglio, ne a perfecuzione fua, che non la dica. nè meno tace le molte rivelazioni, evilioni, che ebbe: Santo era il mio Padre S. Girolamo: e fa quetto ad ogni paffo; nèmeno Santo era il gran Padre Agostino, Padre, e Dottore della Chiefa, enellibrodelle Confessioni non fece altro, che scrivere la sua vita, e non solo quella, che menò essendo peccatore, ma quella, che visse dopo, che su Santo, dove narra le carezze, edi favori imgolari, che Iddio gli fece. E chi leggerà S. Giovanni Crifostomo, S. Bernardo, S. Bonaventura, che furono Santi molto considerati, troverà, che in alcuni luoghi de'loro libri narrano le rivelazioni, e miscricordie, che il Signore li saceva. E fe questo è mancamento, lo commessero anche molti Santi Padri dell'eremo, i quali avendo riguardo alla gloria di Dio, ed al profitto di quelli, che venivano a vilitarli, contavano le loro vite, e non tacevano le fue virtù. Quanto sappiamo oggi d'un gran Santo dell'Ordine di San Domenico, chiamato Frate Enriquez Sulon, tutto è preso da quello, che

egli

egli Inscid scritto della sua vita a petizione d'una Signora, che consessa a L'istesso fece S. Gertrude, ed attre Sante, che a volerle riferire ci man-

cherebbe primail foglio, che il numero.

La verità è, che quelta non è meccanzia da tutti, ma da quelli (oli, che fono fanti, perche come quelli, che non fono tali, finivanifcono, e perdono contando cofe di fua propria eccellenza, così li veri umili fu como obbligati: e con quello, che altri fi inalzano, è fin loro un pelo che li fommerge, e li abbatte infini al profondo, come paò vederi inclibro di quelta Santa. Ed ègran provienza di Dio, che altena Santi in certe gravi occasioni, abbiano scritto le loro vite, perche caviamo la verità dai fonte, e le virti dai funo criginale, essendo che molte volte, quando si derivano per molti canali, e condotti, non giungono mai tano pure alle nosfire memorie. E per quelto le cose, che il Santi circivono di se, sono molto più degne di fede, che quelle, se qualicon molto studio ci raccontano i loro storici.

Quello, che jo non finirò mai di piangere in vita mia, è, che la S. Made non ferifie le mifericordie, le quali ricevette dal Signoren egl'ultimi venti anni dell'età fua: delle quali sò io, che averebbe potuto (crivere cofe altifilme; che fe quelle, che feriffe tre anni dopoche N. S. cominciò a carezzaria, furonocoalgrandi; quali dovettero effere i meritidichi fi andava ogni di più rafimando, e crefcendo nell'amore del fuo celebe foolo? cedo, che non fi potelfero communicare, perche negl'ultima anni della fua vita era già tanto unita con Dio, e tanto abituata alle cofe fipirituali, e divine, che quafi non viveva di quà, fe non con l'efterno, perche erano tanto eminenti le cofe, le quali pafavano nell'anima fua, che non etrattava, perche le no eranocommunicabili, e dievea, che non etrattava, perche le

farebbe mancato il tempo per dirle.

Ma ritornando a'libri di quefla S. Madre già abbiamo veduto, che il primo, che fu della fua vita, lo feriffe coffretta, e forzara da tanti obbighi. Queflo, come cofla da una lettera dilet, la quale è nel fine dell'illetfio libro, fu finito nel mefe di Giugno del 1962. Doponel medetimo anno per ordin. del fuo Confessor, lo divise in capitoli, perche prima non aveva veruna divisione, e vi aggiunse la fondazione di S. Gioseffo d'Avija.

II fecondo fu il Camino di perfezione, il quale ferific effendo Priora di S. Giofeffio d'Avila, per le fiue Monache, per ordine del P. Maeftro Frà Domenico Bagnes, cheallora era fuo Confesiore: eciò fu nel medefimo anno, dopo aver fornicoi primo: ed esfendo anche viva la S. Madre lo fece stampare Don Teuronio di Verganza Artivefcovo d'Ebora.

Il terzo fu delle fondazioni degl'altri Monafteri, chefondò, cominciando da quello di Medina, e facendo fine a quello di Burgos, che fu l'ultimo. Quefto cominciò in Salamanca l'anno 1573, per ordine del Padre Martino Girolamo di Ripalda della Compagnia di Gesà , che quivi la confessava, avendogia fondati fette Monasterii, aggiungendovi gl'altri, scopole, che gliandava sondando.

Il quarto, che si chiama Castello interiore, ò le Mansioni, scrisse stando in Toledo per ordine del Dottor Velasquez suo Confessore, il quale, come s'edetto, fu poi Vescovo d'Osma, ed Arcivescovo di San Giacomo. Ed ebbe in que giorni così grandi eccessi d'orazione, ed andava così elevata in Dio, che in dieci, ò dodici giorni non potè effere habile à scrivere una lettera, e di questo rimase con tanta fiacchezza ditesta, quanta nel medesimo libro dà ad intendere. Il cominciò il giorno della Santissima Trinità dell'anno 1577. in Toledo, e lo fini in Avila la vigilia di Sant' Andrea del medesimo anno, quasi cinque anni avanti, che morisse. In questo libro vedrà il lettore una maravigliosa dottrina, econofcerà con quanta eccellenza, e maestà di stile, e chiarezza d'esempii guida un'anima dalle porte di sessessa, inalzandola di grado in grado in sinal suo stesso centro, che è la settima Mansione, palazzo del celestiale Spolo, e Rèdigloria Cristo Gesù.

Il quinto compose sopra i Cantici di Salomone, per ordine d'alcune perfone (che così dice ella) alle quali era obbligata obbedire. Di questo non vi è rimafo, se non un quaderno, ò poco più : perche come lo scrisse per obbedienza, così eziandio lo stracciò, ò abbrucciò per obbedire: perche un suo Confessore, senza vederlo, si scandalezò, che una donna scrivesse sopra la Cantica, e le comandò che l'abbrucciasse, e non ci volle altro, perche ella lo facesse. Ci rimase qualche parte diquesta Opera, perche le Monache secretamente avevano cominciato a copiarla. Fù cerso gran prova della grande obbedienza della Santa, poiche fenza afpettare altri pareri, abbrucciò queste fatiche, le quali non fariano state di minore utilità, che l'altre, che ci lasciò scritte. E l'istesso averebbe fatto de'libri della fua vita, se una volta, che il P.M. Frà Domenico Bagnes, per provare l'obbedienza, e docilità sua, le comandò, che gli brucciasse, non avesse ritratto a tempo il comandamento, al quale,

come se fosse stato di Dio, averebbe subito obbedito la Santa.

Scrisse di più un Trattato, è Instruzione da pratticarsi da superiori dell'Ordine nelle visite regolari de' suoi Monasterj con inserirci molti avvertimenti per l'acquisto delle viris, e custodia dell'osservanza : questo su pubblicato dopo la sua morte dalla Venerabile Madre Anna di S. Bartolomeo sua compagna ne viaggi, a sempo, che già slava sotto l'obbedienza della Congregazione de Padri Scalzi d'Italia . Il che diede occasione a' primi scrittori della Vita della Santa di non farne menzione alcuna, come ne auco di altre meditazioni differenti da quelle registrate nel Camino di perfezione sopra l'orazione Dominicale, e composte a richiessa di una divosa Principessa, appresso la quale rimase parimente l'originale d'esse ed asservi la sudetta Veserabile Madre Anna al Padre Fra Pado Vincenzo di Gesti Maria Religioso della Risorma, che ne giorni del componerle stava la Serafica Vergine con un specialissimo raccoglimento : & aggiunse l'istessa Venerabile Madre doversene far una grande stima, e che ella per ancora non l'intendeva per la molta profondità, che vi scor-

Tutti questi libri scriffe la S. Madre per rivelazione di N. S. ma questa non sarebbe stata sufficiente, perche in cosa veruna si guidava persola

rivela-

rivelazione, se insiememente non glie l'avessero comandato i suoi Confeffori : Del libro della fua vita dice nel Prologo d'effo : Io fo questa relazione, che i miei Confessori mi comandano, e sò, che il Signore la vuole già molti giorni sono, ma io non mi ardiva. Del libro delle Fondazioni le comando Nostro Signore espressamente, che lo scrivesse, come ella riferisce nelle addizioni della fua vita. Quello delle Manfioni lo scriffe, dandole il Signore la materia, l'ordine, ed il titolo del libro. E come Iddio le comandò, che scriveffe questi libri, così pare, che volesse egli mostrare d'efferne l'autore. Perche il modo, con cui la Santa li scrisse, mostra non essere ella se non uno strumento di lui, e che non ci mettesse di suo più che la mano, e la penna. Molte volte stando scrivendo questi libri, rimaneva in estafi, e quando riveniva, trovava alcune cole scritte di suo carattere, ma non di fua mano. Stava con la penna in mano, e con uno folendore nel volto notabile, che pareva appunto, che la luce dell'anima fi transfiguraffe nel corpo. Aveva l'anima tanto afforta in Dio, che quanrunque fi facesse molto rumore nella sua cella, nè la perturbava, nè lo sentiva. Scriveva essendo piena di occupazioni, e pensieri di tante case, che governava, andando al Coro così puntualmente, come l'altre, scriveva con gran preflezza, e velocità: ma che maraviglia è, poiche (come dice David) la fua penna era mossa da quel velocissimo scrivano? pareva ap-punto, che avesse una forma nell'Intelletto, donde uscissero le parole tanto misurate, e formate con quello, che aveva a dire, che con scriverecanci fogli, non lifermò mai a penfare cofa di quelle, che aveva da ferivere, perche le dettava lo spirito con tanta abbondanza, che se avesse avucomolte mani, a tutte averebbe dato da fare, e l'averebbe stracche, senza, che mai le mancasse materia.

Dell'uno, e dell'altro dè ella buon testimonio: Perche del non mettersi a pensare quello, che aveva da scrivere, lo dice nel fine della sua vita

con queste parole:

Mi son arrischiata a raccontare questa mia sconcertata vita, s. beme mo bo consumano in questo più presestro, a tempo di quello, che si ano escesiori siferiverla, pomendo solo quello, che mi è occarso con egni chiarezza, e verità, che ho possuo. Ed altrove dice: Ma quante cost o osservizza con monte trattare di suesso camino, meda e a chi così mandamente vi ba caminato, come in Piacossi e Dio, che in poressi servizza con moste mani, perche l'une non si sono rebbomo per l'altre.

Dice ancora nella fua vita nel capo decimo quarto, che ferriveva con entra facilità come chi ha un efempio davanti, e lo ricopia: Quando il Sigaore dà spirio ( dice ) più sacimente, e meglio si pice, ai si no concetto: Allomaglios quello a chi tiene ma mossira, o s'espimia reviunti, di dote catua il lavaro: ma se la spirito monca, non è più ingrovie spirigare quesso supple singuage, oche si spirito monca, non è più ingrovie spirigare questo l'inquare que con control de deremia, che quando scriveva dettava, come se leggeste, o copiasse da qualche libro. Questo libro altro non è, che un etempio, il quale Iddio le poneva davanti, si quello, che voleva, che il Profeta nettende si si quello capitale, che aveva la Santa davanti all'anima.

c fua,

fua, quando (criveva : Perche nelli fuoi originali (critti di fua propria mano, non firrova prola caffa, n'emendata, n'etrata, che quando foffe flara una forma di flampa, farebbe flato affai, e per effer a mano, e di così alta maretria, con sì aggiultato filie, parmi, che fia uno de maggiori miracoli, che di quella Santa fiferivano, e di imaggior teffimonio della fuce, e fapienza, che lo Spirito Santo le infondelfe. I superoche effendo per avanti i a Santa molto rozza, e di gnorante per l'Inteligenza, e dichiarazione delle cofe fipiricuali, e mifitche, e non effendo punto curiodi, ranto più riplende la fapienza di Dio, che in lei fiorì, quanto più era fontana dall'averne principi. Il che potrafii chiaramente intendere da quello, che ella farifie di fen el capa duodecimo della fua vi-

ta con queste parole:

Molii anni stetti io, che leggevo assai cose, e non ne intendevo nulla, e molto tempo passai, che quantinque il Signore me lo concedesse, non sapero dire pure una regola, per poterlo dare ad intendere, e non m'è stato questo poca fatica: ma quando la Divina Maestà vuole, in un punto l'insegna, di maniera, che io molto mi slupisco. Una cosa posso dir io con verità, che ancor che favellossi con molte persone spirituali, le quali volevano farmi intendere quello, che il Signore mi dava, accioche il sapessi ridire, era tanta la mia rozzezza, che non mi giovava nè poco, nè molto: forse voleva il Signore, il quale fu sempre il mio Maestro, che io non fossi ad altri, che a sua Divina Maesta per questo obligata: di che sia egli per sempre benedetto, ed in vero non passa senza mia gran confusione il poter dir questo con verità. Più anche mi fa stupire, che Jenza volerlo io, ò dimandarlo, che in questo non sono stata punto turiosa, che Sarebbe stato virtù l'effere, e non nelle vanità, me l'abbia Iddio dato a conoscere in un sol punto con tutta la chiarezza possibile, e per saperlo dire : di maniera, the rimanevano tutti maravigliati i mici Confessori, ed io più di loro, come quella, che muglio di loro conoscevo la mia rozzezza. Questo è peco tempo, che fu, e così quello, che il Signore non mi ba insegnato, io non lo vado procurando, le non tocca alla conscienza mia.

Donde si conolice, che quanto nella Santa sin posso sopra quella inabilità, che ella consessa, tutto cra dato, ed instito da Dio : e particolarmente quando scrisse quell'isbri, ebbe assistienza particolare di lui, come consessa si ma successa si Espandissimo unataggio, che io sita in orazione, quando scriuso quello, esce con este eugge ociamo o, che mo sino quella, che io dice: poice ne lo ordine con l'intelletto, nè io posso, come mi appos a darlo: E nel capit. 39. Scrive in quella relletto, nè io posso, come mi appos a darlo: E nel capit. 39. Scrive in quella guisia: Moste di quelle coste, ce che si crivo qui, mon scomo di miocapo, ma me le discuo quello sceles Maestro. E perche nelle coste, dove sio in particolare divo, quello inteli, o vero, quello mi adjet il Signore, senterie grana ferapolo in pome, o trovi a una slad siliaba, che vi si a; così quando puntantenze divo, non mi fri corda bene il tutto, viven all'ora adteto, come da me, overo, perche alcunio corda bene il tutto, viven all'ora adteto, come da me, overo, perche sicunio cristi in me casi buona, a cecteto quello, che i mon segmento mi ha dato il No. silva signore l'adio: ma chia mo così a detta da me quella, che non mi si data di intendere mille rivulazioni.

Quan-

Quando scriffe il libro della sua vita, arrivando a quei gradi d'orazione, che in esso dichiara, era cosa maravigliosa, che come andava ascendendo di grado in grado, la poneva Nostro Signore attualmente in quel modo di orazione, ed inlieme con l'esperienza, ch'aveva, le dava prontezza, e facilità per dirlo, spiegando le comparazioni molto a proposito, per dichiararlo meglio. Per confermazione di quanto ho detto in questo capitolo, così intorno al fine, che ebbe la Santa in scrivere la fua vira, come all'inabilità, che prima aveva, ed alle occupazioni, nelle quali era immersa, nel tempo, che lo scriveva, metrerò quì alcune parole fue, molto degne del fuo spirito, le quali dice al capir. 10. lo dico quello, che bo provato, come mi viene imposto, e se non farà buono, straccilo colui, a chi so mendo questa scrittura, il quale saprà meglio intendere quello, che sta male, che io. E supplico questa tal persona per l'amor di Dio, che quanto bo detto in sin qui della mia mala vita, e peccati, lo voglia palesare. Di che da ora dò licenza a tutti li miei Confessori, uno de' quali è questo a cui mando questa scrittura, e se vorranno subito, e mentre io son viva, accioche io non inganni più il mondo : il quale penfa, che si trovi in me qualche bene . e certo con verità diso quello, che ora penso di me, mi darà gran consolazione. Ma di quelle cose . che da qui avanti dirò, non li dò licenza, nè voelio, (e a nessuno il mostreranno, dicbino chi l'ha scritta: e perciò in molte cose non nomino me, nè altri, ma al meglio, che potrò scriverò il tutto, per non effer conosciuta : e così prego per amor di Dio . Bastano queste persone tanto lesterate, e gravi a dare autorità : se qui sarà alcuna cosa buona, che il Signore mi dia grazia, che io dico; che se vi farà, sarà sua, e non mia; poiche io senza lettere, e senza bonta di vita, e senza esfere informata da veruna persona letterata. d da alcun'altra, ardisco di scrivere, percioche solo coloro, che me lo comandano sanno, che io scrivo, ed al presente non sono quì, e scrivo quali rubando il tempo, e con gran pena, percioche mi disturba dal filare : ed io stò in una casa poverissima, dove sono piena di molte occupazioni. E se il Signore mi avesse dato maggiore abilità, e memoria, potrei almeno valermi di quello, che bo udito, e letto, ma anche questa è pochissima : si che se vi sarà cosa di buono, penso, che il Signore voglia servirsene per qualche bene : quello, che vi farà di male, sarà mio, e la Riverenza Vostra lo torrà via . Il manifestare il nome mio, non serve, ne per l'uno, ne per l'altro: mentre io viverò, è ben ebiaro, che non ba da dirsi il bene ; dopo morte non vi è cagione di dirlo , se non per fare, che il bene perda la sua autorità, e non abbia alcun credito, venendo detto da persona si bassa, e si miserabile. E col darmi a credere, che V. R.farà questo, di che io per l'amor di Dio richiedo lei, e gl'altri, li quali la doveranno vedere, scrivo con libertà, altrimeni lo farei con gran scrupolo, eccetto che in dire i miei peccati, nel che nessuno ne sento. In quanto al rimanente basta il dire , che io sia donna , per farmi cader l'ali : or quanto più l'esser donna miserabile? Di questa maniera quello, che sarà più del semplicemente narrare il corso della vitamia, prendalo V.R. per se, ma poiche tamo m' ha importunato, che jo scriva qualche dichiarazione delle grazie, che Iddio mi fa nell'orazione; se questa (arà conforme alla verità della nostra santa fede cattolica, bene : caso, che no V. R. l'abbrucci subito, che a questo mi sottopongo io . Dirò quello ; che accade a me, accioche quando sia conforme al vero, possa fare a Vostra Riverenza qualche giovamento: e quando no, torrà d'inganno l'anima mia, accicchè il Demonio non guadagni, dove pare a me di guadagnare, che già sà il Signore, come dopo dirà, che sempre bo cercato travare chi mi dia luce. Ma per molto, che io chiaramente vogli raccontare queste cose di orazione, farà bene oscuro, per chi non n'ha sperienza. Dirò alcuni impedimenti, i quali secondo il mio giudizio, fi trovano all'andore innanzi in quefto camino, ed altre cofe, nelle quali è il pericolo di quello, che il Signore m' ba insegnato per esperienza, e dopo trattatolo io con persone molto letterate, e spirituali di molti anni, e veggono che in soli ventilette anni, che attendo all'orazione, m'ha dato Sua Divina Maestà tanto grande sperienza, con avere io incontrato in tanti intoppi, e caminato se mole in questa strada, quanto grande a quelli, i quali trentafette, e quarantasette anni con penitenza, e con perpetua virtù banno per essa caminato. Sia benedesso il Signore, e servasi di me, la prego, per la sua Divina Maestà, che ben sà il mio Signore, che in questo altro non pretendo, se non che sia in ciò lodato, e magnificato alquanto, nel vedere, che in un letamajo così fetido, e brutto, ab bia fatto orto di si foavi fiori .

Della stima grande, che si è sempre satta de libri della Santa Madre, e del gran frutto, che da essi s'è ricevuso. Cap. XIX.

A Vanti, che i libri della Santa Madre fi flampaffero, furono esami-A nati dal fanto Ufficio, e commeffi a più dotti, e gravi uomini di Spagna, perche li esaminassero. Non si trovò cosa in loro, che non fosfe del Cielo, ed una feintilla di luce per guidare l'anime, le quali vanno per quella firada, e per accenderle nell'amore di Dio. Furono approvati i libri dal Tribunale del Consiglio supremo della Santa Inquisizione con un decreto molto onorato. Ma concertarono que' Signori con molta prudenza, che fosse segreto. Sistamparono, e da che uscirono in luce, furono molto stimati da turri. Il Rè Don Filippo Secondo procuro subito d'avere gl'originali, e li fe porre nella sua libreria in San Lorenzo nell'Escuriale. E con aver quivi molti altri originali di Santi della Chiefa, a trè soli fece particolare riverenza, mostrando quanto li ftimava, che fono gli originali di Sant'Agostino, di S. Giovanni Crisostomo. e quelli della nostra Santa, facendoli porre nella medesima libreria, fotto una graticola di ferro in uno fcrittojo molto ricco, e ferrato con la fua chiave: quelli della Santa Madre per favor particolare fi mostrano. e si lasciano toccare, come reliquie sante. Sono i suol libri comunemente molto stimati dalla gente dotta, e grave così di Spagna, come di fuosi d'esfa: e quanto quelli, che li leggono sono più dotti, più li riveriscono, come quelli, che meglio fanno, e scuoprono la lega di quel finissimo oro, che in essi si racchiude. E se non intendono una cosa, per esfere rifervata alla sperienza, tanto più la stimano, perche conoscono esfervi un'altra Teologia fopra quella, che effi infegnano, la quale è molto più nobile, per effere un conoscimento di Dio mistico, e segreto, c he và congiunto con l'esperienza, e col gusto della soavità. Poche perfone.

fone, le qualissano gran letterati, leggono questi libri, che non li cagionino molta ammirazione, e stima della Santa Madre: perche l'altezza delle cofe, che tratta, la grandezza dello stile tanto più proprio, quanto meno affettato, il fuoco, che accende nel cuore di chi li legge, fono

testimonidi tutto quello, che contengono.

Si stamparono questi libri in Spagna l'anno del 1587, dove si sono ristampati molte volte. Li dedicò il Padre Provinciale de gli Scalzi all' Imperatrice . Dopo li tradusse in Italiano il Vescovo di Novara , e li dedicò al nostro santissimo Padre Clemente Ottavo. E perche il bene di natura sua è comunicabile, a fin che questo così grande si comunicasse adaltre nazioni, voltò di Italiano in Latino il libro della sua vita il Padre Frat'Antonio Kerbechio Vicario Generale dell' Ordine di Sant' Agoltino in Italia, dedicandolo all' Arcivescovo di Magonza, Principe, ed Elettore del Romano Imperio. Sono flati anche tradotti in lingua Francese, se bene non sò da chi. Sono stati stampati eziandio in lingua Polacca, e Germanica.

Il maggior testimonio, che io potrò arrecare in confermazione della stima, che sideve avere di questi libri, è quello, che scrisse diessi il Padre Maestro Frà Luigi di Lione dell' Ordine di Sant' Agostino, Catedrante della Scrittura in Salamanca, e nel tempo, che viffe, luce, e gloria di Spagna, il quale avendoli veduti, ed esaminati per commissione del Configlio Reale, rimafe tanto affezionato, ed allettato dalla lor dottrina, che in lode loro, e dell'autore fece un Prologo molto lungo ed elegante, il quale si pone nel principio de' suoi libri : e non contento di questo, cominciò à scrivere un libro della vita e miracoli di questa Santa Madre, se bene prevenuto dalla morte, non potè finirlo. Dice adunque nel fuo Prologo frà le molte altre cose in que-

ita maniera.

E non meno chiara, nè meno miracolosa è la seconda immagine, la quale dissi esfer gli seritti, e libri suoi, ne quali senza dubbio veruno volle lo Spirito Sano. che la Madre Teresa fosse rarissimo esempio: imperoche nell'altezza delle cose, che tratta, e nella fottilità, e chiarezza, con la quale scrive, trapassa molti sublimi, ed elevati ingegni: e nella forma del dire, e nella purità, e sacilità dello stile, e nella grazia e buona disposizione delle parole, ed in una non offertata eleganza, che estremamente diletta, dubito io, se nella nostra lingua si ritrovi scrittura, che l'agguagli. E di tal sorte ogni volta, che li leggo, di ruovo, mi muraviglio, che in molte parti di esse parmi, che non siano di ingegno umano, e mirando chiaro, che in molti luoghi di effi favellava in lei lo Spirito Santo, e che egli reggeva la penna, e la mano; che per tale li manifesta la luce, che arrecano nelle coje ofcure , ed il fisco , che accendono con le sue parole nei cuori di coloro , che li leggono . È lasciando da parte altre molte , e grandi utilità , che apportano à chi legge questi libri, due particolarmente sono quelle, che a mio gudizio più efficacemente producono; prima il rendere facile negli animi de'lettori il camino della virtù; dipoi l'accenderli nell' amore di esfa, e di Dio. Imperocbe, quanto al primo, maravigliofa cofa è il vedere, come pongono Iddio avanti a gl'occbi dell' anima, e come lo dimostrano facile a lasciarsi trovare: e quamo dolce, ed 1 .. .

amabile è a coloro, che lo ritrovano: e nell'altre non solo con tutte, ma con ciascuna di quelle parole, appicciano nell'anima fuoco celeste, che l'abbruccia dolcemente, e disface, e togliendo da gl'occbi, e dal senso tutte le difficoltà, che vi si ritrovano, non a fine, che non le veggia, ma acciochè non le stimi; lascianla non solo disingannata di quello, che la falsa immaginazione le rappresentava, ma scarica anco dal peso, e tiepidezza sua, e salmense alleggerita, e se si può dire, sì ansiosa del bene, che vola incontinente a quello co'l servente desiderio. E l'ardore smisurato, che in quel petto samo viveva, usci come attaccato alle sue parole; di maniera, che gettano fiamme dovanque ella passano. Di che voi, Madri mie, intendo esfere buonissimi testimori, come suoi molto somiglianti ritratti. E più a basso aggiunge : Hò faticato non solamente in vederii , ed asaminarli , ma anche in confrontarli con gli originali medesimi, quali tenni per molti giorni appresso di me, ed in ridurli alla loro sincera purità, nell'istessa maniera, che scritti li lasciò di sua mano la Santu Madre, perche il sar mutazione in cose scritte da un petto, nel quale viveva Iddio, e lo moveva a scrivere, come si presume, sarebbe stato presunzione grandissima, e bruttissimo errore il volere emendare le parole, perche se si intendesse bene la lingua Castigliana, vidrebbono, che il parlare della Madre è l'istessa eleganza. Che quantunque in alcuni luoghi, che ella scrive, prima, che finisca i concetti, e le ragioni, con le quali comincia, le và mescolando con altre cose, e ragioni, rompendo il filo cominciato, molte volte con coje, che va inferendo, ma con tal destrezza le inferifce, e così graziosamente va mescolando, che quello stesso diffetto, le arreca bellezza, ed è (come dice il proverbio) un gentil neo in bella faccia umana. Io adunque li bo ridotti alla loro primiera purità. E dopo alcune righe seguita l'Autore: Mentre si dubitò della virsiì della Beata Madre Teresa, e mentre vi su chi giudica. wa il contrario di quello, che era, non si scorgendo per ancora il modo, con il quale il Signore Iddio approvava l'opere di lei ; buono fu , che queste opere non uscissero in luce, ne fossero vedute in pubblico, per ischivare la temerità de giudi-2) d'alcuni: ma ora dopo la morte sua, quando le cose islesse per il loro succeslo convincono ester di Dio, e quando il miracolo dell'incorruzione del suo corpo, ed altri, che ogni giorno opera, ci levano molto dal dubitare della sua santità: il celare le grazie, che Iddio le concedesse in vita, ed il non voler pubblicare i mezzi . co quali la condusse alla perfezione a benesicio di tanta gente , sarebbe in un certo modo fare ingineria allo Spirito Santo, ed oscurare le sue maraviglie, e porre come un velo avanti alla sua gloria. Si che nessuna persona di buon giudizio slimerà, che sia bene di nascondere queste rivelazioni. Quanto poi a quello , che alcuni dicono , non effere conveniente , che la Beata Madre istessa scriva le sue rivelazioni, diciamo quanto a quello, che risguarda essa Madre, e la sua umiltà, e modestia, non essere punto disconvenevole: imperochè non altrimente, che forzata, e comandata si pose a scrivere simili materic. E quanto a noi, est al nostro credere fu cosa convenevole; perciochè di qualsivoglia altro che scritto avesse, potrebbe agevolmente dubitarsi, se egli fosse stato ingamato, ove. ro se egli voleva ingannare altrui; il che non può presumersi della Madre, la quale scriveva quanto a se stessa occorreva. Ed era di tal bontà, che non averebbo cangiata la verità con la bugia m cofa tanto grave . E più a basso torna a dire; Resta ora da dire alcuna cosa a coloro, che ritrovano pericolo in essi per l'emi-

minza

nenza delle cofe, le quali trattava, dicendo non essere per ogn'uno. Imperochè fi come tre forte di genti si trovano; alcune, che trattano d'orazione, altre, che se volessero, ne potrebbono trattare, altre, che non potrebbono rispetto alla condizione dello stato loro: domando io: quali sono di queste trè serti di gente, che corrono pericolo per quelli libri? li spirituali? non , perche non può arrecar danno il sapere quello istesso, di che fanno prosessione: Quelli, che banno disposizione per effere? molto meno, percioche ritrovano qui non folo chi li guidi, quando faranno, ma anco chi gli inanimi, ed accenda a diventar tali, il che è un gran bene. Finalmente i terzi di che cosa corrono pericolo, in sapere, che Iddio è amorevole con gl' nomini? che chi di tutto si spoglia lo trova? le carezze, ed accoglienze, ch'egli fa nell'anime? la differenza de'gusti, che concede loro? il modo, col quale li pirifica, ed affina? che cofa è quì, che faputa, non fantifichi chi la leggerà? Che non partorisca in lui maraviglia verso Iddio, e che non l'accenda del suo amore? Concioliacolache le la considerazione di quelle opere esteriori, che fa Iddio nella creazione, e governo delle cose, suole essere scuola di commune utilità a sutti gl'uomini, il conoscimento delle sue maraviglie secrete, come puote essere di danno a nessuna persona? E se per avventura alcuno caverà danno da ciò per rispetto della sua mala disposizione, dovevasi egli però chiuder la porta a così gran prositto, e di tantis Non si pubblichi il sacro Vangelo, poiche in coloro, che non lo ricevono, è occasione di maggior dannazione, come diceva San Paolo. Quali scritture si trovaranno già mai, annoverandovi an:be le sacre, dalle quali non possa un' animo mal disposto cavare qualche errore ? Nel far gindizio delle cose debbesi considerare, se elleno siano in se stesse buone, e convenienti al fine loro, e non a quello, che fia per cavarne il mal ufo d'alcuni: perche se fi rimira a questo, nessuna e si buona, e santa, che non si possa vietare. Qual cosa è più santa de Sagramenti? e niente di meno quanti sono coloro, che per il mal uso di essi divengono peggiori? il Demonio, come astuto, e come quello, che veglia per nostro danno, muta differenti colori, e mostrasi nell'intelletto di alcuni circonspetto, e bramoso del bene del prossimo, accioche per fuegire un' inconvenieme particolare, poffa torre davanti a gi'occhi di tutti, quello, ch' è buono, ed utile in universale. Ben sà egli, che più perderà in quegli, che miglioreranno, e diventeranno spirituali perfetti, ajutati dalla lezione di questi libri, di quello che egli sia per acquistare per l'ignoranza, è malizia di coloro, che per loro in difposizione rimarranno offesi.

Tutto questo, che infin a qui hò riferito, è di questo eccellente, e

dottiffimo uomo.

Avanti, ch'io dica del frutto di questifanti libri, voglio dire un'altra lode di essi, che è, che (fenza pretenderlo l'autore) di ne siuna cosa tratano più altamente, che della ina umilità, e santità. Perche chi il leggerà con artenzione, ed anche fenza, chiaramente conoscerà, che sono nutti spari di sori d'umilità, e quasi non dice clauslàa, ne parola alcuna, che non sia come preparata, e conservata con questavirtà. E'cola di suppore vedere questi Aquilia Reale, quando se ne và volando in alto, e ponendo gliocchi in que'raggi divini, che oscurano i Serasini, come s'ab-bassi subica di la terra del luo proprio conoscimento, e de' peccati passari ed altre volte pure, che andando a vele spiegate, e caminando col sossione con con la come proprio conoscimento, e de' peccati passari ed altre volte pure, che andando a vele spiegate, e caminando col sossione.

dello spirito a gran suria, si vada ingolfando nelle grandezze di Dio Nofiro Signore, edi quando in quando fi ritiri, ed inchinandofi. le abbassi al sno disfacimento, ed annichilazione; e non sò come, e donde trovi sempre aperta la porta per entrare alla sua vita passata, e non perde mai occasione, che se le offerisca di dir male di se. E quello, che fa maravigliare è, che le cofe, dondeil lettore scuopre l'altezza dello spirito di lei, e la grandezza della sua fantità, ella non trova dal canto suo, se non ingratitudine, etiepidezza, parendole, che in tutte quelle grazie non faccia altro, che ricevere, fenza pagare. Ma per molto, che sinasconda la fantità, e verità, effendo luce, sempre getta qualche raggio, che ne dà fufficiente notizia. E così questi libri danno così fermo, e sedele restimonio delle virtà, fantità, e perfezione della Santa Madre, che quando altronon ve ne fosse, sarebbe battevolissimo, perche ogn'uno la giudicasse per una delle maggiori Sante, che Iddio Nostro Signore abbia nella Chiefa. Perchecosì alte virtà, così eccelliva carità, fe ii può dare eccello nell'. amore, sifervente, ed elevata l'orazione, come ci si manifesta in esti, non son doti di Santi ordinari, ma de' molto eminenti, e perfetti, li quali Iddio ha eletti per le virtù, e dottrina loro, per candelieri, ò lampade della fua Chiefa.

Ma se qualcuno, ignorante della verità, volesse dubitare, ò che i librinon soffero di lei, cosa più certa, che il Sole, che veggiamo a mezzo dì, ò che quanto in essi scrisse, non sosse occorso a lei, non averebbe ragione veruna di ciò fare: perche quando noi altri fuoi Confessori, li quali fossimo testimoni del suo cuore, non avessimo tutta la cestezza, che di ciò si può avere in quella vita; chiunque averà giudizio, e ragione, conoscerà, che chi tu l'autore di quei libri, non potette essere autore di bugia: perche ess, anche a quelli, che non hanno occhi, nè intelletto, predicano del loro autore uno spirito divino, santo, e pieno di raggi, e grazie del Cielo. E quando la Santa Madre, la cui fantità è approvata da tante testimonianze, e la quale su eletta da Dio per opere. tanto maravigliose, aveffe voluto occultare la verità, ( cosa, che non farebbe minore errore presumerlodi lei, che d'un Angelo del Cielo) non permetterebbono tanti testimoni, e tanto gravi, che in vita sia insieme. con lo spirito esaminarono i libri; e comparando la vita con l'Ittoria, e l'originale con la copia, trovarono nella Santa tutte queste cose, che scrisse, e con tanta differenza maggiore, quanta è fra I vero, ed il dipinto. lo fono di ciò il minor testimonio, e ne sono oggi vivi in Spagna molti, che fono le più gravi, e dotte persone, che is trovino in esfa, come si vedrà nel prologo, che scrissi nel principio di quest' Istoria. Tutti viddemo i suoi libri, mentre viveva, sperimentammo, e toccammo con mano nella fua vita quanto in effi diceva, e delle rivelazioni, e vilioni, che quivi racconta, presemo la certezza, che in questa vita di materie simili possa aversi. Ma quando, che non vi fosse stata altra prova di queste cose, che quella della gloriosa Santa Madre Teresa di Gesù, era la maggiore, che immaginare si potesse, la quale dice, che non scrive in esse cofa, che non l'avesse provata prima; Non duò cofa (dice)

(dice, ) che mon l'abbin forcimentata molto: cal è cale, che quanda cominciai a feri-vere quella altima materia, mi parresa impolibile di faprare trattare più, che parlare in Greco, che coià è difficile. Conquello la la feià, e me me and ai a commi carre; henedetto fia il Signore, che coi il ravorfice gi goronati. O virit dell'obbedi rece, che possi il tutto l'Illufrò Idalio mio intelletto, ora con parole, ora ponendo mi datanti; comì avevo a dire, che come fee nell'orazione palfata, pare che S. D. M. voglia dere quelle, che inon poffo, mè sò; quello, che dico, è insera verità: e coiì quel che farà binno, è fua la dottrina; il malo, è del pelago de mali, che fono io. Onde dico, che fe vi faramo performe, le quali fiano arrivate alle cofe di orazione, che il Signore ha fatto grazia a quella mifrabite, che ce me devono effere molte, e voleffor trattare quelle cofe con effo meco, parendo loro finori di strada, il Signore ajuerebbe la fua serva, perche si manife-fielle la verità delle che con effere molte.

Ed in un'altro luogo dice così: Intest dopo, elve se il Signore non m'avusse mostrato, io avreti pottuo imparar poco da libri, perebe era nulla quello, che io intendevo, insin'a che S. D. M. non me lo face intendere con l'esperienza. Ho decto quello rappresentando dubbio, dove non è, acció che meglio si intenda la verità, e comequetti libri sono la maggios prova, che vi sin del-tenda la verità, e comequetti libri sono la maggios prova, che vi sin del-

la molto gran santità del loro Autore.

Il frutto di questi libri dopo, che furono stampati, e pubblicati, è stato grandissimo; e perche di casi particolari sono piene le informazioni prese per la Canonizazione di lei, contando molte persone, le quali per mezzo della lezione di quelli, hanno fatto notabili mutazioni, io per non allungarmi più del giusto, non descenderò più al particolare. Posso solamente dire, che in persone secolari hanno fattogran frutto, e che per la lezione d'essi sono innumerabili quelli, che hanno cangiato costumi, e quali altrettanti quelli, che hanno anche mutato stato, entrando in Religione. Poche Religiofe sono frà le Monache Scalze, la vocazione delle quali non abbia cominciato dalla lezione di questi libri. L'istesso si sperimenta in molte Religioni, esaminando le vocazioni di quelli, che ad esse vengono: E particolarmente sò per certiffimo, che nelle Monacali ha ajutato questo libro alla Riforma di molti Religiosi, li quali accesi con ardore, e defiderio di maggiore perfezione, cangiarono la tiepideza in nuovo fervore, e dandoli all'orazione, hauno trovato gran profitto ne gli suoi costumi. Sò che si leggono communemente nelli Reservori di molte, emolto gravi communità così di Spagna, come d'Italia, Francia, e dell'Indie, connotabile stima dell'autore, e profitto de gl'uditori. E sò. che siè adempiuto bene una profezia, la quale disse nostro Signore alla Santa, ed ella a me, e ad altre persone, che dopo la sua morte avrebbono fatto molto frutto questi libri.

Sonvialcuni; che non intendono questi libri; per non esser arrivati con l'esperienza (che è la chiave del conoscimento delle cose sopranaturali) a guitare quello, che in esso i tratta; così passano digiuni per quello, che non hanno guitato. Ma gl'uomini esterati; e dotti; con la specialzione, e notizia, che hanno della Sacra Scristrara, benche non abbiano intera pratica, ed esperienza di cose così alte, tutta volta in sine

conofcono, che vi è una luce fuperiore, la quale non è comprefa dalla loro villa, che fono tutti raggid luce divina, che finpera quel, che effi poffono intendere : ficome un uomo, che non intende Latino, ò Greco, vedendo lelettere, ò figure, conofce qual è Greco, ò Latino, a venga che egli non l'intenda. Ma vi fono altri tanto ignoranti, che quel, et effi non unendono, penfano, che niuno l'artivi. Di quelli nonvi è mancacochi abbia oppofio ad alcune cofe de'libri della Santa, come ferive il P. M. P. Domenico Bagnes nell'effamina dell'informazione della Canonizazione di lei. Il libro (dice) non lafria d'avere contradizvos da alcune geni, che con buora clo, e peco feprienza della vius fiprimale, colimona alcune cofe, che non intendono: ma a malte perfone dotte, e mon volgari, è parfo molto buomo, e fa la loro gran giovamento.

Ma dopo la (na Canonizazione effendo stata dichiarata da Sommi Pontefici la dottrina di Terefa non folamente Cattolica, fondara, e profitrevole, ma Celeste, e dettata dallo Spirito Santo, non v'echi più la contradica, anzi tutti l'ammirano, e riveriscono, stimando, e chiamando la Santa, Maeltra, e Dottora mistica, e quanto più dotti, spirituali aprudenti, gravi, e sianti sono quelli, che la leggono, tanto più la stimano, edambicono apprendere da siesperimentata, e di lluminara Maeltra lavera, e facile strada della Cristiana perfezione, che nelli suoi libri integna. e dimostra, anzi l'attestano nelle Casterle, Pulpiti, e do opere »

che stampano con applauso universale.

## Della gran divozione, che ebbe al Santiffino Sagramento. Cap. XX.

Veva questa Santa Madre singolar divozione al Santissimo Sagra-A mento. E foleva dire, che quello, onde più fi inanimava a patire i gran travagli nelle fondazioni, era perche vi fosse una Chiesa di più, dove si ponesse il Santissimo Sagramento. Piangeva grandemente la cecità degl' Eretici di questi tempi, e sentiva in estremo le irriverenze, che facevanoa questo divino Sagramento. Per il gran giovamento, che con esfo sentiva nell'anima sua si comunico per ispazio di ventitre anni ordinariamente ognidicol parere di molti, e molto gravi letterati . Approvò nostro Signore con un miovo miracolo le sue comunioni, perche avendo ella da principio de'fuoi fervori frà l'altre infermità due vomiti ognigiorno, uno la mattina, el'altro la fera, fubito, che cominciò a frequentare le comunioni, le cessò quel della mattina, e quel della fera le durò pertutta la vita. Procurava di ricevere questo Sagramento con gran purità d'anima, nè mai si accostò a comunicarsi con notizia di peccato veniale, benche fosse un solo, che se ne confessasse prima. Ma quantunque fosse così grande la fama, che aveva di questo Sagramento come quella, che aveva buona sperienza degl' effetti, che cagiona nell' anima pura, e perfetta, maggiore però era la foggezione a fuoi Confessori. Imperochè avendo tanca luce da Dio, in guisa tale si ajutava di questomezzo, nè collocava in questa continuazione tutta la sua confola-

zione, nè il suo profitto, che molto bene sapeva che consisteva più in fare la volontà di Dio, che in comunicarti per suo gusto, ò divozione. Quando i Confessori le roglievano la comunione, ( che lo facevano alcune volte, per mortificarla, e provarla ) non folo non ne mofirava dispiacere, ma ne li ringraziava, dicendo, che avevano più essi riguardo all'onore di Dio, non permettendo, che una si gran peccatrice s'accostasse a comunicarii, che non aveva ella in voler riceverlo. essendo

chi era. Essendo inferma in Avila, e per questo rispetto essendo più d'un mese. che non si comunicava, le domandò una sorella, se aveva molta ansietà di comunicarii, ed ella rispose di nò, perche considerando che così piaceva à Dio, l'anima fua stava come se si fossecomunicata ogni dì. e che se bene avesse così grand'ansia di comunicarsi, che non vi sarebbe flato travaglio, ne pericolo nel mondo, al quale non si ponesse, per goderedi quello bene; tutta volta metteva più il suo studio nella mortificazione, enelle virtù sode, che nelle frequenti comunioni: le quali quando non sono accompagnate da umiltà, soggezione, edall'altre virtù. più si può temere di loro il giudizio, che sperare il premio, massime, che con il poco frutto, che da ciò ne segue, và crescendo la peggior tigniuola dell'anima, e la fua destruzione, cioè il propio compiacimento, la superbia, la sicurezza, la soddisfazione di se stessa, e viene à servire quello divino cibo d'autorità, ed ombra, perche cresca il concetto an-

presso gli altri.

E perche questa divozione era sustanziale, e vera in lei, glie la pagava bene nostro Signore con darle ordinariamente al tempo della comunione gran tatti, ed in essi luce di molte verità, rivelazioni di gran mitleri, e visioni molto alte. Aspettando ordinariamente questo tempo. per farle tali grazie: Vidde molte volte nell' Oftia confacrata l' istesso Crifto, alcune rifuscitato, altre posto in Croce, ed altre corononato di spine, ed in altre maniere, ma sempre con si gran Maestà, che le cagionava timore, e riverenza. Faceva questo Santissimo Sagramento effetti grandi nell'anima sua, perche nel modo, che quando spunta il Sole, fuggono le tenebre, e si disfanno le nebbie, così in arrivare a comunicarsi, cessavano le tentazioni, le afflizioni, oscurità, e pericoli, che pativa nello spirito. All'ora non pareva, che le rimanesse altro di donna, se non la figura di esser stata, perche l'anima, le potenze, i desiderj, gl'affetti, e quanto era in lei, par che se le involaffe tutto per unirii, e trasformarsi in Dio, con che restava tutta alienata, ed afforta. Questo era il tempo, quando il corpo insieme con l'anima si alzava da terra, e pareva, cheanch'egli volesse uscire di queflo mondo. Quello, che io sperimentai su, che andandosi a comunicare con volto dicolore di terra, come quella, che ttava tanto inferma, ed era tanto penitenre, fubito ricevuto il Santiflimo Sagramento, come fe toffe stara vestira d'un gran raggio di fuoco, edi luce, ed ella fosse stara di crittallo, le diventava belliflimo, e di color rofato, che pareva trafparente, e rimaneva con una gravità, e maestà tanto grande, che ben moftrava l'ofpite, che feco aveva. Rimaneva con quello boccone celefte non folo l'anima fana, ma anche il corpo dalle fue infermirà perche fe entrando la carne di Crifio in un petro non mondo, nè convenientemente difpotto, alle volte cagiona infermirà, e ftemperamento nella fanità corporale di chi così lo rieceve, quando al contrario l'anima farà purà, e monda, è da credere, che non folo con la fua maraviglio di virti la fantifichi ma anche toccando quella fautifima carne quella di chi si fattamente la riecve, temperi in lei gli umori, ed acquifiti fanità per la vicinanza, e congiungimento col corpo di Crifio. Di ciò da buon reflimonio in una relazione dela fua vita, con quelte parole: la accoffandia comunicare rimane l'anima, ed il corpo tanto quieto, e fano, e tanto chiaro l'inveltito, con tutta la foretza, e deficiero fatti e i po provato, cio fono molte volte, almono quando mi comimico, ba puì di mez' amo, che fento chiaramente fanità corporale.

Comonicandoli un giorno delle Palme, quandotolfe in bocca il Sanriffimo Sagramento, prima che lo mandaffe già, rimafe con una gran fospensione, dalla quale ritornando in sè di lla du npezzo, le parvedi avere veramente tutta la bocca piena di fangue, e tutto il volto, e tutta la vita tinta nel medefimo fangue, e che fosfe cosìcaldo, come fe all'ora appunto si fosfe forario. Era eccessiva la fosvaria, che con questo bagno fentiva. E le disfe il Signore: Figlinda, sò voglio, che si mio fangue si giovi, e no temere, che immabila mia misferiendai: Dia spari cos mosto odore, e su lo godi

congran diletto, come vedi.

Un' altro giorno stando in Siviglia, dopo d'effersi comunicata, sentì per modo di visione altissima, che la sua anima si faceva una cosa istessa col corpo del Signore, il quale eziandio all'ora vide, e le rimasero di quella vilione effetti grandi nell' anima, e gran profitto nell' amore, e nell'altre virtà. Aveva grandiffima curiofità, che tutto quello, che apparteneva al culto, ed alla venerazione di quelto Santissimo Sagramento, fosse molto perfetto, e molto netto, non solo gl' Altari, paliotti, Ornamenti, Corporali, e Calici, ma l'altre cofeminori ancora, e che più da lungi fono ordinare al fuo ajuro, e riverenza. Da questo anche le nasceva il portare a' Sacerdoti una grande, e sviscerata riverenza, per estere eglino i ministri, che lo consacrano. Si poneva molte volte inginocchioni innanzi a loro, e li domandava la mano, e la benedizione. Arrivando una volta di passaggio a Malagone, e smontando nel mezzo della piazza, dove era il Monastero, stava quivi il Capellano della medelima caía, e con effere egli di non molta età, e star quivi molta gente d'attorno, se gli mise inginocchioni davanti, e gli domandò la benedizione . Per confermazione di quello, che vò dicendo, non vò lasciar di raccontare quello, che occorte à me con lei, andando io a dic Messa nel suo Monastero di Medina del Campo, dove essendomi dato un panno molto odorifero per afciugarmi le mani, io, come inconfiderato, me ne offen, e con la licenza, che avevo dalla Santa, le diffi dopo, che facesse tor via quell'abuso da'suoi Monaster, perche come mi

Denoide Congli

mi piaceva, che li corporali, e Panni, che flanno sì l'Altare, foffero doloriferi, così mi difpiaceva, che gl'altri pami che fevrono per nettare le immondizie delle mani, fosfero tali; ed ella mi rispote con grand'umilità: Sappia, Padre, che que la immerfectame lime d'Monache l'Immon due da me. Ma quando mi renordo, che N. S. filamentò col Farifro nel convito, che gli fece, perche mo l'aveva ricevano con maggiori actoglicare, sorrei che intita la Chiefa dal foglio della porta fia all'Attare figli begnata d'acqua d'Arqei: Led avverta, Padre mio, che mo le davamo ial pamo per amor di V. R. ma proche ha da prendere in cuestle mani l'addo, accioche l'ircordi della enterça, e bamo odore, che ha da avere nella esfeienza; e fe ella mon farà pina, firmi lo almeso le mani. Con quella riforda contine la mia Incondiderazione, emiapri gl'occhi, per mirate da l'avanti in altro modo le cofe vicine, e remote a quelto Sagramento.

Da questo sono venuti i suoi Frati, e le Monache ad essere tanto diligenti nel culto divino, che non si trova simile pulitezza d'Altari in parte del mondo, che io conosca. Quello, che maggior pena le dava , era la grande irriverenza, che i Luterani facevano a questo Sagramento: quello era quello, che più le trafiggeva il cuore, come si conoscerà da una esclamazione, che sa, trattando di questa materia nel Cammino di perfezione al capit. 35. dove parlando col Padre Eterno. dice così: Dunque Padre Santo, che sete ne Cieli, già che così volete, e l'accettate, ed è chiaro, che non ci avete da negar cosa, che ei stà sì hene, alcuno vi ha da esse. re, come dissi al principio, che parli pel vostro Figliuolo: Siamo noi, sigliuole, quantunque fia profunzione, effendo quelle, che framo, ma confidate nel comandamento del Signore, che vuole, che chiediamo, appoggiate a questa obbedienzanel nome del buon Gesù, supplichiamo sua Divina Maesta, che poiche niuna cosa gl'è restata du fare , facendo a peccatori beneficio sì grande , come questo , voglia la sua pietà, esta servita di provedere d'alcun rimedio, accioche non sia casì malamente trattata: e poiche il suo samo Figliuolo pose così buon mezzo, perche noi possiamo offerirlo molte volte in sacrificio, e che mediante questo si prezioso dono se chinda la strada a sì gram mali, ed atante sceleraggini, come sono quelle, che fi commettono frà questi Luteraai ne'iuogbi, dove stava già il Santissimo Sagramento, rovinate le Chiese, perduti tanti Sacerdoti, tolti li Sagramenti. Or che è questo, Signor mio, ed Iddio mio ? ò date sine al mondo, ò porgete rimedio a tanti mali , che non vi è cuore, che gli soffra, nè tampoco noi, che siamo cattivi. Vi supplico, Padre Eterno, che non vogliate sopportarlo: smorzate questo suoco, Signore, che se voi volete, potete farlo. Mirate, che pure stà nel mondo il Figliuol vostro; per riverenza di lui cessino cose così abbominevoli, e così brutte, e per la sua bellezza, e purità, che non merita di stare, dove simili cose sono. Nol fate per noi , Signore, che nol meritiamo, fatelo pel vostro Figliuolo, perche supplicarvi, che non stia con noi, non ardiamo. E poiche egli da voi ottenne, che per questo giorno d'oggi, che è quanto durerà il mondo, il lasciaste trà noi, ilche le non fosse, simirebbe il tutto, che sarebbe di noi? E se qualche cosa vi aggrada , è per posseder noi tal pegno : pur qualche mezzo vi si ba da trovare , Signor mio : trovilo la Maestà vostra. O Iddio mio potessi jo pure importunarvi aslai affai , e vi avessi servito molto , per potervi chiedere in pagamento del-

la mia servitù un sì gran dono, poiche niuno lasciate senza pagamento: ma non l'ho fatto, Signore, anzi per avventura sono quella, che vi ho amojato di maniera, che per li mici peccati vengono tanti mali. Dunque, che lo da fare, Creator mio, se non presentarvi questo Pane santissimo, e se hene ce l'avete dato, ve lo ritorniamo a dure, ed a supplicarvi per li meriti del vostro Figliuolo, ebe ci facciate questa grazia, poiche per tante vie l'ha meritata. Deb Signore. deb Signore, faie, vi prego, che questo mare si quieti, e che non corra semore con tanto gran tempesta questa nostra navicella della Santa Chiesa, e salvates; Signor mio, che periamo.

Della dottrina infegnata dalla Santa Madre intorno al Santiffimo Sagramento; e della divozione, che aveva ad alcum Santi. Cap. XXI.

El Santiffimo Sagramento dell'Altare scrisse la S. Madre molte cose degne d'esser notate: delle quali porrò qui le principali, dove tratta della riverenza, con cui s'ha da ricevere, e come ella si disponeva, edegli effetti, che faceva nell'anima, e corpo fuo; come ci dobbiamo portare dopo ricevuto così gran Signore: ilche fara di molto profitto . per chi attentamente lo leggerà. Nel Camino di perfezione adonque al cap. 34 dice cost:

La Macfid sua ne diede, come bo detto, questo sostentamento, e manna dell'umanità, ove lo troviamo, come vogliamo, e se non è per colpa nostra. non moriamo di fame; perche di quante maniere vorrà cibarsi l'anima, troverà nel Santiflimo Segramento gusto, e consolazione. Non vi è necessità, ne travaglio, ne perfecuzione, che non sia facile a sopportarsi, se incominciamo a guflare i fuoi . Chiedete voi figliuole, con questo Signore al Padre, obe vi lassi oggi lo sposo vostro, e che non viviate in questo mondo senza lui, che basta per temperare un si gran comento il restare egli travestito in questi accidenti di pane, e di vino, che è affai tormento per chi non ha altro che amare, ne altra consolazione: ma supplicatelo, che non vi manchi, e che vi dia apparecchio, e buona disposizione per degnamente riceverlo. D'altro pane non vi curate voi , le quali da vero vi sete rimesse alla volontà di Dio. E più a basso feguira:

Si che; forelle; prenda pure, chi vorrà; cura di chiedere cotesto pane, ma noi chiediamo al Padre Eterno, che ci faccia degne di domandare il nostro pane eslestiale. Di maniera, che già che gli occhi del corpo non possono dilestarsi in Vimirarlo, per istare così coperto, si scuopra a gli occhi dell'anima, e sc le dia a conofcere, che è un sostentamento de gusti, e delle carezze, che sostentano

la vita.

Pensate, che non sia mantenimento eziandio per li corpi questo santissimo cibo, è gran medicina ancora per li mali corporali. Io sò, che egli è, e conosco una persona soggetta a grandissime infermità, la quale trovandosi molte volte con dolori grandi, li crano levati, come con una mano, e restava affatte sana : Equesto accade molto ordinariamente, e di mali assai noti, che al parer valo, non fi potevano fingere . E perche le maraviglie, che opera questo santissivio Pane in quelli, che degnamente lo ricevono, sono molto notorie, non ne dico molte, che averei potuto dire di questa persona, che ho detto, le quali poteva hen

io lapere, e sò, che non è bugia.

Ma a questa persona aveva dato il Signore tanta viva fede, che quando udiva dire da alcune persone, che averebbono voluto ritrovarsi nel tempo, che Cristo Signor nostro visibilmente andava nel mondo, se ne rideva seco medesima, parendole, che avendolo così veramente nel Santiffino Sagramento, come all' ora, non dovessero cercare altro. Sò di più di questa persona, che per molti anni , se bene non era molto perfetta , quando si comunicava , ne più ne meno . che, se avesse visto con gli occhi corporali entrare nel suo bospizio il Signore. procurava ravvivare la fede : e perche veramente credeva, che il Signore entrava nel suo povero bospizio, per disoccuparsi di tutte le cose esteriori, quanto era possibile, ed entrarfene dentro con lui , procurava raccorre li sentimenti , acciò che tutti conoscessero così gran bene : dico , perche non impedissero l'anima a conoscerlo. Consideravasi a suoi piedi, e piangeva con la Maddalena non altrimenti , che se con gli ocebi corporali l'avesse veduto in casa del Fariseo : ed ana corche non sensisse divozione, la fede le diceva, che guivi stava bene, e se ne stava seco favellando: perche se non vogliamo esfere sciocchi, ed accecare l'intelletto, non vi è che dubitare, che questa non è rappresentazione della immaginazione, come quando consideriamo il Signore nella Croce, ò in altri passi della Passione, che lo rappresentiamo come passò. Questo segue ora, ed è salda verità, e non accade andare cercandolo in altre parti lontano, poiche sappiamo, she mentre non consumi il calore naturale gli accidenti del pane, sta con noi il buon Gesu , accioche non perdiamo si buona occasione , e che ci accostiamo a lui. Or se quando caminava pel mondo, nel soccare solamente i vestimenti di lui sanava gli infermi ; che vi è da dubitare , se farà miracoli stando dentro di noi . le avemo fede viva , e che ci darà quanto gli chiederemo ? perche stà in cala nostra, e non suole Sua D. Maesta pagar male l'ospizio, se gli si fa buona ospitalità. Se vi dà pena il non vederlo con gli occhi corporali, avveritte, che non ci conviene; che altra cofa è il vederlo glorificato, da quando conversavanel mondo . Non vi sarebbe soggetto , che lo potosse mirare per la nostra flacca condizione, nè vi faria mondo, nè chi volesse sermarsi in lui : perche in vedere questa eterna verità, vedrebbesi essere bugia, e burla tutte le cose, delle quali qua facciamo caso. E veggendo Maestà si grande, come arderebbe una peccatorella, come io, che tanto l'hò offejo, stare così vicino a lui? Sotto queli accidenti di pane, è trattabile: perche se il Rè si traveste, non pare, che ci curiamo niente di conversar seco senza riguardi, e rispetti: ed egli pare, che sia obligato a soffrirei , poiche si travelle . Chi ardirebbe accostarsi con tanta tiepidezza, tanto indegnamente, e con tanta imperfezione? Come non sappiamo quello , che chiediamo , e come meglio l'ordinò la sua sapienza : perche coloro . che vede', che li ba da giovare, egli se li scuopre, che quantunque nol veggano eo gl' occhi corporali, molti modi ba di mostrarsi all'anima, per sentimenti grandi interiori , e per differenti vie . Dimorate voi volontieri seco , non perdete così buona occasione di negoziare, come è l'ora dopo la comunione. Mirate, che questo è di gran profitto per l'anima , il che molto piace al buon Gesù , che li facciate compagnia. Tenete gran conto, figliuole, di non perderla, se l'obbedienza non vi comanderà in contrario : procurate di lasciar stare l'anima con esso lui, else egli è il vostro Maestro; ne lascierà d'insegnarvi, quantun que non l'intendiate : che se subito volgete il pensiero altrove , nè tenete conto di chi dimora dentro di voi, non vi lamentate d'altri, che di voi medesime. Questo è adunque buon tempo, perche c'infegni il nostro Maestro, e perche l'udiamo, e gli bacciamo i piedi, avendoci egli voluto insegnare, e perche lo supplichiamo a non partirsi da noi. Se questo avete da domandare, stando avanti ad una immagine di Cristo, balordaggine mi pare il lasciare in quel tempo l'istessa persona , per mirare il ritratto . Non saria sciocebezza , se tenessemo un ritratto d'una persona , alla quale volessemo gran bene, e la medesima persona ci venisse a vedere, lasciare di parlare con lei, e tenere tutta la conversazione col ritratto? Sapete quando è buonissimo, e santissimo, e cosa, nella quale io mi diletto assai ? quando è assente Tiftessa persona, e vuol darci ad intendere, che vi stà con molte aridità; è gran consolazione vedere una immagine, di chi con tanta ragione amiamo, ed in tutti i lati, dove volgessemo gl'occhi, la vorrebbemo vedere. In qual cosa migliore. e più gustevole alla vista, la potrebbemo impiegare, che in rimirare chi tanto ci ama, e chi bà in se tanti beni ? Sventurati Eretici, che banno perduto per lor colpa questa consolazione, con molte altre.

Ms dopo aver ricevuso il Signore, già che avere la persona ilsessa avanti di voi, procurate di chiudre gl'ecchi del coppo, ed aprire quelli dell'anima, e rimirate il euor vossivo, che in vi disco, e vi ridico, che se prenderete questa assava agni voltace che vi comunicherete, procurando però d'avere tal cossessa, che vi si fastico goldare spessio di questo bene, si quale non vient tanto travassitie, che come he detto, in modi-te maniere mo si dia a conossere, consistema di dessiderito, che dobiama di vederito e e

tanto il potete defiderare, che affatto fi manifesti.

Ma se mon teniamo couto di lui, ed avendolo ricevuto e i pariamo da lui per cercare altre cos più basse, che ba da fare? Hame da tivar per sorza, e ce i vuol dare a conssere? noi è che no! treatrarem casì hene, quando li lassi vedere da tutti alla scopera, e li diceva chioremente edi resitera, e sacomo ben poebi quelli, e te gli crestettero; conde gran moltromda ei la ututi, vudendo S. D. M. e bes santissimo Saramento, ma che i vegenon seperatumente, mon vuole, nei vuol comunicare le sue grannetto, me che i vegenon seperatumente, mon vuole, nei vuol comunicare le sue grannetto, preve quessi sono i solo veri minei. Ed to vi dice, che ebi noi! sarà, e von si accostra a ricevarlo come tale, avendo fasto quello, che può, um ma prevez gli di da a consigere. Non vede fora di aver fodditi stato a quello, che comanda la sunta Chesa, che andandolone suoi; proven ad securio de la Siche questo com met la cini nego; e de conspazioni, ed intrigici al casi al Signore; e se quanto priò presso può si acfiretti, accioche non gli accupi la casi al Signore;

Aveva anche a Santi grandifima divozione, e così folennizzava le lorofefteal meglio, che poteva, e nel giorno particolare di ciafcuno gli foleva domandare qualche grazia particolare. Potrava nel fuo Breviario una lilta di quelli, de quali era particolarmente divota, e di quelli, che aveva cletti per padoni dell'anima fua, e delle fue necefficà: è li teneva

scritti per ordine come appresso dirò.

S.Gio-

S. Giofesto nostro Padre. S. Alberto. S. Civillo. Tusti i Santi del nostro Ordine. (C. Augeli. Est inno Custode. I Patriarchi S. Domenica. S. Girolamo. II. Ri David. S. Maria Maddalena. S. Andrea. I ditei nilla Martiri. S. Gio: Buttista. S. Civi. Evangelista. S. Pietro, e S. Paolo. S. Anglino. S. Sebostiamo. S. Anna. S. Francico. S. Colviara. S. Gregorio. S. Bartistomo, e S. Ciolo. S. Maria Egittica. S. Caterina Martire. S. Coterina da Siena. S. Stefano. S. Ilariose. S. Orloca. S. Ijabella d'Ungaria. Il Santo, che mi taceberà aggi mele, S. Aguello.

Non pose frà questi fanti Christo N.S. nè la Vergine Santissima, perche non era necessaria questa memoria nel soglio, per quelli che ella portava

continuamente stampati nel cuore.

Di nostra Donna fu divotissima in sino dal principio dell'età sua, la quale subito, che mori sua madre, come disfemo nel primo libro, supplicò con gran tenerezza, che le volesse elle rimadie: e crebbe sempre la divozione co gl'anni: ed i savori, che la Vergine le sece suno molti. Quella, che ebbe alglorio o San Giosfeso, si molto tenera, e delicata, ecosì sono socia su si primo di conosce da suoi libri con quanto gusto, e con quanta gratitudine parla di lui. Es stata que sono sono con sono del suno de principali mezzi, perche questo Santo sa più conosciuto, estimato. Le sente de Santi, che abbiano detto, celebrava con gran divozione, ed allegrezza, enelloro giorni saceva canzonette in lode loro, perche le Monache le cantassero.

Una delle ragioni, che frà l'altre ebbe di riformare la fua Religione, fu l'aumento dell' Ordine della Vergine, per effere quella Signora particolar padrona, e madre di quella Religione. Quafi tutti li Monafleri, che fondava, il dedicavas a San Giufeppe. E com ella rea divora di quelli Santi, e faceva loro particolar fervità, così eglino fecero a lei particolari grazie. Perche non folo le apparvero la Madonna, e Sciufeppe, e l'accompagnarono molte volte, e la traffero di grandi tribulazioni, e travagli, ma ebbe anche molto ordinarie vilioni di moltialtri, come già dif-

temo nel primo libro, ed in altri luoghi.

Per effere tanto divora del Santifimo Sagramento, ordino nelle fue Conflituzioni, che le fue Monache fi comunicaffero molto fpeffo, come diffemo nel fecondo libro, ed oltre a queflo nelle fefte particolari, e nel giorno, che prefero l'abito, e fecero la profeffione. Perche come que fio divino cibo nell'anime mad difpolte, e mal preparato cagiona perdita, e morte, così a quelle, che lo ricevono degnamente dà gran fortezza, e da aumento di vità.

Della viva Fede, e Speranza grande, che la Santa Madre aveva in Dio. Cap. XXII.

PEr effere la Fede il primo passo, ed il primo scalino, per la vita eterna, colei, la quale il Signore aveva eletta per sì grandi gradi di santità, e di gloria, sece molto eminente in esta, che è sondamento, e radice di tut-

to questo edificio. Ebbe la S. Mater nelle cose de' misteri della nostra Fede, primieramente macertezza molto grande: perche essento le cose, lequali el la ci infegna di natura loro tanto o scure, e coperte contanti veli, era tanta la certezza, chei l'Signore aveva posto nell'anima di lei, che non vi arebbe stara cosa per evidente, e chiara, che fosse, la quale s'aggua-gliasse la certezza, che el la aveva delle verità infallibili della nostra Fede, come la ciccò ferito in una relazione della sua via conqueste parole:

Nelle cose di Fede trovomi, al parer mio, con maggior sortezza: parmi, che mi porria sola contra lutti i Luterani, per sarli conoscere il loro errore. Sento mol-

to la perdita di tante anime.

E quasida che cominciò a trattare d'orazione ebbe quella così viva Fede come ella confesta, parlando con nostro Signore nella quarta elclamazione, o ve dige: l'egliate voi, Signore, vegliate, che se beme somi circhite signore momente erdo, che possime quanto valetie: e quanto maggiori moraviglie vossi priro odo, e considero, che mosto più pottet fare, tamo maggiorimente si fortica la mio side, e più risplatamente erdo, che los fortes. E perche maraviglians di quanto sa chi potte il tutto l'a Sapete ben voi, I dalionito, che tra tutte le mie mistre in mo sogni ma la siciato di consisceri i vidro gram pottere, i mistricandia: l'agliami Signore, che in quello mon vi bo ossiste printo sia, potte è cai chi conso quello sepo per creatre, che è Demonio, che se al trans il mondo mi assistante con le creatire.

Non ebbe mai tentazioni contro la Fede, perche l'oscurità d'essa, e la incomprehensibilità, e grandezza delle cose, che ci insegna, le quali a' superbi, ed ignoranti per loro mala disposizione son laccio, ed occasione di caduta; nella Santa erano di crescere più in questa virtù, e di più altamente sentire di un Dio, il quale non giunge a comprendere la bassezza del nostro intelletto, e discorso: come il vedrà da questo avvertimento, che lasciò scritto al principio del libro de' Cantici: dove parlando d'una cofa, la quale trovò in effo, che non l'intendeva, le diede gran contento, e consolazione: Perche (com'ella dice) veramente, figliuole, le cose, le quali quà noi possiamo comprendere co'l nostro si basso intendimento, non famo, che l'anima porti tanto rispetto al suo Iddio, quanto quelle, che in veruna maniera si possono intendere. Onde vi raccomando assai, che quando leggerete qualche libro, à udirete qualche predica, à meditarete i misteri della nostra Sacra Fede, quello, che non potrete agevolmente intendere, non vi affatichiate, nè consumiate il pensiero per isminuzzarlo. Non son cose da donne, nè anche da nomini molte di loro .

Quando il Signore vuole darlo ad intendere, lo fa fenza nostro travaglio. A dome dico quello, ed a uomini, il quali non hamo da follesarre la verità con la dattina. Che quelli, li quali il Signore ha eletti, perche lo dishinirino an altre, già fi ta, che fi homo da finicare, e che in ciò guadagnamo. Ma noi altre dobbiamo pinanamente pigliare quello, che Milio ci darà, ed in quello, che noi ci darà, none ci fireccare n'an rollegrarei confiderando, che abbiamo um Iddio, ed un Signore tanto grande, che una fua fola parola averà mille milleta.

Avenga che trattaffe femprecon letterati, non domandava mai, come fecequello il Signore, ò come può effere quell'altro, perche a lei non occorreva fapere altro, fe non, che Iddio l'aveva fato; Diceva, che per molto alte, e maravigliofe, che foffero le cofed Dio, veggendo chi te operava, più le davano occasione di lodarlo, che di maravigliarifi.

In un'altro luogo trattando degli effetti, che fanno nell'anima le parlate, che sono di Dio, e quelle, le quali ella aveva sperimentato, che facevano nella sua, dice in questo modo: Tengo per certo, che il Demonio non ingannerà già mai, nè permetterà Iddio, che sia ingannata quell'anima, la quale in niuna cosa di se stessa si fida, e fortificata nella Fede per quanto ella Tiudichi di se stessa. Sabilita con fermo proposito di porre per un solo punto della fede mille vite : e con questo amore alla Fede, che infonde Iddio subito, il quale è una Fede viva, e forte, sempre procura andar conforme a quello, che tiene la Santa Chiefa: domando ora ad uno, ed ora all'altro, come quella, che già bà fatto fondamento forte in queste verità : di maniera, che non la moverebbono da quello, che tiene la fanta Chiefa quante rivelazioni si possono immaginare, ancorche vedesse aperto il Cielo. E se tal'ora si vedesse nel pensiero vacillare contra questo, con dire: se Iddio mi dice questo, può ancora esfere verità, come erano vere le cose, che egli diceva a i Santi. Non dico, che lo creda, ma che il Demonio lo cominci a tentare di prime moto, che il dinnorarvi già si sa effere malissima cosa: io credo che ne anche i primi moti verranno molte volte in questi casi, se l'anima rimane così stabilita ; come il Signore fa a quelle , allequali dona queste grazie, che le pare, che taglierebbe a pezzi i Demonj sopra una minima verità di quello, che tiene la Chiesa, ancorche picciola. Dico, che se ella non vedrà in sè questa fortezza si grande, alla quale porge ajuto la divozione, ò visione, che non la tenga per ficura.

E come il lasciò scritto, così l'operava la S. Madre: Perche con avere tante rivelazioni, e con avere (perimentato tanti favori, e mifericordie di Dio Nostro Signore, non li dava credito, ad effetto di metterle in esecuzione, nè si governava per esse, ma per quello, che le dicevano i suoi Confessori: avendo la mira alla Fede, ed aquello, che dice la Chiesa, e foggettando in tutto se stessa, ele rivelazioni, che da Dio aveva alla direzione, e giudizio della Chiefa, e de fuoi ministri, che sono posti in luogo di Dio. Facendo quello, caminava ficuramente frà tanti pericoli, e teneva per certifimo di non poter effere ingannata dal Demonio. In confermazione di che, diceva altre volte, che se tutti gl'Angioli del Cielo gl'avessero rivelato una cosa, (caso che sosse possibile) la quale in parte dicesse da quello, che la fede, e la scrittura insegnano, è sosse contro i comandamenti di Dio, quantunque ella avesse chiaramente conosciuto, che fossero Angeli, non averebbe loro in modo alcuno creduto. E per questo caso diceva ella, che non avrebbe avuto bisogno di andar cercando letterati, nè far prove, perche subito averebbe creduto, che sosse

Questa gran certezza nelle cose della Fede le facevano intraprendere cofegrandi, e maravigliose: perche con essa credeva le parole di Dio N.S. tanto alla lettera, e tanto senza glosse, che facendo quanto esse semple. Dd 2 cemencemente fuonavano, non poteva dubitare dell'adempimento loro; come fi vidde quando al principio de fuoi Monafleri prdinò, che non aveffero entrata, fondata folo nella parola di Dio, com ella ferive: Trovomi molte valte con una coli grava Fede, in parermi, ele non può movare Lidito a chi lo ferve, e mon avedadabbio alcino, che vi tifa a fingere elle trappo, nel quade manoi, o be vi tifa a fingere elle trappo, nel quade manoi, so le fine parole, che sua mipolio per fundere altra cola, ne poli etemere. E colì fetta a filia quando mi consistimo, che trega estrata e, me us corro a Dio.

Aveva grandistimo zelo dell'aumento della Santa Fede Cattolica, e gran pena dell'anime degl' Eretici, e de gli Infedeli, che per mancamento di questa luce si dannavano. Questo su uno de motivi, che ebbe per fondare tanti Monasteri, con tanti travagli, e contradizioni, come per l'adietro abbiamo scritto, accioche si facessero sempre in essi orazioni, digiuni, e penitenze per quelli, che combattono contra gl' Eretici, e difendono la Santa Fede Cattolica. Il che ella scrive con gran sentimento nel primo capitolo del libro chiamato Camino di perfezione, dove potrà vedere il lettore lo spirito, ed il zelo, che aveva dell'aumento della Chiefa, edella Cattolica Fede, il sentimento di tante anime, che si perdono, ed il fine, che ebbe così alto in fondare i suoi Monaster). Manon lascierò di por quì una sclamazione, che nel medesimo libro sa a questo proposito questa Santa Madre domandando a Dio l'aumento della fua Chiefa, ed incaricando alle fue figliuole, che si impieghino sempre in questo pensiero: Dice adunque così nel capit. 3. Vi chicago per l'amor di Dio, else pregbiate S. D. M. ad efaudirei in questo, ed io quantunque miserabile non lascio di supplicarla, poiche serve a gloria di lui, e perbene di sama Chusa, che esaudisca i miei desideri. Ed un poco più a basso parlando con Nostro Signore dice: Quando, Signore, vi domanderemo onori, entrata, danari, ò cosa, che sappia di mondo, nonci esaudite; ma essendo per onore del vostro Figliuolo, perche non avete da ascoltare Padre Eterno, i prieghi di coloro, che perderebbono mille onori, e mille vite per voi ? non per noi alire, Signore, ebe nol meritiamo, ma per il preziofifimo Sangue del vostro Figliuolo, e per i luoi meviti vi pregbiamo, che ci esaudiate . Mirate, ò Padre Eterno, che non s'hanno da scordare tante battiture, e tante ingiprie, e così gravi tormenti. Dunque à Creator, mio, come pollono soffrire viscere si amorose, come le vostre, coe quello che si fece son si ardente amore dal voltre Figlinolo, e per maggiormente compiacere a voi , che gli comandafte, ebe ci amaffe, fia così poco flimato, come oggidi fanno questi Eretici del Santissimo Sagramento, che gli tolgono le sue abitazioni, distruggendo le Chiese. Nulla mancò a lui per contentarci : il tutto fece compitamente. Non bastava, Padre mio, che egli non avesse doue appoggiare il capo, mentre viffe, e ebe steffe sempre in tanti travigli , senza ch' ora gli simo tolti i luoghi santi , dove si degna stare , per conviture gli amici fuoi vegzentoli fiacchi , e sapendo , che hauno da faticare , e che hanno bisogno di tal cibo per sostentarsi ? Non lo permettete , Imperador mio , plachssi ormai la Maestà vostra : Non guardate a peccati nostri, ma al vostro s'acratissi. mo Fieliuolo, ebe ci ba redenti, ed a' meriti suoi, e della sua gloriosa Madre, e di tutti i Santi, e Martiri, ebe per voi sono morti. Mirate Iddiomio. i mici desideri, e le lagrime, con che vi supplico, e dimenticatevi dell'opere mic.

mie, per chi voi sete, ed abbiate compassione a tante anime, che si perdono, e favorue la vostra Chiesa. Non consensite già mai più danni nella Cristianità, da-

te luce , Signore a queste tenebre.

Era così grande il zelo, che delle verità della Fede ardeva dentro al fuo cuore, e di non diferepare un punto da quello, che la Santa Chiefe integnava, che mettendolealcuni timori da principio, che andaffe errando, rifpondeva le parole, che ora dirò qui, tratte dal capitolo trentefimoterzo della fus viria.

Ventumo a me con malos timore a dirmi, che quelli erano tempi firani, e che porrobbe effere, che i offic conducti all' Inquificiere, acculy andomi di qualche all' che i prefi in borla, e mi pofi a ridere, perche in quello io mottenetti mai: fapendo benifimo in me, che delle cofi della Fede, o per la mimo cerumonia di famia Chiefa, ò per qualficocita verità della Saera Seritura, mi farri in pofla a morrè emiglia di volte. E diffi, che di quello mot temfero, che trappea male farrobbe per l'amina mia, fe in effa vi foffe cada, o in leffa farri i cià a cercarla; cione, che te mi penfaffi, che vi foffe cada, si o leffa farri i cà a cercarla.

Ecome lo férifie, coal lo fece: poiche, come diffemo nel libro primo, ferza avere altra occasione, che un detiderio di ricerçare la verità, epurità della Fede, se ne andò a uno de'Signori Inquisitori, accioché egli gl'Indirizzadie, e, l'Incaminassie, se in qualche così erava. Era ranto grande il contento, che ella aveva di vedersi signinola della Chiefa, che nell'ora della sua morte con gran confolazione repereva sfressi queste pa-

role: In fine, Signore, son figliuola della Chiesa.

Inficmecon quefla cértezza della Fede aveva tanta vivezza, e tanta poetrazione de miletti di lei, checome unaltro Mois, mirava Iddio invisibile con tanta viva fede, come se chiaramente il vedesse: mirava ledio invisibile con tanta viva fede, come se chiaramente il vedesse: Onde soleva dire, che non aveva invidia a coloro, il qualti in questa viva avevano visto, etrattato con Cristonosto Redentore: perche pareva a lei di vederlo con glocchi della Fede tanto presentenel Santistimo Sagramento dell' Altare, c, che in quanto a questo, non le mancava la presenza corporale: e per molti anni quando il comunicava aveva tanto viva questa vista della Fede, come se aveste veduto entrate il medessimo Signore corporalmente nella fua cella, e così procurava di spedirida tutte le così esteriori, e di staffene ritirata con lui. Gl'aveva dato Nostro Signore grande intelligenza, e penetrazione delle cose sono sono sono sono grande intelligenza, e penetrazione delle cose sono sono sono sono queste parole: O Iddio mo, chi avessi suntendimento, scienza, e nuove parole, per ampliscare le vostro opera l'intende l'anima mia.

Ma diqueflo, che diciamo, danno si chiara teflimonianza i fuoi libri, che non occorre, che ci tratteniamo. In effi i conoficeranno chiaramente due cofe: L'una è una certezza tanto grande delle cofe della Fede, come fe navefle avuto inficeme evidenza, e chiarezza, e l'avefle vedute con gl'occhi coprorali. L'altra è una penetrazione grande de migleri altifium, e della convenienza, che hanno trà di loro. La prima è grazia gratis data, che chiama l'Apotholo San Paolo, di Fede: La feconda è effetto del dono dell'intelletto, il quale rifchiara, e perfeziona grande effetto del dono dell'intelletto, il quale rifchiara, e perfeziona grande con la consegnata della convenienza con la consegnata della consegnata della consegnata della consegnata dell'intelletto.

Temperature County

mente la Fede: e quanto più participava di questo dono, tanto più cresceva il chiaro conoscimento di queste verirà, scacciando a poco a poco da

sè molta parte dell'oscurità, che è annessa alla Fede.

Da quello abito di Fede tanto eminente, nasceva nell'anima di lei una gran riverenza non solo a Sagramenti, ma eziandio a tutte le ceremonie della Chiefa, per picciole, che fosfero, e per quasivoglia di soro diceva, che averebbe patito mille morti. Gran fede aveva all'acqua benedetta, e de erano mirabili gl'effetti, che nell'anima sua cagionava. Quando viaggiava poteva ben venirle meno il pane, ed il soltentamento, ma non l'acqua benedetta, della quale faceva sempre provisione, e la portava sempre in una ampolletta di verto: e parlando di lei nel cap, 3t. della fua vita, dice così: 1 ba prouto molte volte, che mu iba così a, dalla quale tanto siggono 1 Demosi, per non tornar più, come dall'Acqua la mia: Fige somo anche dall'geto della Croce, ma subito riornamo: grande adanque detu effeve la virti disll'acqua benedetta. In queste parole però non pone regola, nè determina, che la Croce abbia mioro virtu contra l'Demonio nostronimico, che l'acqua benedetta: poiche ad altri puole accadere il contrario; manarta folo quello, che alle vote avvenne a lei.

Dopodice: A me certo è di particolare, e mamififla confalazione, la quadi fette l'anima mia, quacda la prende; certo è, éve lipi delle volte in me instituta ricre carione, che mon faprei denla adi miendere, fe mon, che è come un disto tonte viere, che mi conforta ututa l'amima. Quesso mon è abbaşsilo, mè cofa, che mi sia accaduta uma sol volta, ma molte, cel bollo confiderate con molta arvertezza. Per mismo caso, che mostica alle, eventife un hicchiero d'accua fredera, pare, che tutto si vinfersi bi. Confidero io, che è gran cosa tutto questo, che è mi sila contro dalla che dobti que con control producti della control molta della che che control della che molta della Chissique, con control producti della che molta control producti della che molta control producti della che molta che mo

## Della speranza in Dio.

L A grande, e viva íperanza, che ebbe in Dio, la mostrano assa il poper grandi, che intraprese, considata sempre non nelle forze, el dindustria tiua, n'ene s'avori umani, n'a nella parola del Signore, e nell'àputo, che da lui sperava. Qui aveva attraccato l'anchore della situarezza, econdiarza sua: come altri le fermano nell'arena, o per dir meglio nel niente della presunzione, e poter loro. Questo era cuodo, nel quale riceveva i colpi delle contradizioni, e perseuzioni, che tante volte le si offerivano: questa si sua sipada, con la quale si metreva per mezzo i si soco delle tribulazioni, e da rditamente assa l'ance va questa si questa, che diede il trionso, e la corona di tantagloria. Questa via speranze ara il porro si curo, do vesi ritirava la Santa nel rempo delle tempette, e butasche: ed una medicina, e comunerimedio di tutti li suo mali: e come sperimenta già della spalla, che il signore sa a chi spera in lui, avendole servito questo appoggio ne gran travagli, che patinel principio; quando Iddio le cominciò a las grazie, a bibracciava gran cose.

Imperochè con ricordarfi folo di quelle parole, che dice l'Apoflolo: Che è fedele il Signore, e che non può mancare la fua parola, concepì un grand'animo, ed una gran fortezza, con che refilterte agrandi affaiti, e tentazioni, che fel cofferiero. Nella fua vita ferifie quelle parole, le quali fono chiara mottra della tua ammirabile fiperanza.

O chi alzasse le voci, per dire, Signore, quanto sete sedele co vostri amici.
Tutte le cose vengono neno, ma voi Signore, non mancate. Manchimi il tutto,
Signore mio, che, purche non mi abbandoniate voi, non mancherò io a voi. Non
mi mancate voi. Signore, che no bo provato quanto quadarno faccia chi in voi
mi mancate voi. Signore, che no bo provato quanto quadarno faccia chi in voi

Solo confida.

Conócefi anche quanto foffe avanti in quefla virtà , dalla certezza grande , con la quale fierava di vedere, e godere Iddio: poiche, come a lungo ferii eremo nel feguente capitolo , neffuna cofa le faceva così lunga , e rediofa quefla vita, quanto la forenza certa della gloria. Con effere tanne le mifere, e li travagli , che in quefla vita morale ci accompagnano, ecircondano, neffuno fiagguagliava con quefla lunga fiperanza di vedere Iddio, aveva ripodit turti fuoi contenti, perche neffuno di quefla vita le arrivava a l'abbri dell'anima . Quefte erano le fue Indie , la fua eredità , e patrimonio, e che le faceva dolci tutti i travagli di queflo cililo, e di quefla valle di lagrime. Ma perche trattando della fortezza , e grandezza d'animo, ferifemo quivi della gran confidanza , che aveva in Dio , però non farò qui più lungo.

## Del fuoco grande d'amor di Dio, che chhe la S. Madre Teresa di GESU'. Cap. XXIII.

PRefunzione parmi, che sia stata la mia in volere comprendere, edichiarare con parole quello, che Iddio operò, e pose d'amore in questa fanta anima. Sarebbe bastato per questo leggere quello, che ella aveva scritto ne i suoi libri : dove nelle sue parole si legge il cuore, e dalle fiamme, che getta la fina lingua, ben si conosce il fuoco, che le ardeva nel petto, e dalla purità della fua vita l'amore cotanto affinato, ed alto di lega. Ma qual non farà? ò quali caratti li mancheranno, ò a che finezza non arriverà l'amore, che con sì particolare inspirazione accese lo Spirito Santo nell'anima di lei? Amore senza fallo tutto del Cielo, uguale a quello, nel quale avvampano i Serafini, è quello, che pose Iddio in questa Santa Vergine; che secondo le moltre, e finezze, che in questa vita ne diede, non trovo in questa terra a che compararlo. Perche nel modo, che li Serafini fono tutti una fiamma, ed un fuoco vivo, continuamente acceso, e penetrativo, così l'amore di questa Santa fu verso Iddio in perseveranza continuo, in servoreardentissimo, e nella forza molto penetrante. Che quette fono le proprietà altiffime, le quali S. Dionigio Areopagita, de celefti bierar, cap. 1. pone nell'amore de Serafini: e delle quali io co'l favor divino scriverò in questo Capitolo, esfendo quelle, che Iddio comunicò all'anima di lei in sì alto grado, Dd 4

quando quel Serafino, dicuidi sopra abbiamo detto, molte volte gl' apl parve, e cavandole le viscere con un dardo temperato, ed insocato, la lesciava rutra abbruciata.

E perche la grandezza dell'Amore, frà l'altrecofe, fi misura dallo spazio, che dura: e quello è maggiore, che comincia prima, e persevera più continuamente, e più tardi, ò non mai finisce: cominciarono aquesta continuazione, che è uno de più alti gradi della perfetta carità.

Come il fuoco adunque stà in un continuo moto, mandando in altoil suo calore, e la sua forza; così la S. Madre Teresa di Gesù era sempre tanto accesa nell'amore, che divenuto il suo cuore una bracia, mandava continuamente fuori fuoco, ed accendimento d'amore, ed andava tutta immersa, ed inzuppara (se dir lece così) in Dio. Quì aveva sempre i fuoi desideri: quivi erano di continuo i suoi pensieri, quivi viveva : questi erano i suoi desideri, questo era il suo virto, il suo sonno, la sua prattica, e conversazione. Cominciò quelto amore di Dio ad appicciarsi nel suo cuore insin da fanciulla : e con essere tanto sollecito, e primaticcio produceva effetti di fervente amore, inchinandola a parire martirio, ed altrigran travagli per amore dell'amato, che sono frutti d'a more potente, e forte. Crebbe con l'età quella fiamma fino a'diciotto anni, quando cominció a guítare la gran dolcezza, e delizia dell'amor divino. Perche all'ora l'aveva Iddio nostro Signore innalzata ad una altiffima unione con fe, con che in guifa tale gl'aveva fatto dar bando alle cofe della terra , che , com'ella scrive , teneva il mondo sotto i piedi.

Quiforniquesta prima siamma, equesto primo sossio d'amore. Perche, come più a lungo abbiamo narrato nel primo libro, cominciando a guifare delle conversazioni, e gusti terreni, se non si spense affatto questo successio, rasfreddossi alquanto, e si nascose, comequello, che stava socione

to le ceneri delle fue passioni.

À capo di ventianni, dopo effere di già libera dalla cattività delle fue paffioni, tornarono i raggi, e gli fiplendori del Sole a percuotere in quel fuoco, che sinafcolto flava, e qualto si morto, come quel, che trovazono i figliuoli d'Ifraele, quando il Sacerdote Neemia tornò a rinovare il facrificio in Gernfalemne. Con quetti nuovi raggi di luce, e d'amore s'ac-

cese il fuoco di nuovo molto maggiore, che prima.

Ed in quello perfeverò tutra la vita con continuì atmenti, e con lei nin, ò per di meglio, come ferifiemo nel libro fectondo, egli la fini, poiche morì per quello fuoco, edegli, che accendevain lei così grandi deideri di vedere Iddio, le diè la morte, che fiu il mezzo per compiril. Andava del continuo tanto immeria in Dio, che non fi poreva immaginar perfona tanto inamorata d'un altra, che giorno, e notte non penti, non fogni, ne altro fi immagini, fe non chi auna, come ella era di nottro Signore, confolando ficon lui, e parlando, e converfando fempre feco, fenza poerefelo immaginare affente, di maniera che prefa, e ferita da queltonamore, fava fempre fenza ceffare, attualmente amando, e godendo Iddio. Il che fignifica anche ella con quelte parole, in una rela-

- Les Consti

zione. che diede ad un'altro suo Confessore, ove dice: Mi vengono alcuni giorni, ne' quali mi ricordo infinite volte di quello, che dice San Paolo: (se bene al certo sò, che in me non sia così, nè meno mi pare. ) Vivo io, nè parlo nè bò volontà, ma stà in me chi mi governa, e da forza, e vò come quasi fuora di me, e così mi è grandissima pena la vita. Ardeva di continuo nel suo cuore ranto grande affezione, che la cavava suori di se, e le rubava il cuore, l'amore, ed il desiderio; ed in guisa tale la trasformava in Dio, che andava come se sosse stata in un'altra regione, e le cose di questa non roccassero a lei, non parendo, che l'anima sua stesse dove stava il corpo. I negozi, e gli intrighi, che le fi offerivano, e quello, che è più, il mangiare, e'l bere, e tutte l'altre cofe, che l'occupavano, e la distoglievano dallo stare immersa in Dio, godendo della sua dolce conversa" zione, l'erano molto penofe. Onde disse una volta: Se il Signore mi tiene in quelta guila, darò mal conto de negozi, che mi ha imposto; perche pare appunto che continuamente mi stiano tirando l'anima con corde a Dio. Sentiva grandistima pena d'avere a negoziare, ed attendere ad altre occupazioni, che in quetta vita, enel suo officio erano necessarie. Ma a tutto faceva faccia intendendo effere volontà del Signore Iddio, come ella dice molto a lungo nel capo 27. della fua vita, ed in una relazione, che dà a' fuoi Confeffori, l'amplifica anche d'avantaggio.

E' grandifima pena (dice) per me mole volte, ed ora più ecceffiva, l'auve da mongiare, perche mi fa più nagere ella : e dire parode d'affatio qualo fierca accorgemene; il che mo foglio fare : e per grandifimi trausgli, che abbia avuto in questa utita, son mi ricordo averte date, perche mo, non niente doma in queste cofe, ma bò voloro conre. Queste sono parole della Santa. Che come chi e riscaldato da qualche stebbre, abborrifee, ed abbomina qualifeoglia mantenimento, che gli sta offerto per molto gustoso che sia, rispetto al fuoco, ed al male, che il abbruccia; così ella per effere infammata col succo dello spirito celestiale, non si pigava a così dela terra, ne le dava gusto così averna di lei. Per aver tempo di trattare più con Dio, suggiva quanto poteva la conversazione, e pratrica diquei di suori, benche sossemon pose va le conversazione, e pratrica diquei di suori, benche sossemon con conversazione, e che carao ferite della medelima infermisà. e

fuoco d'amore, che lei.

Aveva nell' anima fua una grandiffima putità, che è un'altro effetto di quello divino amore. Perche fe non foffe flata rate, nè gl'averebbe Iddio dato ratro adito nel fuo palazzo, nè el la fi arebbe portuta elevare con leggiera, come la fiamma del fuoco, alla fua continua converfazione, e familiarità, perchè il fuoco dell'amore co' fuoi continua radori l'aveva purificata da ogni baffezza, e feccia di paffoni, e lafciata tanto pura e ratno affuefara alla natura fua, che appena ti conciceva frà di nor differenza: come fuole accadere nel ferrò infocato col fuoco, che perdendo la natural durezza, e negrezza, diventa talmente una cofa iftefas col fuoco, che fe bene è ferro, parc fuoco. Era tanta la purità di quella anima, che quando io parlavo con lei, mi pareva appunto di miarte un Serafino del Cielo; perche la fua qualità, il luo fille, le fue virtà, la finezza

del fuo amore, pareva tutto un vivo ritratto di que'celesti spiriti, e pure

fostanze infiammate in ardentissimo fuoco.

Ejerche l'amore, benche fia continuo, nonètale, nèmetita quellonome, feètiepido, ò mezzano: era quello della Santa un ardore grande fitto nell'offa, unamor vivo, e forte, eduna fiamma, ed un fiuco eminente: perche nella maniera, che il fiuco communica il fuo calore all' acqua, e le fa perdere la fius firigidirà, e la fa sbalzare in alto con grande impeto, e caldo, così ferivali fiuco di vituo con tanta violenza il cutore di quella Santa, che cagionnava in lei certi i impetti di Dio, e brame di vederlotano ecceffive, che le facevano ulcire l'anima da 'fenfi, e la ponevanoanche alle volte in punto di ufcire del corpo. Di quell'i impeti, e di quefle brame di Dio, che pativa, favella fpeffo nella fia vita, e particolarmerre nel cap, 20 e trattando di quelli imperi ilfeffi, dice:

Crefecta in me un amore is grande di Dio, che non (apetro chi me lo poneffe, perche era moto (apranotame), en oi il protatavo i mi fentivo morire di deficierio di vedere Iddio, e non fapetro in che modo acquiftare tal villa, for non col mezzo della morte. Ventruman altami impeti grandi di questo amore, si aguali, fe bere ma eramo coi infopportabili, come quelli che già altre volte bò detto, mè iti tama forza, si non laptro che farmi, imperache mifina cola mi foddistaccuo, ne corrui a me fella, ma avramente mi partra, che mi dicilie

l'anima .

Diquelli medelimi impeti parla in una relazione, che diede ad un suo Contessire, dove dice queste parole: Aire volte mi vergono oleuni imperi molio granda; con vono si vergimento per Dio, che son me se posso ainume: Ali pare, che mi si vua o sonvire la vita, e così mi sa gridare, e chiamare Idalio: e questo son vene con gransireve. Aisuna volta mon posso siare dedre, scendo che è grande l'assamo, che mi dai: e questo pena mi viene seuza promineria: ed è tale, che l'amma son verria mai silarne serva, mettre che i vive. E sono l'ancie cità, che ibb per son vivere, e paeremi, che si vive sura postrivi rimediare; poi el rimedo nor vedere Idalo è la mone: e questo sono sono con maio, che tatti simo consolatissimi suor di lei, e che tutti fisor di lei rovino rimedo a silosi travaesti.

Erano quell'imperi, e quelle brame di vedere Dio, e la pena di reflarne priva, a tano grande, che comella concelfa, l'alienava da fento, perche era una spezie di ratto penale, che quas si e toglieva tutti i polsi, e la avvicinava ranto alla morte, che com ella dice, credeva, che quelle ansie di Dio le dovessiero la vita. Moriva perche viveva, e non poteva ajutari (con la vita, e da la parer si uo alla si secva a sofirital: e così veniva ad avere nel maggior desiderio la morte, e nella maggior pazienza la vita: n'è poteva far altro, che domandare a Do la morre, perche non

trovava rimedio nella vita.

Stando nella fondazione di Siviglia, dopo il prim'anno di quella fondazione, fu cantata una Pafqua una Canzone, che diceva così:

Vegganti gl'occhi miei, Gesù mio dolce, Vegganti gl'occhi miei, ed io mi mora.

Con quelli versi avendola toccata nel vivo, perche le toccarono la morte,

morte, che ella tanto bramava, per vedere Iddio, restò talmente senza fenfo, che bisognò portarla come morta alla cella, e metterla al letto: ed il giorno seguente pure era come fuori di se. Quello, che ella sentiffe all'ora, lo scriffe l'altro giorno ad un suo Confessore, dicendogli: Tutto jeri mi trovai con gran solitudine, che se non fu quando mi communicai, non fece in me operazione alcuna l'essere il giorno della Resurrezione. La sera flando con l'altre fu cantata una canzonetta, intorno al quanto fia duro da loffrire il vivere senza Dio: e come che io già flavo con pena, fu tama l'operazione, che fece in me, che cominciarono a tremarmi le mani, e non bastò fareli resisienza, ma come esco di me per li ratti di contento, nel medesimo modo si sospen-de l'anima con la grandissima pena, che rimane alienata, ed in sin ad oggi non l'bò inteso. Anzi da alcuni giorni in quà, mi pareva di non avere così grandi questi impeti, come soleva. Ed ora mi pare, che la causa sia quel, che bò detto. Non sò se possa essere, perche prima la pena non arrivava a cavarmi di me: ed essendo tanto intollerabile, ed io niente stava ne' mici sensi, mi facevano gettare grandi stridi, senza poterli sebivare: Ora esfendo cresciuta a termine di queflo transito, ed intendendo più quel, che Nostro Signore ebbe, che insin ad ora. come dico, non bò inteso, che cosa sia transito. Rimase il corpo tanto infranto, che anche oggi scrivo questo con gran pena, avendo tuttavia come dislogate le mami, e con dolore.

Stando con questi impeti fece la Santa alcuni versi, nati dalla forza del fuoco, che in se aveva, significando la sua piaga, e'l suo sentimento, che per effere molto devoti m'è parso di porli qui: e si metteranno, com' ella li scrisse, e voltari semplicemente, e quasi di parola in parola in lin-

gua Toscana.

Vivo, non vivend'in me : E tant' alta Vita [pero; Che perche non moro io pero.

Questa sì Divin'unione Dell'amor, con ch'io mi vivo Fà che Dio sia mio captivo, E'l mio cuor fuor di prigione: Ma mi caufa tal passione Veder Dio mio prigioniero: Che perche non moro io pero.

Ahi che lunga è questa Vita: Quest'esilio è dura pena Questa carcer'è catena, In cui stà l'alma impedita: Il sperarne sol l'uscita Causa in me dolor sì fiero, Che perche non moro io pero. Ahi chi Vita tanto amara,

V'non godessi il Signore:

Vivo fin viver en mi Ytan alta Vida espero Que muero porque non muero,

A questa Divina union De l'amor, con que io vivo Haze Dios ser mi cautivo Y libre mi coracon Mas causa en mi tal passion Ver a Dios mi prisioniero Que muero, porque no muero.

Ay que larga es ella Vida Que duvoros estos destierros Esta carcel, y estos hierros En que el alma està metida Solo esperar la salida Me causa un dolor tan fiero, Que muero, porque no muero.

Ay que Vida tan amarga Do no se goza el Señor:

E ſe

E se dolce egli è l'amore, Tal non è speranza avara: A tal peso, Iddio, ripara, Dell'acciar più grave, e fiero; Che perche non moro io pero.

Solo con la confidanza Vivo che hò da morire; Poiche il viver in perire M'assicura mia speranza: Morte in cui Vita s'avanza Non tardar, ch'ogn'or ti spero: Che perche non moro io pero.

Mira che l'amor è forte, Vita, non mi sii molesta: Mira solo che ti resta Perder tè per aver forte, Venga già la dolce Morte: Il morir mi fia leggiero;

Che perche non moro io pero. Quella ch'è nell'alta riva E la Vita verdatiera: Sin che questa Vira pera, Non si gode essendo viva: Morte non mi sii più schiva: Pria morendo hò il viver vero:

Che perche non moro io pero. Vita, che mai posso offrire Al mio Dio, che vive in me? Se non che perder'a te Per poterlo più fruire: Per averlo vò morire; Poiche ciò fol bramo, e spero; Che perche non moro io pero.

Standom'io lungi da te, Qual mai Vita aver potró? Morte sola patirò La maggior, che mi si se. Hò compassion di me, Sendo il mio mal così intiero;

Prova pur qualche ristoro: Cui la Morte dà martoro, Morte al fin lo può giovare, Qual fi può Morte agguagliare Al mio viver sì fevero; Che perche non moro io pero.

Che perche non moro io pero. Pesce uscito ch'è dal mare

Y fi es dulce el amor No lo es la speranza larga Quiteme Dios esta carga Mas pesada que de azero Que muoro, porque no muero. Solo con la confianza

Vivo de que he de morir Porche muriendo el Vivir Me assegura mi esperanza Muerte do el Vivir se alcanca Nò te tardes, que te espero Que muero, porque no muero.

Mira que el amor es fuerte Vida no me seas molesta Mira que folo te resta . Para ganarte perderte Venga ya la dulce Muerte Venga el morir muy ligero, Que muero, porque no muero.

Aquella Vida de arriba Es la Vida verdadera: Hasta que esta Vida muera No se goza astando viva: Muerte no me seas esquiva Vivo muriendo primiero, Que muero, porque no muero.

Vida que puedo yo darle A mi Dios que vive en mi? Si no es perderte a ti Para mejor a el gozarle Quero muriendo alcancarle Pues a el es, que quiero Que muero, porque no muero.

Estando ausente de ti Que Vida puodo tener? Si no Muerte padecer La mayor que nunca vi Lastima rengo de mi Por ser mi mal tan entero Que muero, porque no muero.

El pez, que del agua sale A un de alivio no carece ; A quien la Muerte padece Al fin la Muerte le vale Que muerte aurà que se iguale A mi vivir lastimiero Que muero, porque no muero.

Quando arrivo al facro altare Te mirando al Sagramento. Caufa in me maggior tormento Non poterti poi gustare . Il tutt'e, per più penare Non vederti, come chero: Che perche non moro io pero. Quando godo, o mio Signore, Con la speme di vederti. Dubitando di perderti, Mi si sa doppio il dolore: Ma vivendo in tal timore, E sperando come spero: Che perche non moro io pero. Trammi ormai da questa Morte, O mio Dio, e dammi Vita: Non tenermi più impedita In un laccio così forte, Per vederti ho mortal forte: Viver senza te non chero; Che perche non moro io pero. Piangerò mia Morte già: E dorrommi di mia Vita. Per insin che differita Per miei falli se ne stà: O mio Dio, quando farà, Quando io dica da dovero. Che perche non moro io pero.

Quando me llego al alcazar Viendotte en el Sacramento Me haze mas fentimiento El no poderte gozar Todo es para mas penar Per no verte como quiero Que muero, porque no muero. Quando me gozo Señor Con esperanza de verte Viendo que puedo perderte Se me dobla mi dolor Viviendo en tanto pavor Y esperando como espero, Que muero, porque no muero. Sacame de à questa Muorte Mi Dios, y dame la Vida No me tengas impedida En ette lazo tan fuerte Mira, que muero por verte Y vivir fin ti no quiero, Que muero, porque no muero. Llorare mi Muerte va, Y lamentarè mi Vida En tanto que derenida Por mis peccados està

O mi Dios quando farà Quando yo diga de vero, Que muero, porque no muero.

Mentre la S. Madre sentiva la violenza di questi impeti, non pare, che stesse in poter suo il desiderare altro, che quello, a che la forza dello spirito la rapiva. Ma subito, che si temperava questo surore, e gran servore, si risolveva di vivere volentieri, per maggiormente servire a Dio, che, com'ella dice nella sua vita: La maggior cosa, che io offerisca a Dio per gran servizio, è, che effendomi di tanta pena lo stare separata da lui, vò vivere per suo amore. E questo vorrei io, che fosse con gran travagli, e persecuzioni: e già che non son buona per giovare, vorrei esser buona per patire.

Era tanto grande l'amore, che portava a Dio, che sebene nell'altre cose si giudicava per impersetta, sempre sentiva di se, che amava assai Iddio. E soleva dire, che se bene si saria rallegrata di vedere in Cielo altri con maggior gloria di se: con tutto ciò non sapeva, se si sosse rallegrata,

fe altri amaffe più di fe Iddio.

Crebbe tanto l'amore, e venne ad esser il fuoco tanto penetrante, che arrivò a fare l'anima sua talmente una cosa istessa con Dio, come sono due luci, ch'entrino in una stanza per diverse finestre : ò come due acque, che essendo prima divise, vengono a congiungersi in una, che fono due efempi ufati da lei nelli fuoi libri. Non perche veniffe a farfi una fuffanza con Dio, ma uno amore, ed uno spirito, come dice l'Apostolo San Paolo, che chi siaccosta a Dio, fassi uno stesso princocon esso librio de la constanta de la constanta

Delle dimostrazioni, che la Santa diede in vita sua del grand' amore, che portavia a Dio, dove si tratta anche del molto, che il Signore Iddio porto alla Santa Madre. Cap. XXIII.

E'Già noto, che la prova dell'amore sono l'opere: e che solo quell' amore può dirsi veramente grande, e di alta lega, che opera gran cose, e vince molte difficoltà. La prima prova dell'amore è l'adempimento de'comandamenti, e della volontà di Dio, il feguire la fua legge intutte l'occasioni, quantunque sia a costo della vita; il pigliar la Croce, e feguir Crifto, andando dietro alle fue pedate. Questo è quello, in che principalmente si sperimenta l'amor divino: e quello, il quale la Santa Madre adempl con gran perfezione, e diligenza. Affai abbiamo detto insin a quì del molto, che soffri, e travagliò per la gloria di Dio, masfime con tante perfecuzioni, e difficoltà, con tanta povertà, e con sì gravi, ed ordinarie infermità, e quello, che più importa, che vivendo ella con una perpetua brama di morire per Dio, di perdere il suo ripofo, di patire fenza mifura, tutto le pareva poco, ò nulla: e come lafciò scritto, non sarebbe stato travaglio nel mondo per grande, che folfe, che non l'avesse patito volontieri, per adempire un tantino di più la volontà di Dio; e così in quanti Monasteri fondò, ed in tutto il tempo, che trattò di maggior perfezione, non declinò mai un punto, nè con l'opera, nè con le parole da quello, che intendeva effer più fervizio di Dio: nè perche le riuscissero le sondazioni, nè per rimediare alle necessità d'esse, nè per aver favori d'alcune persone, che potessero effer mezzo per confeguir l'intento, lasciò di seguir sempre il camino fedele. e dritto, fenza torcerlo per acquillare entrata, fenza condefcendere pertimore, e fenza lasciarii vincere dal diletto, ne dalla vanità, nè dall'onore. Non viera travaglio, al quale ella non fi ponesse, per crescere un poco più nell'amore, econoscimento di Dio: porrò qui le parole con che ella ciò scrive nel capit. 37. della sua vita, degne della infiammatacarità lua: 10 dico, che semi fosse proposto, che cosa volessi più tosto, ò stare con tutti i travagli del mondo infin al fine d'esso, e dopo salire un poco più alto nella gloria, ovvero senza travaglio alcuno andarmene ad un poco digloria più baffa? che di molto buona voglia torrei prima tutti i travagli per un minimo accrescimento di gloria, e per intendere più la grandezza di Dio: poich: veggo, che chi più lo conosce, più l'ama. Non dico, che io non mi conten. taffi , e non mi tenessi per felicissima di stare in Paradiso , ancor che nel più basso luogo, percioche avendolo meritato tale nell' Inservo, gran misericordia m'averebbe in ciò usato il Signore: e piaccia a Sua D. Maestà, che io vi vada, e non rimiri i miei gravissimi peccati. Quello, che io dico è, che aucor che mi dovesse costare grandissimi travogli, se io potessi, ed il Signore Iddio mì desse grazia di durare gran fatica , non vorrei per mia colpa perder punto : insclice me , che per le colpe mie così gravi l'avevo perduto tutto .

Questo su causa, che prendesse una gran risoluzione di non lasciar di far cosa alcuna, la quale intendesse esser di maggior persezione, e servizio di Dio, benche le dovesse costare travagli, sangue, evita. Talmente, che aveva per regola non in qualfivoglia modo la volontà, e gloria di Dio, ma ciò, che intendeva eller maggior gloria, ed onor di lui. In quello volle fare della fua virtù necessirà ; e per dare a quello modo di operare tanto divino, e tanto proprio de gl' Angeli, che abitano in Cielo, tutta la perfezione; lo confermò con voto, come scrissemo anche di fopra. Daquello voto si conosceranno chiaramente i talenti, che quest' anima aveva da Dio: poiche nè si poteva fare, se non con molto spirito, nèadempire, se non con molte forze, ed ajuti divini. E' voto, che non filegge di Santo alcuno; è voto, che per farfi, richiedeva un gran staccamento da tutte le cose create, un'infocato desiderio di compiacere a Dio. una sperienza grande del timor di lui, e della purità, e nettezza della propria coscienza, ed un dominio più che umano delle proprie paffioni . Fece questo voto con gran configlio e deliberazione , comunicandolo prima col fuo Generale, e con licenza di lui, e del P. M. Frà Pietro Fernandez Commissario Apostolico, anzi per conseglio del medesimo Iddio, come nelle lezioni, che si recirano nel suo Officio si legge: EO CONSILIANTE, MAXIME' ARDUUM VOTUM EMISIT EF. FICIENDI SEMPER QUIDQUID PERFECTIUS ESSE IN. TELLIGERET. L'amore adunque, che cotanto è potente, senza fallo ha gran forza, ed è grandissimo il suoco, che a sì gran cose si stende, e che tante legna confuma, ed abbrucia, perche quantunque quelto voto paja una femplice promessa, è una determinazione, che abbraccia in se tutto il più alto, e'l più purgato della perfezion Cristiana, nè è una sol cofa, ò facile a farfi, ma una innumerabile moltitudine di difficoltà: perche porta feco un obbligo di far fempre tutto quello, che Iddio comanda nella fua legge, quanto il fuo Ordine dispone nella Regola, e Constituzioni, e di adempire tuttociò, che la ragion detta, che la giustizia comanda, che la fortezza richiede, e che la temperanza, la prudenza, e tutte l'altre virtù flatuifcono, ed ordinano; e per direil tutto in una parola, è un negare tutti i fuoi propri gusti, per gustar solamente di quel, che giila, e vuole Iddio, Tutto ciò è quello, che promife in questo voto, e l' adempi valorofamente ajutata dall'amore, che aveva a Gesù Cristo. in cui, come diceva S. Paolo, ogni cofa le era possibile, ed agevole.

Diquesto grand'amore, che ella portò a Dio, da gran segno quel, che Iddio portò a lei: perche non si contentava quetto divino amante d'infammare, a guisa di Serasino, il cuore della sua sposa nel fuoco del suo amore: ma voleva anche, che ella intendesse, que manto sossi enero l'amore, con cui l'amava, nel che dava chiari fegni della renerezza della volenta sina: ecosi mi sarà di particolar guisto, econiolazione, gia che hò detto dell'amore, che la Santa Madre portò a Dio, dit parte della corrito pondenza, che in Dio trovava: ed avvenga che molra parte di questo sossi

possa intendere da quello, che scrissemo nel primolibro, trattando delle grazie, e favori, che Iddio le fece nell'orazione; nondimeno porrò qui alcuni luoghi suoi, che più in particolare trattano di questo. Una volta le disse Iddio, che non pensasse, che si fosse dimenticato di lei, e che non se ne dimenticherebbe mai; ed aggiunge la Santa, dicendo: Questo mi disse il Signore con una pietà, ed amorevolezza, e con altre parole, nelle quali mi fece grandiffima grazia, che non occorre narrarle. Queste mi dice S. D. M. molte volte, mostrandomi grand' amore: GIA' TU SEI MIA, ED 10 SON TUO. Un'altra volta le disse, che non gli domanderebbe cosa, che egli non glie la concedesse. Un'altra in una visione della Santissima Trinità il Padre Eterno fra le altre parole amorevoli, che le diffe, mostrandole quanto l'amava, furono queste: IO TI DIE-DI AL MIO FIGLIUOLO, ALLO SPIRITO SANTO, ED A OUESTA VERGINE: CHE PUOI TU DARE A ME? Queito fu il prim' anno, che fu Priora nell' Incarnazione. In un'altra vilione vidde Cristo nostro Redentore, il quale porgendole la mano dritta, le disse: ECCOTI QUESTO CHIODO, CH'E' SEGNALE, CHE DA OGGI SARAI MIA SPOSA. Un'altra volta stando nel medefimo Convento dell'Incarnazione il fecondo anno del fuo Priorato, vidde chiarissimamente, che Nostro Signore le si pose a sedere appresso, e cominció a consolarla con gran carezze, e le disse: VE-DIMI OUI, FIGLIUOLA, CHE IO SONO, MOSTRAMI LE TUE MANI, e parevami, che me le pigliava, ed accostava al suo costato, e disse: MIRA LE MIE PIAGHE, TU'NON STAI SEN. ZA ME. Nè fu minore la grazia, e mostra d'amore, che li diede, stando ella nella fondazione del Monastero di Siviglia, dove le disse queste parole : GIA' SAI TU LO SPONSALIZIO . CHE E' FRA TE, E ME: E STANDO QUESTO, TUTTO QUEL-LO, CHE IO HO, E TUO; E PERO TI DO TUTTI I DO LORI, E TRAVAGLI, CHE IO SOPPORTAI; E PER OUESTI PUOI DOMANDARE A MIO PADRE, COME PER COSA PROPRIA. E più a basso dice: L'amorevolezza, con cui mi fu fatta questa grazia, non si può dire . Stando una notte ringraziando Nostro Signore d'una grazia, che gl'aveva conceduta, le diffe egli: CHE MI CHIEDI TU, CHE IO NON FACCIA, FIGLIUO. LA MIA? E perche di questi favori, e di queste grazie sono pieni i fuoi libri, emolte altre se ne trovano in fogli separati, che lasciò scritti, non vò trattenermi più in questo. Aggiungerò solo, che da questi favori di Dio, nasceva in lei una libertà, e confidanza santa, e favorita, ed una grande piacevolezza, con la quale parlava con Dio, con un'ardire pieno di riverenza, come una sposa parla col suo sposo, dal quale sà d'esfere teneramente amata; così lo dice ella nel cap. 34, della fua vita con queste parole:

Incomincio a trattare con Dio con un modo alla cieca , stando molto ritirata , di maniera che molte volte tratto senza saper quel , che savello : e stà l'anima tanto alienata, che non considera la disferenza , che è trà se, e Dio. Imperochè

fasendo ella l'amore, che S. D. M. le porta, la fa dimensicare dife, e le par sonta stare in lui, e come una cosa propria senza discernimento: parla di spropositi. Ricordomi, che dopo avere da S.D.M. con infinite lagrime dimandato, che pomelle quell'anima molto intentamente nel suo santo servigio : perche quantunque io la tenessi per buona, non però mi contentavo, ma la voleve buonissima, soggiunsi: Signore, non mi avete da negare questa grazia, considerate, che questo soggetto

buono per efferci amico.

E nel capitolo trentefimo fettimo dice così: Come, Signor mio, non bala, che mi teniate in questa miserabile vita, e che per vostro amore il comporto, e voglio viver quà, dove ogni cofa è intrigo, ed impedimento per non vi godere, ma mi conviene mangiare, dormire, e trattar negezi, ed ogni cofa sopporto per vostro amore! Ben sapete, Signore, che mi è di grandissimo sormento, e dopo que piccoli Spaz), che mi rimangono, per goderui, voi dopo vi nascondete: come si convien questo alla vostra misericordia? come lo può comportare l'amore, che mi portate? lo credo , Signor mio , che se sosse possibile , ebe io mi nascondeste da voi . come fate voi da me, bo tal fede nell'amir, che mi portate, che nol foffrireffe: ma voi vi flate meco, e sempre mi vedete, nè è ciò tollerabile, Signor mio. Pregovi a confiderare, che fifà torto a chi tanto vi ama .

Queste son parole della Santa Madre, nelle quali, ed in altre molte, che fi trovanone fuoi libri, e nelle fue felamazioni, chiaramente fi vede quanto gagliardo, e violento era il grande amore, che dentro di lei medesima ardeva: poiche, come molto ben dice il glorioso San Bernacdo: Grande è l'amore della sposa, quando così l'imbriaca, che non atsende alla Maestà, con cui parla. Come può effere? A chi con un girar d'occhio fa tremar la terra, chiede la sposa gl'abbracciamenti, ed i baci? E' per avventura prefa, ed imbriacata dal vino? costè certo, e forse esce all'ora dalla cantina de'vini preziosi. O quanta è la forza dell'amore . quanta la fiducia . e libertà dello spirito? Qual cosa è più chiara , e manifesta, per intendere, che la perfetta carità manda suori ogni timore? Insin qui son parole di S. Bernardo nel Ser. 7 sopra la Cantica. Testimonio di quello grande, ed eccessivo amore verso Dio, è quel prodigio accaduto nel cuore di questa Serafica Vergine dopo la sua morte; poiche essendo più e più volte nel. la Città d'Alva raccoiuso in diverse sfere di Cristallo finissimo, e trovandosi ciasebeduna di esse vicendevolmente spezzata, non s'è potuto risolvere altro, che di losciarlo esposto alla pubblica venerazione, senz'altro viparo, che d'una gradina d'argento ; e da tal novità raccogliere quanto Serafin fosse quel Monsibello d'amore.

> Della gran carità, ebe la Santa Madre aveva verso i profimi . Cap. XXV.

Onciofiacofa che l'amor del proffimo fia effetto dell'amor di Dio i non può l'anima, dove quello amor vive, trascurare quel, che tanto ama, evuole, cheè la falute dell'anime: Ecosì la carità, che aveva la Santa verso i prossimi, è tagliata al modello dell'abbondantissi, ma , e ferventifima carità , che aveva verso Iddio. Questo amore la fe-

ce esporre a tanti travagli, e camminar quasi fedicianni piena di infermità, e di dolori, peregrimando per rutta la Spagna con freddi, consacque, con caldi grandi, per sondare Monasteri, ne quali raccolte molte anime, come in un'altra Arca di Noë, fi alvassero da preriodidel mondo. Ed avvenga che desiderasse, che tutte servissero Dio, quando peto vedeva una persona di gran talento, se ne andava da Nostro Signore con certe ansietà, che non se ne poteva ajutare, e diceva con gran servoret: Signore, avventire, che questo puesto puesto prospera ordico. Parendole, che una persona tale essendo persona, farebbe più prositto, che moste ordinarie.

Aveva gran cura della falute, e conversione de' peccatori, e quello, che più di ogn'altra cofa le dava pena, era la caduta de' buoni. Il moltiplicarsi l'eresie, e le necessità della Chiesa, era una faetta, che teneva fempre fitta nel cuore, ed un continuo svegliatojo delle sue lagrime, e sproni per fare gran penitenze. Onde in ordine al rimedio di questi danni, e per soddisfazione de suoi desideri, sece quanto potè fare, secondo lo staro, e condizion sua. E già che non potè combattere con la spada per la sua Madre Chiesa, e difenderla con la penna, e con la lingua, come fanno i Predicatori, e le persone dotte, resistendo con la dottrina a gli spropositi; ed a gl'errori de gli insedeli, ella promosse le fondazio-ni de Monasteride Frati, acciochè con l'orazione, esempio, e dottrina ajutaffero l'anime : e fondò quei delle Monache a fin che con l'orazione deffero forza, ed animo al foldato, luce al Predicatore, docilità, e tenerezza di cuore a gl'oftinati, e ciechi: e cosi combattè col foldato, predicò co'l Predicatore, ed argomento co'l letterato: e con tutti questi mezzi stendeva la Fede Cattolica; perche co suoi desideri, con le sue lagrime, e con le sue orazioni, è certo, che impetro dal Signore gran parte di quello, che detto abbiamo: e diede alla Chiefa un perpetuo ajuto, ed all'anime, nel cui zelo ardeva il cuore, e continui protettoti, ed intercessori appresso a Dio. E come altre Religioni hanno per fine la carità del proffimo, pigliando alcuni per mezzo la predicazione, altri l'ospitalità, ella ponendo gl'occhi a questo medesimo fine, pose il cuore al mezzo proporzionato ad esso, ed alto stato di donne, che fu l'orazione, e penitenza, ordinata all'aumento della Santa Chiefa, all'effirpazione dell'erefie, al placare l'ira di Dio, perclie perdoni le colpe di quelli, che si fattamente l'offendono: Mezzo tanto più eccellente in donne de gl'altri, quanto è più la contemplazione dell'azione, e quanto più ha breve il fentiere, per arrivare al fuo fine. Questo volfe, che fosse il fine del fuo Instituto, e de'fuoi travagli; e questo perfuade alle fue Monache effere la loro vocazione, come può vedersi nel capitolo primo del Cammino di perfezione: e con questo spirito, e desideri allevava le sue novizie, come ella parimente (crive nel principio del libro delle fue fondazioni.

Non vi era cofa, che le deffe maggior pena, che quando udiva la moltitudine, che vi era d'infedeli, ò la perdita de gl'ererici: perche s'abbattette in quelli infelici tempi, ne quali cominciò il veleno di Lutero, e d'altri (venturari ad infertar molti: le le firacciava il cuore in vedere la triannia, con cui il Demonio firafcinava, e reneva opprefie alcune ani me create pel Ciclo, e redente col fangue dell'intefio Dio, fenza rrovar mezzo per conofere l'erro l'oro: Paflava quali le notri intere vegliame doi no razione, gemendo, e folpirando, e fupplicando Iddio, a tarle grazia di illuminare quell'anime, checosì miferamente erano ingannate: averebbe dato mille vite per rimediare un'anima: e fi privava di qualivoglia gulto molro volontieri, benche foffe fpirituale, per giovamento del profilmo, com'ella maraviglio famente fervire un una fclamazione, che fece a nottro Signore nel fine del fuo libro, che ela feconda dove dice quefte parole:

Ma che è questo, Iddio mio, che il riposo stracca l'anima, che solamente pretende di contentarvi? O amore potente di Dio, quanto sono differenti i tuoi affetti da quei dell'amor del mondo! Questo non vuole compagnia, perche gli pare, che gl'abbia ad effer tolto di quel , che possiede : Quello del mio Dio quanto più amatori ba, più cresce, e così i diletti, e le consolazioni si temperano, in vedere, che non gode ogn'uno di quel bene. O ben mio, quello fà, che ne'maggiori piaceri, e contenti, che s' banno con voi, la memoria s'affligge, che ci fiano molti, che non vogliano questi contenti , e molti , che per sempre gl'abbino a perdere . Onde l'alma cerca mezzi per trovare compagnia, e volonieri lascia il suo contento, quando pensa di posere esfere cagione, che altri procurino di goderlo. Mu Parire celeste mio. non varrebbe più serbare questi desideri, per quando l'anima stesse con meno carezze voltre, ed ora impiegarsi tutta in godervi? O Gesù mio, quamo grande è l'amore, che voi portate a'figliuoli de gl'uomini, posche il maggior servizio, che vi si puote fare, è lasciare questi contenti per loro amore, ed acquisto, ed all'ora siete più interamente posseduto, perche se bene non si solissa tanto la volonià, l'anima nondimeno gode di contentar voi ; e vede , che i piaceri della terra sono incerti, quantunque pajano venir dati da voi, mentre viviamo in questa vita mortale, le sono accompagnati con l'amore del prossimo. Chi non l'amerà, non ama voi. Signer mio, che con tanto sangue avete mostrato l'amor grande, che portate a'figliuoli di Adamo.

Da queflo così ardente amore della falute e del profitro dell'anime, nafeva nella Santa una così continua fame, e fete della gloria di Dio. Son pieni i fuoi libri delle ardentifime brame, le quali ella aveva, che todito foffe glorificaro, conocituto, ed amato da tutte le genti. Da che cominció ad efercitare l'orazione, ed in rutto il tempo, che l'efeccitò, che fi quadifa quarant'anni, non domando mai a Dio gloria, ripofo, ne altre di quelle cofe, che lecitamente fi possiono domandare. Tutta l'oradino a gloria di Dio, eda bene, ed aumento della Chiefa, parendole, che importrasse poco, che ella steffe più tempo in Purgatorio, purche Iddio fossi più conocituno, ed amato. Davale grangusto, quando udivanel Credo, che il Regnodi Cristo non doveva aver fine: ed era tanto vestitia di questio destinei dolla gloria di Dio, che perche questo crefesse, aveva calpestato il suo, il che la stupire, come si vedra dalle sue seguenti parole.

Quando veggo alcuna persona, che sà qualche cosa di me, vosrei darle ad in. Ec 2 100tendere la mia vita, perche mi pare, che fia onor mio, che Nostro Signore fialo. dato, fuori di che non mi curo io d'altra cofa. Questo sà egli molto bene, ed io fono molto ciesa, che ne onore, ne vita, ne gloria, ne niun bene nel corpo, ò nell'anima è, che mi ritenga, nè voglia io, nè desideri l'util mio, ma la sna gloria. Equesta gloria altro none, fe non che Iddio sia più conosciuto, ed ama-

to da gli uomini.

Aveva molta invidia a'Predicatori, ed a tutti quelli, che trattavano di guadagnare anime a Dio, perche avria ella voluto poter fare altrettanto, e che le fosse stato lecito alzar le voci verso i Regi, e Signori, e verso eutti gl'uomini, edifgannarli, e tirarli al vero conoscimento della verità, benche avesse avuto a costarle mille morti. Quando leggeva le vite de'Santi. nel che soccupava spesso, le cagionava divozione, e tenerezza grande: se trovava alcuno, che avesse guadagnato molte anime a Dio, diquesto diceva, che aveva loro maggiore invidia, che di tutti i martir), che pativano. Di qui nasceva, che grandemente stimava. ed amava coloro, li quali fi occupavano in questo ministerio, e giovavano a'proffimi, ò leggendo, ò predicando, ò di qualsvoglia altra maniera, che fosse, egrandemente compativa i travagli, che essi passavano. Se alcuna di queste persone stava interma, faceva particolare orazione per lei domandando al Signore, che le desse presto la fanirà, perche non cessasse neanche per quel tempo l'utile, che ne rifultava a proffimi : e se a caso moriva, lo fentiva teneramente, e non potendoli contenere, (con non effere punto donna al piangere) (pargeva molte lagrime, fentendo grandemente, che si perdesse in terra, chi tante anime guadagnava pel Cielo. Quandomort il P.M. Avila, di cui tante volte abbiam parlato in quest'Istoria, le seppe subito la Santa Madre in Toledo, che all'ora stava in casa di D. Luifa della Cerda: veggendo ella che mancava così grap Santo in terra, cominció a piangere con gran fentimento, ed affanno. Cagionò questo pianto nelle sue Compagne gran novità, non essendo usa di farlo in morte di alcuno: equella, che avendo inrefo la morte di fuo fratello, non aveva gertato una lagrima, ma giungendo le mani benediceva il Signore: veggendola ora con un fentimento così nuovo, li dava gran flupore, edammirazione. Ed avendo da lei faputo la cagione del suo pianto, le domandarono, perches'affliggeva tanto per un'uomo che se ne an-dava a godere I dulo? Al che ella rispose:

Di questo sono io molto certa; ma quello, che mi dà pena è, che la Chiesa di Dio perde una gran colonna, e molte anime un gran refugio, che avevano in lui; e la mia benebe lo gli stesse tamo loutana, gl' aveva perciò grand' obbligo. Sentimento simile a questo ebbe quando morì Papa Pio V. piangendo con gran tenerezza, perche la Chiesa perdeva così gran Padre

e Pastore.

Del frutto, she fece la Santa Madre in molte anime, Cap. XXVI.

L Signore, che col fuoco del fuo amore attizzava nella fua ferva così gran deliderij del bene dell'anime, favoriva questi pensieri con darle occaoccaione di guadagnarne molte. Imperochè in tutte le maniere guadagnò molte anime per il Cielo, poiche non folo con le parole, ma con l' efempio, e con la fantità della vita, lafciò nel mondo un perperuo deflatore dell'anime, perchecerchinodadovero Iddio. Chi dirà aduquet de Monafleri, che fondò, così di Frari, come di Monache: li quali pajono appunto navigli, che carichi d'anime, ricche di doni, e virtù navighino verfo il Cielo, e quelli, che per il fluo elempio, e dottrina vanno loro dietro? Chi quelli, che per mezzo de i libri di lei hanno mutaro vita, e coflumi? Certamente pare, che quella Sanra da tutte le parii appici

fuoco nel mondo, e lo igridi, perche torni al fuo Creatore.

Pigliando ora il corso da' suoi principi, ne'primi anni, che cominciò ad avere uso d'orazione, cominciò a nascere, ed a crescere in lei questo desiderio. Stando in una villa per medicarsi delle sue infermità, curonne in un Prete alcune mortali, che aveva nell'anima: perche erano mol-ti anni, che aveva prattica disonesta con una semmina, e diceva Messa ogni di con grandifimo fcandalo di quel luogo: e nessuno bastava feco a fargliela lasciare, perche era più che amore, avendolo la medesima donna ammaliato. Potette tanto la Santa Madre con lui, e principalmente con Dio, che impetrò dal Prete, che le dette un Idoletto, che egli aveva di rame, ed ella il gettò in un fiume, ed all'ora aprì gl'occhi, e si convertì a Dio, e migliorando la fua vita, trà un'anno fi morì. Questo fu il primo frutto, che questa Santa offerse a Dio, avanti al quale con niuna cofa si può comparire innanzi, che più grata li sia, che la conversione d' un peccatore, conforme al detto del Santo Vangelo, che dice: In verità, che è grande l'allegrezza de gl'Angeli del Cielo, quando un peccato-re fa penirenza delle fue colpe; e così la venuta del Figliuolo di Dio al mondo, e la ignominiofa morte, che patì, erano indirizzate alla falute de' peccatori : ed il contento del Signore in morire, era l'aver per frutto de' suoi travagli la salute nostra. E la Santa Madre aveva posto il pensieroin sì alto luogo, come era l'imitazione della carità del fuo Signore, e Maestro, e cominciava di quì. Questa fu la prima preda, che rapì, e traffe per forza dall'ugne, e dalla bocca del Leone infernale, come faceva il Santo David, indifesa delle pecore, che guardava di suo padre, e talmente si ci incarnò, che ormai non aveva in se gusto alcuno, che al rimedio dell'anime s'agguagliaffe.

Con turto, che da principio aveife alcune imperitzzioni, non ceffaven mai di perfuadere ad alcune Monache del fuo Monathero, che trattaffero d'orazione, critiramento, ie benenon effendo la femenza fiagionata, il futto era poco, perche, com ella fictive nella fiau vita, non futono più che trè, ò quartro, quelle, che per all'ora s'ajurarono; Fu poi più abondante, perche in breve tempo con effere il Monathero dell'incarnazione tale, che non vi fi profefiava claufura, e fi permetreva maggior libertà, che inaltri, e per tal cauda etano le occasioni maggiori, a fare, che tal vozione, e riforma foffe minore, di ortanta Monache, che li trovavano in quello Monaftero, n'aveva ridotre più di quararia all'ulo dell'orazione, e ritiramento: femenza, il cui frutto ha duraro finado oggi.

La prattica, e conversazion sua fecegran giovamento a molte anime, ed appena trattò con persona veruna con particolarità, che la sua anima, non migliorasse. Avanti, che dica d'altre, sarò brevemente menzione di quelle, che riserisce nella suavira. A suo padre, eda' suoi fratelli gio-

vò molto con le fue parole, ed orazioni.

Erano due anni, e mezzo, che un Sacerdote stava in un peccato mortale, the per effere tanto abbominevole, non conviene nominarlo qui, e diceva Messa il disgraziato ogni di, ne si arrischiava a confessariene : e se bene desiderava uscirne, non poreva liberarsi da quel pesante giogo, perche la mala utanza s'era già ranto rad:cata, che s'era convertita in natura. Ora avendo costui avuto notizia della Santità della Madre, la supplicava umilmente, che dimandaffe a N.S. che lo cavaffe d'un grave peccato, nel quale stava; promise ella di farlo, e dopo aver chiesto al Si-gnore la falute di quell'anima, gli scrisse una lettera, (perch'egli abitava lontano da lei) ed in ricevendola fi confeisò, e le rispose, che per mezzo della fua orazione, e della fua lettera, eranogià molti giorni, chenon cadeva in quel peccato. Ma come di sopra narrammo, pativa grantentazioni, e travagli: e però la Santa infiammata nel fuoco della carità, domando al Signore, che tutti que' Demonj, lí quali tormentavano quel Sacerdote, lasciassero lui, e venissero a tormentar lei. E così fu, perche ella parì gran tormenti per un mese: ma li averebbe patiti per un'eternità, acciò un'anima si salvasse.

Sapeva la S. Madre, che una perfona, che aveva rifoluto di fervire a N. S. affiai determinatamente, ed acui in altri tempi aveva S. D. Maellà fatto molte grazie, era immerfa in occasioni molto pericolose: ilche diede alla Sauta gran pena, e per più d'un mes non teca altro, che lippii care Iddio, che facesse intornare quest' anima a se. Stando un giorno in orazione vidde un Demonio vicinoa se, il quale con molta rabbia, stracci una carta; che eveva in mano: donde comprete, che Iddio aveva esaudita la sua orazione, e che già quell' anima era libera: e così to, perche quella persona tornò molto a Dio, e fu sempre molto vantag-

giata

A due Religiofi di San Domenico gran letterati, i quali erano Frà Piero Yuagnes, e Frà Vincenzo Varrone, ambedue Maeftri, e Confefiori fuoi, giovò grandemente, e li conduffe a molta perfezione: E quella di Frà Pietro it quano grande, che dopo molte virrù, era tanto crefciuto nell'amor di Dio, che per la forza, e violenza dell'amore ufciva dife me deimo, e dandava molte vottein effali; con effere avanti, che trattaffe con la S. Madre un Religiofo ordinario, e di moderata virrù. A Frà Vincenzo Varrone fece grand animo, perché i deffeal lorazione: e gli diede alcuni ricordi da parte di Dio, e fece orazione per lui; e tutto quefto fi gran mezzo, che egli facefes tranta mutazione, onde cella medefima fi maravigliava, che insi breve tempo fose venuto a tanta perfezione, e di efperienza di cofe fipirituali.

E perche sono molti li casi simili a quelli, che ho riferito, e riferir potrei, metterò qui alcune parole della Santa, dalle quali intenderassi meglio glio il molto frutto, che fece con le sue orazioni. Dice adunque così: fi questo di cavare N. S. amime di peccato, per supplicargicio io, ca direcondurre a margior perfezime, è flato melte volte, e di cavare amime dal Pragatorio, ci altre ese finiti, somo tante le graver, che in iò il Sepore mi bas fatto; che il volere in raccomarle, fara umo firecara me stella, a datri, che lo leggese e molto pui nella sumità dell'amime, che de corps: Questa è stata cosa molto mas, e della quale vi sono adsissimi estimora.

Quello, che qui dice la Santa Madre lo fanno benissimo tutti i suoi Confessori, uno de quali fu il Padre Maeitro Yvagues; in una approvazione, che sece della vita di lei, dice quette parole, le quali posso dire anchio.

e forfe con maggior esperienza d'altri.

Or, se consistence (dice) parlare adquante del gran fratto spirituale, che caci vano caloro, si quali pratticano con quessa di Dio, sara san una sinti mai, perche è gran maravossita di Dio quello, che in cio pussa. Non vossito di me clive cosa versua, perche tono l'ob per si institutamenti, si bene shi tama asperienza in une sissifio, che dopo, che so seco conversia, si Segment nho struorito in mossifiente così, dove obbaramente vedevo in essere particolare aissuo di Dio: si che non Diosi fare et uno la tonere etamoto di mo per lama, nh 20sosi interiorimente dere, che

non la conosco.

Una persona principale di questi Regnislava in un gran peccato. e de iderava allomanariene, ma l'occasione gli spunava le torze, e gli legava le mant, perche non si fviluppasse: Di che avendo avuto notizia la Santa Madre, domando con grande instanza a N. Si i rimedio di quell' anima, e le scrisse certe lettere, persuadendola a discostarii da quel peccato, e rimate quella persona a Dio, e da lla Santa molto grata; niconoscendo quella grazia da Nostro Signore per mezzo di lei. Odinariamente quando ella cavava qualche anima di peccato, o per mezzo fuo si megliorava nella perfezione, era tanta la tizza de 'Demonj, che con gran rabbia si voltavano versodi lei, ed a sorza di tormenti, ed idonti si vendicavano nel suo corpo della preda, chi aveva lor tosso: pre tendendo per ciò tormentaria, a fin che lascuasse quetta strada, per la quale conduceva tanti al Cielo; e così quas do vedeva, che qualche anima migliorava per mezzo suo, diceva, che clla l'aveva da scontare.

Soccorreva con gran carità a tutte le necessirà sipirituali, che poteva, e per questo si sbrigava da ogn'altra occupazione, e negozio, e pareva anche, che si dimenticasse delle proprie necessira, e soleva dire, che la sua

ricreazione era confolare quest'anime.

Moltrava anche la carità fua con l'anime del Purgarorio, come abbiamo veduro nel corfo di quell'Iltoria, e più chiaramente vedrafin el tuol libri. Molte furono liberate da quelle pene per mezzo delle tue orazioni: e frà quelle una fu Giovanna Suarez Monaca nell'Incarnazione, e grande amica fua. Collei dopo la morte le apparve, e le difae: Per tr fon fatta. Un'altra volta volendo dir l'Ufficio per una perfona, che cra delonia, i il Demonio, e le mité fopra il Breviario, che non la la ficiava recirare, procurando impedire il frutto, che quell'anima afpettava dalle fue orazionis:

Transcer Creation

ma tofto, che ne l'ebbe feacciato, finito di recitare l'ufficio, vidde usci-

re quell'anima dal Purgatorio.

Go vivi non folamente attendeva all'anime loro, ma con molta cura li onnorava. Nè permetteva mai, che in prefenza fua di dicteffu una minima mormorazione: onde sapevano tutti, che dove ella era, avevano fucure le palle, e per tal riferetto era amata, e ben voltuta da Dio, e dalla gene. Di tutti parlava, e giudicava bene: e perciò non le mancava ma maeria, perche col fuo bunon intelletto, e col molto amore, e carità trovava ragioni di bene, anche nel male, come altri le trovano di male nel bene: perche cia (cuno da di quello, che ha. E così chi ba malizia nell'asima, e nella lingua, l'attacca a chi con lut converfa: e chi avitti e fantità, cerca anche di applicerala a ciò, che vede, errata: come confessa santa in una relazione della fua vita con queste parole:

Se in vego in certe perfone alcune cose, che chimamente apparissono percati, mon mi posso risolvere, che coloro abbino offeso Iddio, e se alquano in cinitaturgo, il che è poco, è niente, non me me determino mai, henche chimammate lo vegoa. E mi pare, che il pensiero, che io bò di servire a Dio, l'abbino tuta il, so ben omi travaeliamo mai queste cose, se non è il mat conune, di cresie ,

che molte volte mi affliggow .

Quello, inche più modtrava l'accefo fuoco della fua carità, era nell'amore, che portava a tutti coloro, che la perfeguiravano, e le faccevano male. Perche era la fua carità cosi grande, che in facendole alcuno qualchemale, gli portava più particolare amore, che a gli altri (come più a lungo abbiamo feritto, trattando della fua pazienza) ed aveva gran gui endo di raccomandarlo a Dio. Seppe, che alcuni avevano a perfone molto gravi detto di lei cofe molto pefanti: e la vendetta, che ne piglio, fumagiormente amarli, e raccomandarli più da dovero al Signore. Di niuno confentiva, che fi diceffe male, come abbiamo detto, ma molto meno di chi le faceva male, fe bene foffe flato da burla: a nazi guffava molto.

che si difendesfero, e si parlasse bene di loro.

Stava nel tempo della fondazione di San Giufeppe d'Avila in casa d'una persona principale di quel luogo : e per la gran solevazione, che vi su, per occasione del nuovo Monastero, l'andarono a cercare alcune persone, e la trataratono molto male di parole, econ si poco sifipetro i volarono controdi lei, come le fosse fistata la piùmala donna del mondo. La Signora se ne ossie monto, che così l'avevano tratatta. Senti tanta pena quella Signora, che ella volesse ficusare quella gente, che diceva, non poteva aver pazienza: de et agi qi quai per voltare l'ira, e lo deggno, che aveva con coloro, contro la Sastia Madre, che così sattamente voleva sculare colpe tanto chia re, e manistelle. E quello, che di più si maravigibi quelfa Signora si uvederla audate l'altro giorno a communicare sezza riconciliarsi, e con tana serenità, come se non le sossi cosò signi cola pigliava in buona parte, e così voleva, che facessero tutti quelli, che con lei trattavano.

Nè G

Nesi contentava di portare amore a quelli, che così la perseguitava no, ma faceva loro tutta la buona amicizla, e cortelia, che fecondo le forze fue poteva, tanto, che con la frequenza delle buone opere li vinceva, e cavava loro il veleno dal cuore. Partendofi una volta d'Avila per Medina del Campo, e Vagliadolid, li diede il suo Prelato un Religioso di que del Panno, che l'accompagnasse : il quale pensando di far bene, era il maggior contrario, ed emulo, che ella avesse, e quello, che con maggior studio andava spiando, e contradicendo alle cose di lei. Ricevette ella questa compagnia, come dalla mano di Dio, per efferle dato da quelle dell'obbedienza, ed andando per viaggio trattava con lui con un'amore, e con una allegrezza, che coloro, che feco andavano, se ne maravigliavano. L'accarezzava con quanto poteva, e trà l'altre cose gli diede una immagine dello Spirito Santo. alla quale aveva gran divozione, dicendogli che la dava a lui, per la molta affezione, che gli portava. Paffarono vicino ad un Monastero del medetimo Ordine, dove ella pure aveva molti contrari, effendo in quel tempo divisione frà li Frati Scalzi, ed i Calzati, pretendendo tutti, come si deve credere, il bene della Religione, ed il servizio di Dio. Ella ben ciò sapeva, e se bene sapeva, che s'aveva da girare più di trè miglia, procurò, che la conducessero per di là. Entrò in Chiefa, e come lo seppero i Frati, nessuno uscì, ne si lasciò vedere. Ella usò diligenza in farli chiamare tutti, ed a ciascuno da per se parlò con tanto amore, ed allegrezza, che pareva, che se li volesse mettere nell'anima. Stette con essi dalla matrina infino alla fera, che si partì . Cagionò tanta mutazione in que'Religioti in vedere la maniera della fantità di lei, che quando fi partì, uscirono tutti ad accompagnarla, restando con gran tenerezza di vederla partir così presto, e con maggiore ammirazione, e confusione della fua fantità. Il Padre, che l'accompagnava con questi esempi, econ altri, chead ogni passo sperimentava. rimale tanto amico, edivoto della Santa Madre, che le le offerse molto da dovero di accompagnarla in tutti i viaggi, che si fosse voluta servire di lui.

Nelle necessità corporali era pietossissima , e soccorreva loro con opere , e con desderj . Ad una persona , che avvera quasi del tutto perduto il vedere, sià dal Signore restitutio per sua intercessione. Un suo parente siava così mai d'orina, che eranotre meli , che pativa non dolori , ma morte; si e ella a vederlo per comandamento del suo Confesiore: e mossa da gran compassione , domandò al Signore la sua sintà, e subito resto siano. Delle ammalate avvez grandissima cuta, mostrandogli grande amore, e facendo loro tutte quelle carezze, che la siua poverrà permetteva. Si discocupava quanto poteva per potere starsene con esse, consolate, e gustava, che il simile: facesse siani, che all' inference leva dire, che prima avveva amancare il necessiano siani, che all' inference.

me le delizie.

Nè solo a que' di casa era compassionevole, ma queste viscere di carit à erano communi a tutti gl'esterni, sani, ed infermi. Stando nella sono fondazione di Burgos in uno Spedale molto ammalara con il grande inapperenza, che non poteva mangiar cofa alcuna: Diffe, che le pareva d'avere appetito di mangiare un arancio dolce: e l'iliteflo giorno le-ne mando una Signora alquante molto buone: e la le ricevete con molto-giulo, e polfecie nella manica, diffe, che voleva calare a baflo avedere un povero, che il refamentato: e così fece, e fparti tutti quelli aranci ra poveri. Le fue compagne non poterono fare di non favere a male, perche diverano giu mancare alle: e della difficorocom molta allegera: E l'il is eglio por loro, be por me, e molto allegera riome, prete di riman-gono confodent. Un flara volta il porarono alcuni imone li bellifimi, e di u vederi i diffe. Bosodetto fia Lidio, e be mi ba mandato che pottora alli misi

Stava in quello Spedale un povero, che pativa così gravi dolori, che lo forzavano ad alzare si fattamente le voci, che tormentava gli altri infermi. La Santa avendo gran compassione a gl'uni:, ed a gl'altri, calò la giù, e postasi davanti al povero, in veggendola egli, tacque subito; ed ella gli diffe : Figliuolo , perche grillate così , e non sopportate questo male per l'amore de Dio son pazienza? Rispose il povero dolente, che erano tanti i fuor dolori, che pareva, che gli ufciffe l'anima, Stette ella quivi un pezzo con lui, raccomandandolo al Signore, e fubito cessarono i dolori, e con loro i lamenti; e se bene dopo il medicavano, non fi lamentava, nè gridava, fe non come fe non aveffe avuto male. Avevano già i poveri sperimentato così gran refrigerio e conforto ne'loro travagli, e nelle loro infermirà, con la fola vilta. della Santa, che dor: andavano alla Spedalinga con grande istanza, che li conducette quivi spesso quella fanta Donna, perche il solo vederla li confolava. E così quando ella si partidallo Spedale, rimasero tutti li poveri piangendo.

Inún da principio aveva quella Santa Madre farto propolito, che non tele aveva da paffare alcungiomo, fenza fare qualche opera particolare di carità, e fervizio del profilmo. E quando a cafo non fele offeriva in quel gorno occafione di cloi fare, fe per forte paffava di notre qualche Monaca allo leuro vicino alla fua cella, ufciva fuori con la fua lucerna, e le faceva fume.

Ebbe la Santa Madre le viriù in grado eroico con una gran mortifica-) (... zione di paffioni , con che arrivo ad uno flato in questa vita felicissimo , Cap, XXV II.

Onfegul la Santa Madre Terefa di Gesù il fupremo grado delle virro, che i Filosfoi, ed i Folosfoi chiamano d'animo purgato , ch'è l'ifilefio ; che di cuore purgato, mondo, e puro da paffionin, e pertrubaziono difordianere. Perche quando arriva a quefto la nave dele noftre miferie, funo già le onde delle paffioni molto tranquille: poi che ne foffia il vento della fuprebia , ne i leva quello dell'ira, ne vi è chi accenda il fuoco della concupifecuza, ne fituzzichi la paffione dell'accenda il fuoco della concupifecuza, ne fituzzichi la paffione

dell'irascibile. Ogni cosa stà in calma, e sossiano solo i venti della serenità, e temperanza. A questa purità non si arriva se non avendo prima acquillato le virtù in grado eroico : perche appena vi ha virtù, la quale non rechi seco la mortificazione, e moderazione delle passioni: poiche quando li vizi fon conosciuti, che appena vi è vestigio de' loro disordini nell'anima, è segno, che è stata grande la sorza, ed eccellente la verità, che talmente ha trionfato de fuoi nemici. È se bene da quello, che sin quì abbiamo scritto non vi sarà chi non si persuada, che le virtù di quelta Santa Vergine furono eroiche, e divine ; con tutto ciò m'è parso in fine di questo libro farne una rassegna di rutte, accioche vistele tutte insieme, e poste in squadrone, affezionino più con la bellezza loro all'immitazione, che è il frutto, che io delidero da

questo libro.

Fu la Santa Madre dotata d'una prudenza eminentissima, come ora diremo: e non della prudenza, che la carne infegna, nè meno fi contentò di quella, che la ragione umana perfuade, ma prefe per guida quello, che la Regola eterna configlia, e che lo Spirito Santo detta. Fù dono di configlio divino quello, che la incaminò in cofe così grandi, così nelle proprietà del fuo spirito, e profitto, come nelle comuni, e generali del fuo Ordine, con sì grande aggiustamento, ed efficacia, che non erraffe nell'intenzione, nè fosse frustratoria nell'esecuzione, nè lasciasse di tirare a fine cofa, che una volta intraprendesse. Prudenza del Cielo fu quella, che governò tanti Monasteri con tanta perfezione, e spirito, del quale non s'è veduto maggiore nella Chiefa, e quella, che diede leggi, e mezzi per conservarsi, ed aumentare in lei stessa perfezione di vita. E se tutte le virtù morali sono tanto congiunte, e concatenate insieme . e particolarmente quelle, che sono eroiche, ed eccellenti, che sempre, come buone forelle, vanno, evivono unite: ed appena fa un passo, ò cresce una, che l'altra non le corrisponda, e l'accompagni anche col suo crescimento: Essendo la Prudenza la Reina delle virtù morali, e quella, che sparte a totte l'altre i suoi offici, e le statuisce, edà loro leggi: non è possibile. che quella prudenza sia perfetta, che non siano anche l'altre virtù: con le quali tutte le potenze fiano pronte, per l'adempimento di quello, che ella ordina, e comanda: e che cialcuna, mediante qualche virtù, e forza tenga a filo gl'appetiti contrari, e nemici fuol, a fin che non turbino, ne impeditcano l'obbedieza dovuta all'imperio della Prndenza.

La Temperanza fua fu maravigliofa, perche nè il fuoco della concupifcenza, come abbianto detro, cagionava ardori nel fuo corpo, nè l'infiammava l'anima: Equello, che più importa, teneva tanto aggiuffato il corpo, e lo spirito, che non le facevano mai più guerra: perche ne la pigrizia la raffreddava nelle cose di Dio, nè la gola la stemperava , nè la lascivia conosceva le porte di casa sua: perche la sua castità fu tanto ammirabile, che se non sosse stato singolar privilegio di Dio, sarebbe stata incredibile: poiche non folo non aveva che vincere in questa parte, ma nè

pur fapeva i colpi del nemico domestico della nostra carne.

L'Obbedienzafu la bandiera, che sempreportò davatiti, e la quale segul: cattivando la volontà, e l'intelletto in cose ardue, e graví sino al tare le fica (per obbedire a suoi Confessori) a chi per avanti nell'opinion suateneva per Grisso, e dera.

L'Amore della Povertà, e la perfezione, che ebbe in lei, fu tanto grande, che non la poterono mai vincere ne Letterati, nè Confessori, nè contradizioni di molti, nè tutto il mondo, se si sosse moltine per farla punto piegare, quando volle sondare il primo Monastero.

L'umiltà fua fu tanto profonda, che calpestando l'ambizione de gli onori, venne ad acquistare tanto gran disprezzo di se stessa, che nessuno fe le potè offerire, che s'agguagliasse al sentimento, che ella aveva concepito della sua bassezza. Caminò tanto in queste virtù, che non folo arrivoalla più alta cima, che pongono i facri Dottori; ma venne a stare tanto immerfa in una profondità, ed abiffo del fuo proprio conofcimento. che non può esplicarsi qual sia: Fu umilissima, se io ho conosciuto creatura alcuna. La Fortezza, e Pazienza agguagliarono l'Umiltà: non furono mai tante cofe terrene, per fpaventevoli, e grandi, che fossero, che la turbaffero: non temeva più i Demonj, che se fossero stati mosche: ed era tanto superiore a tutte le cose create, che disprezzava il timor istes-10. Non lasciò mai di imprendere cosa per grande, e difficile, che sosse, purche, ella intendesse di far servizio a Dio: ne lasciò di proseguirla per incontri, ò pericoli, che si offerissero, nè di perseverare, sin che le fosse riuscita. Perche la dotò Iddio nel naturale d'un'animo grande, virile, e topra esso pose la virtà, ed il dono della Fortezza con vantaggiati gradi, con che riufcì tanto compita nella grandezza d'un'animo invincibile, che era molto superiore a quel, che si vede, ed anche a quanto può immaginarsi d'animi valorosi, e virili. E non sò se era maggiore la grandezza d'animo per foffrire, e patire cole grandi, che per affaltarle, con effere per questo qual detto abbiamo. Mai, da che cominciò a servire a Dio da dovero, si vidde stanca di patire, nè dimenticata di defiderarlo; e quel, che è più, non lafciò mai di rallegrarfi con l'asprezza de travagli diquel, che altri faccino col dolce delle profperità, e delizie: teneva già il patire non folo in defiderio, ma per premio de'fuoi travagli, come più a lungo diffemo al fuo luogo.

Dell'orazione dan testimonio i suoi libri: perche ella sola averebbe poento, e saputo dichiarare sentimenti così divini, come aveva imperrato

d'avere.

Ebbe una Fede fermissima, e mediantelei una penetrazione, e cogni-

zione de' divini misterj profondissima.

Non le mancò maí una Speranza, e confidanza in Dio certifilma. I caratti della fua Carità non fi lafciano toccare da chi non gli ha fperimentati; perchenon fu amore, ma fuoco ardentifilmo di Dio: nel quale ella, come un'altro Serafino, del continuo ardea: e quella, che vivendo di foltentava, e viveva, come un'altra Salamandra, in questo fuoco, morì abbruciata in esso, come più a lungo narrammo, scrivendo la fua morte.

Di qui si intenderà quanto su il suo studio in mortificare le passioni . e gl'appetiti : poiche, come cominciammo a dire al principio di quelto Capitolo, appena si trova virtà, che non rechi seco la mortificazione, e moderazione delle sue passioni. Perche altro non è il fare quel, che la ragion dice, e quel, che la giustizia comanda, e la fortezza richiede, e la temperanza, e prudenza, e tutte l'altre virtù ordifcono, che con vincere una moltitudine di passioni, e difficoltà senza numero, e seguire in tutte le cose il cammino fedele, e dritto, remando sempre contro la nostra inclinazione, facendo guerra al fenfo, e mettendo a fuoco, ed a ferro i figliuoli più cari, ed amati del nostro amor propio, e della nostra volontà; e finalmente il perfetto efercizio delle virtù non è altro, che una continua annegazione di fe iteffo, ed un pigliar sopra le spalle la Croce di Criito, sprezzando quel, che si vede, e calpestando ibeni, che si toccano co'l fenfo, ed abborrendo quello, che la esperienza dimostra esser grato, e gustoso; e così qual fu l'altezza, ed eccellenza delle sue virtà, tal fu la lega, e la finezza della sua mortificazione.

Avendo posto d'avanci a gli occhi gl'eroici atti di virtù, che questa Santa efercitò, ed il grado d'annegazione, al quale arrivò, non mi vò trattenere a contare in specie alcuni particolari esempi di mortificazione, la quali comparati con quei, che abbiamo narrato, fono fanciullezze: Come fu l'andare fenz'abito, e domandare al Prelato, che glie lo deffe, come a novizia: l'uscire in publico Refettorio a dire le sue colpe, carica, come una bettia, con un corbello di pietre, ed una fune alla gola, ed una forella, che la menava a cavezza: ed altre volte con fecchie piene di paglia, publicando i fuoi difetti: Altre mangiare in terra in piatti, ò scudel-le bene schife, e tal'ora nel guscio d'una mezza testa, solo per vincere la fua natura, che la tirava, el inchinava con gran propentione a ciò, che era nettezza, e pulitezza. Se vedeva qualche forella, che aveffe alcuna infermità fchifa, se le accostava, el'accarezzava, e le baciava le mani. e mangiava di quello, che ella mangiava. Stava una volta mangiando in Refettorio, ed avendo preso un boccone d'una vivanda, se lo trasse secretamente di bocca, e non volle mangiar più di quel piatto: edomandandole una Monaca, perche non mangiava di quello, che era così ben concio; rispose: Per questo sorella, che mi seppe così buono quel boccone, che non ardii ingbiottirlo: perche in questo del mangiare non abbiamo a cercare altro . che di poterci sostentare.

Finalmente fu tanto grande la mortificazione fua, che appena fentiva più mortificazione della carne: perche aveva lo Spirito tanto in mnefoi in Dio noftro Signore, e l'animo tanto purgato, che venne a confeguire uno flato, nel quale, come infegnano i Santi, arriva un'anima a tanta purità, e dominio di ef feffa, che vive più con ignornata delle paffioni, che con fentimento di effe. Tanta è la felicità di quelli, che dadovero fervono a Dio, che (e bene la mala inclinazione, che per il peccatoci rimafe, non fi eftingue affatto; con tutto ciò i rivi, che na-icono da quella fonte d'ogni noftro danno, che fono le paffioni difordinate, in guila tale fimoderano, che fenza travaglio alcuno, flanto già

foggette abitualmente alla ragione: ed avvenga che non fiano morte, fono però tanto addormentate, che rariffime volte fi sbandano, ed escono

dal fuo imperio.

Di quello efercizio di virtà, così bene ordinato, che in quella Santa risplendeva, l'otricio suo, tra gl'altri, era tenere a filo le passioni. acciochè co'loro lamenti, edifordini non perturbaffero l'anima dalla continua contemplazione, della quale ella già godeva, tanto continuamente, che norte, e giorno non ceffava mai da una puriffima, ed alriffima contemplazione, con la quale affifteva fempre alla prefenza della Santifsima Trinità, come ella terive nel libro delle sue Mansioni, e più a lungo abbiamo trattato di fopra nel Capitolo dell'orazione. Onde veniva ad avere, edesperimentare in quelta vita uno stato selicissimo, in che posero i Santi, e con ragione, la bearitudine di essa : perche è composto di giufi zia, di luce, di pace, e gaudio nello Spirito Santo, il quale chiama l'Apostolo ad Rom. 14. Regno di Dio. Perche quando l'anima arriva a quetta perfezione di giuffizia, che thia foggetta a Dio, e foggetta alla fua volontà, che la ragione comandi, edil fenfo, edi movimenti dell'obbedienza, a suoi comandamenti, e non come si sia, ma con gusto, e di maniera, che non sia sollevamento frà di loro, nè ribellione, ma che tutti insieme gustino, e li sia grata la conformità con la ragione, all'ora è, quando la giultizia hà per frutto la luce, la pace, e gaudio interiore, e quando l'anima possiede quella gran pace, di cui scrive il Beato Apostolo ad Philip 4 che supera ogni senso, e gode di quel divino silenzio, che dice S. Gio; nel capitolo ottavo dall' Apocaliffe, e come un'altro Elia dopo il vento gagliardo, edopo le battaglie, e foggiogamento de' nemici, sente quel sofno delicato, e quel vento del Cielo, e gode nella cima del monte della ferenità, che scrivono i contemplativi.

Quetto è il trono, dove fiaffiai i pacifico Salomone, e la cantina, dove la Spofa beve quel vino, che addormenta il fenfo i la caquilla la vera libertà de figliuoli di Dio, ed all'ora è quando entra perfettamente nel Regno di Dio, incra vera Signora, e Regina di fe ftella. Perche qui per la gran foggezione, che ha la volontà di Dio, infinifec in lei una viva fomiglianza di Criflo, edelle fue condizioni, e la trasforma in Gelo, quando e pofibile ad una creatura, fenza cue petda la fua propria fuffanza: e con quetti fixori la ragione comanda, ed Il fenfo, ed i movimenti dei obbedificono con preflezza, e guitto a i finoi comandamenti. E le a cafo walcunos ardifec. di ficompone, chandoni luna morificazione, zil pagualcunos ardifeczione.

cibca, e quieta, e li fa stare a filo.

Viene aerefeer ranto quetto vigore, e forza nella retritudine, e giufilia, che mediante la graza di Dio, e la morificazione, hanno confeguiro i gufti, che l'hâ già tanto ilabilita, ed incorporata, come fe foffe anturale. Perche fi come la grazia impadironendo fi dell'anima, fa come un'altrolddio, alla volontà; così fatta ella Signora, e Regina del fenfo, lo converte quait di fenfo in ragione.

Da quella giustizia, e da quetta abbondanza di pacenasce l'ultimo frutto, che è il ripolo, e gandio continuo, che hanno i giusti in Dio, de quali

ferive il Profeta Isaia nel cap. 23. che abiteranno nelle magioni della confidanza in un grande, ed abbondante ripofo; imperoche quelli, li quali vivono già in questa regione di luce, di pace, e di gaudio, sperimenrano in Dio con un modo più singolare, che gli altri giusti, la sua paterna providenza, e lo tengono per padre, protettore, e defenfore, per iscudo, e riparo in tutte le cose loro, e cost cantano co'l Real Proseta: In pace insiememente dormirò, e riposerò, perchetu, Signore, assicu-rasti la mia vita con la speranza, e caparra della tua misericordia. Questo ripolo, e questa interna allegrezza, che i giusti sentono, insieme con la giustizia, e pace, è stato di felicità, e di gloria. Di quelli, che arrivano a questa sommità, dicono i Santi (D.Tb. 1.2.9.61. art. 5. & 9.69. art. 2.) che sono quelli, li quali stanno di già tutti immersi, e trasformati in Dio. e che è stato di beatitudine in terra, non già compita, e perferta, ma nel fuo modo cominciata; e che sono rarissimi, e persettissimi quelli, che lo godono, e chiamansi beati, perche hanno già (se dir si può) posto il piè nella staffa della gloria, e qua in questo esilio cominciano a godere alcuni avvanzi di quella mensa cel estiale, ed a sentire nell'anima loro certa vigilia della possessione, che i Santi godono in Cielo; perche la gloria, che tengono nascosta nell'anima, comincia anche al modo suo a ridondare, ed a manifestarsi nel corpo. Perche come disse San Bernardo, de amore Dei cap. 23. sono alcuni in questa vita, che anche nella loro carne cominciano a fentire, ed a participare alcune condizioni de'corpi glorificati. e nell'anime principalmente comincia già a fiorire l'Aprile della futura gloria: perche anche in questo esilio è lo spirito loro potto in un ricco possesso di Dio, mediante la contemplazione, che li è mantenimento, bevanda, e diletto, pace, e vita eterna; e l'anima vestita di Dio, e trasformata tutta in lui, tratta con effo, quanto in questa vita si permette. conforme allo stile, che s'usa in Cielo. Imperochè già lo spirito, usi in certo modo il corpo, non ha altro effere, nè altro volere, nè altro movimento, se non quello, che Iddio gl'ordina, e come quella beatitudine consumata è un aggregato di tutti i beni compitissimi, questa, che è un ritratto di quella, contiene in quanto fi può, una fimilitudine, un principio di tutti loro.

In fine qual 'egista, 'quegli folo il può dire, che l'ha gustato, e provato, come la nostra Santa M'adre: la quale dopo l'adempimento perfectissimo de divini comandamenti, dopo l'osfervanza de 'consigli Evangelici, della perfezione di tante, e costa mmirabili, e de roiche virtà; e dopo la mortificazione delle passino; a fonsiglianza del fiume che passò Ezechiele, che di passo in passo andava entrando nel fiume prima infini an odello del piè, dopo sino alle ginocchia, e più avanti infin'alle reni, e finalmente infin'ad annegarii in un torrente, dove non ii poteva fermar piede, per la siam anotta profondità: in tal maniera venne questa Santa dopo molti crefcimenti nelle virtù, e doni, ad ingoligrii con uni ata contemplazione nel torrente, de adannegarii in modo rale di Dio, che molto bene s'adempisce in lei, quel, che-dice il Profeta, nel Salmo 299, estendo peregrina, e viandante, beverà del torrente dell'acque vi-

## Libro Terzo della Vita

ve: e nel Salmo 35. Del torrente de tuoi diletti le darai, Signore, a bere: poiche in tanta abbondanza bevette nella notte di questa vita a quella fonte viva, e percune, alla quale bevono, e si sostenza i Beati nella gloria.

Delle grazie naturali, e sopranaturali, ebe ebbe la Santa Madre Teresa di Gesù, dove si tratta, come il Signore le comunicò tutte le grazie, ebe si chiamman gratis date, Cap. XXV III.

Uando è gran fantità, e perfezione in un'anima, ed Iddio la vuol metter in publico, perche si conosca nella sua Chiesa, oltre le virtù, grazie, e carità, in che consiste la perfezion Cristiana, pone in queste anime, che sono ne gl'occhi suoi tanto graziose, accioche siano anche tali in quei della Chiesa, altre innumerabili grazie chiamate da Santi Dottori gratis date, lequali fono come certi banditori della fanti-tà, e giustizia di chi le hà: Conciosiacosache, come la voce è segno di quello, che stà nel cuore, così sono queste grazie della pienezza, con che dimora lo Spirito Santo nell'anima, perche tutti fono come ruscelli, che scaturiscono da lui, e come scintille vive del suo suoco, e voci, che dellano gl'uomini a cercare Iddio, ed a glorificarlo ne fuoi Santi, ed è un voler dare Iddio contrafegni alla fua Chiefa, che la persona, in cui queste grazie si ritrovano, è stata eletta per esempio e modello di fantità: equesta è la causa, perche la Chiesa sa tanto caso di verificare i miracoli, e di fapere l'altre grazie fopranaturali delle perfone di croiche virtudi, per raccorne di qui la fantità, egiustizia loro. Perche quantunque non giustifichino, quando i miracoli si congiungono con purità di vità, sono però grandi indizi d'anima giustificata, e perfetta. Queste grazie da S. Paolo nella 1. a Corinti al cap. 12. si riducono a nove: che sono grazia di Sapienza, grazia di Scienza, grazia di Fede, grazia di Sanitadi, grazia di far Miracoli, grazia di Profezia, di discerner Spiriti, di parlare varie Lingue, di interpretare la Scrittura. Queste strovarono nella Santa Madre Terefa di Gesù, come si vedrà discorrendo per tutte, con molte altre, che se bene non sono sopranaturali, ma naturali, surono però singolari doni, co quali Iddio la dotò: e sono in lei come pedate, e segnali delle fopranaturali . Perche, siccome negl'Angeli quello, che è più vantaggiato nel naturale, è anche nel fopranaturale, e divino, così accade molte volte trà gl'uomini, che a chi è eletto per più alta grazia da Dio, e per maggiori opere di suo servizio, suole compartire molto più vantaggiati talenti nel naturale, come fece con quelta Santa, accioche in tutto folle perfetta.

Delle grazie naturali , che chhe la S. Madre Terefa di Gesù , S. 1.

E Ra la Santa Madre di molto buona statura, e disposizione, ed in tutto questo esteriore, e corporale piena d'intelligenza, e di bellezza, come più a lungo scrissemo nel lib. 2. Onde eta molto grata la sua vista a tutti quelli, che la miravano. Col solo volto suo componeva i costumi, ed icuori, e nel parlare era modesta, e grave, ed aveva in ciò tanta grazia, come nel resto. La conversazion sua era molto piacevole, per effer sommamente prudente, e discreta. L'intelletto, el'altre parti naturali dell'anima erano molto fegnalate, ed eccellenti. Aveva un grande intendimento, capace di qualfivoglia cofa, un giudizio maturo e pofato, accompagnato da una grande avvedutezza, penetrava molto bene quello, che aveva da fare, e pesava con gran maturità il pro, el contra delle cofe, e dopo l'effersi risoluta, era nell'esecuzione, e nel condurre a fine, quel, che aveva incominciato, falda, e costante. Risplendeva fingolarmente in lei un'ammirabile prudenza, con cui maravigliofamente incaminava a' fuoi fini le cofe, che intraprendeva, come ben mostrò nel governo, e nelle fondazioni di tanti Monasteri. E quanto era grande il suo giudizio, ed intelletto, tanta era la sua docilità. Perche non aveva condizione proterva, nè offinata, ma molto rimeffa, e foggetta alla ragione, e molto più al parer di persone intendenti. Stimave assai i buoni Teologi, e niuna cofa faceva fenza il parer loro. Aveva gran destrezza per ispedire negozj: a tutti dava ricapito, e rispondeva, nè per questo le serviva di scusa il mancamento di tempo, nè della sanità. Scrisse molte volte al Rè, & ad altri gran Signori, e le sue sole lettere conducevano a buon fine molte cofe. Aveva gran chiarezza in quello, che infegnava, e quanto grande l'avesse nell'intelletto, lo mostravano le sue parole. Sopra tutto fu dotata da Dio di un'animo più che di Donna, invincibile, eforte.

Avva gran dilatazione di cuore, ed un petro tanto fofferente, e tanto largo, che fopportavacon equanimità tutto il trillo, e l'algro, che fuccede nella vita; queflo la faceva vivere ne travaglicont ripodo, e nelle turbazioni quiera, e con omali fucceffia llegra, e con le contradizioni in pace, e din mezzo de timori fenza paura: Onde in qualifroglia travaglio, e contradizione, che le fuccedeva, e ra come fe acfare funa favila di fuoco nel mare, che fenza far danno fubbito il fiegme, ò come l'onde, che combattono la rocca, ò i colpi, che danno nel Diamante, che non l'offendono, nè li nuocono. E perchedi queflo abbiamo detro più a lungo, trattando della fua magnanimità, pagienza, e fortezza, baferà.

quì quanto ho detto.

Portawa atutti gran rispetto, e rivetenza, e sapeva dare a ciascuno il tuo. Se trattava con gran Signori, e Signore, siava con loro con un dominio naturale, e con una libertà santa, come se fosse siava con con con un dominio naturale, e con una libertà santa con con con prendeva i loro distrit. E se a cas con conventra più alla gloria di Dio rom pere con alcuna di queste persone, lo faceva con grand'animo, e poco dispiacere, come viddes si na sucune cocasioni.

Con effere tanto amica della povertà, era liberale, e generofa, per fpendere quando era necessario; e se bene non aveva, lo cercava, per hei no gni cosa era molocompita. Per effere ornata di tante grazie naturali, andasse dove voleva, benche non conoscesse pei, se non quanturali,

to di fuori appariva, era molto amata e flimata da tutti. I Padri l'amatano più chegil'arti figliuoli, ed ifratellila preferivano in amore a gl'altri. Nel Monaftero dell'Incarnazione era fingolarmente amata da tutte, edopo, che fondo i fuoi Monafteri, era teneramente ben voluta dalle fue Monache, più che non fuole effere una madre dalle fue figliuole. I Comeffori facevano il filefo, e tutti quelli, che con lei trattavano, andavano per lei perduri, perche aveva grazia particolare per attrarreo gn'uno. Aveva una condizione nobilififima e, egrara a tutti, edera amica di jutti, et e particolare per attrarreo gn'uno. Aveva una condizione nobilififima e, egrara a tutti, edera amica di jutti, et e particolare in retificio; non fapeva dir mal di nefitino, fenon di fe. Lodava tutti, e fempre pubblicava e di ingrandiva le vitruloro, e da aveva grazia particolare in ricuoprire, e salfare le proprie. Pù fempre naturalmente oneltifima, e da abborriva ogni difonellà, costi in fatti, come in parole, e di nuttore abene inclinato come in parole, e di nuttore abene inclinato.

Frà l'altre grazie n'ebbe una fegenalatifima, che fù una forza, e virri maravigliofa nelle parole, data de Dio, per muovere i cnori di quelli, co quali trattava: perche con l'efficacia d'effeltruggeval cuori, cattivava le volontà, e fpianavale contradizioni, che fe le offerivano. E come il vento dilegua le nebbie, così quando el la sintometreva in qualche negozio, fubiro lo facilitava, e lo fpogliava delle difficoltà, di modo, che quello, che prima pareva difficile; e quali impofibible, lo crendeva pofibile,

ed agevole.

Venivano da lei alcune persone con tentazioni, altre con dubbi escrupoli, edalle volte non si potevan ne siapevano dichiarare: Ella come buon medico l'intendeva subito, e con lesue parole maravigliosamente li quietava, e rimediava. Concorrevano doveella sava atcune persone da molto lontano a tratara cosi dell'anime soro, e del loro spirito; altre a comsolarsi dei loro travagli, ne solamente persone ordinarie, ma anche gran letterant, e tutti mandava foddistatti, e consolari, al soloudir dele su parole. Pastando per la terra di Peñaranda, stava Donna Anna d'Avila Madre del Conte con una grande affizione, e travaglio, e suona anche anche la santa in casa sua, le parve, che in nessuno everbbe potuto trovaronsolozione, come in eli, ele andoa contare il suo travaglio, e prima, che le dicesse inciente in particolare, disse la Santa a lei, che non correva, che dicesse la consolo di parole, con che si aveva intesa, e si ofierte di raccomandaria a N.S.e la consolo di parole, con che cella rimasse molto solos levata del suo travaglio, e molto di vora della Santa.

Con tutti negoziava moltobene, come fi vedrà da quello, che abbiamoltofitto nelle fue fondazioni, vincendo tutticon le fue parole, cofa,
chenon averebbono fatto gran capitani con la lancia, e con la ſpada. Perchecomed i ſopra abbiamo veduto, in mille occationi mofle volontà, che
favano più forti che rocche, e le riuficirono cofe tanto difficili, che altri
non averebbe ardito d'immaginarii. Imperoche nel trattare era molto
timile, nelle parole pozente, favia, e dolce, e con quelfa dolcezza, e
piacevolezza dilettava, ed affezionava initeme chi l'afcoltava. Di maniera, che con ragione può dirid di lei quello, che di quella donna forte,

la quale aprì la bocca in fapienza, e si trovò nella sua lingua legge di verità.

Andando alla fondazione di Siviglia, le occoi fe flare in un gran canpo con le fue Monache, vicino alla Taverna, che chiamano d'Albino, dove crano alcuni foddati, gente fcapigliara, e dinquieta, li quali cominciarono a fare le cortellare con altri uomini: la Santa Madre, che ita a qui-vivicino, diffe foro; Avvertao fratelli, e be Idalo è qui, e i las da giudare:

d in quel punto cessò la questione, nè più li viddero.

Venivanoaltre volte alcune períone à tentarla, perche non credevano il molto, che di lei diceva, flando molto sù l'avvito per corla in qualche parola: ma ella parlava nel fuo linguaggio di umità, e verità, in guifa tale, che le loro anime ci facevano acquifto. El accade, che due giovani, i quali la venivano a vedere con quello animo, ella li parlò con tale fiprito di Nostro Signore, che prima, he li partifero di lì, I didio muto loro il cuore, perche contessado la fua colpa, e mala intenzione, con la quale erano venuri, se ne andarono profittati, e compunti.

La medefima efficacia aveva nelle lerrere, che nelle parole: alcune ne scrisseal Rè Filippo Secondo, le quali ho io in poter mio : e quello, che per molte negoziazioni in molto tempo non s'era potuto ottenere, l'ottenne ella con le sue lettere. Ad un Sacerdote, che stava in malo stato (com'ella narra nella fua vira) con una fola fua lettera lo moffe a confeffarti d'un peccato molto grave, che molti anni aveva tenuto celato: ne folo per quelto gli giovarono le fue lettere, ma gli fervivano per ifcudo, e difesa contra le tentazioni del Demonio, che le pativa grandissime. Io pure sperimental questo maraviglioso effetto, così delle sue parole, quanto delle lettere, come più avanti dirò : quì folo conterò un cafo, de'molti, che potrei, che accade al P. Lupo con una lettera della S. Madre. Fù questo Padre dell'Ordine de gli Scalzi di San Francesco, ed uno de gl'uomini Apostolici, che a suo tempo vivessero in Spagna: era in Roma stretto da una grande afflizione, erravaglio; feuza conofcere egli la S. Madre, nè averle maiscritto, ricevette una lettera da lei, la quale gli parlava apropolito della fua pena; in leggendola gli paísò quel travaglio, che pativa, come se non l'avesse mai avuto. Dopo essendo in Barcellona racconto quanto gl'era in ciò occorso a persone molto gravi, dalle quali io feppi quanto quì dico:

Con questi doni andò Nostro Signore lavorando questo vaso da principio, per ismaltarlo poi co'doni sopranaturali, e divini: Frà i quali suro-

no le grazie, che ora diremo.

Ebbe la S. Madre grazia di Sapienza, di Scienza, di Fede, di Profezia, di Sanità, e d'interpretare la Scrittura. S. II.

E Bbela Santa Madre grazia di Sapienza, di Scienza, e di Fede, persi che quefte trè grazie includono un conofcimento perfetto delle cofè fopranaturali, e divine. Ed avvenga che la Natura non abbia fatto la Ff 2 don-

donna per lostudio delle feienze, nè per la dificiplina delle facoltà, ma per un iolo uficio fempice, e domeflico, per quello riipetto le limicò l'intendimento, e tatsò le parole, e ragioni; con uttociò avendo Iddio eletto queltà Santa per maeftra di molte, ed ordinato il fuotalento per giovamento di tutti, dispensò quelta legge, facendola DOTTORA DI SPIRITO, per quello le comunica va fapienza divina, ed un conoscimento ammirabile delle cofe celettialli, e de' mitteri della nostra f'ede, come fivedrà da quello, che abbiamo feritor, tratando de' tuto ilbiri, i quali fono tettimonj fedeli di quello, che ora andiamo dievado, e ne' quali vivamente i tveggono, e i perimentano quelle tre gazzie. Perche quella fapienza fi mostra nella intelligenza fi perimentale, e nella penetrazione così grazade delle cose divine, che quivitarata con si alto tille, che con ragione può diri di lei quello, che fi dice della Donna Forte nel cap. 31. delle parole di Salomone. April a fia bocca in tapienza, e trovosi fina.

fualingua la legge di pietà.

La scienza si scuopre nelle comparazioni ammirabili, con le quali le dichiara, tolte dalle cofe naturali con tanta proprietà, ed eleganza, che ben fi conofce effere più grazia ricevuta, che studio, ò fatica umana. Tutto quello, che tratta d'orazione nel libro della fua vita, lo fonda in una comparazione di quattro acque, e con questo dichiara quello, che appena fenz'esse intender si porrebbe. Per quello delle Mansioni si vale della comparazione d'un Castello, eguidando l'anima per le Sale, ed appartamenti d'effo, la conduce dietro a le con una dolcezza, e carirà grande, tanto che la mette nel centro d'esso: Nel Cammino di persezione usa molte volte la comparazione del capitano, e de foldati con tanta proprietà, e destrezza, come se molti anni fosse stata in guerra. Non vi ha cosa per spirituale, e sottile, che tratti, che non la ponga innanzi a gl'occhi con le comparazioni, e l'usa tanto chiare, che sa stupire. Ben si conosce quello, che ella dice, cioè, che molte di quelle comparazioni glie le dava N. S. e non poteva effere se non grazia sua, che valendosi del conoscimento delle cofe naturali, ci pone in esse una immagine delle divine: e tutto questo si attribuisce alla grazia, ed al dono della scienza. La certezza della Fede, cheebbe questa Santa su grandissima, come si vede ne fuoi libri, enelle sue opere, e lo vedra chiaramente, chi leggerà ciò, lche di fopra dissemo, trattando di questa virtà : dove si vedrà la certezza. grande che aveva di quello, che ci rileva, e la prontezza in dichiararlo, che tutto fi riduce a quefta grazia di Fede, perche eccedeva molto l'ordinaria, che fogliono avere i giulti .

E perche quefte tre grazie furono da Dio comunicate all'anima di lei , così per manifeltare la fua fantità , come per urilità d'altri, apparteneva alla divina prudeuza fare quel, che fece, che fudarle lingua affaifpedita, e pronta. Che fe bene non ebbe dono di varie lingue, perche non era neceffario, nè fe le prefentò occasione, nè necessirà, ebbe però nel laparopria tanta grazia, che congisillo titolo poteva chismarsitolono: poichè la grazia non consiste los in parlare varie lingue, ma in avere crudizione, chistetzza, edeletticaria nella propria, pergiovarea quelli, a quadrizione, chistetzza, edeletticaria nella propria, pergiovarea quelli, a quadrizione, chistetzza, edeletticaria nella propria, pergiovarea quelli, a quadrizione, chistetzza e destina della consistenza della

li infegna: e per questo rispetto Isaia nel cap.50, fi gloriava dicendo: Il Signore m'hà dato lingua favia, perche io fappia con le mie parole driz-zare il caduto. Di questa grazia fu dotata la Santa; perche la proprietà conche ella parlava, lostile, con che scrisse, la chiarezza, con che dà ad intendere ciò, che dice, è dono, che corrisponde più alla grazia delle lingue, che allo studio di Rettorica. E perche di questa prontezza ab-biamo detto molto, trattando de'fuoi libri, passerò alla grazia, che ebbe, per intendere, e dichiarare la Scrittura: Perche con effere una don-na, la quale non ebbe mai curiosità d'intendete pur una parola latina, come fanno altre Monache, le quali si pregiano d'effer bavelliere, ed intelligenti; in quanto all'intendere la Scrittura, glie lo concederte Iddio dopo, che cominciò ad usare orazione di quiete : (com'ella scrive nella fua vira) e poscia con la gran luce, che aveva dichiarò a me quel luogo nel 2. della Cantica; Fulcite me floribus, stipate me malis, quia amore langueo. Come già abbiamo derto, ed in un fenfo, che jo non l'avevo udito mai : ed a gl'altri luoghi dava intelligenze, e fensi molto conformi alla dottrina della Chiefa, e de' Santi, come chiaramente (perimentammo molti fuoi Confessori. E come intendeva così bene il Vangelo, foleva dire, che nessune parole la raccoglievano più, che quelle del fanto Vangelo.

Era cost grande la luce, che il Signore le dava in alcuni luoghi della facra Scrittura, che diffead una persona grave il Padre Maestro Frà Domepico Bagnes, che dopo, che trattava con la Santa Madre, intendeva

alcuni luoghi della Scrittura molto differentemente di prima.

Ebbe eziandiola Santa Madre, grazia di Sanità, edi Miracoli, poiche con folo toccare con le mani fanò molti infermi, come diremo nel libro feguente.

Ebbedono di Profezia, come abbiamo (critto a lungo in quefto terzo liono, e firaccorria affai chiaramente da quello, che diremo adefio della grazia, che ebbe di diferezione, e conofemento di fpiriti.

## Della grazia di discrezione di spiriti . S. III.

Comment Coop

Diquesta grazia ancora volle il Signore, che soste data la Santa Madre: perche cominciando da quello, che io sò, e sperimenta in molte volle, conosceva il mio interno, come più alungo icristi, trattando della grazia di Profezia. Aggiungerò ora una cosa particolare, che meco le occorie, est, che alcuni meliavanti ia lua morte, ferifie una lettera, e la diede alla Madre Brianda di S. Giofesto, Priora di Toledo, nella quasi nelle diffe: leggerete queita a Fra Diegode Yepesdopo che io saro motta; in essa mi diceva il mio interno, e la necessira de vene dattendere all'ama mia, come feattualmente fosse stata elatro del mio cuore. Conosceva ezziandio l'interno delle sue Monache, come molte di toro consectano ella cono deposizioni per la canonizzazione: alle quali diceva; iloro mancamenti, per molto che fossero interni, edaltre cose, che naturalmente esta impossibile saperle.

Venivano alcune a domandar l'abito, ed alcune ne licenziava, ed altre, che parevano manco abili per la Religione, le ammetteva; e folevadireanche avanti, che pigliaffero l'abito, quello, che dovevano effere dopo. Stava una Pafque facendo alcuni veri divori, per recreare le fue Monache, el lidiced a copiare ad una Religiofa, che era molto nuova: alla quale, mentre li flava copiando, parevauna cofa indegna della fantità della Madre, l'occuparfi in fare quelli verti, che al parer fuo erano ficoccherie, e mormoravadentro di fe del fatto, come ignorante del fine, e della perfezione, che in ciò era. La Santa Madre ando da lei, e le diffe: Figliuda mia, ciè bitigno d'ogni cofa per paffare auglia uira, mo fi

maravioli.

Rimafe all'ora la Religiofa nou meno confusa, che ammirata, veggendo, che le aveva penetrato il pensiero, e si gettò in terra, consessa-

do la fua colpa .

A quefia medelima Religiofa occorfe un'altra volta, che comunicandocerte cofe dell'anima fusco na Santa Madre, l'altrogiorno le domandò, come l'era paffata dopo di effetti comunicata, e fe aveva avute più un peniero, che la molefata; e non ricordandoi ella per all'ora d'aver-lo avuto, rifipofe, che dopo averlo comunicato a lei, non l'aveva fentio. Replicando la Santa le diffe: Oggi quando fava in Referetorio non l'ebbe? ed allora ella fe ne ricordò. Intendeva le paffoni, e le tentazioni delle fue figliquole; e prima; che elleno glie le dieeffero, dava loro il rimedio, e molte volte col folo accoltar il ta mano al volto, e ditti l'via, figliusal, vua, ano fiaste fisicaca, che mol fard mal-la. Confolava, e rimediava a molte, fenza che elleno diceffero quel, che fentivano.

In molte occasioni di ammettere novizie alla professione, mostrò la Santa contradizione con alcune, cacciandole dalla Religione contro il parere dell'altre; ed'altre, che iurono ammessie contra suo gusto; Furono poi gli effecti testimon) di quanto ora diciamo. Alcuni di questi casi narrammo, trattando della sua prudenza: e così ora ne porro altri in altre

materie molto maraviglioii, e notabili.

Uno fu quello, che le occorie col P. F. Agostino de Rè, che su Pro-

vinciale della Provincia d'Andaluzia degli Scalzi del fuo Ordine, ed nomo oltre l'essere molto dotto, e letterato, molto spirituale, e santo: Di che dà buon testimonio l'incorruzione del suo corpo, e molto più quella delle fue virtù, le quali và il Signore confermando con molti miracoli, che per intercessione di questo santo uomo và operando. Era adunque quelto Padre novizio nel Convento di San Pietro di Paftrana; e ne'primi mesidel suo noviziato (come egli confessa nell'informazione) gli fece nostro Signore gran misericordie, e savori, (in somma lo carezzava, come novizio) con gusti, sentimenti, edaltre simili divozioni, di cheeglistavatanto contento, chegli pareva, che non ci fosse altro Cielo da godere, che quello, che egli interiormente fentiva. Paísò alquantimeti con questa soavità, e bonaccia, in capo de quali nostro Signore voltò foglio, e come a persona atta già a patire travagli, cominciò a nascondersi, e con questo a sentire egli così grande abbandonamento. oppressione, e turbazione interiore, che questa sola afflizione, e pena, la quale fentiva, lo faceva stare con ordinaria febre. Andavasi ognidì feccando, e confumando di forte, che tutti giudicavano, che gli veniffe meno la vira: e quello, che faceva crescere il tormento, era l'essere egli tanto vergognoso, che nè pure al Confessore scuopriva la turbazione,

e travaglio interiore, che pativa.

Venne in quello tempo la Santa Madre a quel Convento di Pastrana. e la prima volta, che entrò nel Convento, pose gli occhi addosso a questo Padre, che all'ora era novizio, e dopo aver parlato con tutti li Religiofi antichi, chiamò lui, e stette un gran pezzo interrogandolo delle cose del suo spirito, volendogli cavar di bocca quello, che interiormente fentiva. Egli tacque, come soleva fare col suo Maestro; ed a tutto rispondeva semplicemente con sì, e no, e non disse nulla. In questo tempo, ed in altre occasioni, che si offersero, gli parlò la Santa quattro, ò cinque altre volte sopra il medesimo proposito, ma sempre trovava la porta tanto ferrata, come da principio; Avrebbe avuto caro la Santa Madre, ch' egli l'avesse detto, senza dargli ad intendere la strada, per la quale ella lo sapeva; ma in fine, sapendole male del fuo figliuolo, del quale aveva le speranze, che egli poi confermò con l'opere, non potè la Santa Madre più contenersi; e quando egli su per partitfi, torno ella a chiamarlo, ed a parlargli fopra il medefimo cafo : ed egli rispose negando, come aveva già fatto avanti. All'ora ella gli disfe : Venga quà figliuol mio , io sono stata seco a solo a solo quattro . ò cinque volte, desiderando, che da per se stessa si dichiarasse meco, consistendo in ciò il principio del suo bene, perche mi cela la verità, e si guarda da me? Non pate ella questo travaglio? E dissegli quivi quanto passava per l'anima sua, e quanto vi era passato in tutto quel tempo; ed appresso gli disse queste parole: Ora vegga, figliuolo, non ba di che temere, quanto vi è di colpa, tutto il prendo sopra di me. La maggior colpa, che le sia dato, e per la quale ba patito tanto, è flato per non averlo comunicato: non folo al suo Consessore, ma a qualsivoglia altro Religioso, per l'avvenire gli dica. Non sapete, fratello, questo, e questo mi diceva ora il Demonio, e vedrà come egli si va vergogrando di vedere, che lo Jesepe, e lo lafria. Con questo gli difficaltre cost di molta confolazione, e de i miedio per la fua entrazione, e reflò fervito noltro Signore, che fri pochi giorni rimafe costi libero, come fe non avelfe mai partio tal tentazione, ne mai più la pati in vita Gua: in guisfi tale, che come egli tettifica nella fua deposizione, benche di propolito avede dopo voluto avere quelli pernieri non pare, che il potesfe avere. E con effer tentazione, che quando affalta una volta uno, tardi ti dimentica, non se ne ricordo mai più.

A Macitro Christoforo Colone Visitatore dell' Arcivescovato di Valenza, nel breve tempo, che con lui trattò, diste cose tanto segrete, che egli non finiya di maravigliarsene, e di lodare sigran fantità, e doni

di Dio

Stando in Vagliadolid alla fondazione di quel Monaftero, viandò un Prete a dire la Meffa, e da vacudola udita la Santa Madre, lo chiamò fubiro al parlatorio, e cou gran fentimento gli diffe, che non era dovere, che ardife di celebrare flando in peccato mortale. Egli fi maravigliò, perche il peccato era molto fegreto: ma confufo, conobbe la veria; ente la ringraziò, e per la gloria di Dio pubblicò quello, che egli era

occorfo con lei .

La Marchefa d'Almenara, che oggi vive, ritrovandofi nella medefimaCirtà, andou ngiurno a vedere la Saina Madre, di culera molto amica, e divota. Viveva all'ora quella Signora molto malinconica, e di affittaco on certi pentieri, che per quanto fividde, erano fipropoliti, ed invenzioni del Demonio; mattano fegreri, ed occulti, che non erano uticrifuori della porta del fuo cuore: macome per la Santa Madre non vi era porta ferrata, vide fubito il male, e l'infermità, che aveva, ed avanti che dicette parola in cofa alcuna, amorevolmente la iprefe dicentole, che fi levaffe da que' penfieri, perche erano illufioni del Demonio.

Era in un certo luogo un uomo ruflico, tenato, e reputato da tutti, da dotti, eda gl'ignoranti perfano: cossiui venne un giorno a parlare al- la Santa Madre, eda darle conso del suo spirito: perche diceva, che sidio le parlava, ed era uomo, che eratrava affai di cossi spirituassi, ede la s'accossi si suo Constitore, ma in segreto, per non disredizarlo: econsiglio il buon omo, che andisca rattartare con persone siane, accione l'efercitassico in fatiche corporali, ed in mortisso zione, ed obbedienza: Egli non vole feguiara la sirada, che la Santa glististi; ed il la pochigiorni si scuopri la matassa della vanità, e pazzia: onde si disingannarono tutti quelli, che prima lo tenevano per nomo siano.

Ne folamente conoficeva il buono, e malo fipirito in prefenza mon anche penetrava in affenza la firada, per la quale clarento camminava: e con quella lucc superiore, che Iddio le dava, roccava da lontano i caratti de gli fipiriti: Di che vi sono molti esempi. Ne porvo qui alcuni fictiti da lei nol capo sessi delle sue fondazioni, con que-

de parole:

Erano in uno di questi nostri Monasteri una Monaca, ed una Conversa, l'una, e l'altra di grandifima orazione, accompagnata da mortificazione, da umilià. e dall'altre virtiì. Cominciarono loro certi impeti grandi di defiderio del Signore, che non si potevano ajutare: li quali pareva soro, che si placassero quando fi comunicavano, e così ossennero da Confessori di farlo spesso: di mamera che venno a crescer tanto questa loro pena, che se non si comunicavano ogni di, li pareva di morive. Di sma erano santo grandi le ansie, che, perche potesse vivere a suo piacere, era necessario comunicarla a buon ora. E non erano anime, che avessero simo cosa alcuna per tutto il mondo . Io non stavo quivi , ma la Priora mi scrisse quanto pas-(ava: Con tutto ciò tacqui infino a chefui presente. Venni al Monastero, e dopo aver parlato a loro Confessori, cominciai a parlare a loro, ed a dirli molte ragioni. per persuadergli, che era immaginazione il pensare, che si morissero. Erano in ciò santo fiffe, che non bastò nulla: e li diffi, che io pure avevo que' desideri, e lasciavei di comunicarmi, perche credeffero di non lo dover fare, se non quando si comunicavano l'altre tutte : eche quando moriffemo tutte tre, io l'avevo per meglio, che non avevo, che simile usanza si introducesse in queste case. Era santo eccessivo il danno, che già aveva fatto l'usanza, ed il Demonio doveva intromettervisi , che veramente, quando non si comunicavano, pareva, che si morissero. Io mostrai gran rigore: perche mentre vedevo, che non si soggettavano all'obbedien. za ( perche al parer loro non potevano più ) più chiaramente viddi , che era sem az ione .

Quel giorno lo passarono con molto travaglio, e l'altro con un poco minore, e così andò scemando, sino a che intesero elleno e tutte, la tentazione, e quanto sosse

stato bene rimediarvi a tempo.

E più a basson el l'istessio cap, narra un'altro caso, che similmente glocorte, dicendo : O quante ces perorei du di quesse: ne drop le una d'una domaca Bernardina viriue) a, la quale con molte dispisime, e depine venne a tanta facchezza, che cogni volta, e bes se commenta a, à aveva o crasjone di accendersi mila divozvone, si geriava in terra, e ssava cotto o, è move ore, parando a lei, c'i ad altre, che ssoje se sono se sparando a lei, c'i ad altre, che ssoje se sono si sono pesso con periodo de si destrucción con esta de la considera de la considera

E nel Capitolo ottavo scrive un altro caso simile al passato, con queste

parole:

Veme da me un Confessor molto maravigitato, perche confessor una persona, la quade si diceva, che molti giori vedeva venire la Madama, e setto fopra il suo testo, e stava più d'un ora parlando con lei, e dicembole cose sur rure, e molte altre, che frai tanti propositi i apponeva in alemi, e con questo stenuva la cosa per certa. Io intosi subvio quel, che era, il bene non artin di

dirlo: e così dissi, che si aspettasse di vedere se quelle profezie erano vere, e domandasse altri essetti, e si informasse della vita di quella persona. Alla sine s'è

visto, che erano sutti [propositi.

Alcuni altri efem pi ferive la Santa Madre nel libro delle fue fondazioni, cavandone avvertimenti pieni di dottrina ammirabile per la gente, che tratta di fipirio, e donde chiaramente fi conofce quanto il fuo folfe dotta o di quella virth di diferzzione. Ma per queflo bafterà intendere, che in tanti anni, che ebbe ulo diorazione, e rievettre mercedi così alc, e fitavorinarie dalla mano del Signore, il Demonio, avvenga che molte volte provaffe a contrafare lo fipirio di Dio, e moftrarfele fotto peziedi luce, non l'ingannò mai, nel faicò di conofecto: onde con lei era, come colui, che tende le reti, e di lacci davanti a gl'occhi di quelli, che pretende coglierci.

Relazione, che la Santa Madre scrisse a certi suoi Confessori, dalla, quale si conosce quanto sossero ammirabili le virtu, di che su dotata dal Signore.

Effuna cofa mi pare, che sa più a proposito per conoscere la perfezione delle virrù di questa Santa, che quello, che ella scrive di se in una relazione, la quale diede a certi suoi Consessione, per che parlava in essa chi para con per con per sone, che si avano in lugo di Dio: ed al parer mio, dice più in queste brevi relazioni, che in quanto ferisse nel libro della sua vita. In esse il quatto ferisse nel nico della sua vita. In esse il quatto ferisse nel nico della sua vita. In esse il quatto ferisse nel nico della sua vita. In esse si con perceccio, per l'acezza, e purirà grande di questa fanta nima.

1 A maniera del mio procedere ora nell'orazione è quefla. Poche volte te fono quelle, che flando io in orazione, posfo discorrere con l'intelletro: perche fubito l'anima comincia a raccogliersi, ed a stare in quiere, o ratto, di al maniera, che nima cosa posto olare de fentimenti: tanto, che se non è l'udire, e questo non per intendere, altro non mi vale.

2 Maccade molte volte fenza voler penfare in cofe di Dio, ma trattando d'altre cofe, e parendomi, che fe bene io procuraffi di fare orazione, non porrei, per trovarmi in grande aridità, ajutandomi quefli dolori corporali, venimi al repentino tal raccoglimento di fpitito, che non me ne posso altre e di nu n punto lasciarmi con gl'effetti, e prossitti, che porta feco, e questo lenza averciavuto visioni, d. octa, veruna, ne fapendo dove mi sia, se non che parendomi, che l'anima si va perdendo, la veggo con guadagni tali, che fe ben io volesti acquissari in un'anno, mi pare che non mi saria possibile. Altre volte mi vengono alcunimpeti mosto grandi, con uno struggimento per Dio, che non me ne posso ajutare: mi pare, che misi vàa finire la vita, e così mis gridare, e chiamare Iddio, e questo mi viene con gransfurore. Alcuna volta non posso l'attra e s'edere, s'econdo che è grande l'affanno, che mi dà, e questa prena mi viene s'enza procuraria: cè de tale, che l'anima non vorquetta pena mi viene s'enza procuraria: cè de tale, che l'anima non vor-

Democratic Gaugh

ria

ria mai flarne fenza, mentre vivo. E fono l'antietà, che ho per non vivere, e parermi, che fi vive fenza poterfi rimediare: poiche il rimedio
per vedere Iddio è la morre, e queflanon pofio i darmi. E con quelto
pare all'anima mia, che fiano turti confolati fuor di lei, e che turti eccetto lel trovano rimedio a fuoi travagli. Sono tai lie fiercte, che per
ciò à hanno, fe'l Signore non le rimediafie con qualche ratto, dove il
tutto fi placa, e' l'anima refuta con gran quiere, e foddistitata alle volte
col vedere alcuna cofa di quel, che detidera; altre con
cofe; che fenza quefle non s'uticriebbe da quella pena.

Altre volte mi vengono alcuni desideri di fervire a Dio, con impeti sì

grandi, che io non lo sò elprimere: e con una pena di credere di che poco profitro io fono. Parmi al ilora, che siun travaglio, ò altra coam ii porrebbe davanti, nè morte, n'emartitio, che con facilità non 
patifii. Quefto eziandio è fenza coniderazione, main un punto, che 
tutta ami mette fortofopra, ne sò donde mi viene tano vigore. Mi par 
che vorrei gridare, e dar ad intendere a tutti quel, che importa a ciafunno il non contennati di poche cofe, e quanto lia il bene, che Iddio 
ci darà, in difponendoci noi. Dico, che tali defideri fono di maniera, che mi disfaccio dentro di me, parendomi di volere quel, che non 
poffo. Paremi tenghi legara quefto corpo, per non effer egli attoa fervire Iddio in cofa alcuna; cio l'atto; perche fe io noni l'aveffi, farei cofe fegnalate in quel, che le mie forze porefiero. E così veggendomi 
fenza alcuna poffanza per fervire a Dio, fento al gran pena, che non 
olo poffoeéprimere. Finifeo con favori, raccoglimenti, e confolazioni 
di Dio.

And Aire voice m'ècaduto quando mi vengono queste ansietà di servirlo; ni far penitenze, ma non posso. Questo mi alleggerirebbe assai, e malleggerisce, e rallegra, benche sa quasi nulla, per la debolezza del mio corpo. Ancorche se mi lasciassiro sare con questi desideri, credo, che

foverchiamente farei.

5 Alle volte mi dà gran pena l'aver a trattar con alcuno, e tanto m'affigge, che mi fa piangere, perche turta la mia anficie d' di flar fola. Ele
bene alle volte non fo orazione, ne leggo, miconfola la folitudine. E
le convertazione, fpezialmente di parenti; e confanguinei, mi pare
difpiacevole, e cheltò, come venduta, fuori che con quelli, co quali
tatto co fe d'orazione, e d'anima, perche con quelli mi confolo, e eralletro, fe bene alcuna volta quelli ancora mi faziano, e non vorrei vederli, mandarmene, dove in felti filola, benche quelto poche volte,
che fpecialmente quelli, co quali tratto della mia conficienza fempre
mi confolano. Altre volte mi da gran pena l'avere a mangiare, e dormire, e vedere, che io più di nimo non lo poffo lafciare: il fo perfervire a Dio, e coal glie l'offerito.

6 Tutto il tempo mi par breve, e che mi manca per fare orazione, perche di star sola non mi straccherei mai: sempre desidero di aver tempo per leggere, perche a questo sono stata molto assizionata: leggo molto poco, perche in pigliando il libro mi raccolgo in contentandomi; e così fe ne paffa la lezione in orazione: ed è poco, perche ho molte occupazioni, le quali, penche fiano boune, non mi danno il conretto, che mi daria quello, e così vò fempre defiderando tempo, e quello fa, che ogni cofa m'è difiguitevole, fecondo che io credo, in vedere, che non fi ra quel, che io voglio, e defidero.

Tutti questi desideri, e maggiormente di virtù, m'ha dato Nostro Signore poi che mi dette questa orazione quieta; con questi ratti lo mi rroyo così megliorata, che mi pare, che la mia era prima una strada

ficura di perdizione.

8 Mi lasciano questi ratti, evisioni col guadagno, chequi dirò, edico,

che se io ho alcun bene, m'è venuto di quì.

9 Mè venuta una determinazione grandiffima di non offendere Iddio, nè anco venialmente, che prima morrei di mille morti, che io faceffi tal cofa, conofeendo di farla.

10 Determinazione di non lafciar difar cofa veruna, che io penfi d'effere di più perfezione, e di maggior fervizio di Nostro Signore, dicendolo chi di me ha pensiero, e mi regge, nè per qualiwoglia reforo lafcierei io di ciò fare: se io facessi il contrario mi pare, che non averei faccia per domandare niuna cota a Dio, nè per fare orazione, se bene in tutro questo commetto molti mancamenti, ed imperfezioni.

11 Obbedienza a chi mi confessa, sebene con impersezione, nondimeno intendendo to, che vuole una cosa, o me la comanda, secondo, che io conosco, non lascierei di farta: e s'io la lalciassi, penserei d'andarne

molto ingannata.

12. Deideri di povertà, fe bene con imperfezione: ma parmi, che fe bene io aveffi molti tefori, ono torrei entrata particolare, ne denari per me fola, n'eme ne curo un pelo: folamente vorrei avere il neceffario: con tutto ciò fento, che io ho gran mancamento in queffa virth, perche fe ben'io per me non deidero, vorrei nondimeno aver per dare, benche per me non deidero cofa vernua.

13 Quali in tutte le visioni, che ho avuto, sono rimasa con profitto, se non è inganno del Demonio, che in questo mi rimetto a'

miei Confessori.

14 Quando veggo, ò afcolto alcuna cofa bella, e ricca, come acqua, campi, ñori, odori, muliche, edalrecoferali; mi pare, che non la "vorrei vedere, nè udire, rannaè la differenza di quefto a quello, che io foglio vedere: e cosà mi cogliei defiderio di quelle, e di qui fou venua a curarmi così poco di quelle cofe, che non è un primo moto, mon me n'e manda altra cofa, e quefto mi pare fapazzatura.

25 Se lo parlo, ò tratto con alcune persone per non poter sar di meno, e benche sia d'orazione, se la prartica è lunga, avvenga che sia per passatempo, se non e necessaria, mi stò sacendo sorza, perche

mi dà gran pena.

16 Cofe di godimento, delle quali folevo effer amica, e delle cofedel mondo, tutto mi dà in faccia, e non lo posso vedere.

17 Quefti defideri d'amare, e fervire a Dio, e vederlo, ch'io diffi d'avere, non fono ajutati da confiderazione, come facevano prima, quando mi pareva flare con molta divozione, e con molte lagrime, ma con una infammazione, e fervore tanto ecceffivo, che torno a dire, che fel Iddio non mi porgeffer imedio con qualche ratto, dove mi pare, che l'anima refli foddisfatta, mi pare, che faria per finirmi roflo la vira.

18 Quelli, che io veggo aver fatto più profitto, e con queste risoluzioni, e staccati, ed animosi, amo io grandemente, e con tali vorrei conver-

fare, e mi pare, che m'ajutino.

19 Le persone, che io veggo timide, le quali pare a me, che vadano a tentoni nelle cose, che consorme alla ragione quasi possiono fare, pare, che mi diano angoscia, e mi fanno chiastiare Iddio, ed i Santi, che queste tali coste, che ora cispaventano, superarono. Non perche lo sia per cosa veruna, ma perche mi pare, che Iddio ajuri coloro, che si mettono per lui a gran cose, e che non manca mai a chi in lui folo siconssa; e vorrei trovare, chi mi ajutassi e acosi credere, e non avere pensiero di quello, che io ho di mangiare, e vestire, ma lasciare la curta a Dio.

Quì flavano aggiunte di lettret della Santa Madre quefte parole: Non s'intende, che quefto laciare alla cura di Dio quello, che altri ha biogiuo, iia di maniera, che non ii procuri, ma non con anfietà, dico, che non mi dà follectindine: e poiche eggi im ha daro quefta liberta, in irrovo con quefto molto bene, e procuro dimenticarni di me quanto poffo. Onefto non mi pare, che iia ancora un'anno, che Noftro Sienotogio.

re me l'ha dato.

20 Vanagloria, gloria a Dio, che io l'intenda, non ho perche avere, perche chiaramente veggo in quelle cofe, che Iddio dà, non mettere cofa del mio, anzi mi daa conofere le mie miferie, che con quanto io poetfi pensare, non potrei vedere tanta verità, come in poco spazio di

tempo conosco.

21 Qiando parlo di quefle cofe da pochigiorni in quà, mi pare, che fono, come l'altra perfiona: prima mi pareva alcune volte, che mi fofice affonto, che li fapelfero di me: ma ora mi pare, che non per quefto fono io migliore, ma più miferabile, poi che io fo così poco profitto con tante grazie: E certo, che da ogni parte mi pare, che niuna fla flata nel mondo peggiore di me, e così le virtà de gl'altri mi pajono d'affai maggior merito, e che io non fo fe non ricever grazie, e che a gl'altri ha da dare Iddio tutto infieme quello, che qui và a me donando: il quale io prego, che non voglia pagarmi in quelta vita; e così credo, che come fiacca, e da nulla m'abbia condotro Iddio per quefto cammino.

22 Stando in orazione, ed ancora quafi fempre, che io possa un poco confiderare, benche il procuratii, non posso domandare riposi, ne desiderare ida Dio, perche veggo, che egli non visse sinon con travagli, e questi lo preso io, che mi dia, dandomi prima grazia per sopportarii.

23 Twte lecofe di quella forte, e di molto alta perfezione, pare, che mil imprimano nell'orazione, tanto, che io mi maraviglio di vedere tante verità, e sì chiare, che foiocherie mi pajono le cofe del mondo, e così ci bifogna fludio per penfare, come m' andava prima nelle cofe del mondo, che fentire le morti, e travagli di lui fia fciochezza: altemon che duti molto il dolore, e l'amore di parenti, e damici, e dalte tali cofe. Dico, che flò con peniero, confiderando quello, che ioera, equello, che folevo fentire.

34 Šio veggo in cerre persone alcune cose, che chiaramente appariscono peccati, non mi posto risolvere, che coloro abbino ossesso didio, e se asquanto in ciò mi trattengo, il che è poco, ò niente, non me ne determino mai, benche chiaramente il vegga, e mi pare, che il pensiero, il quale io bo di servire a Dio, l'abbino tutti: ed in questo m' ha egli fatto grangrazia, che non mi mibatto mai in cosa cattiva, la quale mi fi raccordi dopo; e se mi sircorda, sempre veggo un altra virti in quella tal persona; siche non mi travagliano mai queste cose, se non e i male commune; e l'erene, che moste volte m'alfliggono, e quasi sempre, che io vi penso, parmi, che questo sia quel solo travaglio, che so da servire: sento eziandio, se veggo alcuni, che trattino d'orazione, e tornino indietro, questo mi da pena, ma non molta, perche procuro di non mi fermare.

35 Mitrovo ancora migliorata nelle curiofità, che folevo avere, fe bene non del tutto, che non mi veggo in ciò effere fempre mortificata, ben-

che sia alcune volte.

26 Tatto quello, che iobo detro, è quello, che paffa ordinariamente nell'anima mia, fecondo chei o possociorene, edavere moto continuo il pensierain Dio. Ebenche io tratti d'altre cole, senza che io voglia, come dico, non intendo chi mi risveglia, e quello non sempre, ma quando tratto alcune cosse d'imprentaza: e quello figoria a Dio ) è

di quando in quando, e non mi occupa fempre.

27 Mi viene alcuni giorni, benche non siano molte volte, edura d'intorno a tre, o quattro, o cinque giorni, che mi pare, che tutte le cose buone, e favori, e visioni mi si tolghino, ed ancora dalla memoria, che quantunque io voglia, nonsò che cosa buona sia stata in me, tutto mi par fogne; almeno di nulla posto ricordarmi: Mi stringono i mali corporali in un tratto: misi turba l'intelletto, che niuna cosa di Dioporrò penfare, nèsò inche legge miviva. Se io leggo, non l'intendo; mi pare di effer piena di mancamenti senza verun'animo alla virtù. Il grande animo, che io foglio avere, qui si ferma, che mi pare, che non potrei relistere alla minore tentazione, e mormorazione del mondo. Mi si offertice all'ora, che non son buona a cosa veruna: che chi mi mette a far più di quello, che comunemente fi fa, mi viene malinconia. Mi pare d'avere ingannatitutti coloro, che mi hanno in qualche credito. Vorreinafcondermi dove niun mi vedesse; non desidero all'ora sobrudine di vireù, ma di pufillanimità. Parmi, che vorrei adirarmi con chimi contradicesse: ho questa batteria, salvo, che Iddiomi sa questa grazia.

grazia, che io non l'offendo più di quello, che foglio, nè gli domando, che mi leviquello; ma che feè fua volontà, io me ne flia così fempre; che mi tengala mano in capo, perche io non l'offenda: e mi conformo feco con tutto il cuore, e credo, che il non mi tenere egli fempre

così, sia grazia grandissima fattami da lui.

28 Una co

ni da futuore, che flando io in que

di quelle, che fogliointendere, o una vi

nione, o un poco di raccoglimento, che duri un' ave Maria, o in accollandomi a communicare,

fanno rimanermi l'anima, ed il corpotanto quieto, e tanto fano, ecosichiato l'intelletto, con ogni forrezza, e defideri, che foglio avere;

ed ho di ciò efperienza di molte volte, almeno quando mi communico:

e più di mezz anno, che notabilmente fento manifelta fanità corpora
le, e con ratti alcune volte, e mi dura tal'ora più di rrè ore, ed altre

frò tutto i giorno con gran miglioramento, ed al parer mio, queltonon

èun travedere, perche l'ho iomolto ben veduto, e fattovi rifieffion cho
pra. Siche quando io ho quello raccoglimento, non ho paura di veru
na infermità: Vero è, che quando io foorazione, come prima folevo,

non ho tal miglioramento.

29 Tutroqueflo, che io ho detto, mi fa credere, che quefle cofe fano di Dio, perche, come lo como focchi ero, che tenevo firada da perdermi, ed in poco tempo con quefle cofe, ècerto, che l'anima mia fi flupiva, non intendendo per donde mi venifiero quefle viri\u00e4, non mi conofecto, e vedevo effer cofa data, e non acquillata per fatica. I nendo con ogni veri\u00e4, e chiarezza, e s\u00f3, che io non minganno, che non folo fono flate mezzo per tirami i Iddio al fuo fervizio, ma per cavarmi dall'Inferno, il che fanon i mie i Confeffori, a quali mi fon io confefero.

fata generalmente.

30 Quando parimente veggo alcuna persona, che sà qualche cosa di me, vorrei darle ad intendere la mia vita, perche mi pare, che sia onor mio, che Nostro Signore sia lodato, fuori di che non mi curo io d'altra cosa: questo sà egli molto bene, ò io son molto cieca, che nè onore, nè vita, nè gloria, nèalcun benenel corpo, ò nell'anima è, che mi ritenga, nè voglio io, o desidero l'util mio, ma la sua gloria. Non posso io credere, che il Demonio abbia cercato tanti beni, per acquistare l'anima mia, per rovinarla dapoi; che non l'ho io per così sciocco: nè posso credere di Dio, che quando bene io meritalli per li miei peccari effere ingannata, abbia rifiutate tante orazioni di così buone persone, come già da due anni in quà si fanno, che io non fo altra cosa, che pregarne tutti. perche il Signore mi dia a conoscere, se questo è sua gloria, o mi guidi peraltra via. Non credo, che Nostro Signore permetterebbe, che andassero sempre avantiqueste cose, se non fossero sue. Queste cose, e le ragioni di tutti i Santi mi sforzano, quando ho questi timori, chetali cole non tiano di Dio, effendo io tanto peccatrice. Ma quando stò in orazione, edigiorni, che sono quieta, e co'l pentiero in Dio, benche s'uniffero quanti letterati, e Santi fono nel mondo, e mi deffero quanti tormenti fono immaginabili, ed io volessi crederlo, non potriano far31 Se bene lo posso pensare, che alcuna volta vi si possa mescolare il Demonio, il che è così, come l'ho detto, e veduto, porta seco nondimeno differenti effetti, e chi n'ha sperienza non s'ingannerà, al parer mio.

32. Con tutto questo dico, che se bene certamente credo, che sa Iddioi on on facevo cos a latona, se non parestle a chi ha carico di me: il che è più servizio di Nostro Signore per cosa che sia, e non ho mai altro intelo, se non che i obbedica, e non taccia cosa veruna, perche cost mi conviene. Sono molto ordinariamente ripresa de miei mancamenti, e di maniera, che mi passa alle viscere, ed avvisata quando è, ò può effere alcun pericolo in cosa, che io tratti, il che m ha fatto grande utile, riducendomi molte volte i passati peccati a memoria, che molto mi punge.

33 Affai mi fono io allungata, maècosì certo, che ne'beni, che veggo in me, quando parto dall'orazione, mi pare rimanere fearfa, con molte imperfezioni, e fenza profitto, e molto peccatrice. Eper ventura le cofe buone non l'intendo, ma mi inganno; imperochè la differenza

della mia vita è notoria, e me lo fa penfare.

34 In tntto il raccontato dico quello, che mi pare in verità aver fentito. Queffe fono le perfezioni, che io fento avere operato il Signore in me tanto miferabile, ed imperfetta. In tutto rimetto al giudizio di V.R. che sà ogni cofa dell'anima mia.

Questa relazione era scritta da altra mano, se bene dopoi, come vedremo, la medesima S. Madre dice, che sla così com'ella la scrisse.

Quel, che segue era tutto di sua propria mano; e così dice:

## Seconda Relazione.

35 M I pare, che sia più d'un'anno, che io scrissi quello, che stà quì. Iddiom'na tenutocon la sua mano in tutto quello, che non so stata peggiore: anzi veggo molto meglioramento in quello, che io

dirò: sia egli in tutto lodato.

36 Le viñoni, e rivelazioni non fono ceffate, ma fono molto più fublimi. M'ha infegnato il Signore un modo di orazione, che mi irtrovoin lui con maggior profitto, e con molto maggiore flaccamento dalle cofe di queffa vira, e con più animo, e libertà. L'eltati fono crefcicure, perche mi vengono alle volte con un'impeto, e di forte, che fenza potermene ajutare elleriormente fi conofec, e da noros flanto in compagnia, perche è di maniera, che non fi può diffimulare, fe non ècol dare ad intendere, che io fono inferma di cuore, e che à clumo fivenimento: e fe bene ho gran rura di far reitilenza nel principio, alle volte non posso.

37 Quan-

37. Quanto alla povertà mi pare, che Iddio m'abbia fatto molta gazzia, perche non vorrei avere nè anco le cofe necessirei, se non sofie dilimosima, e così desidero in estremo di fiare, dove non si viva d'altra co sa Parcami, che fiando, dove i o sin sicura, che non mi mancherànè da mangiare, ne da vestire, non adempio con tanta perseizone il voto, consiglio di Gesù Cristo, come, dove non é entrata, che alcuna volta potetie mancare. Ed i beni, che con la vera poverat si guadagnano, mi pajono assa, no no avendo alcun dubbio, che sia, bia per effer qualche rempo, nel quale abbiano a mancare chi se proste, che non possip persuaderimi altra octa, are possib comercia, con sono avendo alcun dubbio, che sia, bia per effer qualche rempo, nel quale abbiano a mancare le sine proste, che non possip persuaderimi altra octa, are possib comerce, e così sento assa quando mi consigliano, che io pigli entrata, e me ne torno a Dio.

38 Mi parc d'avere molto più compaffione de poveri, di quello che folevo; ne fento io una grandifima pietà, e defuderio di rimediarli, che fe io guardaffial mio volere, darei loro il vefiimento, che io potto: Niuna naufea hoi oi di loro, benche io con efficonverfi, e mi accofii ioro alle mani, e ciò veggo, che ora è dono datomi da Dio, che fe bene per fuo amore facevo limofina, pietà naturale non avevo. In quello fento

molto evidente miglioramento.

39 In cofe di mormorazione, che di me fidicono, che fono affal, ed in mio pregiudizio, mi fento eziandio molto migliorata; e non mi pare, che faccino in mei mpreffione più che in uno fciocco; e parmi alcuna volta, anzi quafi fempre, che hanno molta ragione. Così poco il fento, che non mi pare d'avere in ciò, che offerirea Dio, poiche ho efperien za, che l'anima mia acquifla affai: anzi mi pare, che mi faccino bene, ecosì non mi refla con effi inimicizia veruna, i metrendomi la prima volta in orazione, perche fubito, che il fento, mi dà un poco di contradizione, ma non con inquietudine, ne alterazione. Anzi come veggo alcuna volta, che altre per fone me n'hanno compafiione, me neti-dofra me ffeffa, perche mi pajono tutti gli aggarqui di quefla vita disi pocopefo, che non vi fia, che fentire, figurandomi d'elsere in un fogno, dal quale (vegliandomi), veggo, che ogni cofa fatà nulla.

40 Dammi Iddio più vivi defideri, più voglia di folitudine, maggiore flaccamento, com'io diffi, con viñoni, nelle quali m'êthato dato a conofeer quello, che'eli tutto, bencheio lafci quanti amici, amiche, e parenti, che quelto è il meno; anzi m'infaffidifcono affai i parenti, e come fia per un tantino di più fervire a Dio, il lafcio con ogni libertà.

e così in ogni parte ritrovo pace.

41 Alcune cofe, delle quali nell'orazione fono flata configliata, mi fono riufcite molto vere: iface dalla parte, che è il farmi Iddio grazia, mi trovo più megliorata in fervirlo, e dalla mia parte afsai più peccatrice, perche il tervore è fata o più, che mai, fe bene molte volre mi dà gran pena, che la penitenza è poca, e l'onore, che mi fanno, è molto, ben contra mia volontà molte volte.

Quì era tirata una riga, come di fotto; e subito dice:

42 Quefto, che è qui feritro di mia mano, è poco più, ò meno di nove meti, che lo refilit: da poin quà, non rornando indietro nelle grazie, che Iddiom ha farto, mi pare, per quanto conofco, averenuovamen rericevuto moltom aggior libertà. Fin ad ora mi pareva aver bifogno d'altri, ed avevo maggior fidanza ne gl'ajuti del mondo: ora chiaramen et conofco, che tutti fono, come facettò di rosmarino fecco, e che appoggiando il a quelli non viè ficurezza, che in avendo alcun pefo di contradizioni, o mormorazioni if fipezzano: e così ho ferrienza, che il vero rimedio, per non cadere, è appoggiarci alla Croce, e confidare in colui, che fimife in lej, il quale io trovo vero amoco, e mirritovo con quefto con un dominio, che mi pare di poter refifere a rutto il mondo, che mi foffe contrario, non mancandomi Jddio.

43 Intendendo quefla verità molto chiara folevo efsere grandemente amica, che mi volefsero bene, ormai niente mi miporta; anzi mi pare, che in parte mi infaftidifce, fuori, che con quelli, co quali tratto dell'anima, ò con quelli, che i opendo ajustare, che gluni, perche mi fopportino, e gl'altri; perche con più affezione credano quello, che io dico loro della vanità. che è osni cofa, vortei, che me ne voleffero.

44 In molto grandi travagli, e perfectizioni, che bo avuto in queffi mefi, mi ha dato Iddio grand animo, e quando maggiori, maggiore, fenza fitaccarmi nel patire; e con le perfone, che dicevano mal di me, non folo non flavo io male, ma parmi, che io poneva loro nuovo amore: neso come coli fiofse, mas ob bene, che veniva dalla manodi Dio.

45 Soglio di mia natural condizione quando defidero una cofa, efsete impetuola nel defiderata: cia vannoi miei defideri con tanta quiete, che quando li veggoadempiuti, non sò ancora, feme ne rallegro: che difpiacere, ò piacere, fe non è in cofe d'orazione, il tutto è ora in me si temperato, che pajo (ciocca, e vò come taled as leuni giorni in quà.

46 Gl'impeti, che alle volte mi vengono, e fon venuti di far penitenza, fono grandi, e fe alcunane fo, la fentosì poco con quel gran defiderio, che mi pare alcuna volta, e quafi fempre, che fia con folazione partico-

lare, se bene ne so poca, per essere jo alquanto inferma.

47 Grandiffima pena è per me molte volte; edora più ecceffiva l'averea mangiare, e foccialmente feio flò in orazione: perche mi fa piangere afsai, e dir parole d'afflizione, quafi fenza accorgermene: ilche non foglio fare, perche per grandiffimi travagli, che ioabbia avuro in quefta vita, non miricordo mai averle detre: che non fono io punco donna in quette cofe, ma ho il cuore molto duro. Deliderio grandiffimo più del folito fento in me, che Iddio abbia perfone, che con ogni flaccamento lo fervino, e chein niuna cola diqua fir attentafilino, veggendo, che tutto è burfa, e feccialmente letterati, che conoficono le necesfità grandi della Chiefa, le quali mi affliggono tanto, che ni pare cofa di burla per altra cofa fentir pena: ecosì non fo altro, che raccomandarli

a Dio,

a Dio, perche veggo, che faria più profitto una persona sola del tutto perfetta con vero servore dell'amor del Signore, che molte con tiepidezza.

48 Nelle cose della Fede mi ritrovo al parer mio, con maggior fortezza: parmi, che contro a tutti i Luterani mi metterei io fola, per far loro conoscere quanto errano: e sento assai la perdita di tante anime. Ne veggo io molte profittare, e chiaramente conofco, che Iddio ha voluto. che sia per mio mezzo, e conosco, che per sua bontà và l'anima mia crefcendo ogni di più in amarlo. Parmi, che se bene io volessi apposta aver vanagloria, non potrei, ne veggio, com io potessi pensare, che alcuna di queste virtù sia mia: perche poco è, che io mi viddi senza veruna molti anni: ed ora dalla parte mia non fo altro, che ricevere grazie fenza servire, e come cosa la più inutile del mondo; ed è così, che considero alle volte, come tutti, fuor che io, fanno profitto. che per niuna cofa fon buona. Questa certamente non è umiltà, ma verità; ed il conoscermi tanto inutile, mi fa alcuna volta essere timida, pensando di non essere ingannata. Tal che chiaramente veggo, e da queste rivelazioni, e ratti, de' quali io niuna parte fono, ne opero in effi più che una tavola, mi vengono quelti guadagni, mi fa afficurare, e ftar più quieta: e mi pongo nelle braccia di Dio, e confido ne'miei desideri. i quali conosco certamente, che sono morir per lui, e perdere ogni ripofo, vengane che vuol venire.

49 Mi vengono alcuni giorni, ne quali miricordo infinite volte diquello, che dices. Paolo; (fe bene molto ficura, che in me non fia così, ) vivo io, ne parlo, ne ho volontà, ma flà in me, chi mi governa, e dà forza, e vò, come quafi fuor di me: e così mi è grandiffima pena la vita. El amaggior cofa, che io per gran fervizio offerifo a Dio, è, che el fendomi tanto penofo lo flar lontana da lui, per fuo amore voglio vivere. Queflo vorreito, che foffe con grantravagli, e perfecuzioni; e poiche non fono attra a giovare, vorrei efferatta a patire: e quanti ne fono al mondo patirei loper un pocodi più merito, e per adempire più la volonta del Signore. Niuna cofa ho intefa nell'orazione, che ionon l'abia veduta adempita. Sono rante quelle; che lo veggo, ed intendo del le grandezze di Dio, e come egli 'lha guidate, che quafi niuna volta comincio a penfarvi, che non mi manchi l'intelletto, come a chi vede cofe, che vanno affai più oltre di quello, che egli può intendere, e refto in raccoglimento.

mi raccogninento.

Mi guarda ranto Iddio dall'offenderlo, che cerro alle volte flupifco, parendomi di vedere il gran penfiero, che egli ha dime, fenza mettere io in quello quali cola verina, effendo flara un pelago di peccati, e di malvagità innanzia quellecofe, e parendomi, che io non ero fignora di me, per non commetterla. E quello, perche io vorrei, che fi fapeffero, è, perche fi conokeffe il gran potere di Dio: fia egli lodato per fempre mai. Ameri

Fornito questo, comincia povendo prima Gesù, come faceva sempre, che si metteva a scrivere in questa maniera.

Gg 2 IHS.

## IHS.

Uesta relazione d'altra lettera, che della mia, posta nel principia, è, perche la disdi io al mio Confestore, cal esti fenza levare, à porre costa veruna, la ferife di jua mano. Eva esti molto spirituale, e Teologo, cal quale io
reatrato tutte le cost dell'anima vuia, cd esti le tratite con altri letterati, frà quati su il Padre Mancio. vuina o bamo vitrovato, che mos lla consorme alla aera
Serittura. Questo mi fa oramni lla molto quieta, ben che io mietna essertigno, mentre Iddio mi conderrà per questo camino, che to di me in cos ationa
mi fidi, e così bo sempre fatto, se bene la senso assira. Mirt.V. R. che tutto questro va sotto cossissi con la supplica.

Fin qui fono parole della Sanía Madre Terefa di Gesù, le quali feriffe flando nel Monastero dell'Incarnazione, prima, che n'uscisse, per andare a fondare la nuova Riforma; e la prima relazione fu nel bel principio, quando con tutte le forez cominciò a daria Dio, e 2021 Matelta priovere (opra di lei grazie forpanaturali, come si può raccogsiere dal

numeri 7. 30. 32. 37. 48.

La feconda relazione scrisse più d'un anno dopo, come dal principio d'essa appare: e da questa si vede a quanta persezione era arrivata in sì breve tempo, che è cosa di stupore. Or chi slava in così alto stato ne' suoi principi, crescendo ogni di più nell'amor di Dio, dove dovette arrivare in ventidue, ò ventitre anni, che visse dopo con tante grazie di Dio, con tante penitenze, e travagli, con tanti Monasteri fondati, con tante anime guadagnate, con sì alta orazione, e mortificazione continua, e con sì incomparabile ricchezza di buone opere, come dopo acquistò? Che se i principi furono tali, che superano i fini d'anime molto perfette, dove possiamo immaginarci, che arrivassero i fini? E'stato per me cosa di gran consolazione l'aver trovato queste relazioni della Santa Madre, che per molto, che ella procuraffe, che fi occultaffero, le teneva il Signore riposte, perche dalla bocca di si gran Santa udissemo le grazie, che egli fa a chi si dispone a servirlo: che se bene io conobbi per esperienza queste, che la Santa Madre riferisce, ed altre molte, che il Signore le fece dopo, con tutto questo per molto, ch'io faticassi, non mi apporrei a dirle con lo spirito, e chiarezza, che ella le conta.

Il fine del Terzo Libro.

## V I T A

DELLA SERAFICA VERGINE, E MADRE

## SANTA TERESA

LIBRO QUARTO.

De' miracoli, e delle maraviglie, che Iddio operò per intercessione della Santa Madre Teresa di Gesù in vita, ed in morte di lei.



E tellimonianze, che Iddio dà in terra della fanità di coloro, li quali per l'opere, e virtù loro eroiche poffegono il Cielo, fogliono effere molte e non tutte ad un modo. Perche alle volte approva la fanità della lo vita col gloriofo martirio, altre con la dottrina, e luce, che diedero alla fua Chiefa, come fece con alcuni Santi Dottori, de quali li maggiori miracoli, che fi raccontino, fono l'opere, che ferifero, e di li profitto, e figuro, che one effe ferezo. Duetti fono

profitto, e frutto, che con esse fecero. Questi sono chiari indizi della fantità dell'anima loro, e della purità della vira, ed alle volte più certi, che i miracoli. S. Giovanni Battista non scrisse libri, nè meno fece miracoli, ma ebbe il maggior testimonio, che nessun Santo: poiche la stessa verità, che su Cristo Nostro Redentore, lo canonizò pel maggior Santo de' Santi. La più ordinaria testimonianza, nella quale più la Chiefa si fondi per certificarsi della fantità, e virtù de' Santi, sono i miracoli, li quali fono, come certi figilli di Dio, con li quali figilla per di fuori i giusti, a fin che siano conosciuti peramici suoi. La Santa Madreebbe non una . ma molte testimonianze, e molto grandi della sua fantità: e per dire in una parola quello, che per provarlo non vi andarebbe molta fatica, l'onorò Iddio con tutte le dimostrazioni di fantità, che trovar si possono in un Santo Confessore, e che sisono trovate in molti pochi. Conciosiacosa, che ella fu Vergine Purissima, FU' MAESTRA, E DOTTO-RA DI ALTISSIMA DOTTRINA, ebbe ratti tanto grandi, che l'alzarono da terra, fegno molto certo di quanto staccata fosse l'anima sua dalle cose terrene. Li fece Iddio favori straordinari di visioni, rivelazioni, ed altri conoscimenti altissimi, di cose sopranaturali, e divine. Ebbe scien-GE 3

## Libro Quarto della Vita

za initía, come modirò ne 'fuolibri. Fù Fondatrice d'una Religione tapto fanta, e perfetta, quanto ne fia nella Chiefa, cofa, che non fuol farla Iddio fe non per infirmenti molto proporzionari, perche il Fondatore ha da effere modello, ed efemplo, e come un tirratto della perfezione di molti. È anche apparfa dopo effer morta a molte persone molto fanca,

dando Iddio da quetto teftimonio della gloria, che gode.

Ebbe tutte le grazie gratiskate, che sono, grazia di Sapienza, di Scienza, di Fede, di lingue, d'Intelligenza della Scrittura Sacra, e devidentemente di Prosezia, e di discrezione di spititi, come a lungo abbiamo scritto nel libro terzo di quell'illoria, ne le mancò la grazia di sanità, e de miracoli, come di remo avanti. Fu in vita conolciura, e tiverita per Senta dalle più gravi, e dotte persone di Spagna, e dopo morta con grande applauso è venerata da tutti, non solo in Spagna, ma in tutte le parti della

Criftianità.

479

In fine come Iddio l'amò tanto, ed ella fece, e patì cofe tanto grandi, dopo averle dato un'amore, e carità ardente di Serafini, l'onorò con si gran titoli, quanto ora diciamo, enon fenza timote, che effendo autore di cose così grandi, alcuno non le tenga per incredibili. Ma la verità è quella, che io dico, ed ella è quella, la quale dà restimonio per bocca di tutti, quello che sin qui ho scritto, e per avanti dirò. Perche sà bene Iddio, il quale è restimonio sedele della verità, e de' cuori; che lascio di scrivere molte cofe non meno vere di quelle, che qui dico, e che fono tante quelle, che vi fono da dire, che se non si facessero molti libri, non si potrebbe interamente foddisfare a questo intento: Il mio è ora di trattare de' miracoli più principali, perche il dirli tutti mi pare impossibile. Conciofiacofache effendo questa Santa conosciuta per tutta la Spagna, come quella, che ranto andò peregrinando perella, e li fuoi Monasteri sono sparsi in tutti questi Regni, ed in essi sono molte reliquie sue, con la divozione grande, che l'èportata, sono molti, ed in moltissime parti i miracoli, li quali il Signore Iddio ha operato mediante la fua intercessione, e sante reliquie. Io scriverò li più grandi, e principali, poiche molti non servono. adaltro, che a moltiplicare testimoni di chi ha tante prove; e che se bene non avesse fatto miracoli di nessuna forte, avendo altronde tante approvazioni della sua grande santità, non sarebbono molto necessari per quefo fol fine.

De Miracoli, che la S. Madre Terefa di Gesù operò in vita sua. Cap. I.

M Entre la Santa Madre visse in questo mondo, fece il Signore Iddio, per mezzo suo opere maravigliose, e rare, molte delle quali sono, sparfe in quest' listoria; onde ne notero folo brevemente alcune.

Primieramente refuícitò un fuo nipote, come più a lungo (criffemo nel the 3. rattamodo della fondazione di S Giofefiod Avila. Diède la vifia ad un cieco; fanò un fuo parente, che era molto aggravato per più d'un mefe da cerri terribili dolori d'orina. Di questo fa menzione la Santa nel fuo libro, & adaltro proposito ne abbiamo dettono i qualche costa di (pora.

In vi-

Compression

In vira lua, ed a lua intercellione fuccedettero que tre famoli miracoli di Villanova della Xara, che ne mancò la farina, ne ididanaro, ne il so flenimento in tanto tempo alle Monache di yuel Monaltero, ed altre co-fe, chertarrando diquella fondazione ferifiemo, moltomaravigino e degne della sua fantità, che per non straccare il lettore non le rotno a re-perere.

Ebbe chiaramente, e manifestamente la grazia della fanità, e col solo toccare con le mani fanò molti infermi. Era in Salamanca in cafa della Contessa di Montercy una Signora onorata, chiamata Donna Maria de Artiaga moglie dell'Ajo de'figliuoli della Contessa, mal trattata da perecchie: domando la Contessa licenza al Provinciale, che quando la Santa venisse a Salamanca entrasse in casa sua, e così fece, e dopo aver visitata la Contessa, la ricercò ad andare a visuare l'inferma. Entrò la Santa, e le pose la mano sul viso, senza che ella sapessechi la toccava, nè meno, che fosse quivi la Santa Madre, perche l'infermità la teneva molto suori di se: ma subito cominciò a dire ad alta voce, chi mi ha toccato, che mi sento fana? La S. Madre cominciò a pregarla che tacelle, e che non manifeltaffa sì presto il miglioramento, che aveva sentito: ma volle Iddio, che quelli, che erano quivi prefenti, udiffero quel, che l'inferma aveva detto. Cominciarono tutti a ringraziare la Santa Madre della fanità, che aveva dato all'inferma, ed a lei dava molta pena, che se ne sossero accorti, e diceva, che forfe il male le doveva effere asceso al capo, e per questo diceva d'effer fana, penfando, che l'inferma to ricuopriffe, per avernela pregata. Ma ella si senti tanto bene, che diceva non essersi mai sentita nè d'anima, nèdi corpo con si buona disposizione, come nel punto, che la S. Madre le pose la mano sopra il volto, e così restò sana, e molto divota con tutta la fua cafa della Santa Madre, e fua Religione.

Nel Monastero di Medina era la Madre Annadella Trinità, che poi fu priora diquella casia, inferma di respola, e di una inflammagione di volto, e di naricil, molto grande, e sempre, che le veniva quella infermità, che era molto ordinariamente, era necessario cavarle sangue molte volte, e la infiammagione era tale, che temendo li Medici di canchero, tratta, vano di sirte due ortordo. Elsendo quivi la S. Madre, tro colte affaliza dati no male, e dinsieme da una gran sebre, e su portara a letto, il che spendosi dalla Santa, la fere chiamare: venne la Religiosa, e senza sapere ciò, che la S. Madre volesse, in aginocchiosse del discordo con la mano il volto, dove era la respola, e le dissiste con discordo con la santa. O maraviglia di Dio, che da quell'ora si sent i enza sebre, senza rispola, e le rezza dioreve, e senza infermità alcuna, e per spazio di più diventianni, che visse dopo, non letorno mai tale accidente, con essere stata infin dalla fanciullezza casionevole di usetta infermità.

Stando la Santa a morte, curò in Alva la Madre Isabella della Croceda un grande, econtinuodolor di capo, e dalla vista pigliandole le mani, e

ponendosele sopra il capo, e sopra gl'occhi.

Tre altre Religiofe, come apparifce dalle loro informazioni, furono curare da lei da mal di denti, con folo accossa horo le mani al volto. E Gg a l'iffesso

l'intefio fece ad un Sagretlano delle Religiofe di Palenzia, che era molto cagionevole, ed affitto per dolor di denti: il quale veggendo andare la Santa Madre ad una fondazione, lei pofe inginocchione innanzi con molta divozione, fuoporado il fuo male, edarpettando il rimedio dalla fua benedetta mano: ella con effa lotoccò, e fubito reflò fano, elibero dal dolore, che lo tormentava. E non era gran fatto, che guarrise l'infermità del coppo con la mano, chi fanava anche con effe quelle dell'ania; poiche molte Religiofe [perimentarono, che col folo toccarle, pareva loro, che el biberaffe dalli travagli, e dalle tentazioni, che pativano.

Partendo dal Convento di Vagliadolid, entrò a vifitate una Religiofa di effo, chiamata Francefca di Gesù, che pativa una terribile quartana: le domandò ella con molta divozione, e confidanza, che le deffe la fua benedizione: la Santa condefeendendo alle fue gran preghiere, glie la died, e, le diffe. Confali, figlioda, che il 30pore la famerà; e così fu, che fu-

bito ne rimafe fana, e non le tornò più la quartana.

Quando entrò per effer Priora nell' Incarnazione, con la follevazione, e turbazione delle Monache, come ferifiemo di fopra, patirono alcune di loro fvenimenti, ed altre mal di cuore: Il accollava la Santa Madre le mani al volto, e fubio miglioravano. E perche non intendellero, che aveva quella virtù di fanare l'infermità, non potendo negare gli efferti, che tutri vedevano, diffimulava la grazia dicendo, che aveva feco una gran Reliquia del Legno della fantifitma Croce, la qualeaveva quella virtù ette avevo, che la portava adolfo, mai miracoli però erano per all'tè: edera vevo, che la portava adolfo, mai miracoli però erano per all'

ora operati da Dio per mezzo della fua ferva.

Effendo in Avila, e dovendo andare a certa fondazione, era più di un mefe, che la fua compagna, a laquale era la Madre Anna di San Barrolomeo giaceva in letto inferma con gagliardiffime febri: la fera avanti, che partifle, l'andò a vedere la Santa, e trovollo con una gran febre, e ledife: l'egga figliuola, che domatina ba da venir meco. Ritpofe ella: O Madre, non vede V.R. come flo? Replicò la Santa Madre: Figliudo ani, to mon poffo fare di mon andare, e voi doverete venir meco, fenza aggiunger più parola. Alla mezza notte il deflò tanto fana, e tanto in buono fato, come fe non aveffe avuto male, ed accompagnò la Santa nel fuo viaggio: ilche gl'occore la clume altre volte: ed ê gran ferva di Dio, come i prefume, che foffe quella, che dalla Santa fin eletta frà tante buone per fua compagna.

Stando questa medesma Religiosa una sera con la Santa, la quale friveva certe lettere, le disse: Figlianda, se sopple servore, mi ajuterosse a spedire queste lettere. Rispose ella, che le deste qualche sceda da imparare; e le diede due righe della fua lettera, comandandole, che imparasse sibisto da quelle. E quella illessa fersis en esta lettera, e da la avanti ajuto sempre alla S. Madre a servire lettere, senza aver mai imparato, e. senza sapre l'agree e, se non un poco volgare, e

ftentatamente .

Fu anche cosa maravigliosa l'apparizione, che fece la Santa Madre in vira, al P. Gasparo di Salazar, che su Rettore della Compagnia di Gesù Gesì in Avila, ed in altre parti, e Confessor della Santa, dan dogli alcuni avvertimenti per profito dell' anina sua , essendo egli molte leghe lontano da lei, e bisognoso di molta consolazione. Il che narrò quetio Padre al P. Enriquez, e de gli come confessa nella sud esposizione, certificò per bocca della Santa, esser confessa nella sud esposizione i riferto.

In villa novadella Xara era una Donnachiamata Anna Lopez, la quale vivexa molto affitta, perche partoriva tutti i figlinoli morti, fenzache
neffuno potefie ricevere l'acqua del fanto Battelimo: fopra a che,
a ueva fatto N.S. gran preghiere, raccomandandolia molti fervidi Dio,
ettra via le durava quel ravaglio. Era già vicina al parto, ed avendo notizia, cherra inquel luogo la Santa, ando a lei con gran fatica, domandando rimedio. La S. Mader procuro di coniolarla, echiamando la Portinara, ledomando una cinta, che prima gl'avevadato, eduna Croce di
Reliquie, edando turco quello alla donna, le diffe, che aveffe molta fede in quella cinta, per effere della Madre di Dio; e che la portaffe feco
infinche partorifie. E così fece, e dal tempo del parto partori un figliuol
vivo, e ricevette l'acqua del fanto Battelimo; e l'iftelio occorfe de gli
altri, che partori dopo.

Stando una volta in Malagone, una buona Donna, chiamata Seca, fornaja delle Monache Scalze di quella Terra, pattiva molto travaglio di un fluffo di fangue; or fene ando dalla Santa, ricercandola con molta divozlone, che la raccomandafie a Dio, e domandafie, che le levadfe quella infermità: la Santa fi levò una cintola, che portava, e le diffe, dandogliela, che fei la metreffe, che forte glie la levarebbe: fela mife, e fu ranto efficacerimedio, che mai più ebbe quel male. E flata grande infinaod oggi la divozione, che s'a avuta alla cinta in quella Terra, e quante donne hanno patito di quel male, in cingerfela, lon guarire; e quelle, che avevano natri difficili, in accoltar loro la cintola, patrorivano: ilche che avevano natri difficili, in accoltar loro la cintola, patrorivano:

è publico, e notorio in quel luogo.

IIP.Enriquez della Compagnia di Gesù, uomo di gran letteratura, ed erudizione, fii Comfelfore di quella S. Madre, e nel principio era alquanto incredulo di quello, che altri publicavano della fantità di lei, e delle grazie, che lddio le faceva. E volendone fare qualche prova, le domandò, che gli imperraficu in intimo, e legnalato dolore di contrizione: s'ofierfe ella di domandarlo a N.S. ed in quel giorno ifteflo, ritirandofi il Padre all'orazione nella fua camera, fenti fubito un foavillimo, e difusiato guilo ne gliatti, che li Santi dicono appartenere al dono di penitenza, e contrizione, e con molte, e ferventi lagrime duro grande fpazio di tempo in quel gran fantimento de fuoi peccati: Ed all'ora gli fignifico didio, che otteneva quella mieferiordia per intercefione della Santa. Queflo dice il medefimo Padre nella fua depolizione nell'informazione fatta per la Canonizazione.

Uno de più infigni, più chiari, ed evidenti miracoli, che la Santa faceffe in vita, fii che, come già notammo di fopra, flando ne principi della fondazione di S. Giofeppe di Avila, molto afflitte, e tormentate

le Mo-

le Monache da que'vermini, che comunemente si chiamano pidocchi , per effere una spezie d'immondizia, che si genera in grande abbondanza nella stamegna, ò lana, di che sono le tonache, che le Religiose portano sà la carne : domandarono tutte con grande istanza alla Santa, che pregaffe N. S. a liberarle da quel travaglio, per la inquietudine, che cagionava loro nell'orazione. Ella lo fece, e domandò a Nostro Signore quella grazia con grande affetto, ed avendogliela egli conceduta, afficurò ella tutte le Monache di quel Monastero, che da li avanti viverebbono libere da quella penalità. Fu cofa, che mostrò grandemente quanto la Santa poteva, e valeva con Dio; poiche non folamente in quel Monastero, ma nè anche in tutti gl'altri delle sue Monache non si vede, nè s'è veduto, ha più di quarantatre anni, fegno veruno di quetta immondizia, con effer l'abito di panno lazzo, di mezza lana, e le tonache di stamigna, cose tutte sottoposte a tal miseria. Di maniera tale, che quelle, che al secolo pativano in ciò qualche travaglio, in pigliare l'Abito se li toglie . E quelle, che non hanno da fare professione, non participano di questo privilegio, come si è veduto molte volte per isperienza. Questo miracolo ne contiene in se molti, perche quante Monache sono nell'Ordine . tanti fono i miracoli, ed è cofa particolarissima, che ciascuna supposto l'abito, e modo di vita, viva libera da quetta inquietudine: ed è miracolo, che dura da tanti anni in quà, e del quale vi sono tanti testimoni ,

quante sono le Monache de' suoi Monasteri.

Essendo Predicatore in S. Tomasodi Avila il Padre Maestro Frà Pietro Peredo, e Priora nel Convento dell'Incarnazione la Santa Madre, forzato dall'obbedienza del fuo Prelato, andò a predicare a quel Monaftero, con gran difgustosuo, per non andare preparato, nè aver visto il Santo Vangelo. Trovò la Santa nel Parlatorio, e conoscendo ella il difgusto, che aveva, le ne domandò la causa: E rispondendo egli, che nasceva dalla poca preparazione, con la quale veniva a predicare, gli disse, che la confessasse e la comunicasse, e dicesse Messa, e confidasse nella Maestà d'Iddio, che gli darebbe che dire. Fece quanto la Santa Madre lo configliò, e falendo nel pulpito, (come egli confessava dopo ) si trovò con un nuovo animo, e spirito, insino all'ora non sperimentato da se: e poscia gli disse la Santa Madre, che imparasse a confidare nell'obbedienza, che aveva predicato in guifa tale, che non predicherebbe meglio in vita fua, perche quanto aveva detto, era stato ordinato dal Gielo: e così fu, perche, come raccontava poi il Padre, nella predica gli fovvennero cofe altissime, etali, che egli non ci averebbe mai pensato. E procurando dopo di ricordarsi di ciò che aveva detto in quella predica, per predicare spesso quel Vangelo, non si pote mai ricordare d'una parola, avvenga che lo desiderasse, e procurasfe affai.

Molti altri, e gran miraeoli fece la Santa Madre in vita, ma n'ell' opinione, e giudizio di quelli, che sentono beue, nessuno, per grande che sia, arriva ne a i libri, che scriffe, ne all'Ordine, e Monasteri, che fondo. Sappiamo, che molti Santi hanno fatto miracoli; ma rari fono quelli, che li hanno accompagnati con altezza, e gravirà di dorrina, e con opere così infigni, e derolche. E [ci na icuni Santi Dottorla dottrina fuppli per li miracoli, tenendo la Chiefa per viva imagine della lor vita i libri, che ferifièro; affai maggior miracolo è, che una donna, avendo un'intelletto non coltivato con itudio, nè lettere, e prima diricevere quelle grazie da nottro Signore, inabile alle cole fopranaurai; almeno ad intenderle, e dichiaratle, abbia feritro cofe, che eccedono l'inegeno di grandi, e prudenti letterati, e di no dottrina agguaggiano quelli di molti Santi: Onde quantoli loggetto, per effer donna, e per on aver fudizato è minore, tanto è maggiore il miracolo, come più a lungo icriffemo nel libro terzo, tratrando dell'eccellenza della dottrina

L'altro miracolo è, l'averla eletta Iddio per fondarrice di un Ordine tanto fanto, e di tanta perfezione nella fua Chiefa, a vendo non folamente reftiruito la Primitiva Regola d'Alberto Patriarca, la quale offervavano anticamente i Carmelitani nelle parti Orientali, ma effendo anche flata mezzo principale, perche l'Inflituto antico della vita cremitica di quelli Padri del fuo Ordine, che vievano in Egitto, ed in Paledina, la quale fi perfe, e finì nella Chiefa intorno all'anno 630, per la crudeltà d'Ahumar, e di alteri Principi Saraceni, fi si ridotta, e meffa in pratica frà li Religiofi, che ella riformò, con tanta puntualità di filenzio, e ritiram ento di orazione, e penitenza, come anticamente fiori frà que' Santi Monaci. Tutto quelto è una raccolta de miracoli, e prove grandi della fantità della Santa Marte Terefadi Gesii, le quali eccedono molte altre, che in particolare si potrebbono isseriere.

De' Miracoli , che il Signor: ha operato dopo la morte della Santa Madre Terefa di Gesù : e particolarmente dell'incorruzione del suo corpo; olio , e fragranza , che n'escono . Cap. II.

N El fine del libro 2. dissemo a lungo dell'incorruzione del Corpo della S. Madre, dove trattammo più distefamente de miracoli,

che ora brevemente rammenterò.

Con quattro miracoli principalifimi onorò noftro Signore la Santa Madre fubito, che morì. Il primo fu l'incorruzione maravigliofa del fuo Gorpo. Il fecondo l'olio, chen'efce. Il terzo la fragranza, el'odore. Il quatro il panno tinto nel langue, cod vivo, e frefco, come fe all'ora l'aveffe fparfo, come più a lungo (triffemo di fopra. Tutti quelti fono miracoli farti anoftri tempi, ed avilta di tutto il mondo, non per un giorno, ò per due, ma che hanno durato per lo fpazio di ventireranni, che janto hà, che fu fcoperto Il fanto Corpo: il quale in tutto quefto tempo el tato veduto dalla più grave gente di Spagna, così da gran Signori, come da Vefcovi, e da altre per fone pofte in gran dignità: che per effere Alva quattro leghe, cioè dodici miglia hontana da Salamanca, non vie flato Maeltro, ne Dottor grave aicuno, che moffo dalla fama di quefto

miracolo, non abbia voluto andare a vedere con gli occhi quello, che la fama publica. E stata esaminata quest'incorruzione da molti Medici gravi, così in Alva, come in Avila, quando stette là il santo Corpo: e tutti confessano, ed adorano questo miracolo, con cui Iddio onorò la sua serva, non permettendo, che roccassero i vermi il corpo morto, che in vica

non avevano toccato gli ardori della carne.

Stava questo santo Corpo, quando io lo viddi, che su l'anno 1585. e nella medefima maniera sta ora, vettito della sua carne, tanto morbida, che toccandola col dito, fisbaffava, e fi inalzava; ed è di color di dattilo, se bene in alcune parti è più bianca. Dove ha più scuro il colore, è nel volto, perche come ci cadde sopra il velo, esi ruppe la cassa, vi entrò la terra, e l'acqua: e così rimafe il colore più fmorto in esso, che in altre parti: ma stà intero in tal maniera, che ne anco nella punta del naso. quantunque l'abbia mal trattato, non hà fegno alcuno di corruzione. Gl'occhi sono secchi, perche hanno consumata l'umidità, che avevano. ma del restante interi. I nei, che aveva nel viso ritengono ancora i peli. La bocca hà del tutto chiusa, che non si può aprire, ed hà tutti i fuoi capelli in testa, che non glie ne manca pur uno. Le mammelle piene, ebianche, perche lemani, che vi teneva fopra, non avevano permesso, che vi penetrasse l'acqua della calcina, che le macchiasse: il ventre così intero, come quando spirò. Quella parte, dove si tagliò il braccio. è più sugosa ed unta, perche di fi esce più olio, che d'altronde. L'altro braccio chestà attaccato al corpo, il quale è il dritto, è buono, e fano, e la mano molto ben fatta, ed acconcia, come chi dà la benedizione. I piedi fono bellissimi, e molto proporzionati. E finalmente tutto il corpo è vestito, e pieno di carne, està tanto intirizzato, che con folo appoggiargli un dito alla spalla, ti tiene in piedi, come se fosse tuttad'un pezzo, e lo vestono, e spogliano le Monache, come se sosse vivo. Equello, che più è da ammirarfi, è, che qualfivoglia parte, che fi ètagliata dal corpo, conferva la medelima incorruzione, odore, e colore dell'istesso corpo, en'esce il medesimo olio, come si vede non solo nel braccio, che stà nel Monastero d'Alva, e nella mano sinistra in quel di Lisbona, ma eziandio in qualsi voglia parte di carne, per picciola che fia, benche si porti in seno con gran caldi, non si corrompe mai, se non come se fosse d'acciajo: nè perde l'altre condizioni, e prerogative, che bà il fanto corpo.

Nèsolamente il corpo è senza corruzione alcuna, ma (cosa, che sa più maravigliare ) ii è anche molte volte veduto uscire sangue dalla carne, dopo tanti anni, che seguì la sua morte. Racconterò qui alcuni casi tutti accaduti a persone di gran credito, le quali sò io, che per cosa del mondo nonaltererebbono la verità. Venendo la Madre Anna di Gesù, che era stata Priora di Madrid, al suo Convento di Salamanca, ed in compagnia fua il Padre Frà Giovanni di Gesù Maria, Diffinitor Generale dell'Ordine de Carmelirani Scalzi, passarono per Alva, e visitarono il fanto corpo: la Madre Anna mirandolo con attenzione, vidde verso le spalle una parte tanto rossa, che pareva, che vi fosse qualche poco di vivivofangue, la roccò con un fazzoletto, esfringendola un poco, subiro nuto l'angue, e cinfei la pano. Lo diece fubiro al Padre Difinitore, e ne domandò un'altro, cel accostandolo nel medesimo modo al fanto corpo, fittific, come il primo, reflando la pelle fana, e fenza verun fegno, ò ferita. Rimase la Madre tanto ammirata di quelto, e con sì gran divozione, che flette un gran pezzo sospeta, e l'itelio fecero tutti quelti, e be erano in compagnia di lei. Do domandati uno di quelti panni, ed una relazione di quanto era passiao, e lo consegna i al Maedia del Re D. Filippoli. E quelta si la catasi, perche S.D.M. comandaste, che si cominciafero a fare le informazioni per ordine del Nucono D. Camillo Gaetano, Quelto miracolo del fiangue fuccederte dodici anni dopo la morre della Santa, tempo sufficiente a fare, che se bene fosse fato erro, si sosse comando, ed infracidito. Il medesimo era occorso quando sevasnono la S. Madre, alla quale avendo fatto nel vestiria una gratiatura nel perto, aveva il fiangue cost vivo, conne fossi fienta viva ella.

Sièveduta ancora quella mariviglia nel fanto braccio, ed altre reliquie della fuacarne. Un Religiolo Scalzo del fuo Ordine, veggendo quello fanto braccio, procurò al meglioche porette, flaccarne con identi un pezzetto, ed appenane porè avere una pellicella fecca, che flava elevata un poco dalla carne: involtolla autocontento in un foglio, e guardando-la a capo di otto giorsi, vi trovò una goccia di fangue molto vio, che aveva paffato trè pieghe del foglio, e con gran flupore levò quel foglio, e ve ne mife un'altro, ed ufci un'altra goccia di fangue: il che viddero molte perfone dell'Ordine, e fià grande, e manife

fo miracolo.

Nè è menoda ammirafi quello, che fuccedette alla Madre Girolama dello Spirito fanto, Pirora delle Carmelitane Scalze di Madrid, la quas-le fvolgendo un foglio, dove teneva un poco di carne della S. Madre (effendovi prefense la Sottopriora del medelimo Convento) trovò un pannicello, che flava vicino alla carse macchiato di quattro picciole goccie di singue, flefe per dilungo. Maravigliate di quello cafo, chiamarono le Monache di quel Convento, perche lo vedefiero, ed io lo viddi ilgiorno, feguente, e vene era una gocciola di più: e lo portai a mottrare a Medi-ci, li quali non fepperoprovarca una naturale di quefi effetti, che nafco-

no da caufe sopranaturali, e divine.

Il fecondo miracolo è l'olio, che featurifee dal fanto corpo, il quale pure è flato miracolo permanente, da che fi cuopri il corpo della Santa. Madre, infin' ad oggi. È primache lo fcuopriflero, come già s' è detto a fuo luogo, n'ulciva quello celelle liquoje con abbondanza. grande, poiche aveva inzuppata la terra, che gl'era appresso nella cassa. A capacita che il oquantirà da una vecchia, ed es elesso fon nella cassa. A ci nea, ed involgendola in qualche panno, ò toglio, riman penetrato, ed unto, diquel liquore, come les fosse fato attussitato nell'olio: eda qualche anno, in qua sa il medeimo essento parte di quella terra, che stava attaccata al fanto corpo, mentre stette nella sepoltura. Ma dopo, che egsi ne unici, estica per la companio de compositato de co

n(c), pare appunto una forgente, perche estendo tanti anni, è flato necessario involgerlo in lenzuola, e panninetti, così per accorre questo fanto olio, come perche non si veri nell'arca, e tumulo, dove la S. Madre stà frata. E per quello rispetto sono sitati molti i panni, che inzuppati in questo olio siono divisi per tutta Spaga,, e din tutta quella sono sitmatigrandi, e singolari reliquie, e per mezzo loro sa il Signore molti miracolìs, come divo avanti.

"L'ucire queftoolio da l'anto corpo, è cofa tanto notoria, e manifella, come la fua incorruzione: perche effendoi divinia quanti piccoli pezzuo lidi carne frà alcune perfone gravi, e divote (quantunque vi fiano flate molte fromuniche per parred it ua Sanita, dedla Religione, perche non foccasife) rutter hauno veduto per efperienza infinità di volte, e provato, chequella fanta carne, non corrotta nei nvita, nei in morte, manda fuori queft olio, fimbolo della gran caria, che ella vivendo ebbe co profimi. Io ebbi un articolo d'un dito della mano finifira trè, o quattro anni dopo, che fin morta, e dall'ora in qua l'ho portato frempre in feno; da principio l'involta in un pannicello d'Olanda, e avendolo terutro così un giorno, trova il a rela unta d'olio dorificifilmo. Vene pofium'altro, efece l'ifte ffo. E così andai mettendologni di nuovo panno, e turi gli unfe nel medefimomodo. Edo eggit ai i medefimo, che pare una fontana viva: perche fe tutto il nodello foile flato d'olio, il farebbe confumato, per efere la quantità a ffai poca.

Dell'odore, e fragranza, che cfee dal fauto corpo, che è il terzo miracolo, fritifemo, trattando di quel, che fuccedetre, quando lo feavarono, e come per confermazione di ciò aveva fanata una Religio fa del fino del l'Odorato. O rala medefina fragranza confervano utre le fue reliquie, tutti i fuoi vell'intenti, carte, e elettere, e da noche gl'originali i fedi dei l'ibri, che calla cfirife di fiua mano. Che così come la carne corrotta, e brutta pel peccato non può fared i non mandar fuori cartivo odore, così la fanta e pura y vuole i ddio, che odori in terra, dichiarando con quefto odore, che la nettezza della for carne era flata grara ne gl'occhi fuoi, e rapprefentando infine i fanti profiumi delle loro orazioni effer falito nel divino conspetto, e fignificando il mazzetto di fiori di virtì, che olezzava a Dio, più che le patte odorifere a fozetto di fori di virtì, che olezzava a Dio, più che le patte odorifere a fozetto di fori di virtì, che olezzava a Dio, più che le patte odorifere a fozetto di fori di virtì, che olezzava a Dio, più che le patte odorifere a fozetto di fori di virtì, che olezzava a Dio, più che le patte odorifere a fozetto di fori di virtì, che olezzava a Dio, più che le patte odorifere a fozetto di fori di virtì, che olezzava a Dio.

miglianza del campo pieno, e vestito di fiori.

E'quefto odore molto foave, e dimolta fragranza, e tanto gagliardo, e heñ viede per efperienza in tuttele fue reliquie, e he fei mettono appreffoad altre cofe odorifere. Il fan perdere il proprio, e naturale odore, che hanno, e pigliano quello delle reliquie della Santa. A meoccorde di mettere quel poco di terra, e che diffi, e daltri pantielli in una caffa di paffelle molto odorifere, e ricche, e le reliquie con la forza del loro odore confumarono quello delle patte, fenza, e che alle fante refiquie fi attacaffe alcuno odore del loro, le non come fe foffero fiare nell'acqua. Un medefino ma avvenne d'un offod un Santo, che pofin ella caffa con que fe reliquie; che fubbito prefe l'odore d'effe. Equefto è così certo, come publico, e notorio.

Volen-

Volendo fare sperienza di questo in Lisbona, essendo la mano della Santa in cafa del Principe Alberto Cardinale, ed Arciduca d'Anffria che governava all'ora quel Regno di Portogallo, desiderando provare questa maraviglia con la vista de gl'occhi propri. Don Alonso Coloma che ora è Vescovo di Carragena, ed altri Cavalieri della camera del Prencipe, presero con la punta del coltello un poco di zibetto, e con avere odore così gagliardo, e che tanto s'appica, in fregandolo, alla fanta mano, rettò fubito fenza odore; La Priora del Monastero delle Scalze, chiamata Maria di S. Gioseffo, si immaginò, che il perdere l'odore il zibetto, e l'altre cose odorifere, toccando la mano della Santa Madre, nascesse dall'accostarsi ad un corpo morto, ed informandosi da un Medico di fua Altezza, rispose, che non era questa la causa, anzi disse, che per contervar queste cole odorifere, si ponevano ne'sepolcri de' morti , che più puzzavano. Il che pare, che sia fondato in ragion naturale, perche la forza del mal'odore trattiene l'impeto del buono, perche non esca suori, donde nasce, che traendolo di mano a quel contrario, prorompe l'odore, che stava represso, e conservato, come col freddo si conferva più il calore del corpo nell'Inverno, che nell'Estate. E per parere al Medico cosa diversa da quello, che la ragion naturale, e la sperienza mostra, volleancor egli far prova di quanto era occorso della mano; e si cavo un paro di guanti d'ambra, che portava molto odoriferi, e vi mife dentro la fanta mano, e subito rimasero affatto senza odore: ed il giorno feguente raccontando il cafo, li mostrò ad una inferma, che tuttavia n'erano fenza. E questa è una gran confermazione, che quell'odore non eterreno, ma celefte.

A fin che questa maraviglia di questoodore fosse più riverita; operò il Signore un miracolo in confermazion sua. Esu, che passando il Padre Frà Girolamo della Madre di Dio Provinciale de Carmelina il Scalzi pel Convento delle Monache di Malagone, portava seco un dioc della Santa Madre, e mostrandolo alle Monache diffie: Veggano come ski di buono. Era trìà loro una conversa, la quale era alquanto indevota della S. Madre, perchementre ella era viva l'aveva in a kune occasioni morificata: costiei con la sua poca fede, solici ditoin mano, e disse i Quello dito ha buon odore? anzi mi pare, che puzzi. Appena detto ciò, sici dal dito tanta iragranza, che letutbò il fenso, e la secare repetate in terra, quai (Ensa senso, donde dirizzandos di il a poco, diceva innanzia tutte, ora

s), che odora affai.

Il quarro miracolo, che dura infin ad oggi è quel panno di flamigna, il quale per rispetto del molto fasque, che le uticiva come ferifiemo nel librofecondo, le mifero nella fua infermità, e la fepellirono contello, ed a capo di tanto tempo fi trovò col fasque così vivo, così ferico, e di si bounodore, come fe le fosfie ufotto all'ora del corpo. E quello, che più fa flupire è, che quanti panni vi involtavano a torno, tutti l ringeva del medefino color di fanque. Il che giudicarono i Medici per gras miracolo, a llegando le loro ragioni, come più a lungo abbiamo narrato di fopra. Ma per confermazione di quella gran maravigiia balla dire, che

la par-

la parte di questo istesso panno, dove non aveva roccato il fangue era purefatta, come erano anche gl'abiti della S. Madre, ma quella dove era il fangue, era così buona, come detro abbiamo, dovendo per ragion na-

turale effere tutto il contrario.

Quelli fono i Miracoli, che chiamo qui permanenti, perche hanno continuato, e perfeverato per tanti anni, e da viñadi tanta gente fono miracoli notori, e chiari, come la luce del Sole: ed è quafi una canonizacione fatta da Dioinfina di Celodi quella, che tanto l'amò, e pati peri uli tretra. Eda quelli miracoli pofisamo aggiungere quello, che bà tanti anni, che il vede nel Monafero di Saragofa delle Monache Scalze, le quali ebbero una cintola, con cui ficinfe la S. Madre tutto il tempo, che vifici in terra, donde featurificono, e de fecono continuamente alcune gocciole picciole di colio di color di fangue, e con effa fonfi fatti molti miracoli in quella Città, come a fuo luogo di temo.

D' altri miracoli, che fi sono fatti per mezzo del corpo della Santa, corì con la mano, che è in Lisbona, come con l'altre reliquie della sua carne. Cap. Ht.

M Olti fono li miracoli, che ogni giorno si fanno per mezzo del corpo, e reliquie della S. Madre. Porrò què li più principali, ed i più cer-

ti, equelli, che più chiaramente i mostrano effer miracoli.

Standoil Conte di Lemos, avolo di quello, che oggi vive, molto intermo, e pericolofo, la Conteffa fua moglie aveva un poco di carne della S. Madre, e glie la pofe addoffo, e fubito megliorò, e guarl. Avendo la Conteffa fperimentato queflo effetto nella carne della S. Madre, ritrovando il in grandifiuto pericolo Don Gafparo Cortes figliaco del Havchefe della Valle, lo configliò a porfi addoffo un poco di quefta carne, e fubito guart.

L'iftéffo accadde con un figliuolo del Conte di Salinas, al quale effendo per mezzo dell'iftéfa Conteffa fiato applicato quefto rimedio della fanta religuia. Le giovò viù. Che trutte le altre medicine per confeguire la fani-

tà, che per quel mezzo impetrò.

În Villanova della Xara era una buona donna chiamata France(a Lopez, coltei aveva ună găliuola, il cui nome era Eulalia inferma d'una st grave mahria, che aveva perdura la favella, e fe leera ferrata talmente aboca, che per darle un poco d'açqua, ancorche le faceffero molta forza, era imposfibile aprirgileta. Stette così due giorni, e mezzo con grande affizione della madred, e travaglio dell'inferma. Veggendo i pedira da' Medici della terra, ricorfe alla Santa Madre, e domandò alla Portinara delle Monanche diquella Terra, che le defero qualche reliquia di lei: Veggendo la Priora la fua divozione, e necessira, de idede una borfetta con un pocodi carmo della Santa Madre, e fubito, chela pofero addosfo all'inferma, aprì la bocca, mangiò, e guart. E si tanto no evicio il miracolo in cafa dell'inferma, che essendo dade ne le campo gli andarono a domandare la mancia, e quando venne, secero il medessimo della sonta con carmo della sonta co

Comment Cycles

figliuoli, e la moglie, ed egli abbracciò l'inferma con gran contento, perchegià la teneva per morta. Ella gli parlò, e diede conto di quanto le era occorfo, ringraziando il Signore per quello, che aveva operato per

mezzodella Santa.

Il Padre Baeza, Frate di San Francesco di Alva, aveva un'orecchio, dal quale gli usciva materia, e per questo rispetto udiva con disficoltà. Andoun giorno al Monastero delle Monache Scalze dopo Vespero, e con molta fede s'accostò il santo braccio all'orecchio, e quella medesima fera is senti fanoa fastro; e raccontandolo dil a molti giorni, faceva grande instanza, che se ne prendestero fedi, come di chiarissimo, ed evidene remiracolo.

Francesco Gomez legnajuolo de'contorni d'Alva stette più d'un mese. e mezzotanto male de gl'occhi, che non poreva far nulla, e con le molte medicine, che gli applicarono, il fecero peggiore, perche gli venne sì gran dolore, specialmente in uno, che (com'egli dice) più gli pareva spasimo, che dolore: Stando con questo travaglio se ne andò alla Ruota delle Scalze della detta Terra, pregandole, che lo raccomandaffero a Dio, egli desfero alcuna reliquia della Santa Madre: La Portinara gli diffe, che in quel medesimo punto stavano in Chiesa mostrando il braccio della medesima S. Madre, che sene andasse colà subito, e domandasfe, che glie lo ponessero in testa, e sopra gl'occhi : e così sù fatto, e (come egli ora confessa) nel punto, che lo toccarono, sentì miglioramento, perche se gli tolse l'asprezza del dolore, e di quivi a cinque, ò sei giorni su a faticare nel suo officio, già sano del tutto, senza aversi fatto alcun altracofa. E colui, che prima stava con paura d'accecare, dice ora, che per li meriti di questa Santa, gli souo rimasti gl'occhi molto chiari, efani, come prima.

Nel Convento di Malagone era una Monaca Scalza, chiamata Maria della Trinirà, la quale aveva certe Terzane, econe file lepravenne un un flufo di fangue dal nafo, che le durò dall'ora di Velpro infunall'altro giorno: le fectoro molt i rimedi, e neffuno giovò: A veva la Madre Maria di San Girolamo, Priora di quel Convento, un poco dicarne della Santa Madre, gliela applicò al nafo, fe fubio cesso l'ucita del fangue. L'iffetfo accade con un'altra Religiofa di quel Convento, la quale effendo malara di Terzana, e molto aggravata da un dolor di fianco, in roccandola con la carne della S. Madre, fubito guar), così della rerzana, come del dolore, e refib tanto fana, e i libera, come fe non aveffe mai

avuto male.

D. Margherita Lafío di Cafliglia, Contessa di Triburzia, essendo di viaggio per Alemagna, entrò per licenziari dalla Vicaria del Convento delle Scalze Francescane di Madrid, e la trovò in letto con un grandistimo dolor di testa; tosse ubistio la Contessa un poco di carne, cheaveva della S. Madre, e glie la pose in testa, e sibitto siano, tenendo tutti per miracolo così subisto miglioramento.

Aveva la Contessa di Triburzia gran fede alle reliquie della Santa Madre, per avere sperimentate, che operava il Signore per mezzo d'esse confemaravigliofe, e fenevaleva in tutti fitoi pericoli. Navigandouna volni ncompagnia di fuo marito, che andava da Spagnia in Fiandra, e levandoi così gran tempelta in mare, che temettero tutti d'anuegarii, e perderii, i a Connefia getto in mare un poco di carne della S. Madre, e cefsòla tempelta, e la burafca. Edin ringraziamento di quefto beneficio fectro voro il Conte, e la Conteffa di porrare l'abito della Madonna del

Carmine, a gloria di Dio, e della S. Madre.

Era nella Città di Vagliadolid il Licenziato Antonio di Tamayo molto infermo, e disperato di petecchie, e per disporre dell'anima, e delle cose fue, aveva mandaro a chiamare il Canonico Tamayo suo cugino, che aveva la prebenda nella Chiefa di Palenzia. Era il Canonico buonissimo Christiano, e molto devoto della Santa Madre, ed in veggendo suo cugino gli diffe, che stesse di buon animo, ed avesse fede, che per l'intercessione della Santa Madre Teresa di Gesù, aveva da conseguire la fanità. Levossi dal collo una reliquia della Santa Madre, che teneva in un reliquiario. e dandogliela a bacciare, giie la pose addosso. Tre ore dopo la mezza notte vidde l'infermo da un lato del fuo letto una figura bianca, che gli diede gran consolazione, ed allegrezza, ed appresso a lei un'uomo steso in letto, con gl'occhi indietro, col volto tutto sfigurato, e mortale, egliparve, che folfe la figura, ed il ritratto di se stesso, e conobbe, che quell'effigie bianca era la Santa, che lo veniva a curare. Da quell'ora cominciò il meglioramento della sua infermità, in guifa tale, che il Medico, il quale venne frà due ore, si stupiva, e non poteva credere; e l'infermo in quel punto cominciò a mangiare, ed a dormire, ed a star bene.

In una Villa chiamata Cardegnofa nel Velcovato d'Avila, era una donna indemoniara, ed avendola un Prete eforcizara, e fatto i rimedi ordinarj, che in tal cafo li fanno, e non effendo ufeito il Demonio, le pofeun poco della carne della S. Mandre addoffo, ed ufei fubito gridando, come

fe foffe ftaro meffo in un'altro nuovo inferno.

Adun'altra donna nella Terra di Mancera del medefimo Vescovato applicarono un'altra reliquia della S. Madre, senza, che ella sapesse que lo, che era, e con grande eccesso confessa, che la tormentava tanto, quanto il succo, nel quale ardeva, e gridava dicendo, che gli levasse propositione del successo, nel quale ardeva, e gridava dicendo, che gli levasse propositione del successo.

quella reliquia di quella indemoniara.

Ad Anna damigella di Donna Barbara di Tapia, parente della S. Madre, venne una febre molto grande, edordinando i Medicii, che le cavassiro fangue spediramente, una sua Zia leapplico una reliquia del corpo fanto della S. Madre, e fubiro le venne un sonno, e sidestiò sana, e fenza sebre, congran maraviglia di tutti, e del Medico, che disse, che era un gran miracolo.

A questi miracoli ne aggiungerò un'altro non meno mataviglioso, che Il passati, il quale riferirò con le parole isteste, che mi venne alle mani feritto dalla Priora, e Monache del Convento delle Signore di Salamanca, e sottoscritto quasi da tutte quelle Religiose: Dice adunque così la

relazione.

Una Monaca professa di Santa Maria delle Signore di Salaman ca, chiamata Donna Isabella di Monroy, era cieca da tutti due gl'occhi con cataratte, e se bene se le cavarono, rimase dalla cura più cieca, che prima non era, di maniera che non poteva andare pel Convento fenza guida, e per mangiare bifognava metterle le vivande in mano, perche stava talmente priva della vlsta, che non scorgeva punto di luce, nè splendore. Fù avvisata da una Monaca, che aveva un pochetto di carne in un pannicello di lino della Santa Madre Terefa di Gesù, che fi raccomandatfe a lei di cuore, e si ponesse la santa reliquia sopra gl'occhi, perche le pareva. che interiormente le fosse dato questo avvertimento, e che subito vedrebbe. Le diede la reliquia il Marredì a' 10, di Febrajo del 1602. Ella con altre Religiofe gliela pofero sù gl'occhi facendo tutte orazione con l'inferma, e subito cominciò a vedere un poco di splendore. Ma il Sabbato feguente andandofí a comunicare con l'altre, vidde con gran certezza la Santissima Oslia, ed il Sacerdote con il rimanente, che alla vista s'offeriva: ma non pubblicò il miracolo al Convento, lo disse bene ad alcune, tanto, che si certificasse più. Appresso il Sabbato venente, che sù a'21, del detto mefe, andò a comunicarfi fenza guida, e fenza battone con ammirazione di tutte: e veggendo, che il miracolo era fuffittente, fubito lo disse alla Priora, domandando ajuto per ringraziare Nostro Signore, e la gloriofa Santa. Ecosì fu fatto, intuonando il Te Deum. con molta divozione, elagrime, cantandolo tutto il Convento, che tutto ello è testimonio di quetta verità, e la fotto i criveranno. e giureranno. se farà bisogno. Insin a qui sono parole della relazione fatta dalle Signore di quel Convento.

Una Religiofa Scalza del Convento di Segovia, chiamata Maria della Concezione, era priva del fenfo dell'odorato, che non odorava cola alcuna. Sentendo dire dall'eforelle del Convento la foavità, e fragranza, cheavevano le reliquide della S. Madre, fentiva pena din on poregio godere di quefto celeffe odore. Tenendo un giorno in mapo un pezzetto della carne di quefto fanto corpo, cominció teneramente a dire: non goderò io, Madre, di quefto odore? nedevono effer caufa i mien peccari, ed interiormente fupplició la S. Madre ad impertar le ció ad Dio, e fubito ad un tratto fe la april i fentó dell'odorato, e ricevette un molto grande, e foave odore della refliquia, che avevain mano, e dopo è femprettata perfeta

in quetto fenfo.

Quella medefima Religiofa avendo al fecolo certa cofa interna, la quale le dava notta pena, dopo fatta Monaca la firinfe ranto quelfa pena, che non la lafciava quierare nell'orazione, e quantunque facelle quanto poreva per ifcacciarla, le duró nella Religione per spazio di quattro, ò cinque anni. Stando un ziorno in orazione con quella inquietudine, pofefi un poco di carne della S. Madre sopra il cuore, chiedendo ajuto, e favorea Dio per mezzo diquelta fanta reliquia: E fix cosa maravigitofa, che subito senti il miglioramento, e sette quieta in orazione, ne mai pià infin ad oggi l'ibà modeltata cal passione.

Ne fu molto meno maraviglioso il miracolo, che operò Nostro Signo-Hh 2 re in re in Civita Reale, dove stando due Religiosi Scalzi, chiamati Frà Francescodella Trinità, e Frà Giovanni dell'Incarnazione, per Consessori delle Monache Scalze, che fono in quella Città : questi abitavano all' ora in una casa d'un'onorato Cittadino chiamato Cristosoro della Zarza. ammogliato con una Signora, chiamata Girolama de Poblete, gran serva di Dio, la quale ordinariamente era cagionevole d'un gran dolore di costa. Aveva Cristosoro invitato una sera a cena una sua sorella, col maritodi lei, chiamato Girolamo Ruyz; ed avendo cominciato a cenare, sopravennea Girolama di Poblete un dolore di fianco tanto gagliardo, che cadde subito in terra come morta. Per il qual caso cessò la cena, edil convito, e pel gran rumore, che vi fù per l'accidente della Signora, vi corfero i due Religiosi, ed entrando dove era l'inferma, trovarono molto addolorati tutti quelli, che quivi stavano, e tanto stretti attornoall'inferma, che non su possibile accostarsi dove ella era. Il Padre Frà Francesco della Trinità aveva un poco di carne della Santa Madre, ed esperienza di molti miracoli, che il Signore aveva operato per mezzo di quella Reliquia. E non potendoli appressare dove stava l'inferma, la diede al Marito, ed egli la pose subito nel luogo, dove aveva il dolore, ed in un dir di Credo tornò in se libera da quell'accidente così terribile, che la tormentava : tornarono subito l'inferma, e gl'altri a cenare con molto gusto, ringraziando il Signore Iddio, e la S. Madre, per cui mezzo aveva ricevuto quella misericordia.

Era in Toro un Dipintore, chiamato Giovanni de Atalaya, ed aveva , per indorarlo, un Ciborio del Convento de' Carmelitani Scalzi di quella Città: fu da lui il Padre Frà Francesco della Trinità, di cui abbiamofatto menzione di fopra, ch'era Procuratore di quel Convento, a pregarlo, che lo finiffe d'indorare, perche n'aveva molta necessità: stava il Pietore ranto tormentato da un' acutifimo dolor di denti, che non poteva prendere il pennello in mano. Il Padre gli diffe, che si inginochiasse, e che avesse sede, che Iddio l'averebbe sanato per mezzo delle Reliquie della Santa Madre Teresa di Gesù : gli lesse un Vangelo, e gli pose le sante reliquie, che portava, dove aveva il dolore : ed appena ve l'ebbe poste, che ad alta voce cominciò a dire il Pittore : lostò bene, non mi dolgono più li denti; e si pose subito a faticare a torno al Ciborio, senza, che più gli tornasse quel dolore. E rimase con tanta sede a queste reliquie, che domandando al medesimo Padre un pocodi carne, dopo, come egli confessò a detto Padre, risanò da un forte dolor di fianco, ponendovela fopra: e con esfa curò anco una sua figlinola da

un'altro gran dolore.

Era nella medesima Città di Toro un Gentiluomo molto onorato. chiamato Francesco Beza, il quale aveva un solo figliuolo di circa quattro, ò cinqu'anni, chiamato Tomaso, con molta paura di perderlo, per effere infermo di dolor di colta; e per effere tanto fanciullo, non lo poteva no aiutare con le Medicine ordinarie, e che più gl'averebbono potuto giovare; del chestavano i parenti molto sconsolati, e mesti. Erano

molto

molto divori del Convento de Carmelitani Scalzi, e così avevano notizia delle gran maraviglie, chel Signore Iddio operava per mezzo delle reliquie della Santa Madre Tereia. Mandaronoa chiamare il Padre Francetco della Trimtà: e quando egli arrivò dove flava il fancinllo, il trovò tanto Caduto, ed affilitto, quanto l'infermità richiedeva. Gli efecun Vangelo, e potegli la reliquia della S Madre fopra la relda, e fubito il putto moltrando allegrezza, chiamo la Madre, e diffice, Signora, datemi da mangiare: e domandandogli come flava? rilpole, chegia flava bene. E prima, che il Fratti partificro, mangió molto bene alla prefenza loro: e filevò ben preflo fano, e guarito con grande ammirazione, effupor del Medico, e dallegrezza del Padre.

Di molti altri miracoli è stato testimonio questo Padre, operati dal Signore per mezzo delle reliquie, che seco porta: li quali per non mi allungare più del dovere, non riferirò quì; come farò eziandio di altri molti, che dir potrei, operati per mezzo della carne di questa

Santa .

Coa la manodella medefima Santa, la quale fi ritrova nel Convento di Sant' Alberto delle Carmelliane Scalze in Lisbona, fi lon fatti molti miracoli. Uno de quali l'abbiamo raccontato: cioè, come una Novizia, la quale non avendo in curta la fua vita avuto odorato, lo forcupero pomendo i al nado quella fanta mano. Alla medefima forella già professi de consensa a consensa con esta de consensa de consensa de consensa de consensa de consensa de la consensa del consensa de la consensa de la consensa del consensa de la consensa del consensa de la consensa de la consensa de la consensa del consensa de la co

Nel medefino Monaflero fi ricoverarono, per comandamento dell' Arciduca Albetto, alcune Monache Fiammenghe, che avevano patrio gran travagli fra gl'erctici, per flar quivi, fin che fe li defle cafa propria. Trà loro cra una Gaffiglians chiamata Caterina dello Spirito Santo, helimoladi D. Luigi Garriglio, enipore del Cardinal Grannela dal lato di Madre: la quale aveva più di ventianni, che pur un giorno folo non aveva avuto libero, dal dolore di flomaco, e così non mangiava quafi cofa veruna, di chedavano tellimonianza le fue compagne, e la granfiaccheza, che ella aveva. Le pofero la mano fopra lo flomaco, e le venne fubito un dolore così grande, che non lo poreva foffirer un fibiro le paísò, erimafe del tutto fana, e fenza, che mai più le fia ritornato. E per prova di queflo mangiava i prefenza di tutte le fue compagne cibi, il quali elleno lapevano, che folevano farle grandiffimo danno, e già non le ne facevano più veruno.

Stava in Lisbona Donna Agnesa d'Ajala moglie del Maggiordomo maggiore dell'Arciduca Alberto, molto male di parto, edomandò la mano della Santa Madre Teresa, ed essendo stata toccata conquella re-

Hh 3 liquia,

liquia, ufcì di quell'affanno, e fi tenne per miracolo, per il gran pericolo, nel quale ella fi ritrovava.

Il medesimo efferto fece ad un'altra Signora di quella Città, la quale,

come ella poscia accertò, partori senza alcun dolore.

Succedette anche un'altro miracolo con quelta mano, non meno infigne, che li passari. Era in Vagliadolid una Signora principale, chiamata Donna Luifa de Porras, la quale vivendo la Santa Madre trattò di essere Religiosa Scalza di quel Convento : ed essendo ammessa , si trattenne alcun tempo a tor l'abito, per rispetto della malatia d'una sua Zia, in casa della quale stava. Andando dopo questa Signora a Lisbona, si percosse in una caduta le mammelle : li avvenne per ciò una enhagione, edurezza grande, onde ne stette tanto inferma per nove anni continui, che non si poteva nè pur vestire. In questo tempo la curarono i migliori Medici, e Chirurghi, che fossero dentro, e fuori di Lisbona, fenza però alcun profitto, per effere il male molto grande, che, fecondodicevano, erano molte cancrene insieme. La strinse tanto questo male, con altri accidenti, che si vidde al fin della vita, desperata da' Medlci. Stando una notte con l'angoscia della morte, si vide a canto al letto certe donne vestite di blanco, e conobbe una di loro, effer la Santa Madre, la quale era già un tempo, che era morta: cominciò con grande ansietà a domandarle il suo ajuto, più per l'ultimo transito, nel quale si ritrovava, che per ricuperare la fanità, stando già fuori di ogni speranza di confeguirla. Cominciò fubito a fentire in sè un gran miglioramento, e certi desideri grandi di visitare la fanta Mano, perche le pareva, che se avesse toccata questa reliquia, si sarebbe subito sanata: Enello spazio di nove giorni andò talmente crescendo il miglioramento, che potette andare al Monastero: dove pigliando la mano con molta divozione se la posesù le mammelle, e subito in un punto si sentì guarita, e sana. In quel giotno fe le ferrò anche un rottorio, ch'aveva in un braccio, fenza il quale dicevano i Medici, che non poteva vivere, ed era già cinque anni, che l'aveva. In capo d'un mese sentendo un poco didolore in quella parte, tornò ad applicare la mano con la medefima divozione, e le fi partì affatto, e rimafe così bene, e così fana, come fe non avesse avuto male alcuno, fenza aver fentito dopo dolore, nè reliquia alcuna di quella infermità.

Nella medefima Città di Lisbona era un Cavaliero, che per fofpetti, ne quali doveva averlo poftoi I Demonio, della fiua moglie, flava rifoluto di ammazzarla una notte. Il giorno avanti fia al Monaftero delle Scalze, e vefune ad ichiatare l'affanno, e mal penfiero, cheaveva, alla Priora: ella il pregò, che non tornaffe quella notte a cafa fiua, ma che fen ea affa el Convento de Padri Scalzi del medeimo Ordine, perche lo confolaffero, e configliaffero di quello, che aveva bifogno. Veggendo la Priora, che non confentiva a quefto, ne la fuai rai pilacava, ne fi roglieva il mal talento, per ragioni, che fi gli allegaffero: cavò fuori la mano della S. Madte, e ggile la pofe fopra il corre, e fe gli parti fubito quel

mal desiderio, e rimase quieto, e consolatissimo.

Simile

Simile a questa sù un'altra cura, che sece la mano della Santa Madre nel Licenziato Tomafo di Baeza Polacco, che fu Proveditore nel Vescovato di Cordova; questi stava in Lisbona con una grave infermità, preparandoli per fare il viaggio da questa vita all'eterna, determinò di confessarsi, e di pigliare gl'altri Sagramenti della Chiesa: quando venne il Confessore, sentì così grand' oscurità, e tenebre nell'intelletto. opponendosi all'ora il Demonio, che nè aveva memoria de' peccati, nè discorso per fare, nè discernere cosa alcuna. Tornossene il Confessore, senza, che il Proveditore potesse cominciare la sua confessione. Portaronle la reliquia della fanta mano, ed essendosela posta sopra la testa, se le schiarò subito l'intelletto, e la ragione, e si dissecero a un tratto tutte quelle tenebre, che gli ofcuravano l'anima, e così si confessò generalmente con tanta sodissazione, quanta egli diceva non avere avuto mai in vita fua: ed il gusto, che ricevette d'aver ciò fatto a contentamenro fuo, fu parre, perche stesse subito bene, essendo stato mezzo la fanta Reliquia così della salute dell'anima, come di quel-

la del corpo.

Si son eziandio fatti alcuni miracoli con un dito della Santa Madre, che portava seco il Padre Frà Girolamo della Madre di Dio, Provinciale de' Padri Carmelitani Scalzi. Uno de'quali fù nel Convento delle Scalze di Siviglia, dove era una Monaca chiamara Isabella di San Girolamo, che su poi condotta a Lisbona per Sottopriora. Aveva questa Religiofa una infermità, che le foleva venire ordinariamente, e metterla in gran travaglio; ed alle volte restava storpiata da un lato, che fe non la movevano, non fi poreva voltare. Un giorno di San Michele le venne così gagliardo quell'umore, e consi grave dolore in un braccio, che in più di ventiquattro ore non restò mai di lamentarsi, nè lo poteva maneggiare, nè mutarfi da un lato all'altro nel letto. S'abbattè all'ora ad esser quivi il Provinciale, che era il detto Padre Frà Girolamo, il qua-le portava un dito della S. M. e glie lo sece por sopra la mano, e sopra il lato, dove fentiva la forza del dolore fenza che ella, nè altre fapeffero, che fossedella Santa; ed in quel punto, che il dito s'accostò alla mano dell'inferma, la maneggiò, rimanendo maravigliara della leggerezza, con la quale fentifalirii sù pel braccio la virtù di quella fanta reliquia : e così fe lo andò ponendo per tutto il lato storpiato, e rimase libera, e sana, fino al giorno d'oggi, che mai più non l'etornato, e fono più di quindicianni, che ciò feguì.

Con questo dito si curò la Madre Maria di San Girolamo, che su Priora del Convento delle Scalze di Malagone, da una infiammagione, che aveva in un occhio molti anni prima, fenza che più le tornasse in tutta la

vita fua.

Venne poscia questo diro in porere del P. Maestro Frà Giovanni de las Cuevas, che fu Confessore dell'Arciduca Alberto, e Vescovo d'Avila, e paffando per Medina del Campo lo mostrò alle Monache di quel Convento, e fini di fanarne una, chiamata Giovanna dello Spirito Santo da alcune reliquie, che aveva di certe grandi infermità. Hb 4

Bisognarebbe comporre un libro a parte per raccontare li miracoli, che continuamente si fanno per tutte le parti del mondo con le reliquie di questa gloriosa Santa, ma per brevità si tralasciano.

De' Miracoli, che si sono satti per mezzo de' panni timi nel sangue, e con altri hagnati nell'olio, che esce dal Corpo della Santa Madre Tressa di Sessà. Cap. IV.

Diffemo già nel Capitolo (econdo di questo libro), e nel fine del libro terzo, che infieme col corpo e rati trovato un panno cinto in fangue tanto frefco, che a tutti li panni, e carre, in che si involtava, attaccava il medesimo colore, e itutti di fangue. Abbiamo anco molte volte fatto menzione dell'olio, che esce dal suo santo Corpo: del quale sono inzuppati molti panni, che vanno sparsi per tutta la Spagna, e fuori della. E queste la ragione, che sono innumerabili i miracoli, che in molte parti si sono operati. De satti solo con questi panni se portebbono riferri qui più di due cento, tutti o di persone molto degne di fede, e gravi, ò d'altri Religiosi, e Religiose del suo Ordine. Portò folo i più principali, e quelli, che più possono movere a divozione chi

li leggerà.

Il Licenziato Vellegio Auditore del Configlio del Duca d'Alva, aveva un bambino di due anni, il quale ftava così all'effremo, che non vi era speranza della sua vita; e suo Padre molto afflitto, perche non aveva altri figliuoli, mandò a chiamare Antonio di Zamora Sacerdote, e Cappellano del Monattero delle Carmelitane Scalze, perche gli leggeffe un Vangelo, e lo raccomandasse a Dio: ed egli se ne andò ad una Chiefa per udir Messa, per non vedere la morte del figliuolo: e la Madre sece astrettanto. Venne Auronio di Zamora, e con la maggior divozione, che potette, li pose un pannicello del sangue, che era uscito dalla Santa Madre, fopra la testa: e subito il bambino parve, che ravvivasse, e mise la mano al panno, rallegrandos molto di lui, dicendo, quefloèmio: e follecitava, perche lo levassero del letto: e la Balia, veggendolo già fano, con allegrezza lo prese in braccio, e lo portò al Padre, che flava in Chiefa aspettando la nuova della morte. Ma prima, ch'entrasse, udid Padre la voce del suo figlinolo, e pensando, che sosse d'altro bambino, non volle volgere il capo, per non rimanere con più afflizione: Ed entrò la Balia, e glie lo diede bello, e fano nelle braccia, e con il pannicello in mano, che a niuno il voleva dare, e piangeva affai, fe glie lo toglievano. Di questo sono molti testimoni in Alva, e se n'è preso informazione nel processo della canonizazione, come di molti altri, che qui riferiamo.

A quello medefimo bambino accadde, che effendo d'età di cinqu'anni il giotno del Corpus Domini il levò con febre: e veggendolo fuo Padre così, non voleva che ufcifie di cala, perche non fi poreva reggere in piedi: e mandando a chiamare il Medico, nol trovarono per all'ora: il Padre gli pofe in fronte un pannicello d'olio, e baciandolo il bambino coa

divozione, fubito in un punto diffe, che lo levassero, che stava bene, e cominciò a correre per le ttrade, nè ebbe poi fegno alcuno

d'infermità.

Ad Isabella Ernandez nativa d'Alva venne un dolor di costa molta gagliardo, ed essendone già disperata, faceva gran fretta, che le portassero alcuna reliquia della Santa Madre Teresa di Gesù: e le portarono un pannicello rinto del fuo fangue, ed in metrendoglielo fopra la testa, su-bito cominciò a migliorare, e le passò affatto la sebre innanzi a quello, che le pose il panno, che su un Sacerdote; ed in levarsi venne alla Chiesa

a visitare il Corpo della Santa Madre.

Nel medelimo luogo era un Cavaliere chiamato Don Alvaro di Bracamonte, il quale aveva una bambina di tre anni, la quale aveva una gran febre, e vomiti di fangue: Una notte stando tanto affannata, che pensavano, che si morisse, Antonio di Zamora Prere, sece recare un pannicello tinto nel fangue, che aveva, ed innanzi a' Padri della bambina, e di molte persone, che quivi si trovarono, glie lo pose sopra la resta, e subito in un punto la bambina aprì gl'occhi, e cominciò a parlare con quelli, che quivi erano, e subiro su fana: ilche a tutti recò grande ammirazione, e nuova venerazione della Santa Madre.

· A Suor' Anna della Trinirà Monaca Scalza nel Monastero di Salamanca, venne un dolore nel cuore, diche non aveva patito mai, perche era di buona fanità, e la premeva tanto, che quati veniva meno, e con esso anche cresceva la febbre. Le fecero molti rimedj, ma non le giovarono. Le posero poi sopra'l cuore un pannicello tinto nel medesimo sangue della Santa Madre, e la pregò, che gl'impetraffe da Nostro Signore, che le rogliesse quel dolore, e li empiesse tutro il cuore di se medesimo : come se lo mile, di lì a un poco le venne un grande affanno con un judore nel medefimo luogo; e prima di mezz'ora le passo il dolore, nè mai più l'ha sentiro. E nell'interiore eziandio fentì la mifericordia del Signore per l'intercessione della sua Serva.

Nel medetimo Convento fanossi con un panno tinto nell'olio della Santa una Religiosa chiamara Giovanna di Gesù, la quale essendo stata in lecto con una gran postema nella gola circa un'anno, arrivò a tanto estremo, che il Medico, veggendo il pericolo, il quale vi era, che l'affogaf. ie, ordinò, che glie l'aprissero; e perche temeva molto che potesse perdere la vita, volle, chericeveise prima il Santiffimo Sagramento per viatico, ed era tanto affannara, che con molra difficoltà porè passare l'Ostia. La norte avanti, che le dovevano aprire la postema, raccomandossi molto di cuore alla Santa Madre, e con molta fede fi pofe un pannicello fopra la postema, e la martina, quando venne il Chirurgo, non senza grande ammirazione, trovò fatto quello per cui veniva. La Religiosa stette subito bene, e ringrazio il Signore, e la Santa Madre, per cui mezzo aveva ricevuto sì fingolar beneficio.

Al Padre Maestro Frà Baldassar Ponze, Provinciale de' Carmelitani Calzati, essendo compagno del Padre Generale ( e Visitatore di Castialia il Padre Maestro Frà Michele di Carranza del medesimo Ordine Ivennero certe terzane molto gagliarde in Toledo. Udendo raccontare le maraviglie, ed imiracoli, che Iddio operava per mezzo della Santa Madre. prego il Padre Visitatore, che passassero per Alva, per visitare il Santo Corpo, e domandare a Nostro Signore la fanità per mezzo della Santa, che se bene aveva la terzana, non lascio per questo d'accompagnare il Padre Generale, Giunti ad Alva fe n'andò fubito l'intermo al Monaftero ben faticato dal cammino, e dall'infermità: ed essendogli dato un pannicello tinto nell'olio, che esce dal santo Corpo, lo prese in mano, e con moltariverenza, e divozione lo bacció, e fubito fi trovò così fano, come fe mai non avelse avuto terzana, nè febre, negli venne quella fera il freddo, nè l'accidente, che le foleva venire, essendo quattro settimane, che pariva di terzana: e con esser egli molto combattuto da questa infermità. tanto, chequafiogn'anno la foleva avere; dopo, che occorfe questo miracolo, che fu l'anno 1588. a' 6. di Settembre, in fin ad ora non ha avuto più terzana, nè segno d'essa. Accadde questo miracolo alla presenza del P. Vicario Generale, e d'altri Padri del medesimo Ordine.

Un Cavalire di Burgos, chamato Giorgio di Valera, pafsando in Francia, portava fecona di quelfe reliquie; ce de fisendo combartuo da gl'Eretici, efsendogli date alcune archibugiare nel petto, da nefsuna riceverte danno, benche nonavefes arme difenitve. E domandandogli, come non erafetito a quei colpi, e balle, che gli tiravano? riípofe, che reneva per certifimo, che Iddio gli facetse quedta grazia, per mezzo di certe reli-

quie della Santa, che portava feco.

Nê în minor miracolo di quanti îe ne fono detti, quello, che accadde a Suor Leonor de gl'Angeli, Monaca Scalza nel Convento di Saragola, alla quale avanti, che prendefse l'abito di Religiofa, foleva ufcire molta materia dall'orecchia finifra: e prendendo l'abito, procurò di ocultare il fito male nell'almo del novizlato; ma le crebbe con la materia così grant dolore nella medefiuma orecchia, che le pareva impossibile di poterio più fosfirire: onde veggendoit una fera tanto aggravata, ne diede conto alla fua Maestra, e Prefata, chiedendo rimedio al fuo male. Elleno la confolarono, diendole, che perefere di notte, e per non poter chiamare il

Medico, lo tolerafse con pazienza infin alla mattina.

La Religiofa infifeva, dicendo, che il dolore, che pativa era tanto grande, che fei diurava due oce, nonera poffibile, che viverse. La Priora, che era la Madre Ifabelladi San Domenico, andò a pigliare un pannicelkodella Santa Madre, e con viva fède, e divozione lo poto enell'orechia dell'inferma, e fubito in un momento le patò il dolore, in modo rale, che non l'ha avuto mai più. Doppo facendoli l'informazione della via, e miracoli della Santa Madre Terefa di Gesì, per ordine del Nunzio in Saragoza, fii detto a quefla Religiofa, che raccontasse il miraco, il quale aveva il Signore Iddio operato in lei, per mezzo della Santa Madre Terefa: Ella non avendo mai giurato in vita fua, dise, che già, che l'avevano veduto rutte l'altre, elleno il diecfestro, che in quanto a se non s'attentava a giurare. Al che le diffe la Priora: In buon ora

forella, la Santa fi difenderà da per fe. Subito, che ciò fegul, la Relia giofa fi fenti venir la febre, e le crebbe talmente, che penfarono, che ella fi moriffe: ed il Medico diceva, che andava mancando. La Priora vifitandola le diffic, che fe voleva flar bene, giuraffe il miracolo. Veggendo l'inferma, che ogni di andava peggiorando, determinò deliberatamente di raccontare il miracolo, pregando la Santa Madre a liberarla da quella infermità. Subito, fatto quello propofito, fenti gran miglioramento con grand' ammirazione del Medico, e di tutte le Religiofe, e volle levarfi, ma non lo permifero fini al giorno feguente, e dopo con fesso con giuramento, e con molto fuo contento per miracolo non folo il primo, ma anota il fecondo.

Un Religiolo dell' Ordine di San Domenico, per quanto raccontò il P. M. F. Domenico Bagnes alle Scalze di Madrid, flando tanto male, che non poteva contessaria, effendogli da un'altro Religiolo di quei, che stavano quivi presenti, posso sopra un pannicello di quelli della Santa Madre, ritornò dibito in se, disendo: Che cola m'hanno applicato, che m'ha fatto tanto giovamento? e pote contessaria, e ricever gi'altri

Sacramenti.

Un Vistrarore della Certofa, e Priore del Convento di Mirallores, chiamato D. Pietro, slava con un gran dolore d'orecchie, e molto il tormentava: nèper molti rimedi, che se gli fossero fatti, glera passato il dolore, per effere molto grande. Un Religioso del suo Ordine gli diede un pannicello dell'olio, perche se l'applicatie: il che facendo egli con molta divozione, glicesso subito il dolore: e dopo pubblicava questa maraviglia com molta divozione.

Una Religiofa, chiamata Maria Evangelifa, avevaun gran male d'occhi: e quantuque gl'aveffeo applicati molti rimedi, nefinno bafdò acchi: e quantuque gl'aveffeo applicati molti rimedi, ne finno bafdò antigarle parte del dolore: arrivò a termine, che non poteva faticare, nè pur confessaria. So pose adosso con molta divozione un pannicello dell' olio della Santa Madre, e subito le passò il dolore, senza, che le sa torolio della Santa Madre, e subito le passò il dolore, senza, che le sa tor-

nato mai più.

Francesco Morales convicino di Madrid ebbe alcune gravi quartane, con grandissimi accidenti di freddo, febre, e vomiti, accompagnati con ungran sastidio, e non appetiva cosa alcuna da mangiare: gli durarono intermesi, fenza, che in questo empo gli giovassire nimedi corporali, nà molte divozioni, che fece. Una Religiosa chiamata Maria di San Giofiso, che ora è Priora del Convento di Consuegra, gli mandò un pannicello into nel sangue della Santa Madre, e gli scrisse, che se l'applicassire con molta divozione, e considiassire, che della Santa Madre. Egli così sece ponendosi adosso il pannicello il giorno proprio, che gli doveva venire il quartana, e subito ti levò, ed andò a fare alcuni negozi per la maggior parre del giorno, e la fera stette molto bene: cenò con buon gusto, e ma più gli vennen ne diquartane, nè vomiti, nè gli rimasfero le reliquie, che sossilono rimanere a quelli, che patiscopo limili infermità.

In Toledo Leonora della Madre di Dio Carmelitana Scalza, stette inferma ferma di grandiffime febri, e molto affannata. Una Religiofa le pofe adolfio un pannicillo dell'olio verfo la fera, e dopo due ore fi fentì guarrita, fenza febre alcuna, e la mattina cutte le Monache la viddero levata con molta allegrezza, e contento, ringraziando Iddio, e la Santa Madre.

Era nella Città di Toro un barbiere, chiamato Francesco Maldorme, il quale si confessava con un Religioso del Convento de' Carmelitani Scalzi, chiamato Frà Francesco della Trinità: costui usci da una comedia, alla quale si ritrovò, tanto pazzo, e senza giudizio, che non lo potevano tenere nel lerro. Andarono a chiamare il Padre suo Confessore, e venendolo a confessare, lo trovò spogliaro in camicia in mezzo la casa facendo gesti, ed altri spropositi da pazzo; Si accorse il Consessore, che non era capace di consessarsi, anzi ebbe buona paura, ed avendogli molta compassione, staccò una fascia da uno sciugatojo di lino, che aveva, il quale era stato della Santa Madre, e lo cuci in una scussia dell'Infermo; e fece, che glie la legassero al capo, e subito l'infermo se ne andò al suo letto: ed effendo il Padre stato un tantino con lui, conobbe dalle sue risposte, e ragioni, che egli era molto in se, e si confesso seco, come se non avesse avuto male alcuno. Tornandolo a visitare un altro giorno, lo trovò guarito, e sano, senza che mai gli tornasse quel travaglio, ed insermità. E come egli medesimo racconto dopo, una sua vicina, che aveva faputo questa maraviglia, essendo molto inferma di testa, lo pregò a ponergli fopra il capo quella stessa fascia; egli lo fece, e subito su sana.

Síando la Madre Agnefe di Gest), che fu Priora delle Carmelitane Scalze di Segovia molto male d'una infiaggione, e durezza, la quale fe gl'era fatta nel petro (e dicevano, che era una cancrena) li pole fopra un pannicello di questi dell'olio con molta divozione, e fubiro li cetsòil dolore, e quella durezza s'andò rilolvendo frà tre giorni, fenza che dopo abbia fen-

tito cofa alcuna.

Nel medelimo Convento fi fono anche fatti molti miracoli con quefti pannicelli. Alla forella Maria della Croce, che stava con gran dolori di gotta, ponendosi adosso un di questi pannicelli, le cessarono subito.

Un'altra Monaca chiamata Anna di S. Giosesso, la quale si ritrovava con gran dolore di un male di paralista, si mise adosso un pannicello dell'olio,

e raccomandandofi alla Santa fubito fi fenti guarita.

La Madre Franccica dell'incarnazione fanò d'una refipola: ed altre molte Religiofe di quella cafa guarirono da molte altre infermità, come confla dall'informazione della canonizazione della S. Madre Terefa.

A Suor Agnefa di San Giofeffo Superiora del Convento delle Carmelirane Scalze di Toledo effendo alla fondazione di Huerte, vennero alcune terzane: ed erano tanto grandi i freddi, e le febri, che i Medici le diffeto, che aveva infermità per molti mefi; Stando ungiorno col freddo, fe Monache le pofero un pannicello dell'olio della Santa Madre in un vafo d'acqua, e le diecero a bere quell'acqua, e la febre, che all'ora entrava, cefsò, e non l'ebbe più.

A que-

A questa medesima Religiosa era accaduro reè, ò quattro anni prima, che stando molto maie di febre continuo per spazio di nove mesi, (che era il rempo del suo noviziato in Toledo) il Medico, il quale la curava, disfe, o ten on vi trovavarimedio; ce altri trè, che la viddero, disfero, che era erica: e così le dell'inarono panni, e vasi separati. La Superiora di quel Convento chiamata Anna dil Gesù, le diede un pezzo dell'
abiro, ed una lettera della S. Madre: La Monacala sera se la pose in seno, e la martina, venendo il Medico, la trovò senza sebre: e così egli,
come le Monache lo rennero per miracolo, e l'inferma rimase sana, senza che più avesse seves se estano.

Nel medefimo Convento di Toledo era inferma di febre una Religiofa, chiamara Leonora della Madre di Dio, e la Madre Geronima dell'Incarnazione le pofe adoffo un reliquiario di molte reliquie di Santi, ch'ella aveva: e non cessandogli le febri, glie lo levarono, e subirco i pofero un pannicello della S. Madre, & da un tratto l'inferma fenti il miglioramen.

to: e la fera medefima fu fenza febre, e fenz'altro male. Era in Paltrana una donna, la quale erano quindecianni, chenon aveva odorato; un Religiofo Scalzo, chiamato Frà Francesco del Sagramento, che in quel tempo era Maestro de novizi, e dora el Priore del Convento di Napoli, le diede ad odorate una reliquia della S. Madre, e subiro odorò, e ricuperò il fenso, che le mancava.

Per mezzo di quei pannicelli d'olio molte sono state le persone, che sono guarite da dolori di denti, di resta, da febri, e da altre infermità simi-

li, le quali sarebbe uno stancare il lettore, se qui riferissi.

Di molti miracoli, che si sono operati per mezzo delle vesti, abiso, lettere, ed altre diverse reliquie della S. Madre Teresa di Gesù. Cap. V.

Subito, che su morta la Santa Madre, le Monache d'Avila mandarono un poco del suo abito alla Madre Anna di Gesti, che eta Pirota del Convento delle Scalze di Granata. Accadde in queflo tempo, che la Duchessa di Sessa, la quale risedeva in Vaena, scrisse alla Madre Anna, che raccomandasse a Dio D. Gio di Giuzman, Marchesse d'Ardales, che stava male, e spedito da' Medici, senza veruna speranza di falute. Rispose la Madre Anna alla Duchessa, e mise nella lettera un poco dell'abito della Santa, acciò lo ponesse sono por l'infermo. La Duchessa ossi ecc, e subito ricipperò la fanità miracolosamente, e per questo rispetto da la vanita in suche si della Santa, e fecero molta elemostima a quel Convento di Granata.

Essendo la peste in Granara, la Madre Anna sudetta su percossa da un mal carboncello, e sebre. Vi sipostero sopra questa reliquia della Santa, con che s'addormì, e si destò sana, come se non aveste avuto male veruno.

L'issesso accadde ad una Signora di Granata, chiamata D. Caterina Ronchiglio: e mettendos nelle ferite queste reliquie, subito si senti bene, e fenza segno di sebre, nè di carboncello. Ed il medesimo occorse ad altri infermi di tal male in quella Città stessa.

Il Prio-

Il Priore di San Giovanni D. Ferrance di Toledo stava male, e molto impedito di gotta: mandò a domandare al Convento delle Scalze d'Alva qualche reliquia della Santa Madre: le Monache gli mandarono in poco di velo della Santa: Egli i elo pose fopra con molta divozione, e rimafe sibito liberto dall'infermità, ed andò al Convento a contare alle Monache questio miracolo. Rimase per quell'esperienza, ed altre molte, che bebe della gran fantità della Madre Tereta di Gesti tanto divoro, che nel suo tella mento lasciò quattordeci mila ducari, perche si ponesse della canonizzazione in beni stabili, e le rendite si mipregastico nelle spece della canonizzazio.

ne di questa Santa Madre.

In Medina del Campo, Vescovato di Vagliadolid, era D. Antonio di Villarroel, figlinolo d'un Cavaliere principale di quella terra, chiamato Don Diego di Villarroel, infermo d'una grand'infermità, chiamata da quei Medici, caro: la quale il privava si de fenti, che per ritornare in fe, era necessario appiccarlo per le braccia, e per le gambe. I Medici dopo averlo curato, ed applicategli le medicine possibili, veggendo la poca speranza di rimedio, lo disperarono della fanità, e della vita. La Madre del fanciullo, ch'era una Signora chiamata D. Maria Alvarez de Evan, aveva gran divozione alle reliquie della Santa, e però mandò a pregare le Monache Scalze di quella terra, che le mandaflero qualche reliquia della Santa; elleno le mandarono un pezzo di lenzuolo tutto unto dell' olio, che etce dal corpo della Santa Madre. La Signora pofe quelta reliquia appunto fopra la reita: e dopo un quarto d'ora, che ve l'ebbe renuta, cominció a chiamate la madre, e le forelle con grand'allegrezza, e da quell'ora ricuperò la fanità con gran stupore di molte persone principali, che si trovarono prefenti a quello miracolo, e più de' Medici, perche venendolo a vedere, le differo, che era guarito, e che la fanta reliquia. l'aveva sanato.

Francesca Vasquez vedova, nativa, e vicina di Medina del Campo. aveva una figliuola fanciulla chiamata Luifa d'Ordas, di fedici anni: le venne una fera due, ò tre ore avanti la mezza notte, una grand'infermicà di certifremiti, e svenimenti, che la privavano di giudizio, e le mancava la respirazione, perche le si suravano le narici con suria, e questo eratanto fovente, che tal giorno la pigliavano più di cinquanta volte. I Medici non conoscevano l'infermità, e procurando d'applicarle le medicine, che poterono con molta cura, e non veggendofi in lei miglioramenro alcuno, ordinarono, che se li dessero i Sagramenti, e l'estrema Unzione. La Madre andoa raccontare il fuo travaglio alle Scalze di quella Terra. Le Monache le differo, che se la sua figliuola fosse potura arrivare al Monastero, gl'averebbono messo uno scapolare piccolo, che avevano della Santa Madre: dopo alcuni giorni l'inferma fece animo, quantunque non le mançaffero mai li medefimi ivenimenti, e tremori, ed ando con fua madre, e con Pollonia de Torres, vicina di quella terra, al Monastero: Emerrendole lo scapolare con divozione, domandando a N. S. la sanità per li meriti della Santa, fubito la pigliarono di nuovo li fvenimenti con tanta furia, come da principio, per spazio di trè ore, dopo le quali it fenti

fentl un gran miglioramento, sene tormo a casa sua sana. e con grand'animo, che l'aveva molto perduto, e paffarono più di cinque anni. fenza che le tornassero più questi svenimenti: e dopo questo tempo accorgendofi, che la ritentavano, tornò a questa celeste medicina, non volendo più usare le terrene, e subito, che le mise lo scapolare la seconda volta, li

cessarono, e non gli sono tornati più.

Il giorno della Circoncisione principio dell'anno 1586, fece N. S. per la fua serva un manifestissimo, e gran miracolo. Era nel Monastero delle Scalze di Medina una novizia chiamata Giovanna dello Spirito Santo . che era quali un'anno, e mezzo, che stava inferma di febre continua, ma l'ultimo mezz'anno aveva mali maggiori, perche era storpiata di gotta, sciatica, econ tutti i membri impediti di maniera, che non poteva muoversi, se non la portavano due Religiose. Aveva ancora mal di cuore molrogagliardo, e molto ordinari (venimenti. Chiedeva fpeffo questa forella, quando la gravavano i dolori, qualche reliquia della S. Madre, e fem-pre l'Infermiera fe lo dimenticava. Il detto giorno della Circoncisione sù le vintidue ore le misero finalmente adosso un poco di fascia della S. Madre, e nel punto, che glie la misero, cominciarono i dolori a stringerla tanto, che ella pensò effer giunto il fine della fua vita: ed effendo ftata così un pezzo, domandava, che glie la levassero, che non poteva soffrire sì asprotravaglio. Le rispose un'altra sorella: Oh sorella mia, abbia fede. e provi a levarli, perche era vestita, e quel di l'avevano portata a braccio a communicarii. Appena ebbe ciò detto, che le diede la mano, e provò a farla levare, ed ella se ne stette ne' suoi piedi, e sentendosi con forze da caminare, sceseda per sè una scala difficile, chiamando la Priora, ed invitando tutte con lagrime di divozione a ringraziar Iddio, e la S. Madre, perche ella era guarita. E tutte savanoammirate, veggendo cosa si maravigliofa, e parendo loro quafi di fognarlo. Ma dall'ora in quà rimafe fenza febre, e fenza svenimento alcuno.

Una forella del Monastero d'Alva aveva grand'infermità di fegato, e flemme salate, ese le abbrucciava la bocca di maniera, che con pigliare forfate d'acqua fresca di quando in quando si sostentava giorno, e notte. Parevale, che non folo la bocca, ma anche la gola, eleviscere se le abbruciassero: e nessuna medicina, di quante se le sacevano, le giovavano: e questo le durò lungo tempo. Un giorno prefe un pezzo d'una manica della S. Madre, e se lo pose sopra la gola, e subito sentì il miglioramen-

to, e se le tolse affatto, e non l'è tornato più.

Antonio della Cueva, vicino di Siviglia, pati per spazio di molt'anni molte infermità nello stomaco, e si ridusse a star si stanco, che erano già quarantaquattro giorni, che non riteneva cofa alcuna. Vi fi pofe fopra un pezzod'un lenzuolo della Santa, ed in quel punto gli cessarono quest'infermità, nè mai più le son venuri umili accidenti.

Donna Giovanna d'Ervias in Villanova della Xara stava con gran dolori di parto in pericolo della vita; fi mife una manica della Santa Madre, che seco aveva, & ad un tratto partori con grand'ammi-razione di tutti.

L'ifteffo

L'istesso accadè inquella terra medesma a Donna Speranza, moglie di Giovanni Zapata: la quale stando con grandissmo pericolo d'un parto, per non poter partorire, ed aver già la creatura il capo suora, si mise addosso questa stessa manica, e subito piacque al Signo-

re, che partoriffe.

Donna Giova neva garco di Mendoza Conteffi di Pegnaranda era più di mono, che veg gran male nella gola, che alcuna votta l'affligged un mono, che veg gran male nella gola, che alcuna votta l'affligged de l'ancient de mai fenti miglioramento; in pendo, che nel Monaffero della Scalzi di Manzera avevano una camicia della S. Madre, ne mando a chie dere un poco al Priore, e da venedogicile anandara, (e la pote alla gola, e la porto per spazio di quindeci giorni: e da che se la mis senti tanto miglioramento, che non sentiva passione alcuna di quelle, che prima pariva. Di questo si presenta di medestina cerra di Pegnaranda, ed all'ora cettificò questa Signora quel che sè detro.

In Segovia era inferma d'una infermità la Madre Beatrice del Sagramento Religiofa Scalza di quel Convento. Le fopravenne una frenetia, che faceva flupir turti. Ed effendo alcuni giorni, che le durava, e non giovandole rimedio alcuno, determinarono le Monache di metretre uno icapolare, che è in quella cafa della Santa. In mettendole o s'addormentò, e frà due, ò trè ore fi deflò con molto fano giudizio, e ricupero la fanità. Nel medelimo Convento hanno curazo diverte infermità con l'illefio fea-

polare.

Nei Monastero di Medina del Campo era una novizia chiamata Maria della Concezione, chei il Medico dopo averle fatro tutti i rimedi, che sepe, diffe, che se iddio non le mandava la fanità, ella se nandava. La purgò con tutto ciò, e rimasse peggio, perche la sebre se le seccontinua, e suniva una terzana con l'altra, con molto affanno. L'inferma veggendos così, domandò alcuna reliquia della Santa: Le misero un poco di manica, chee lla portava quando mort. Subiroche glie la misero, che si quando doveva venire il freddo, se le parti la sebre, come se non l'avesse mavura. Il Medico, che la matrina l'aveva lasciata così pericolosa, veggendola la sera sana, chiaramente conobbe il miracolo, e lodò colui, che l'aveva satto mediante la fus serva.

Nel Convento di Madrid delle Carmelitane Scalze è un pezzo del lenzuolo di faja, chefu della Santa Madre, col quale fi fono fatti molti miracoli, perche lo portano a molti infermi, ed a donne aggravate da dolori di parto, e tornano al Convento raccontando le gran maraviglie, che Sua

Divina Maeltà opera per mezzo della fua ferva.

Una forella del Licenziato Barrionuevo, Depositatio generale, andò al Convento delle Scalze per quesso le lienzuolo per una sua nipore, che era in punto di morte, e disperata da Medici, e portandolo, lo pose sopra l'inferma, e subito cominciò a star bene, e ricuperò la fanità.

Una Religiofa Scalza, chiamata Luifa di San Domenico dell'isteffo Convento di Sant' Anna di Madrid, stava molto male di febre, e vomiti affai pericolofi; i Medici la volevano purgare, ella disse, che

non

non la purgasfero, perche non aveva mai tolta medicina, che non l'avefe i ributtata. I Medici le disero, che procurasse di inanimarsi, perche la fanità fua consisteva nella purga, e se la ributtava stava in gran pericolo, e così sarebbe bene, che prendesse prima i Sagramenti. Veggendo adunque le Madri il pericolo, nel quales sava si monaca, quando do veva ricevere la medicina, le misero sopra lo stomaco il lenzuolo della Santa Madre, e non la ributto; cosa, che mai l'aveva statta; e quello, che più sa supprendi a sup

Donna Stefana moglie del Secretario del Priore D. Ferdinando di Toledo, chiamato Valderravano, era già all'eftremo di fua vita, edavevaricevuto l'olio fanto, e diferenta da Medici, fenza verun fenfo. Donna Orofitia di Mendoza, e Castiglia, la quale era maritata con un Nipore della Santa, le mandò un panno da testa, che aveva di lei, e di nquel punto, che glie lo missero, tornò in f.e, e cominciò a megliorare. e fanò.

Un'airo fimile Capolaretto della Santa Madre pofero a Donna Bernardina Toledo, Abbadeffa del Monaffero di dentro in Alva, di cui s'è fatto menzione algre volte: la quale flava molto male, e pericolofa d'un letargo, e videro vifibilmente il miglioramento in quel punto, che gile lo mitero: perche dove prima non parlava, cominciò a parlare, e confelfando fi flette bene.

Ad un'altra Nipote d'una Religiosa, chiamata Donna Mayor Mexia, la quale aveva un gran dolor di tella, mifero l'istesso scapolaretto, ed in

un momento le paísò, e non lo fenti più.

Con la terra, la quale trovarono attaccata al corpo della Santa Madre. si sono fatti alcuni miracoli: particolarmente l'anno 1585, mandando le Monache d'Avila un poco di questa terra, che avevano cavato di frà le dita della Santa Madre, alla Madre Isabella di San Domenico, Priora all'ora delle Scalze di Segovia, la quale fi ritrovava in quel tempo affai ammalata in letto, etica, etilica, e fenza speranza di vita, perche le venivano certi tremiti gagliardiffimi, ed aveva perduta affatto la voglia del mangiare. Il giorno, nel quale ricevette la terra, che fu sei giorni avanti il Natale di quell'anno, stava malissimo; subito, che l'ebbe in poter suo con la molta divozione, con la quale si raccomandò alla Santa, si sentì con tanto miglioramento, che tutte le Monache rimafero stupite, e ricuperò talmente la fanità, che stette alla vigilia, e Matutino di Natale, ed all'altre feste con molta consolazione, e contento. Le carte, nelle quali stava involta la terra, erano tutte trapassate dall'olio, che scaturisce dal santo Corpo, e bagnarono ancora molti altri pannicelli, li quali divise trà le Religiose di quel Convento. Con un'altro poco di detta terra sanò da un braccio storpiato repentinamente una cercatrice delle Monache della Terra di Cuerba.

Nella Navas, terra di Pegnaranda, una donna moglie di France(co Belarquez, era quali un'anno, e mezzo, che aveva florpiate le mani, di maniera, che non poteva mangiare, fe non per mano d'altri. Andò a fare nove giorni orazione al fepolero della Santa Madre, e rimafe coil si fara.

sì fana, che fa quanto le bisogna con le sue mani, e racconta a tutti que-

flo miracolo.

Moltialtri miracoli fi fono operati per mezzo di queffe, ed altre fante reliquie come fono abito, (capolare, fcuttie, correggia, tonache, ed altre cofe, le quali toccarono la S. Madre, che turte l'ha volute onorate il Signore con manifedi miracoli: li quali fono fpafi nelle informazioni, che infin ad ora li fono prefe per la fua canonizazione, otre molti altri, che il Padre Dotro Franceto Riviera con grande fludio, e fedeltà racolle nel libro quinto de miracoli della S. Madre. Riferito folo qui alcuni, che ne fece Nottro Signore per mezzo di queleteriquie, a quali portava un Padre della Compagnia di Gesh, come riferifice il detto Padre Ri-

viera con queste parole:

Queflo Gingno paffato del 1588. un fratello della Compagnia di Gesà, che abitava in Salamanca, e fi chiamava Martino Caffatiggiu, Bificano, avendo a ritornarea l'uo pacle, domandò a me qualche reliquia della S. Madre Tercía di Gesà, e gli diedi un poco dell'abito, e della tonaca, e diun panno, nel qualeera flato rinvolto il fanto braccio. Gli fu domandaro le aveva reliquie nel niogo di Manaria, un miglio, e mezzo lontamoda Durango, perche era quivi un'uomo chiamato Giovanni de Goyzia, che erano tre anni, che flava quartanario, e din quel tempo era molo pericololo, de abbandonato da' Medici. Egli dilite, che non n'a veva altre, le non certe della S. Madre Terefa di Gesà, che il raccomandaffero alei. Glie le pofero al collo quando aveva da venirgli la febre, e non gli venne all'ora, ne poi: anzi lo lafcio quelto fratello, quando il parti dili, con fanità, e con molta divozione alla S. Madre.

Come tal cofa fi feppe, ricorrevano a queflo fratello molte perfone, per che deffe for odi quelle reliquie, domandando gliet con lagrime, e molta divozione, ed alcune particolarmente, che crano a fisi travagliate da tentazioni del Demonio, perche s'ammazzafero, e da freghe. Egli e diede loro, e vennero poi da lui cinque, o fei perfone, ringraziandolo del bene, che aveva lor fatto: dicendo, che non avevano mai più fentio quelle tentazioni i, nè erano flate moleflate da fireghe. Quefle fireghe dicchiavano il fangue a bambini, e li trattavano molto male: ed ancora

persone grandi travagliavano di molte maniere.

In Durango gli if fece incontro in piazza Donna Maria di Galarraga, moglie d'uno del Reggimento di quella Terra, pregandolo grandemente, che le defie delle reliquie di quella Santa, perche il luo marito flava in gran pericolo, ed abbandonato da' Medici: dicendo, che, poiche avevano dato la fanista da Itri, la dariano ancora al fuo marito. Diffe quello fratello, che non gl'era rimafo altro, eccetto un poco dell'abito, e che l'avetia voluto per fe: ma domandandogliclo ella con molte lagrime, in fine glie lo diede. Di li a trenta giorni torno il fratello a Durango, e gli if fece in contro la medefima Signora nella firada in prefenza di molta gene, dicendo ad alta voce, che per quelle reliquie era guarito fuo marito, e che l'altrogiorno dopo, che fele mife, -comincio a mangiare, e da parlare, e da far meglio, di maniera, che i Medici fenemaravigliarono, e di neapodi quattro.

quattro, ò cinque giorni fu fano del turto, ed il fratello il vidde, che era rifanato, e flava molto bene. Tutte quelte perfone dicevano, che quelle reliquie odoravano afai, e fono rimatti in quel paele con un grandifimo defiderio d'averne. Ed il medeiuno fratello Martino Gattiarigui per l'inflanza, che di la gli vien farra per quelle, mi lafciò un panno, perche vi feffe rinvolto alcuni pochigiorni il braccio della Santa, e gli ele mandafia Bifcaglia. Infin a qui fono tutte parole del Padre Dottor Francesco Riviera.

De' Miracoli , che si sono fatti con le lettere , parole , e ritratto della Santa Madre Teresa. Cap. VI.

M Olte maraviglicha operato il Signore con fogli, e lettere della Santa Madre, dando ad alcuni la fanità, liberando altri di Pericoli, e togliendo molte tentazioni, ed affizzioni di fipirito. Primieramente (come abbiamo riferito nel primo libro, e la Santa narra nel fuo) un Prete per mezzo d'una lettera della Santa Madre, e delle fue orazioni ufed d'un gravifimo peccato: e veggendo i dopo altretto dal Demonio, che pare-ava, che tutto l'Inferno gli facelfe guerra, perche tornafica quel peccato, col folo leggere la lettera della Santa, fi difendeva da si gran tentazione.

Il Padre Lupo, Predicatore Apoflolico, come altresì abbiamo notato prima, essendo in Roma molto affitto da cerri travagli interni, ricevette una lettera della Santa, e per mezzo di quello il Signore lo liberò.

Un Priore d'una cafa principale della Cerrofa, nomo molto fervo di Dio, e molto degno di fede, micontò, che s'era trovazo una volta molefato da una gran tentazione, di modo, che l'aveva quali vinto, e che cavando finoti un foglio, che aveva ferito di mano della Santa, lo bacciò con gran riverenza, e la pregò, che l'ajutaffe in quella tentazione, e travaglio: e fubirazio celò la tentazione, del rirrovò tanto libero, e con tanta quiete, e rititramento, come fe foffe ufciro da fare orazione: il che mi raccontava con molta divozione.

Uno de più fegnalati mirrioli, che possimo raccontare in questo capitolo, si quello, che fece il Signore col Licenziato Pietro Fernandez Barragan, Prete, e Curato della Chiesa della Madonna del Rosario della
Terra di Balverde dell' Arcivescovato di Siviglia: il quale undendo i miracoli, e la sinarità della Santa Madre, le prese gran divozione, raccommandandosi ordinariamente a lei nelle fue orazioni, ed ogani di leggeva
un pezzo ne fuoi libri. Un giorno sessi il libro composto dal Padre Riberad della vita, e miracoli della Santa Madre: eveggendo in esso alcune;
race, che la Santa serieva da Siviglia aduna Religiosa, le quali dicevano: Benedatto sa ladio, che in guessa duna Religiosa, le quali dicevano: Benedatto sa ladio, che in guessa di cieva la Santa per le calunnie,
che in quella Città le davano; le cagionò questo gran divozione, e glie
l'ammento dalsi il vedere la grand umilità della Santa. Gli piacquero ran-

Ii 2

to que-

to queste parole, che si risolse di scriverle in un soglio, e portarle sempre in seno, a fin che per mezzo loro il Signore lo favorisse nelle sue necessità. Accadde, che stando in un terrazzo delle case Archiepiscopali di Siviglia col Licenziato Bernardino Rodriguez, che era Proveditore di quell' Arcivescovato, avendo il Proveditore una pistola in mano, la quale molti giorni prima era stara caricara, e volendola scaricare, non poteva. benche le desse fuoco due, ò tre volte, sizzato la diede a Pietro Barragan. Inquello, chestendeva la mano, perdarglicla, prese suoco, e sparando diede con dodici pallini di piombo nella poppa dritta di Pietro Barragan, due dita vicino al luogo dove portava le parole della Santa Madre, ed i pallini, come se avessero dato in un muro, tornarono dieci, ò dodici piedia dietro. Corferotutti quelli, che erano presenti, pensando di trovarlo morto, e lo trovarono fano, fenza lesione alcuna. Egli tlava con divozione, dicendo, che la S. Madre l'aveva liberato per mezzo di quelle parole, delle quali era tanto divoto. Questo publicò quivi innanzi a tutti. che flavano ammirati di vederlo vivo. E così fi prefe fubito informazione di tal maraviglia, che Iddio aveva operato per la fua Serva.

Ha voluto anco il Signore onorare il ritratto della Santa con alcuni mi-

racoli: uno fu, e molto fegnalato quello, che ora dirò.

Ernando de Tregio nativo di Siviglia, fervo di Dio, e che fempre fi eferciava in opere di virtò, era perció molto perfeguiato da 'Demony, fino all'apparirgh' alcune volte vitibilmente. Stando una volta molto tormentato, perche erano molti di, che lo molelavano; ando per pigliare un'immagine della Vergine Maria, per moltrarla loro, perando, che con queflo dovefiero fuggire, e per errore ne piglio una della S. Marte, e fenza mirare quello, cheera, la pose incontro a' Demoni, che con strane voci lo tormentavano. In moltrando loro l'immagine, subito si affrettarono tanto a fuggire, dando urli, come se con gran forza fossero di quivi sitati facciati. Ed egli rimase libero dalle moletti e efteriori, e dall'affanno interiore, che aveva, e racconto a turti quella maraviglia con molta gratitudine, e divozione. Rimase da li avanti si divoto della Santa Madre, che non ando mai fenza portrar el acollo la fua immagine. Ed in venendo alcun male alla sua moglie, ò figliuoli, subito la poneva loro addosfo con molta feste.

Una Monaca Scalza aveva (erano molti giorai) una grand'affizione, enon trovava rimedio, nè fapeva che fiare. Veggendoit una notre sì angulitata da ogniparte, pigliò una figura della S. Madre per confolarí, e la flava mirando, e feco trartenendofi, come fe con lei medefima foffe flata. Stando così, le pareva di vedere nell'interiore dell'anima fui gifocchi della Santa pieni di Dio: la quale con una ammonizione piena di caria la perfuadeva, che flaccomodaffe a patire quella tribulazione per amor di Dio, poicheil premio, che la flava alpettando, era tale, che niuno il poreva penfaer. Queffe cofe operarononi lei di ral forer, che le dificacciarono letenebre, che aveva nell'anima, e glie la laficiarono osi quiera, e contenta, che ben i vidde effer grazia fopranaturale, ventuagli per in-

tercessione della Santa.

Un Sa-

Un Sacerdore di Palenzia, molto fervo di Dio, il quale a vera conofciuto la Sana, il tava un giorno con una grande afflizione di fipirito, che per tre di non lo lafciò dir Messa. Raccomandossi al ci, e stando recirando l'ore, gl'apparve, gli disse: Camini bene, sigliuolo, persevera così: Egli sel gettò a 'piedi, e le dimandò la lua benedizione; della gli disse; Iddio tela dia. E diedegli un' immagine del suo ritratto, e subiro disparve. Con quello rimase si ben dispolto, che subito porde dir Messa, e confervò con molta riverenza il ritratto, e lo tiene oggi appresso di se, raccontando quello, che ora sè detto.

De' Miracoli, che N.S. ha fatto con persone, le quali nelle loro cra.
zioni si sono raccomandate alla Santa Madre Teresa.
Cap. VII.

Non fon minori li miracoli, che N. S. ha operato mediante l'invocazione della Santa, pigliandola molri per loro intercessora appresso.

Dio: che se sessione a pressione dell'assione a come con l'ottenesse, ci di media fua orazione, non domandò cosa Dio, che non l'ottenesse, edi medie fumo Signore ledisse, che glaverebbe conoceduro quanto gli chie desse con che è gloriosa, e tanto vicina a Dio, non dovrà valer meno appresso di uni, n'ecster meno porente per ajurare nelle loro necessità corporali, e spirituali quelli, che con divozzione, e fede si avvaleranno appresso di nottro Signore della sua intercessione, e sone l'hanno esperimentato a dune per-tone. Dirò qui delle necessità corporali, perche nelle interiori e spirituali penso, che siano tanti quelli, si quali per l'intercessione di gio, che a volerii risci-

re, farebbe un non finir mai.

Primieramente il P. Presentato F. Giovanni di Montalvo, Predicatore del Convento di San Tomaso d'Avila, Religioso di San Domenico, andava a Vagliadolid l'anno 1595, ed arrivò ad un luogo, che si chiamava Baefilio, il quale è nove miglia lontano da Vagliadolid, dove volendo dar da bere alla cavalcatura, che menava, a una pila d'acqua, che quivi è, il mulo vi figettò dentro con gran furia: in guifa tale, che il Frate fe n'andava a rompersi la testa nell'orlo della pila, che era di pietra. Veggendoli in così gran pericolo, invocò interiormente la Santa Madre, di cui era molto divoto, ricordandoli di certe reliquie di lei, che seco portava. Fermossi subito il mulo, con grande ammirazione, estupore di quelli, che andavano con lui, quando il Padre attaccatofi ad un fostegno, senza farfi danno alcuno, vi stette tanto, che pote arrivare un garzone, che fecomenava, e cavarlo da quel pericolo: dal quale fubito, che si vidde libero, contò a tutti quei, che erano presenti, come il Signore gl'aveva fatto quella grazia per mezzo, ed intercessione della S. Madre Teresa di Gesù, come egli tettifica nella deposizione, che fa nell'informazione della fua canonizazione.

La Madre Anna di San Bartolomeo, Priora al presente di Parigi, esfendo il Corpo della Santa in Avila, si ritrovò una volta così male, per Il 3 fentiris sentirsi si stracca, ed aggravata, chenon si poteva muovere, ne fare cosa veruna, con tutto che avesse da fare assai. Andossene al fanto Corpo, e quivi se ne stette un pezzo, raccomandandosi alla Santa Madre, pregandola, che l'ajurasse, e fosse in sua compagnia: perche ella non poreva far nulla: subito si fenti bene, e con grande agilità; ed andò ad esercitarsi ne gli offici, che aveva, i quali erano molti: e dovunque andava, portava seco l'odore della S Madre, come se davanti l'avesse avuta, e si trovava con tante forze, e fiato, che le pareva di poter faticare più che quattro uomini, ed incominciando a fare una cofa, le pareva di trovarla fatta, come

voleva, o come te altra la facesse per lei.

Quando riportarono il fanto Corpo da Avila ad Alva, paffarono pel Monastero delli Scalzi di Manzera, dove stette una notte. Era all'ora nel medesimo Monastero Frà Antonio di Santa Maria nel letto con terzana doppia, ed il Padre Priore Fra Nicolò di San Cirillo, per consolarlo, fece, che si levasse, ed andasse ad accompagnare il santo Corpo, ed egli il fece con molta confolazione; e stando con lui ringraziando nostro Signore per le maraviglie, che aveva fatto nella Santa Madre, fentì un odore foavissimo, e particolare, che gli follevò lo spirito a maggiormente lodare Iddio. Gl'aveva da venire la terzana minore quella medelima fera, nè mai gli venne, benche egli stesse quivi fino a mezza notte. All'ora il Priore gli comandò, che se n'andasse alla cella, perche non gli facesse male tanto vegliare. E stando in essa, tornò a sentire il medelimo odore un pezzo, e lo fenti poi la terza volta, e gli durò affai. Era questo odore il medesimo, che aveva fentito in Alva, stando avanti al fuo fepolero. La mattina quando lo cavarono, per portarlo via , egli fe ne licenziò con molte lagrime , raccomandandosi alla S. Madre, e pregandola, che supplicasse nostro Signore, che non gli levasse l'infermità, che aveva, ma che le ricevesse, ed accompagnasfe in esse; e quel medesimo giorno lo lasciò la terzana maggiore, nè gli tornò mai più cosa veruna.

Ad uno del Reggimento di Palenzia si versava una Bote di vino, di maniera, che pareva impossibile rimediarvi : egli perciò si raccomando alla S. Madre, e promife di mandar elemotina al fuo Monastero: Ed in quel punto restò di versare, senza, che altri la toccasse, e la poterono vendere, ed egli dopo mandò l'elemosina, e rac-

contò quello, che era paffato.

Il Marchefe d'Almanzan, che già è morto, stando una volta nel suo Oratorio in orazione, perche era molto spirituale, e gran servo di Dio, sterrevi più di due ore con grand'aridità, e travaglio interno, faticando molto, per avere qualche fentimento, e dolore de'fuoi peccari: e vegvendosi in questo travaglio, drizzossi in piedi, per andarsene, e lascia-re l'orazione: ed alzando gl'occhi, li sissò in un ritratto, che aveva della Santa Madre, e senza saper come, gridò forte, chiamando la Santa, che lo favorisse, ed intercedesse per lui appresso a nostro Signore perche era molto sconsolato: subito all'improviso su si grande il sentimento, e le misericordie, che interiormente sentì, che venne nell'esteriore ad

aver

aver tante lagrime, che non si saziava all'ora, nè dopo di lodare Iddio per quello, che seco aveva usato per mezzo della Santa Madre. Quefito raccontò ad una sua figliuola Religiosa Scalza, la quale era chiamara Francesca delle Piaghe, ed a Maria di S. Giosesso Priora del Conven-

to di Confuegra.

Stando una Monaca Bernardina del Monaftero di San Quirico di Vagliadolid molto male, e di attratta da un braccio; avendo udito i miracoli, che Iddio Noltro Signore operava per mezzo della Santa Madre, e
la divozione, che comunemente gli i aveva in Spagna, ne prefe ella
grandiffima; e du ni giorno flando in Coro, le fi raccomandò alfai, promettendole certe cofe: ed in uno inflante fi trovò libera, e fana dall'infermità, e du cli fiuori chiamando l'altre Monache a vedere quefla maraviglia, le quali avendo veduto sì gran miracolo, prefero molta divozione alla Santa.

Un Padre della Compagnia di Gesù nel Villaregio stava molto male d'una postema, e come riferirono dopo molti Religiosi di quella ca la , guari miracolosamente di quella infermità per l'intercessione della

Santa.

Una Religiofa Scalza Carmelitana del Convento di Madrid, chiamata Elena della Croce, stette tutto l'anno del suo noviziato tanto perturbata, ed interiormente inquieta, che non vi era modo di quietarla; finito ormai l'anno, si risolvette di lasciare l'abito, ed avvisò una sua cognata, che venisse da lei un giorno determinato, perche aveva stabilito di andarfene con lei. Stando in quella determinazione, andoffene ad un Oratorio, che è nel giardino remoto, e trasseli l'abito, lo scapolare, e la cintola, ma domandando sempre favore con grande ansietà alla Vergine nostra Signora, ed alla Santa Madre, dicendole: Madre ora mi volete scacciare dalla vostra casa? E subito tornossi a vestire con molta fretta, e trovossi così colma di contento, e così differente da quello, che era prima, che cagionò maraviglia a chi l'aveva veduta diversa: e domandò di poter subito far professione : e dicendole la Madre Priora, che differisse, per pensarvi meglio, rispose ella, che non la trattenessero un momento. Fè professione senza aver dopo per molti anni fentito alcuna forte di scontentezza, ma molta allegrezza, e consolazione.

Alla Madre Agnefe di Gesù Monaca Scalza (la quale è fiata Priora del Convento di Segovia) accadde, che effendo Sagreflana di quel Convento, le fu portato un Calice nuovo, e l'iltefio giorno, che cominciò ad adoperarii, fu da lei pofto inconsideratamente lopra una tavola, donde caddenel folado, che era lafficiato, e fubro s'acciaco, e un firefrealmen-

te, che dalla bocca al piede non erano tre dita.

La Monaca afflitra ferrò la fagreflia, e l'andò a dire alla Superiora, ma trovandola occupata, andolfen el Coro, e pofti gifocchi in un riratto, che viera della Santa Madre, con moltaconhdanza, e fede in lei, le diffe: O Madre mila, come potrette voi darmi rimedio in quell' afflizione? e con quello concepì qualche fperanza d'effere flata udira; e cornatafene alla fagrestia trovò il Calice intero senza rottura, nè lesione alcuna, so-

pra la tavola, dove l'aveva lafciato.

Una persona Religiosa di molta autorità, e credito disse auna Monaca Scalza chiamata Anna della Trinità del Convento di Salamanca, che aveva così gran dolore nel petto, che pareva, che se le congiungeici il petto con la spiala; e questa pena le durò molti giorni: l'itringendola un di tanto il dolore, che pareva, che l'asfrogasse, racconandossi alla Santa Madre; e doppo esse si persona con la spiala, e la strinie moltorter, se bene contanta fosvirà, che non senti dolore, e le disse cere parole onorevoli, e le diede la sua benedizione, con la quale in un punto se li trosse il trosse il consoli di sono della dolore, e le disse del petto una fortezza straordinaria, e restò l'anima sua con luce, e desideri di servire a Dio.

Suor Caterina Bartilla, Monaca Scalza del Convento d'Alva flando una volta abbruciando per ordine della Superiora le tavole della caffa, nella quale era flato il flanto Corpo, che erano marcie, s'attaccò fubito il fucco al camino, talmente, che abbruchava tutto. La Monaca affiltra, e turbata raccomandoffi di cuore alla Santa Madre, chiedendole ajuto, e dicendo: Madre Terefa di Grsà, a justatemi in quefta tribulazione. A oueflo cadde fubito il fucco. e di cumino reftò libero, e ficuro dall'

incendio.

Alla medefima Suora occorfe un'altra volta, che entrandole un chiodo in un piede, tacque, e non ne fecc conto, filmando, che non fofe nulla: fe li gonfiò il piede, e ne flettre così male, che non vi fi poteva pofar fopra. Venneil Chitrugo a curatla, ed avendole applicate certe medicine con pezze così per la ferita; come per l'enfagione, se ne ando, ed uscito che fu dall'infermeria, diffe la Monaca; Se io ho fede alla S. Madre Terefa di Gesh, non ho bilogno di medicine, nè di timedi; levoffi tubito di pezze, che gl'avevano potte, e raccomandofii alla Santa: e fubito fi fenti meglio, e le guari la piaga, ceffando talmente l'enfagione, che l'altro giorno fi levò, e caminava, come se non avesse.

avuto male. Un'altra Monaca delle Scalze di Toledo chiamata Terefa della Concezione, erano dicci anni, che flava con una penofa quartana: un gioreno le ne venne una grandifima con molti dolori di corpo, in guifa tale, che penfava di morifi: Si pofe in orazione, fupplicando Iddio, che la fanafle per interceffione della Santa Madre Terefa di Gestì, per poter fupplire alle fatiche del fuo officio, che era converfa. Parvele di vedere interiormente la Santa Madre, che le faceffe il fegno della Conce fopra tutte le parti del corpo, dicendole, che aveffe fede, che quel fegno la fanarebbe: fubito ii fenti libera della quartana in quel punto, e maj più le tornò. Da due altre infermitati molto pericolofe guarl que-fla medelima Monaca, già abbandonata da' Medici, raccomandandofa alla Santa.

Il Licenziato Ferdinando di Mata, Predicatore della S. Chiefa di Siviglia, glia, aveva una forcila, chiamata Franceica di Mata, inferma di letargo, e perecchie, che al parer de Medici per effere l'infermia così gave non ne poteva utcire. Raccomandolla di cuore alla Santa Madre Terefa di Gesù, della quale eggli tera molto divoto, ed aveva provato l'ajuto fuo in molte necessità i supplicavala ad effere intercessora appresso di N.S. per la fanità di fuo forcella. Subtio fatra quella orazione, e tent tanta sodisfazione, e concepì tanta s'ede, che non sarebbe morta, che quantunque fenisse da medici il contrario, non lo portè credere; e vidudei subto l'efferto della sua considanza, perche in quel punto l'inferma cominciò a missilorare, e ricupero la fagnità.

Molte Religiose sono guarite da diverse infermità, raccomandandos alla S. Madre, e molte altre persone di diversistat, come può vedersinelle informazioni satte per la sua canonizazione; che se le volessemo por

tutre, non finireffimo mai.

Per fine di questo libro mi è parso di porre qui una lettera del P.F. Francesco del SS Sagramento, Difinitore Generale de Padri Carmelinati Scalzi d'Italia, la quale scriffe essendamente del Novizj del Convento di Pastrama della Congregazione di Spagna, a du na Religiolo Scalzo del medesimo Ordine: donde vedraffi lo liprito dell'autore, e l'utile, che egli fentiva della divozione di questa S. Madre, ed altri miracoli di lei riferiti in essa.

## GESU' MARIA.

R Emuneri il nostro buon Gesù a Vostra Reverenza la consolazione , che m' bà recato con la sua lettera , e molto più con le reliquie della nostra S. Madre, che con essa mi furono recapitate : la quale, certo è stata per me una delle maggiori, che abbia mai avuto in vita mia, talmente, che nè io lo posso dissimulare, nè capiva nel mio cuore la tenerezza, che con esse senti. Non potevano capitare in miglior tempo, essendomi capitate la sera del nostro avvoca-10 Sant' Antonio, accioche con la divozione del Santo, e della S. Madre si celebrasse la festa d'ambedue con raddoppiata allegrezza, e divozione, e così l'abbiamo celebrata, non come io defideravo, ed avrei voluto, ma credo io, come abbiamo potuto: averei io voluto poter fare alla Santa Madre una gran festa, ed onorarla con una solenne Protessione, non solo nel Noviziato, ma in tutto il mondo: ma per non esfere canonizata, ci siam ristretti ad un niente, ebe tale appunto è quel, che diciamo : se bene, per fare in ciò l'obbedienza, che non ci permette più, può effere, che la Santa, la quale fù tamo amica d'obbedire . l'abbia ricevuto in buona parte . L' Oraterio su molto divoto , e ben composto : la sera di Sant' Amonio , nel sermone raccontai a' fratelli la grazia , che di nuovo ci aveva fasto il Signore con la venuta delle Reliquie, e che si apparecebiassero per venerarle molto il giorno seguente, e per comunicarsi con maggior fervore, e divozione vell'Oratorio. E così elli fecero, ed io bo lor detto Mella oggi in detto Otatorio, e comunicatili con molta divozione; e mentre fi diceva la Messa, posemo le Reliquie nell' Altarino, che stà a mano manca dell' Altare, il quale era assai bene addobbato, ed ornato con le sue Candele, e dopo

la comunione, e Messa, dissi loro due altre parole della Santa Madre, per accenderli alla divozione di lei, ed a fin che con fede e divozione s'accostallero a baciare le sue same Reliquie, il che essi fecero, venendo ad uno, ad uno, inginocchiandos, e tenendo gl' Accoliti le candele accese uno ad un lato, e l'altro dall'altro, e stando io in mezzo parato con le Reliquie in mano, Ha operato ciò cotanto ne fratelli, che credo debba effere loro di gran frutto, e giovamento: la divozione s'è conosciuta maggiore: i beni dell'anima sò io, che si sono aumentati da qualche giorno in qua parte, non solo nella mia, che me la sento migliorata per le orazioni della S. Madre, per la lettura, edesempio di lei, ma in quelle de fratelli, e ne corpi si sono operate cose maravigliose, le quali non scrivo ora a V.R. perche per anco non ne bò tolto piena informazine, ne vo stendermi in ciò, ne dire , se non quello, che sarà la pura verità, farol. lo, quando intenda, che convenga, e sarommi meglio informato di quanto bo cominciato a sapere. Scordaimi di dire, che dopo che l'avellimo venerate. tutti cantammo un Te Deum laudamus, per più ringraziare il Signore delle grazie fatte alla S. Madre ed a noi , in farci avere le Reliquie di lei , e quella (era bo fatto un poco di ragionamento delle (ue virtà, perche la mattina non vi fu tempo, e dissi loro che componessero versi inlode della S.Madre, e promili premi di Aonus Dei , Messe , Orazioni , &c. a quelli , che li faranno meglio , e li dobbiamo leggere Domenica . Con questo credo , che siano rimasti li fratelli molto divoti della nostra Santa Madre, e con proponimenti grandi d'esserne in tutta la vita, e d'imitarla nelle sue virtà; onde spero che Nostro Signore sarà molto glorificato, e la nostra Santa onorata, ed i fratelli affai profittati . E seguitando in un'altra lettera dice :

Il tutto credo, che ordinerà il Signore in maniera tale, che la venghiamo pre-Ro a recitare, e penso di non morire prima che non predichi le lodi di lei; imperoche veggo, che N.S. si affretta tanto in onorarla ogni di con miracoli, che mi dà a dividere, che presto voglia, che da tutti sia publicamente onorata. Non sò se io ne serissi a V. R. ima scrittami dal P. Diffintore Frà Giovanni di Gesil Maria, il quale mandandomi un poco di carne di lei, mi disse, che pochi giorni prima, una certa persona in Madrid prese quella sessa carne, e volendo dividerla con un coltello, con certa irriverunza, ed indivozione, n'usci una gocciola di sanque : con che quella tal persona rimase spaurita , compunta , pentita , e divota della Santa. Io medesimo diedi ad odorare questa stessa Reliquia ad uno. che era molto divoto della Santa, e non aveva odorato, ne l'aveva avuto per gran tempo, eglie lo restitui il Signore, ed oggidì l' bà. Hà levato il dolore de denti sensibilmente ponendo la borsetta, in cui la tengo, sopra la mascella: ed a fin che si vedeffe, che ciò operava quello, che vi era dentro, in levar via laborsa, tornava il dolore: quello (perimentò un Frate professo di questo Noviziato. Molte altre indisposizioni di corpo sono state curate, ma più credo, ebe siano state quelle dell'anima: perche dopo, che cominciò in questo Noviziato la divozione di questa Santa, vi è insieme cresciuta la virtà, il servore, il silenzio, l'orazione, ed il profitto in egni cosa: ed io vi bo veduto molti stati, e molte mutazioni di buono, e di malo, e di non così buono: ma non vi bo mai veduto tanti, nè così buonissimi naturali, e uel sopra naturale migliori; questi sono solo i novizi, senza i professi di fresco. Tutto questo è avvenuto in questo Noviziato, credo io, per la divozione alla S. Madre, ed al glorioso San Gioseffo, di cui facciamo commemorazione dopo il Sub tuum prælidium della fera con le medesime candele, e gravità, che alla Vergine sua Spola . Questo è parte di quello, che io promisi scrivere a Vostra Riverenza quando ne foffi flato più certificato: Sò di dir di me, che quantunque io ne sia poco divoto, dopo, che freddamente mi raccomando a lei ne miei dubi, e necessità, e dopo, che leggo le sue virtà, e vita, sento in me molta novità in molte cole, nella negazione della mia volontà, e risegnazione nella divina, che se bene fo in ciò molti mancamenti, e non finiscomaidi volere tutto, e solo quello, che vuole Iddio, sono però, al parer mio, meno ora in numero dell'altre volte, ed bo desideri, che fiano molto meno. Sentomi anche favorito nel governo de fratelli, nel quale fammi Iddio grazia, che io faccia manco errori, che per l'adietro, scuoprendo. mi quelli, che altre volte bo fatti, e dichiarandomi gl'inconvenienti, e li frutti, che si trovano ne mezzi, che mi si offrono, ed il vedere in me qualche profitto in quefte cofe, dopo in quà, che le dimandai tutte alla S. Madre, mi fà defidera. re di esferle molto più divoto, e fedel figliuolo da qui avanti : perche intendo, ebe se ora con efferte io molto ingrato, ed indevoto, mi favorisce tanto; più mi favorirà, se lo proverò di venir migliore. Sovvienmi ora una cosa, la quale mi raccontò il fratello Procurator del Diserto, essergli occorsa in certa casa di Monache nostre. Aveva la Superiora comandato ad una non sò che, che ella non l'averebbe voluto, e calando questa per una scala malinconica; e mormorando, ò lamentan. dosi interiormente, le apparve la S. Madre, ele diffe : E l'obbedienza. figliuola? Due altre stavano scrivendo in tempo di silenzio, e tal'ora dovevano parlare qualche paroletta non neceffaria, ed alzando gl'occhi ad un ritratto della S. Madre, il quale era in quella stanza, lo viddero col dito alla bocca, riprendendo con quello il loro poe silenzio.

Con questo dò fine all'Istoria della tua serva, Signore delle grandezze, e maraviglie, nella quale l'intenzion mia è stata di mostrare al mondo l'opere grandi della vostra dell'a, ed il premio, e guiderdone eterno,

con cui pagate li travagli temporali de'vostri Santi.

Mà cheè, Signore, quello che infino a quì ho detto, a comparazione di quello, che della vostra ferva può dirsi? Poiche in verirà avvenga. ch'io parlassi con lingue di nomini, e d'Angeli, non potrei arrivare a dare la giusta lode, che la vostra diletta merira. Perche su, Signore, come voi meglio sapete, in ogni cosa eminentissima, simile a quel vero Ifraelita, in cui non potè mai trovarsi inganno. Scelta della vostra mano per effere Maestra, e Dottoressa delle vostre strade: ed a fin che nella luce de' libri di lei vedessimo la vostra luce. Questa è l'amante de' suoi fratelli, poiche per la falure, e rimedio loro, con si gran fatiche diede principio a tanti Monasteri, l'officio de'quali è placare giorno, e notte la vostra ira, ed invocare sopra il mondo la vostra misericordia. E' vaso vostro preziofo, e veramente ammirabile opera della vostra destra. Donna forre flampata a gusto del vottro cuore. Non sò finire di raccontare le grandezze, e maraviglie, che voi fare in questa Santa: poiche volendo dar fine a quest'Istoria, pare che di nuovo incominci. Supplisca, Signore, la vostra verità in chi leggerà ciò, la fiacchezza della mia penna, che con questo resterò contentissimo.

## 508 Libro Quarto della Vita, &c.

E voi , Madre fanta , la quale frà li Santi electri da Dio ha molti anni, he l'anima mia vi riverifeccon gran divozione, e defclama dal profondo del mio cuore in questa valle di miserie, a scolarae una volta i priegbi del vostroantico servo, e non vi scordate ora, che fece ingloria, di chi in altro cempo avesti per compagno, e per consolarore ne vostri travagli. Ricordatevi , pierosa Madre mia , di quest'anima nuda d'ogni virtù, e grazia, involta nelle tentazioni, e ne l'acci di quella vita. Vi supplico quanto più posso, che co vostri poenti meriti, e do razioni restiare tente revita d'imperrarmi la falute, e via si pirituale, e quelli eterni benì, per cui sempre sopra ne la memesta miericordia del Salvatore, che cos. S. D. M. farete quanto vorrete. Consido nella parola, che vi diede in vieta, che novi un geste nitue tien morte.

Ho procurato di perpetuate fra mortali la memoria voftra, facendo quantoho potuto, perche ne il tempo la (annelli, niè con l'età venga meno, nè co' secoli si perda, scrivendo in servizio vostro questo libro, acciochè dovunque arriveranno le mie parole, vengano lo pere vostre a notizia di chi lo leggerà. Supplicovi ad ajurar me, e rutri gli uomini, ed a farci trovar in voi vero favore appresso Iddio, poiche sete veramente fua, s'onore, e laude di cui sinao conosciptivi per tutri si fecoli de secoli.

Amen.

## IL FINE.

LAUS DEO, B. VIRG. MARIÆ, ET SERAFICÆ VIRG. TERESIÆ. Breve Relazione della grazho miracolofa fatta ad on' Inferma nella Città di Modona dalla Serofica Santa Madre Terefa Fondarice de' Padri Carnelitani Scalzi i anno 1698,

## In Christi Nomine Amen.

Anno ab ejusalem Nativitate 1698. Indictione sexta, Die autem septima Mensis Decembris.

Abita notitia per Reverendissimum D. Vicarium Generalem Mutina . Annam Pasqualinam Virginem Mutinensem, & Degentem in Collegio A Sancti Geminiani bujus Civitatis, vulgariter nuncupato delle Putte del Canalino, ad fervitia carundem Virginum, diù & per Menfes laboraffe latente intus Mamillam morbo adeò gravi, ut ei quandoque ex illo febris etiam accederet, nuper autem ipfi magis morbo, & febre ingravescentibus, dum se vita periculum jam jam subire pavesceret, spe omni bumane cure abjecta, opem Dive Therefie intra se invocasse, coque peracto, post breve temporis intervallum sibi in lecto recumbenti Divam candem apparuise, & codem tempore omnino repente supra spem convaluisse : quare, cum non deceat tam insigne impetrate Gratie portenum Christi fidelibus diutiùs latere, instante etiam Admodam Reverendo P. F. Agat angelo à Sancto Elia Ordinis Carmelitarum Excalceatorum. & Priore Conventus ejuldem Ordinis bujus Civitatis Mutina . D. S. Reverendissima mandavit dictam Annam accersiri , interrogari , audiri , & ejusaem Anna super bujusmodi eventu ad Dei laudem, & Beata Theresia Gloriam, & in Testimonium veritatis depositionem recipi, aliaque sieri, prout rei qualitas exigit.

Haque coran (upraferipto Reverendissimo D. Visario Generali existeme, C in Domo ejus folta bebitationi; a taque in citu folia Audiente Camera vocata, C invoducta (upradisti Anna de Pasqualini Virgo Muismis in supra, C coran pio personaliere existent; monta, C opporture super exceptiti morbo, C eventu interrogata, prævio surameno per cam tastii sad S. D. E. Literi sumpto and delainome nigiden D. S. Reverendissima depo-

fuit , ut sequitur , videlicet :

Io Anna Paíqualini Servente nel Collegio di S. Geminiano di Modena artefloco mino giuramento, per manifedare la pura verità, e da Gloria di Dio, e di S.Terefa, come faranno fei mefi in circa, che mi principiò un male dolorolo nella Mamella finifra, che internamente mi pungeva, con mio gran travaglio, ed anche con qualche roffore, e gonfiagione nell' etterno ; e quefto alle volte criceva, e da latre volte ti fiminuiva, ancorche il dolore foffe quali fempre continuo, e nel primo mefe miobligò al letto, perche era congionto con febre, nel rimanente del tempo la febre non fit continua, ma folo di quando in quando, in modo tache che non m' impediva affatto il poter fervire il Collegio; però il dolore fempre mi cruciava ò poco, ò affat: nondimeno però il male era giudicato pericolofo, e quali nicurabile, mentre la Superiora di detto Col-

legio, cioè la Signora Anna Rovighi già flava per provederfi d'un'altra Servente, perche alcunigli avevano detto, che fenza un miracolo non porevo liberarmi: anzi l'istesso Medico Chirurgo del Collegio più volte mi diffe, che mi raccomandaffi a qualche Santo, perche fenza miracolo difficilmente potevo guarire. Alli 11. poi di Novembre di quest' Anno 1698. mi sopragiunse la febre continua, con maggiore intensione dell'altre volte, e con l'accrescimento del medemo dolore, che m'obbligò al letto, e mi durò sempre nel medemo grado per quindici giorni, che fù fino alli 26. del medemo mefe, giorno di Mercordi: alcune delle Signore del Collegio, cioè la detta Signora Anna Rovighi Superiora, e la Signora Caterina Scotti Messinete m'andavano suggerendo il ricorfo a S. Terefa, dicendomi, che mi raccomandassi alla Santa, e che prendessi quella polve miracolofa, che dispensano li Padri Scalzi agl' Infermi, che forfe la Santa mi avrebbe liberata da tanto travaglio; ma io non lo facevo, perche non mi fentivo una certa divozione, che mi spingesse a fare quello ricorfo, anzi mi pareva, che mi rendesseronoja nel replicarmelo: nel giorno poi che fù il Martedì alli 25. del mefe di Novembre festa di S. Caterina Vergine, e Martire di quest'Anno 1698. alle ore 22. mi replicò la febre, ed il dolore con tanta vehemenza, che mi fentivo morire, ed erano sì atroci le punture, che fentivo nel petto, che non trovavo altro follievo, che sfogare in pianto, e pregare N.S. che mi difendesse dalla disperazione. Vedendomi in tanto travaglio la sudetta Signora Caterina Scotti, mitornò a suggerire, che mi raccomandassi a S. Terefa, che averei ottenuta la Grazia: onde sentendomi spinta da una divozione infolita verso quelta gloriosa Santa, in quella vehemenza di dolore, lo feci col propolito di prendere la fua polve la mattina feguente, come feci, per prenderla a digiuno, e mi raccomandai di cuore alla medema Santa, che mi liberaffe da un travaglio così penofo, e pave. che da quel punto, che su alle 6 ore di notte, cominciasse il male a darmi un poco di tregua, con un poco di ripolo; paffato poi qualche poco di tempo. effendochiula la porta della mia Camera con la Merletta, la viddi aprire in un subito, e nel medetimo tempo viddi entrare in essa S. Teresa in abito domestico senza la Cappa bianca, che sogliono portare le Madri Scalze, e nel vederla mi fentii nell'interno afficurara, che quella in fatti era S. Terefa, e quelta era accompagnata da un'altra Perfona, quale non potei scoprire chi fosse, mentre la bellezza eccedente, che mostrava nel volto la Santa, non mi diede campo di rimirare quell'altra. E poi viddi . che con un palfo grave s'avvicinò al mio letto, e sentii che mi disse: Figlia mostratemi il vostro male; ed io rivolgendomi alquanto verso la Santa, ella medema, con le sue proprie mani, alzò un poco il lenzuolo, che mi copriva, epoifgruppò un nastro di filo, quale teneva legato la Camicia fopra alla parte, e scopertala, fece sopra di essa con il dito maggiore il tegno della Santa Groce, ed in quel punto medemo mi fentii del tutto libera, e dal dolore, e dalla febre, e più fana, e con più forze di quelle che avevo prima, che mi principiasse il male, nè mi restò vestigio alcuno dell'infermità; e poi viddi la medelima Santa ritornare per la stessa Porta

COD

con quell'ifiello pafío, che era entrata, e rimali tanto confolata, contenta et allegra, che per il giubilo che fentii, non potei più dormire. Ne terineipo di quello Succeflo veramente io non faprei dire fe ero del tutto freglita, o dormiglioria, però pofío afferire, che quando la Santa mi fece il legno della Croce fopra la parte, fentii a fuonare le ferte ore alla Citrà. Onde poi venuta la mattina, mi l'evai per tempo, e mi porta dalla Superiora, edalla detta Signora Caterina Scotti, che mi aveva finolara a fare ricorfo a quella Santa, e gli raccontai il fucceflo, e loro medefime mi viddero del rutto fana, ed anche nell' efterno fenza vefligio, e la medefima Grazia mi dura anche al prefente, fentendomi in forze tali, che pare, che non abbi mai avue nuale alcuno, e così proteflo con mio giuramento fedelmente, e finoreamente tale effere la verità del farto da me come fopra e freeflo.

Quibus sic us supra babisis, benèque per D. S. Reverendissimam perpensis, eadem D. S. Reverendissima mandavis mibi infrascripto Notario, & Epicopali Cancellario, quaterus ea omnia ad perpetuam rei memoriam, Deique, & S. Terefie Gloriam in publicam, & authenticam sormans redigere debeam,

& cuicumque petenti copiam edere velim.

Loco 🕸 Sigilli.

In quorum fidem &c.

Ego Sylvester Callous olim D. Petri Genitus Ovisi, & poblicus Dei gratie « Cefarcaque ac Illustrissime Comunitatis Mutine Austoriate Notarius Mutinessir, & Episcopalis Caucellarius perfentem copiam juxta mandata D. S. Reverentissime in bane publicam formam redegi, subjerissis, & autoenticavi

Ad Laudem Dei, & Sancte Terefie Gloriam.

L. D. O. M.

10.4.273



